



Dusto Libro è di Donna l'ellegina.

Is enuti Ml Monaftero Polla,

Ultimo grinità Di

Cortonia,

fu regalato dal secolo 70 9 
Sigi cavi canis l'icolo

Tommasi





V I T A
DELLA SERAFICA VERGINE,
E GLORIOSA MADRE

## SANTA TERESA D I G E S U'

FONDATRICE

DE PADRI, E MONACHE SCALZE

DELL'ANTICA RELIGIONE

DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO.

Scritta dall' Illustrissimo Monsignor

## DIEGOYEPES

Dell' Ordine di San Girolamo,

### VESCOVO DI TARRACONA,

Confesiore della medesima Santa Madre, e di Filippo Secondo Re delle Spagne.





### IN VENEZIA, MDCCXLVII.

PRESSO ANDREA POLETTI.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

Si Acgala quelo fisho ca d'Il Vagrina ad Geltruse

Sommafi Monacha nel Monafrero della Villentia

# ATIV

# SANT TEKESA

TO STATE AND STATE OF A STATE OF

DIEGOVERES

NAME Galase di San Combineo, i | VESCOVO LI TARI ACONA, | Corst をかa mail gigita a proposition and proposition

MATERIAL IN THE WAY OF THE WAY WAS THE WAY WAN WAN WAN WAS THE WAY WAS THE WAY WAN WAN WAN WAN WAN WAN WAN WAN WAN

in to grueyo webs com at the part of the stand

# ALLA SER AFICA

VERGINE, E MADRE

## SANTA TERESA DIGESU'

#### ANDREA POLETTI.



Voi Serafica Santa Madre confacro l'Istoria della vostra Vita scritta dal non meno erudito, che divoto Monsignor Diego Yepes Vescovo di Tarracona, che su per tanti anni vostro Confessore, e Direttore. Pare-

va in vero, che per una parte la vostra Vita non dovesse essere scritta da altri, che da a Voi,

Voi, mercecchè le sublimi vostre operazioni, e le ineffabili maniere della vostra orazione, con quelle grazie straordinarie di cui piacque a N. S. di ricolmarvi, come non potevano essere meglio intese da altri, che da Voi, che le sperimentavate in Voi stessa senza inganno, e con chiarezza, così a Voi fola toccava in palesarle, ed insegnare la più persetta via dello spirito coi documenti del vostro. Dall' altro canto però non si può negare, che la vostra modestia, e la vostra umiltà non ci avesse lasciato desiderare molte cose rare di Voi, come in fatti in quello, che di Voi ci lasciaste, benchè forse vi sia il più alto, e il più misterioso, non però vi è tutto, e non vi è che una parte sola della vostra ammirabile, e santa Vita. Questa però comparisce adesso alla luce, fe non con tutto quello splendore, che è dovuto alla vostra gloria, almeno con tutta quella copia d'operazioni, e di dottrine, che ha potuto di Voi ricavare chi vi ha conosciuto, vi ha trattato, vi ha confessato. Si vedrà in essa il modello delle Virtù Religiose, l'idea della Perfezione, l'esemplar della Santità, ciò che faceste, ciò che insegnaste; ciò che per Voi fece, ed a Voi insegnò il vostro amore, il nostro Maestro Gesù. Per tanto ad oggetto, che gl' innumerabili vostri divoti ( tra' quali io vor-, rei potermi annoverar per il minimo ) non restino desraudati di un' Opera di tanto considerabile prositto spirituale, ho stimato mio proprio vantaggio, almeno per quel che riguarda l'interesse più importante dell'altra vita, rinovarne l'impressione, a fine che col coadjuvare all'anime altrui, ne risulti bene alla propria. Si aggiungono a ciò le obbligazioni infinite, che prosesso al vostro potentissimo Patrocinio per più favori, e grazie ottenute; e per quelle molte, che tuttavia spero dalla validissima vostra intercessione; mentre in tanto, perchè la mia speranza sia più sicura, e le mie suppliche più accette, mi umilio col più prosondo, e divoto ossequio alla venerazione del vostro Nome, e della vostra Santità.

## NOI RIFORMATORI Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. Fr. Vincenzo Maria Mazzoleni Inquisitore nel Libro intitolaco: Vita della Serafica Vergine Santa Teresa, Fondatrice de' Padri, e Monache Scalze, seritta da Monsgnor Diego Yepes, dell' Ordine di San Girolamo, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per Attestato del Secretario Nostro, niente contro Princepi, e buoni costumi, concediamo Licenza ad Andrea Poletti Stampatore, che possi esser stampato, osservado gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 7. Luglio 1708.

Ferigo Marcello Proc. Rif.

Marin Zorzi Rif.

Agostino Gadaldini Secr.

BULLA

# CANONIZATIONIS

VIRGINIS,

TAM FRATRUM, QUAM MONIALIUM Carmelitarum Difealceatorum Fundatricis,

QUAM GREGORIUS XV.

BEATIS ISIDORO AGRICOLA
Patrono Matriti,

I G N A T I O L O Y O L A
Fundatore Societatis Jesu,

FRANCISCO XAVERIO
Ex eadem Societate,

A C P H I L I P P O N E R I O
Fundatore Congregationis Oratorii, in Sanctorum numerum retulit.

#### SUMMARIUM.



Icut olim ad propagandam, fic postea ad visitandam Ecclesiam, non mundo sapientes; & bonorabiles, sed parvus, & contemptibiles a Domino seliguntur, & illustrantur, num, t.

Novissime fecit salutem maximam in Virgine Teresia, quæ quasi nova Debora sexus fragilitatem supergressa, instruxit exercitus sortium, qui pro Do-

mo Dei Sabaoth strenue decertarent . num. 2.

Spiritus sapientiæ, & intellectus implevit eam Dominus, & adeo
illustravit, ut splendor ejus sicut stella in strmamento, susgeat
in domo Dei in perpetuas aternitates . num. 3.

Que a Christo Domino corona aurea decoratur in Colis, dignaest, ut

univer-

universæ Ecclesiæ veneranda proponatur in terris , ut ejus novo prasidio, in novis bujus temporis afflictionibus utamur, num. 4. Ut omnes fideles agnoscant, quam abunde effuderit Deus de spiritu

suo in Divam Teresiam, & in ejus devotionem excitentur, aliqua de suis miraculis, & virtutibus Pontifex referre promittit. nu. 5.

Ortum refert, & egressum ad martyrium, Religionis ingressum, & professionem in Conventu B. Marie de Monte Carmeli. nu. 6.

Per decem , & octo annos immensis laboribus corporis, & animi vexata, supernisque consolationibus destituta, invicta tamen permanens fidei præstantissime perbibuit testimonium. num. 7.

Hujus fidei fundamentum adeo stabile in suo virtutum ædificio collocavit, ut, juxta Verbum Domini, comparanda sit Viro sapienti,

qui edificavit Domum suam supra petram num. 8.

Tanta fide illuminata Corpus Domini Nostri Jesu Christi in Eucharistia sacra intuebatur, ut assereret nibil esfe, quod invideret eis, qui corporis oculis Dominum conspexissent . num. 9.

Spem tantam in Domino collocaverat, ut jugiter deploraret incolatum sue vitæ prolongari , quæ impedimento erat , quominus

semper cum Domino esfet. num. 10.

Non raro mentis excessus patiebatur, dum Cælestia gaudia cogita. bat , & ad illorum fruitionem in carne rapiebatur. num. 11.

Amorem ejus in Deum non bominis , sed Cherubim esse dicebant Confessarii , ille tamen visionibus , & revelationibus , quarum alique referuntur , augebatur . num. 12.

Ing ens desiderium , quo animarum salutem exoptabat , testatur eius perpetuam dilectionem proximorum, quo singulis diebus aliquo cha. ritatis opere adjuvare proposuit, nec unquam defuit occasio. num.

Amor inimicorum, & persequentium ex ipsis persequutionibus, & offensis maxime oriebatur, in cujus rei testimonium illustrium viro-

rum proloquium refertur . num. 14.

Vota fue professionis mirifice reddidit , presertim obedientie , cujus egregia reliquit exempla , duoque dumtaxat referuntur . nu. 15. Paupertatem ferventissime coluit , exultabatque gratabunda Deo , quoties vitæ necessaria deficiebant . num. 16.

Cœteris suis virtutibus præferenda est castitas; Angelicam enim corporis , & cordis fervavit puritatem , omnis macula expertem .

num. 17.

Humi-

Humilitas , & patientia Sancta Matris fuis dictis , & exemplis comprobantur. num. 18. & 19.

Aliis etiam gratiis , & donis fuit locupletata , ut non folum bono. rum operum exempla reliqueret in Ecclesia, sed eam Coelestis favientiæ imbribus irrigaret editis de mystica Theologia libris, ex quibus fidelium mentes percipiunt ubertatem . num 20.

Hujulmodi virtutum , & Cælestium donorum apparatu aggreditur Reformationem Carmeli, & opus difficillimum, Domino adjuvan.

te, perfecit. num. 21.

Teresiam adbuc superstitem multis Miraculis Deus illustravit, ut in augmento farinæ in Monasterio de Villanova de la Xara. num. 22.

Monialis Conventus Medinæ del Campo manibus ejus attrectata erisipelate liberatur. num. 23.

Priorissa ejusdem Conventus febre non absque vitæ periculo ægrota. bat , sed juffu Sancta Matris perfecte sanata surgit . num. 24.

Alba tamen infirmatur , Deoque gratias agens , quod se Catholica aggregasset Ecclesia, & mira de divino amore ad sorores alloquens ad Cœlestem Patriam evolavit. num. 25.

Aliqua magnalia memorantur, quibus transitus ejus decoratus fuit

num. 16. 6 27.

In terra profunde sepelitur, calceque, & lapidibus oppletur, sed propter divinum, quem spirabat, odorem exbumatur corpus, integrumque, incorruptum, & flexibile reperitur, quomodo corpore iterum, & ibidem sepulto contigit etiam post triennium. num. 28.

Frequentia beneficia contulit Deus per sue ancille intercessionem bis, qui se ejus precibus commendarunt. Puer quadriennis a nativita-

te contractus fanatur. num. 29.

Monialis tribus cancris per biennium cruciata, cum particulam reliquiarum Sancta Matris pectori adaptaret , momentaneam falu. tem consequitur. num. 30

Clericus apostemate pectoris, & brachii contractione laborans ad sa. nitatem restituitur. num. 31.

Joannes Deleyva, quem gutturis morbut ad ultimum vitæ penæ perduxit sudario Sancta Terefia apposito, ejus meritis repente se Sanatum exclamabat. num. 32

Hec, & alia per Hispaniam ad legitimos processus redacta ad Sedem Apostolicam transmittuntur, que novos processus auctoritate Apofto-

Apostolica faciendos Toletano Archiepiscopo, Salamantino, & Abulensi Episcopis commissis. num. 33.

Quibus perfunctiis, transmiss. G accurate perspectiis Paulus V. industries, ut in toto Ordine Carmelitano Ossicium B. Virginis Terefue celebraretur, sed ad Canonizationem simulatus, processus de novo inspiciendos ad sacram Rituum Congregationem remissis nu.

Cum decessisser Paulus V. Gregorius XV. successis qui Cardinalium sacra Congregationis Rituum responsa petens, eos pro Virginis canonizatione, & coeteros Cardinales in negotio procedi unanimiter

censuisse refert. num. 35.

In concifiorio publico nomine Regis Catholici pro canonizatione peroratur, congregantur omnes Cardinales, Patriarche, Archiepifcopi, & Epifcopi in Romana Curia exiftentes. Imperatoris, & plurimorum Principum inflantie referuntur. num. 36.

Intimo cordis affectu exultabat in Domino Pontifex audito omnium pradictorum suffragio, qui Teresiam canonizandam, & inter sanctas Virgines adscribendam acclamabant, ideoque promulgari facit

canonizationis diem. num. 37.

Quo adveniente, & Romana Curia in Bassilica Principis Apostolorum congregata, idem Gregorius XV. de unanimi omnium constitio, & consensu, de Tresse sanctiares, des inacerisare, & miraculorum excellentia constare, & sanctiarum, escellentia constare, & sanctiarum, escellentia constare, & sanctiarum, escellentia constare, & sanctiarum, escellentia, escellen

Statuit etiam, & concedit ut ab universa Ecclesia illi adificentur, & consecrentur Altaria, & singulis annis die V. Octobris ejus Ofsicium, ut de sancta Virgine celebretur, indulgentiasque sepulebrum

fuum visitantibus concedit. num. 39.

Exbortatur ut pro tam insigni beneficio Deo gratias agamus, possulantes, ut per intercessionem electie sue misereatur nostri, & insideles illumines , ut constreantur, quia non est alius Deus, niss Deus noster, num, 40.

# GREGORIUS

#### EPISCOPUS

#### SERVUS SERVORUM DEI

#### Ad perpetuam rei memoriam.



MNIPOTENS Sermo Dei, cum de finu Patris ad hae inferiora defeendiffe, u erueret nos de poteflate tenebrarum, completo dispensationis sua tempore, transfurus de hoc Mundo ad Patrem, ad propagandam per totum terrarum Orbem electorum suorum Ecclesiam, quam sanguine suo acquisterat, e amque Verbo Viuz erudiendam, ad confundendam sapientiam sapientiam, de destructum om de destructum per destructum suorum suoru

extollebatur non multos nobiles elegit, nec multos fapientes, sed contemptibiles Mundi; qui non in sublimitate sermonis, nec in humanæ Sapientiæ verbo; fed in fimplicitate, & veritate ministerium fuum, ad quod a diebus Æternitatis prædestinati erant, adimplerent : in sequentibus vero generationibus, cum juxta præordinata tempora plebem suam per Servos suos fideles visitare dignatus est, plerumque parvulos, & humiles assumpsit, per quos Catholicæ Ecclessæ ingentia præstaret beneficia : quibus ipse juxta verbum suum abscondita a sapientibus , & prudentibus Regni Cœlestis mysteria revelaret; eofque supernorum charismatum donis adeo illustraret, ut omnium virtutum, ac bonorum operum exemplis Ecclesiam soverent, ac fignorum gloria clarificarent. In diebus vero " nostris fecit falutem magnam in manu fœminæ ; suscitavit enim in Ecclesia sua , veluti novam Deboram, Terefiam Virginem; quæ postquam mirabili victoria carnem suam perpetua virginitate , mundum admirabili humilitate , & cunctas adinven-. tiones diaboli multis, maximifque virtutibus superaffet, excelsiora moliens, & virtutem fexus animi magnitudine supergressa accinxit fortitudine lum-- bos fuos , & roboravit brachium fuum , & inftruxit exercitus fortium; qui pro domo Dei Sabaoth, & pro lege ejus, & pro mandatis ejus armis 3 spiritualibus decertarent. Quam Dominus \* ad tantum opus peragendum abundanter implevit Spiritu faplentiæ, & intellectus ; & thefauris gratiæ fuz adeo illustravit, ut splendor ejus, tanquam stella in Firmamento, fulgeat in Domo Dei in perpetuas æternitates .

p Dignam igitur, & congruum extlimavimus, ut quam Deus, & uniganitus pius Dominus nofter felios Chriftus, quasi Sponfam ornatam conoaa, & decoratam monilibus fuis in gloris miraculorum plebi fuz manifestare dignatus est. Nos quoque pro Pastorali follicitudine nostra in univariali Ecclesa cui, ilcee meritis minime sufragamitus, prassidemus; tanquam sandam, & electam Dei, colendam, & venerandam Apostolica auquam sandam, & companyo est consensuam constituente promine in ombiau mirabilibus ejus, & cognoscar omnis earo, quoniam non defectura in diebus postras indirationes ejus, qui, quamvis peccatis postris exigentibus vipus postras indirationes ejus, qui, quamvis peccatis postris exigentibus vi-

fiete nes in virga indignationis (ue; non tamen continet in ira fua millenicordias fuas, dum in affiicitionibus nostris novis nos prafidiis munit, de ambicos fuos multiplicat, qui Ecclefiam fuam meritorum, de interceffionum 5 fuffiagiis protegant, ac defendant. Acque ut universi "Chriti fideles inteligant, quam abunde in ancillam fuam effuderit Deus de Spiritur fuo, ac propterea erga ipfam devotio in dies augeatur, infigniores qualdam ejas virtutes, de aliqua ex magnalibus, quae in manu ejus operatus est Domivitus de la contra del contra de la contra del contra de la con

nus, his litteris duximus inferenda.

Nata est Terefia Abulæ in Regno Castellæ Anno salutis humanæ millefimo quingentefimo quinto decimo , parentibus , ut genere præclaris , ita etiam vitæ integritate conspicuis , a quibus in timore Domini educata admirandum futuræ fantictatis in tenerrima adhuc ætate specimen dedit : nam cum fanctorum Martyrum acta perlegeret, adeo Sancti Spiritus igne cor ejus intra eam concaluit, ut cum fratre germano etiam puero domo aufugerit, ut in Africam trajiceret, ubi (anguinem, ac vitam pro testimonio Jesu Christi profunderet. Sed occursu patrui revocata cum optimam fortem sibi ereptam esse jugibus lacrymis deploraret, ardens martyrii desiderium electro-7 synis, aliisque operibus compensavit. Sed cum \* ad vigesimum ætatis annum pervenisset, Christo se totam despondit, & vocationem, qua ab co vocata erat, aggressa ad Moniales Sandæ Mariæ de Monte Carmelo Ordinis Mitigati se contulit, ut plantata in domo Domini in atriis domus Dei nostri floreret : professione itaque in eo Monasterio emissa , cum per duo de viginti annos gravissimis morbis, ac variis præterea tentationibus vexata effet , nullisque supernis consolationibus reficeretur , adeo invicte , adjuvante Domino, omnia pertulit, ut probatio fidei illius omni pretiofior

& honorem, in revelationem Jeiu Chrifti.

2 Er quoniam ad erigendum sublime Christianarum virtutum ædiscium fidei sundamentum ponendum suir, illud adeo stabile, ae inconcussum Teressa collocavit, tu juxat verbum Domini, comparanda sit vivo fapienti,
qui ædiscavit domum suam super petram. Ea etenim sirmitate sacrosamda Ecclesse Sacramenta, cættraque Carbolicæ Religionis dogmata credebat, & venerabatur, ut majorem, ut ipsa sepsius teltificabatur, de qualibet re certitudinem habere non posset. Hae sidel luceram illuminanta, Do-

auro, quod per ignem probatur , inventa fuerit , in laudem , & gloriam,

9 bet 'ne certitudinem habere non posset. Hac indet incerns' illumanta, Domini nostri Jesu Christi Corpus in facrastissma Eucharissisma eucharissum en de de de clare intuebatur, ut asseret nihil este, quod invideret corum beatitotudini, qui corporeis oculis Dominum coaspexissent. Tantum autem "vie spei in Domino collocaverat", ut ingiter deploratet, quod tamdiu in

przefenti mortali vita detineretur, que sibi impedimentum afferret, quo 13 minus semper cum Domino esset. Nec raro "dum in corde suo Cezlestis Patriz gaudia recogitabat, mente excedebat, & ad corum fruitionem in carne rapiebatur.

sa Sed inter cereras Tercíae virtues precipule emicuit diledio Dei, que adeò in corde ejus exarie, tu Confeñari i plus Tercíae chariatem, tanguam non hominis, fed Chernbim propriam admirarentut, de celebrarent. Quam etiam Dominus nofter Jefus Chriftus multis vificionibus, ac revelationibus mirabiliter auxir : quandoque enim data dextera, clavoque often foi illam in Spondiam fuam adoptavit, atque his verbis alloqui dignato delinceps, ut vera Spondia meum zelabis honorems jam ipfe fum tonut tuns, de tu tota ma. Aliquando etiam Angelum vidir ignite jaculo fibi precordia transveberantem , ex quibus cedefilius donis dirini amortis

#### S. N. M. Terefiz.

dum Chritum in dieletione inimicorum: nam cum ingentes pateretur periceutiones, & adverificare, diligiebat tamen perfequentes, & orabat pro his, qui oderant fe; quinimo detrimenta, & offeniones, quas perpetiebatur amoris, & chairtaisi pifi efcam minifirabant, adec ut viri graves dicere folerent, qui amari a Terefia vellet, damno, aut injuria, ut cam af-

ficeret , oportere .

15 Vota vero, que in professione Religionis Deo voverat, maxima cura ac diligentia reddidit : nec enim tantummodo omnes exteriores actus Superiorum arbitrio maxima cum humilitate spiritus perficiebat ; sed firmiter etiam in corde fuo conftituit eorum voluntati omnes etiam cogitationes fuas subjicere ; cujus etiam rei egregia exempla reliquit : nam Dominum Jesum Christum sibi sæpius apparentem aliquando a Confessariis justa, qui delusam ab Angelo tenebrarum suspicabantur, humiliter irrisit, sprevitque, fed non fine magno tam profundæ obedientiæ præmio . Quin etiam volumen , quod in Cantlea Canticorum infigni pietate resertum scripserat , ut Consessario obtemperaret , flammis injecit . Dicere autem solebat se in discernendis visionibus, ac revelationibus decipi poste; in obedientia vero sé Superioribus præstanda falli non poste . Paupertatem \* adeo dilexit . ut non folum labore manuum fuarum victum fibi compararet ; fed fi quam Monialem vilioribus indutam vestimentis conspexisset, illico sua cum illis commutaret, ac fi quando fibi neceffaria deficerent , mirifice letaretur , & exultaret, gratiafque Deo ageret, tanquam infigne aliquod confequuta bea peficium. Sed inter exteras \* vius virtutes, quibus quafi Sponfa a Deo ornata mirifice excelluit, integerrima effulfit castitas : quam adeo eximie coluit, ut non folnm propositum virginitatis servande a pueritia conceptum usque ad mortem perdnxerit, fed omnis expertem maculæ Angelicam in corpore,

& corde fervaverit puritatem.

38 Quas adeo infignes virtutes mirifica humilitate cordis ornabat: cum etenim in diet divinis charifmatibus anima ejus impinguaretur, fæpius exclamabat ad Dominum , ut beneficiis in eam fuis terminum flatueret, nec tam cho ingentium federum oblivificeretur, contumelias vero, & irrifiones ardentifilme fittiebat, ac non folum humanos honores, fed nofici quopque ab hominibus abhorrebat. Invictam autem hujus Sand& Virginis

patientiam illa vox attestatur, qua sepius ad Dominum exclamabat : Dominie, aut pati, aut mori.

ao Præter hæc omnia divinæ beneficentiæ munera, quibus hanc dilectam faam, quafi pretiofis monilibus decoratam effe voluit omnipotens, aliis etiam gratiis, ôc donis abunde ipfam locupletavit : adimplevit enim cam Spiritu

Spiritu intelligentia, ut non solum bonorum operam in Ecclesa Dei exempla relinqueret, sed & illam Cælestis sapientiæ imbribas irrigaret, edito de mystica Theologia, aliisque ettam multa pietate refertis libellis: ex quibus sidelium mentes uberrimos fructus percipiunt, & ad supernæ patria desderium maxime excitantur.

a Quibus coelelibus infirméta, ac illustrata muneribus opus aggressa est massimum quidem, & cuicomque difficillimum, sed Eccless Christi per quam urile, ac proficuum: reformationem enime exorsa est Ordinis Carmelitani: illudque non folum in mulicribus, sed & ia viris egergeje presitivit; edificacits, non modo per universas Hilpanias, sed & per alias etiam Christiani Orbis partes tam virorum, quam mulierum Monafferiis, sine pecunia, sine proventibus de sola Dei mitericordia pracumens: nec modo omnibus humanis delituta auxilis; sed adversantibus pleramque, ac contradicentibus Principibus, & pocessations seculi: que tamen, Domino opus soum confirmante, radices miterunt, incrementum succepeunt, & demum in do-

mo Dei uberes proventus fructificarunt.

a.) Tansas virtutes Terefiæ plurimis, dum adhuc in homanis ageret, miraculis Deus illustravit, quorum nonnulla prafentibus literis aduximus inferenda. Cam in Conchenti Dioceefi maxima effet frumenti penuria, aque in Monasterio de Villanova de Xara vix tantum farinæ tepetriretur, ut pet integrum mensfem ad viclum decem, & očto Monialium satis effet, hujus Sandæ Virginis menitis, & intercessione Deus omnipotens, qui sperantes in se enutrit, eam adoo abundare fecit; ut quamwis per sex menites ex ea affatim panes ad refectionem ancillarum Dei serrent, nunquam tamen uf-aque ad novas fruges diminueretur. Gravi \*eryfoplace in vultur, ac sebri

3) que ad novas fruges diminuereur. Gravi \* eryfipelare in vultu , ac teori artificabatur Anna a Trinitate Monialis Conventos Mediase de Campo, cui Terefia primum blandita , deinde læsa membra leviter attrectans bono animo, inquit: fis filia, Deux, ut spero, te hoc morbo liberabit, statimategue. Ebris , omnisque morbus ab ea abscessir, Alberta \* ejustem Mona-aegue. Ebris , omnisque morbus ab ea abscessir, Alberta \* ejustem Mona-aegue.

sterii Priorista pleurstide, ac sobre, non absque vitæ periculo laborabat; at Sansta Virgo Teresia, tasto latere, quod morbo urgebitur, eam sanam, esse pronunciavit, ac surgere justit, illa perfecte sanata, statim e lecto exi-

liit laudans Deum.

45 Adveniente demm tempore, quo pro tot laboribus pro divino honore exaultis, a cto to honis operibus in Ecclefia utilitarea prepetratis coronam decoris de manu Dei effet receptura, gravi morbo Albæ decumbens, cum con infimitatis tempore frequentes, ac plene admirabiles de Divina charitate cum (ororibus fermones habuíflet, fapius gratias Deo agens, quod fe Catholicas Ecclefiæ aggregaffet; commendans, tamquam pracipas bona, pauperratem, ac debitam præpofitis obedientism; accepto humilline, ac cum centelli proffue charitates facto peregrinationis (use viatico, a e extrema undionis Sacramento, Chrifti Cncifixi effigiem manutenes ad concelled ma partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus; quanto de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis manifedavit Deus de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis de leftem partiam evolavit. Pluribus yero finnis de leftem partiam e

26 leftem patriam evolavit. Pluribus vero " fignis manifeflavit Deus, quam fublimen gloriæ gradum Terefiæ elargitus in Gedis effet: multæ etenim Moniales, religiofæ, ac timenter Deum, viderant decorem gloriæ elus. Alia etenim conspexit supra tectum Ecclesæ, & in Choro, & super decumbenais cubiculum multitudinem cælestium luminarium. Alia Ghrisum Dominum magno coruscantem splendore, & ingenti Angelorum frequentia circumdatum, ejus lesto dissinentem. Alia plurimos albis amiticos vestibus ipsus cellam ingredientes, ac cubili circumstufos. Quædam etiam in pso transitus momento candidam Columbam ex ipsus ore in Gælum evolantem.

tem.

#### S. M. N. Terefiæ.

tem alia fplendorem eryfalli inflar, fenefira egredientem vidit. Quin triam quaedam arbor calce a camacria obstrucia a, ac jam dudum artia, que cubiculo proxima erat, praece omnem temporis, & nature rationem, repente Boribus onulla, in ipfa transfusu bora appariti, corpos examine speciosfismem, ac nulla ruga contradum, ac miro decoratum candore apparoit, ac una cum vethus, ac linteolis, quibus agra usa erat, omnibus, a jadmirantibus, mirince spirans odorem. Musta e citam magnilia, que meritis Ancille sue operatus est Deus, ipfusi na Paradism transfum exultabilem reddiderunt. Ozadam etenim Monialis dadum capitis, & oculorum infirmitatem laborans, apprebensa mortus Virginis manu, ac capiti, oculisque admoca statim convaluit. Altera item ejus exosculatis pedibus senatum odoratus amissum recuperavit, & corporaliter odorem ungenerorum.

quo facrofanctum ejus cerpus a Domino perfusum erat, percepir.

3º Corpus ejus abique ullo profus medicamine ligno loculo inclusum, atte effosta ad fepulturam humo, ac ingentibus lapidibus. & calec oppleta, ferobe fepultum ett, fed e fepulehro ejus odor adeo ingens, ac mirificus emanbat; ut decretum fuerit facrum corpus exbumare, acque illud fane integrum, ac incorroum, ac flexibile, ac fi nuper tomulatum fuilfiet, repertum fuit, odorato liquore circumfusim, quo perenniter ofque in pracientem diem, Deo ancillæ fue fanctitatem jugi miraculo atteflante, defudat. Quare aliis vetibus indutum, novaque arca inclusum, cum priora computtuisfient, codem loco conditum fuit. Lapsoque triennio, cum rufus ipsius monumentum, ut facrum pignus Abulam asportaretur, ac deinceps fre-

quenter jussu Delegatorum Apostolicorum inviseretur, semper incorruptum, ac tractabile eodem odore, ac liquore persusum apparuit.

39 Sed & procedentibus temporibus manifestavit Deus hominibus gloriam fuam præstitis per intercessionem ancillæ suz frequentibus beneficlis his , qui se fideliter eius precibus commendaffent : puer etenim quidam quadriennis adeo contractus, ac detortus erat, ut nec pedibus infiftere, nec cum jaceret, corpus movere posset; eaque infirmitas, cum illi a nativitate suisfet, nullumque afferret doloris fenfum, incurabilis prorfus videbatur, cumque per novem dies ad cubiculum, quod vivens Sancta Virgo inhabitavefat , allatus fuisset , senfit in se virtutem venientem , ac repente sanus , ac validus, ac suis pedibus ambulans, stupentibus cunctis, coepit diffamare se 20 a Matre Terefia de Jesu persectam fanitatem suiffe consequatum . Sevissimis " doloribus per biennium cruciabatur Anna a Sancto Michaele Monialis, tribus cancris pectus ejus adeo affligentibus, ut non folum fomni expers effet, fed nec collum flectere, nec brachia poffet attollere, cumque particulam reliquiarium Sanctæ Terefiæ fuper pectus appoluisset, & toto cordis affectu se ejus patrocinio commendasset, non solum omnis evanuit plaga a corpore ejus; fed . & alia etiam, quam in corde diu habuerat, infirmitate 11 libera momento temporis affecta eft . Adeo vexabatur \* Franciscus Pere Parochialis Ecclesiæ Rector, apostemate, quod in os pectoris insederat, ut brachio etiam contracto a celebratione sacrosancti Misse sacrificii per quinque menses impediretur, humanisque remediis descientibus ad divina consugit,

mentes impediretor, aumanique remenis dencientious al urina consigir. 
& ad montes Dei elevans oculos faltuem confequents est; Epitolam enim 
Virginis Terefiz manu exaratam pectori admovens, confequentus est ejus 
partis fanitatem e, cumque deinde fepulchorm Virginis visitasset, ejusque 
brachium, quod Albz affervatur, proprio brachio, quod adduc contra 
dum erat, admovisset, in co estiam divinam virtutem expertus est, restituat, 
3a sibi persesta valetudine. Joannes de Leyva \* magno gotturis morbo adeo affligebafligeba-

unmitty Congle

fligebatur, ut omnis respirationis via sere interclusa este, aimque morti proximus animam agebat, cum sudarium, quod Sanctæ Teresæ suera, ad morbi locum magna cum siducia apposiut, somnogue captus, ar paulo post experrecus se meritis Sanctæ Teresæ curatum esse repente sanus exclamavit.

33 Cum igitur per universas jam gentes, & nationes sanctitas Terefiæ celebraretur, & nomen ipfius ad Christi sideles magno in honore esset operante Domino per intercessionem ejus tot mirabilia , quæ etiam in dies una cum ipfius veneratione augebantur, fuerunt auctoritate ordinaria in multis Hispanize partibus formati processus, ac ad fanctam hanc Sedem transiniffi. & instanter agente claræ memoriæ Philippo III. Hispaniæ Rege Catholico, negotio tam in facra Rituum Congregatione, quam in Rota diligenter discusso sel. record. Paulus V. prædecessor noster indulsit, ut in ejus honorem tamquam de B. Virgine divinum Officium in toto Fratrum Carmelitanorum Ordine posset celebrari. Cumque idem Philippus Rex iterum anud prædictum Paulum fimiliter prædecessorem nostrum pro canonizatione B. Virginis Terefize supplication, idem Paulus iterum negotium commisti Cardinalibus Sacr. Rituum Congregationis, qui novos processus auctoritate Apostolica conficiendos decreverunt, atque ad id munus peragendum bonmem. Bernardum Card. de Rejas Archiepiscopum Toleranum, & Venerabiles Fratres Episcopos Abulen. & Salmat, eadem auctoritate deputarunt : qui cum diligenter de mandato negotio perfuncti essent, omnia acta eidem

34 Paulo V. prædeceflori nostro transmiserunt. Qui tribus \* Apotholici Palartii causarun Auditoribus Francisco Archiepiscopo Damasceno Locumtenenti nunc S. R. E. Cardinali , Joanni Baptilla Coccino Decano , & Alphonso Manzanedo dedit in mandatis, us tumma cum diligentia dida ada examinarent, & quæ corum sententia este ad justum referrent, qui omnibus accurate, prout rei magnitudo poslubabat, perpensis, eidem Paulo V. prædecessori retulerunt plene justificari vira sanditiatem , ac miracula B. Virginis Teressa, omniaque abande constante, quæ præ canonizatione ejuste dem a Sac. Canonibus requiruntur, posseque ad ulteriora procedi . Usque a maturitate, quæ rem trantam decebas, negotium transfigeretur, idem Paulus disectis filis nostris S. R. E. Cardinalibus sacris Ricibus præfectis gridinavit . ut prædictos processa « quam diligentissisme turtus inspicerent ».

ac de tota causa accurate cognoscerent.

25 Cam vero idem Paulus humanæ peregrinationis viam complexifiet. Nofque (nullis licet nofitis meritis) fola divinæ gratis dignatione ad Ecclefæ
gubernacula vocati effemus, ad augmentum divini honosis, & Sandæ Eclefæ utilitatem pertinere arbitrati fumus, ut hujufimod ingotium promoveretur; plutimum etiam ad præfentium temporam calamitatem levandam
intereffe estifitmavimus fi Chrilit hidelium devotio erga Sandtos, & electos
Dei, qui pro nobis in tantis necessificatibus intercederent, sugeretur. Mandavimus itaque prædicilis Cardinalibus, ut quod illis a præfectefore nostro
prædicio fuerat injunctum quamprimum exequentur. Quod cum illi ea diminimiter enclusifier, venerabilis Fr. nostler Franciscus Maria Epic. Portuen. Cardinalis a Monte torius processis summam, ac suam, collegarumque fenenciam, coram nobis in Concilorio nostro exposit. Quibus auditis reliqui Cardinales, qui aderant ad ulteriora fore procedendum communi
fuffragio pronunciarunt.

36 Igitur \* cum in publico Concissorio dilectus filius Julius Zambeecarius
Consi-

#### S. N. M. Terefiæ.

Confistorialis aulæ nostræ Advocatus pro ejus canonizatione perorasset, ac nomine charistimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum Regis Catholici , ut ad eam procedere dignaremur humiliter supplicasset . Nos de re tanta Venerabiles Fr. nostros S. R. E. Cardinales , & Episcopos in Curia præsentes consulturos esse respondimus, atque interim Cardinales, atque Episcopos præsentes vehementer in visceribus Christi hortati sumus . ut orationibus instantes in jejuniis , & eleemosynis animas suas coram Deo nobifcum humiliantes preces a Deo Patre luminum exposcerent, ut ex alto fuper nos lucem fuam , & veritatem fuam emitteret , quæ nos ad voluntatem, & beneplacitum ejus cognoscendum, & perficiendum deduceret; itaque cum semipublico Consittorio, quod consequenter celebratum est, vocatis non modo Cardinalibus, fed Patriarchis Archiepiscopis, & Episcopis in Curia nostra existentibus , præsentibus etiam nostris , ac Sedis Apost. Notariis, ac facri Palatii Apost. causarum Auditoribus, cum plura a nobis de eximia fanctitate ancillæ Dei, ac miraculorum frequentia, & celebritate, populorumque erga eam per universas Christianas nationes devotione, commemorata tuissent, expositis etiam instantiis, quæ coram nobis non modo nomine maximorum Regum , fed etiam chariffimi in Christo filii nostri Ferdinandi Romanorum Regis in Imperatorem electi, aliorumque complurium Christianorum Principum fiebant, omnes concorditer, ac uno ore benedicentes Deum amicos suos honorificantem Beatam Teresiam canonizandam esse, atque inter Sanctas Virgines adscribendam censuerunt.
37 Quorum omnium \* audito consensu intimo cordis essecutavimus in

Domino, & jubilavimus in falutari ejus, gratias agentes Deo, & Filio ejus Domino nostro Jesu Christo, quod Ecclesiam suam misericorditer respexisset, ac tanta gloria illustrare decrevisset. Canonizationis itaque publicavimus diem , coldemque Fratres , ac filios nostros monuimus , ut in orationibus, & eleemolynis perfeverarent, ut in tanto opere exequendo fplendor Domini Dei nostri esset super nos , qui opus manuum nostrarum ad

perficiendam ejus voluntatem dirigeret .

38 Demum peractis omnibus , quæ ex Sac. Constitutionibus , ac Romanæ Ecclesiæ consuetudine peragenda crant, hodie in Sacrosanca Principis Apostolorum Basilica cum venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, nec non Patriarchis, Archiepiscopis, & Episcopis, Romanæque Curiæ Prælatis, Officialibus, & Familiaribus nottris, Clero fæculari, & regulari, ac maxima populi frequentia convenimus, ubi repetitis pro Canonizationis Decreto petitionibus nomine ejudem charifimi in Christo filii nostri Philippi Regis Catholici a dilecto filio nostro Ludovico tit. Sanctæ Mariæ Transpontinæ Cardinali Ludovisio nuncupato, nostro secundum carnem nepote, per Julium Advocatum prædictum, decantatis facris Precibus , & Litaniis , ac Spiritus sancti gratia humiliter implorata . Ad honorem Sanctæ, & individuæ Trinitatis, & Fidei Catholicæ exaltationem austoritate omnipotentis Dei Patris, & Filii . & Spiritus sancti, Beatorum Apostolorum, ac nostra, de venerabilium Fratrum nostrorum S. R E. Cardinalium , Patriarcharum , Archiepiscoporum , & Episcoporum in Romana Curia præsentium consilio, ac unanimi consensu bon mem. Teresiam Virginem de Abula, de cujus vitæ fanctitate, fidei finceritate, & miraculorum excellentia plene contlabat , & conftat , ac fanctam effe diffinivimus, ac fanctarum Virginum Cathalogo adscribendam decrevimus, prout præsentiun tenore diffinimus, decernimus, & adscribimus, illamque univer os Christi fideles tamquam vere sanctam honorare, & venerari man-

39 davimus, & mandamus flatuentes, \* ut ab universali Ecclesia in eius oncrem Ecclesia, & Altaria, in quibus facrificia Deo offerantur, edificari, & consecrari . & singulis annis d'e decimaquinta Octobris , qua ad Cœlestem gloriam translata eft, ejus officium, ut de S. Virgine ad præscriptum Romani Breviarii celebrari possit, eademque auctoritate omnibus Christi fidelibus, vere pænitentibus, & confessis, qui annis singulis eodem sesto die ad sepulchrum, in quo corpus ejus requiescit, visitandum accesserint, unum annum, & unam quadragenam: iis vero, qui in ejusdem festi octava quadraginta dies de injunctis eis, seu quomodolibet debitis pœnitentiis misericorditer in Domino relaxavimus, ac relaxamus. Postremo gratiis Deo actis, quod Ecclesiam suam insigni hoc , novoque luminari illustrare dignatus esfet , decantata in Sanca Teresiæ honorem solemni Sanctarum Virginum oratione, ad Altare Principis Apostolorum Missam celebravimus, cum ejusdem Sanctæ Virginis commemoratione, omnibusque Christi fidelibus tune præsentibus, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam concessimus.

40 Decet igitur, ut pro tam insigni beneficio omnes cum omni humilitate benedicamus, & glorificemus eum, quem decet omnis benedicio, & honor, & gloria, & potestas in sæcula sæculorum, assiduis precibus ab eo postulantes, ut per intercessionem electæ suæ a peccatis nostris faciem suam avertens misereatur nostri, & respiciat nos, & oftendat nobis lucem misericordiarum fuarum, & immittat timorem fuum fuper gentes, que non cognoverunt eum, ut cognoscant, quia non est alius Deus, nisi Deus noster. Cœterum, quia difficile foret prasfentes nostras litteras ad singula loca ubi opus esset deferri, volumus, ut earum exemplis etiam impressis, manu publici Notarii subscriptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiaftica confliture munitis , eadem ubique fides habeatur., que ipsis presentibus adhiberetur, fi effent exhibitz, vel ofteniz. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum diffinitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, relaxationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incurfurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo vigesimo primo, quarto Idus Martii, Pontificatus nostri nno secundo.

Ego Gregorius Catholica Ecclesia Episcopus.

#### S. M. N. Tereliæ.

Ego Antonius Cardinalis Saulius Decanus:

Ego Franciscus Maria Cardinalis a Monte Episcopus Portuensis.

Ego Franciscus Sfortia Cardinalis Episcopus Tusculanus.

Ego Alexand. Card. Montaltus Episcopus Albanen. S. R. E. Vicecancellarius.

# Ego Octavius Episcopus Prænestiñus Cardinalis Bandinus. # Ego A. tit. S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis

Perettus.

Ego Jo: Baptista S. Petri, & Marcellini Presbyter Cardinalis Detus.

Ego Dominicus Cardinalis SS. Apostolorum Gymnasius.

Ego Carolus tit. S. Czefarei Cardinalis Madrucius.

Ego S. tit. S. Chrysogoni Presbyter Cardinalis Burghe-

# Ego M. tit. S. Onuphrii Presbyter Cardinalis Barberinus .

Ego I. G. tit. SS. quatuor Coronatorum Presbyter Cardinalis Millinus.

Ego M. SS. Quirici, & Julitæ Presbyter Cardinalis Lantes.

Ego Fabritius tit. S. Augustini Presbyter Cardinalis Verallus.

Ego Jo: B. tit. S. Cæciliæ Presbyter Cardinalis Lenius.

Ego Dominicus tit. S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis Rivarola.

# Ego G. Cardinalis Borgia tit. S. Crucis in Jerusalem:

Ego R. tit. S. Alexii Presbyter Cardinalis Ubaldinus.

Ego Tib. tit. S. Prisca Presbyter Cardinalis Mutus.

Ego Gabriel tit. S. Bartholomæi in Infula Presbyter Cardinalis de Trejo.

# Ego S. Presbyter Cardinalis S. Susannæ S. R. E. Biblio. thecarius.

# Ego Guido tit. S. Mariæ de Populo Presbyter Cardinalis Bentivolius.

# Ego P. tit. S. Salvatoris in Lauro Presbyter Cardinalis Valerius.

Ego Itel. Fridericus tit. S. Laurentii in Panisperna Cardinalis de Zolleren.

Ego Julius S. Mariæ supra Minervam Cardinalis Roma.

★ Ego Fr. Defiderius tit. S. Clementis Card. de Cremona.

b 3 

★ Ego

Double Librate

Bulla Canonizationis S. M. N. Teresiæ:

# Ego Stephanus tit. Sanctæ Mariæ in Via Cardinalis Pignatellus.

Ego Fr. tit. S. Matthæi in Merulana Presbyter Cardina-

# Ego M. Ant. tit. S. Eusebii Presbyter Cardinalis Gozadinus.

Ego Alexander tit. S. Mariæ in Via lata Cardinalis Effensis.
Ego Carolus Emanuel S. Nicolai in carcere Tulliano Car-

dinalis Pius.

Ego Mauritius S. Eustachii Diaconus Cardinalis de Sabau-

Ego Carolus S. Mariæ in Dominica Cardinalis Medices.

Ego Ludovicus tit. S. Adriani Cardinalis de la Vallette.

Ego Fr. S. Angeli in foro pifcium Diaconus Cardinalis
Boncompagnus.

Ego Hi ppolytus S. Mariæ Novæ Cardinalis Aldobrandinus.

Registrata in Secretaria Brevium.

Augustinus The. Rom. Cur. Cav. Cam. Apostolicæ Notarius.

#### BULLA GREGORII XV.

Conceditur per singulos annos in perpetuum Jubilæum in Festo S. M. N. Teresiæ a Jesu:

## GREGORIUS PAPA XV.

Plendor paternæ gloriæ, qui sua mundum illuminat inesfabili claritate, pia vota fidelium de clementissima eius Majestate sperantium, tunc præcipue benigno favore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus, & meritis adjuvatur. Volentes igitur omnes, & fingulas Ecclesias tam Domorum Fratrum Ordinis Carmelitarum Discalceatorum nuncupatorum, quam Monasteriorum Monialium ejusdem Ordinis ubicumque existentium aliquo spirituali munere illustrare ; de Omnipotentis Dei misericordia , ac Beatorum Petri , & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere pænitentibus, & confessis, ac sacra communione refectis, qui aliquam ex fupradictis Ecclesiis die Festo Sanctæ Teresiæ, a primis Vesperis usque ad Occasum Solis Festi hujusmodi fingulis annis devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesia exaltatione pias ad Deum praces effuderint, plenariam omnium peccatorum fuorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concedimus, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, quod præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus sides adhibeatur , quæ præsentibus adhiberetur , si forent exibitæ , vel oftenfæ .

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo Psicatoris, die 19. Septembris 1612. Pontificatus Nostri anno secundo.

Scipio Card. S. Susannæ. Cinthius Vicomanus Not:

### SANCTA TERESIA A JESU

#### Quinquies obliquè relectum fonans

#### CARMEN.

|   | - "       | C1.1  | c     | Calan Jana | C         |
|---|-----------|-------|-------|------------|-----------|
| S | Soliferum | Sidus | Summo | Spiendore  | Serenans, |

- Aufibus Angelicis Arx Altitonantis Abundans,
- Z Notitiz Numen Nusquam non Nomine Notum;
- O Condecorans Culmen Carmeli Celsa Columna,
- Tetra Triumphatrix Turcarum Toxica Tollens,
- Accede Adjutrix , Adversos Aufer Abusus.
- H Tartara Turbentur Telis Transfossa Teresæ.
- m Ecclesiæ Exultent , Edant Encania Eremi;
- Regalis Radix , Rutilat Rosa Religionis,
- Excitat Elapsos, Exemplis Elevat Ægros.
- Splendescens Sophiæ Scelerata Sophismata Solvit;
- Instruit Ingenue Justissima Jure Jehovæ.
- > Æthereos Axes Ascenderat Angeli Adinstar
- Altivola , Aureolam Acceptans , Auscultat Amantem.
- Inspicit Injustos Infernis Ignibus Illine
- Effligi Effrænos , Elonge Externere Echidnas;
- Selectos Similes Soli Splendere Sereno:
- C Virgineo Vernans Vultu, Virtute Virescens.

TAVO-

Samuel Court

# T A V O L A DE C A P I

## DI SANTA TERESA.

PRologo . pag. 1

§ 1. Della fima, che s' ebbe fempre della perfezione di Santa Terefa.

7. 2. Delle persone, che approvarono il suo spirito.

§ 3. Delle persone, che approvarono la vita, e libri suo:

13. 4. Testimoni dopo la morte:

13

LIBRO PRIMO. Egli alti, ed innumerabili fini, che ebbe Iddio Cap. I. I in concedere in questi tempi così gran Sansa. Del nascimento, educazione, e buona inclinazione Cap. II. di Santa Terefa. Come si deteriorarono le virtù, e buoni principj di Cap. III. questa Santa Vergine, ed il Signore la liberò da' pericoli, ne' quali si ritrovava. Della strada, che tenne il Signore per trarla da Cap. IV. questi pericoli , e come si fece Monaca della Madonna del Carmine. Comincia con gran spirito gli esercizi della Religione, Cap. V. ed ammalata esce dal Monastero per curarsi. 34 Con la cura crebbe le infermità; e per mezzo di Cap. VI. lei carò Iddio un Sacerdote dal peccato . Tornata al suo Monastero ebbe visione di quanto poi le doveva succedere. Sanolla il Signore per intercessione di S Gioseffo, e tornossi Cap. VII.

United by Coppe

|             | ad intiepidire negli ejercizi d'orazione. Nostro Si-<br>gnore gli apparve legato alla colonna per istaccar-<br>la da una vana conversazione.                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. VIII.  | Come fu protetta dal Signore, acciò non cadesse in colpa mortale.                                                                                                                                               |
| Cap. IX.    | Torna all'orazione, e per venti anni-persevera in essa con grande aridità, e dopo questo tempo è vistata dal Signore con nuova luce, e comincia nuova vita.                                                     |
| Cap. X.     | Comunicolle il Signore un' altissima orazione, la qua-<br>le fu occasione di patir gran travagli, ed il mez-<br>zo, per cui la pose in sì alta orazione. 54°                                                    |
| Cap. XI.    | Tratta con Padri della Compagnia di Gesù, e da<br>esti è conosciuto, ed approvato il suo spirito. Le<br>parla il Signore, muta vita, e comincia di nuo-<br>vo a far gran penitenza. 58                          |
| Cap. XII.   | Crescono in lei le grazie di Dio, e de gran timori,<br>e travagli, che in questo tempo pati. 63                                                                                                                 |
| Cap. XIII.  | In mezzo di questi travagli le parla il Signore, Paf-<br>ficura, e la quieta. Mostrasle Cristo Nostro Si-<br>gnore con continue vissoni; e delle molte afsizio-<br>zioni, che per questa causa patì.            |
| Cap. XIV.   | Resiste con modo straordinario alle grazie di Dio per<br>obbedire d'suoi Confessori e come il Signore gue<br>ne fece delle altre di nuovo, e le apparve un Se-<br>rasno, che con un dardo le serva il cuore. 73 |
| Cap. XV.    | Hagran ratti, ne'quali è molte volte levata in aria. 77                                                                                                                                                         |
| Cap. XVI.   | De grandi effetti, che cagionavano nell'anima di lei<br>di libertà di spirito, ed animo contro i Demonj<br>quest' estasi. 81                                                                                    |
| Cap. XVII.  | Ha gran pene interne dopo questi ratti: 83                                                                                                                                                                      |
| Cap. XVIII. | Delle visioni, e ragionamenti particolari; e di altre<br>grazie, che il Signore le comunicò. 87                                                                                                                 |
| Cap. XIX.   | Di uno sponsalizio spirituale fra Cristo, e l'anima<br>della Santa; e de gran favori, che le ha fatto<br>il Signore. 94                                                                                         |
| Cap. XX.    | Le rivela Cristo il conoscimento di altissime verità<br>di ammirabile dottrina, 98                                                                                                                              |

Cap. XXI. Comunica il fuo fpirito, e le grazie, che il Signore
le fa col Padre Maestro Avila, e col Beato Fra
Pietro d'Alcantara, e con altre gravi Persone,
e tutti l'approvano.
Lettera di Santa Teresa al P.F. Garzia di Toledo. 107
Lettera del Maestro Avila a Santa Teresa. ivi
Relazione dello spirito, e modo di orazione della
Santa, fatta da un Consessore di lei. 109

|            | Santa, fatta da un Confessore di lei. 109                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | LIBRO SECONDO.                                                                                                                                                                       |
| Cap. I.    | Nopira Nostro Signore alla Santa, che faccia la<br>nuova Riforma, e lecause, che a ciò la mossero : 112                                                                              |
| Cap. II.   | Lettera del B. Luigi Beltrando a Santa Terefa. 117 Delle contraddizioni, che pati nella fondazione del                                                                               |
| Cap. III.  | primo Monastero.<br>Lascia la suddetta fondazione se Nostro Signore le coman-<br>da, che la prosegua; e de'travagli; che in ciò patì. 119                                            |
| Cap. IV.   | Compra una cafa: appariscele la Madonna, e S. Gio-<br>seffo, e le fanno una grazia molto singolare. 123                                                                              |
| Cap. V.    | Mentre s' edificava la casa, cadde nn muro, ed uc-<br>cise un Nipote della Santa, ed ella lo risuscitò. 116                                                                          |
| Cap. VI.   | Le comanda il Signore, che esca d'Avila, e per mezzo<br>di lei fagrazie grandi ad un Frate di S. Domenico. 128                                                                       |
| Cap. VII.  | S'abbocca in Toledo con una ferva di Dio, la qua-<br>le voleva fondare un Monaster di Monache della<br>nuova Riforma del Carmine, ed ella tratta di<br>fondare il suo senza entrata. |
|            | Lettera del Padre Fra Pietro d'Alcantara alla<br>Santa Madre Terefa.                                                                                                                 |
| Cap. VIII. | Parla Nostro Signore alla Santa, e le comanda,<br>che fondi il Monastero in povertà. Torna da Toledo ad Avila, e da l'Abito a quattro Religiose. 135                                 |
| Cap. IX.   | Del tumulto, e persecuzioni, che si levarono contro<br>la Santa dopo fondato il Monastero. 140                                                                                       |
| Cap. X.    | Quietate le contraddizioni, tornò al fuo nuovo Monastero,<br>dove Nostro Signore le pose una corona in testa. 145                                                                    |
| Cap. XI.   | Si pone la Regola Primitiva dell'Ordine della Madonina del                                                                                                                           |

|               | na del Carmine, la quale volle, che si offervasse,                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. XII.     | e della perfezione, che in sè contiene. 147<br>Stà per qualche tempo nel Monastero di San Giuseppe   |
| Cap. Ziii.    | d'Avila, e de'gran fervori, che quivi erano. 152                                                     |
| Cap. XIII.    | Tratta di fondar Monasteri di Frati, e Monache;                                                      |
| & XIV.        | e de' motivi, che ebbe per fondar questa nuova                                                       |
|               | Riforma. 155                                                                                         |
| Cap. XV.      | Và a fondare un Monastero in Medina del Campo,                                                       |
| •             | ed ottiene licenza dal Padre Generale suo, di                                                        |
|               | poter fondare Conventi di Frati Scalzi. 160                                                          |
| Cap. XVI.     | Tratta di nuovo di poter fondare Conventi di Fra.                                                    |
|               | ti Scalzi : persuade al Padre Frate Antonio d'                                                       |
|               | Eredia, ed al Padre Giovanni della Croce, che<br>diano principio a questa riforma.                   |
| Cap. XVII.    | Fonda un Monastero in Malagone. 169                                                                  |
| Cap. XVIII.   | Tratta di nuovo di far il primo Monastero degli Scal-                                                |
| Cup. 11 / 11. | zi : fonda un Monastero di Monache in Vagliadolid;                                                   |
|               | ed un caso particolare, che quivi succedette. 172                                                    |
| Cap. XIX.     | Ordina, che si fondi il primo Convento di Frati                                                      |
| •             | Scalzi, con cui da principio alla nuova Riforma,                                                     |
|               | anche d'Uomini. 176                                                                                  |
| Cap. XX.      | Và a fondare il Monastero di S. Giuseppe di Tole-                                                    |
| Con VVI       | do.  179  Della fondazione del Monastero della Concezione di                                         |
| Cap. XXI.     | Pastrana, e della vocazione del P.F. Mariano. 184                                                    |
| Cap. XXII.    | Fonda il Monastero di Salamanca . Narrasi un'ap-                                                     |
| Cap. IIIII    | parizione, ch'ella fece ad una Religiosa di detto                                                    |
|               | Monastero. 187                                                                                       |
| Cap. XXIII.   | Della fondazione del Monastero di Alva di Tormes,                                                    |
|               | dove si pone una visione particolare, che ebbe la                                                    |
|               | Fondatrice di esso. 191                                                                              |
| Cap. XXIV.    | Fu eletta Priora del Monastero dell' Incarnazione                                                    |
| C. VVI        | d' Avila.                                                                                            |
| Cap. XXV.     | Essendo Priora dell'Incarnazione, per ordine di Nostro                                               |
|               | Signore fonda il Monastero di San Giuseppe di<br>Segovia; e di due visioni, che quivi ebbe. 201      |
| Cap. XXVI.    | Segovia; e di due visioni, che quivi ebbe. 201<br>Della fondazione di San Giuseppe in Veas: Soccorre |
|               | questo Santo la Santa Madre per via in un granpe-                                                    |
|               | rico-                                                                                                |
|               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                              |

| ricolo. Narrasi il principio, che chhe questa                             | fon-   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| dazione, cb' è maraviglioso.                                              | 105    |
| Cap. XXVII. Della fondazione di San Giuseppe di Siviglia; e               | de'    |
| travagli, che pati                                                        | 015    |
| Cap. XXVIII. Stando in Siviglia manda a fondare il Monastero              | di     |
| Caravaca. Il Generale le comanda, che si r.                               | itiri  |
| in un Convento, onde cessano le fondazioni,                               | e l'   |
|                                                                           | 215    |
| Cap. XXIX. Fonda per ordine di Nostro Signore il Monastero                | di     |
| Villanuova della Xara, e per via le appare                                | · la   |
|                                                                           | 219    |
| Cap. XXX. Seguita la fondazione suddetta, e si pongono a                  | ilcu-  |
| ni miracoli occorfi in quella cafa.                                       | 223    |
| Cap. XXXI. Fonda per comandamento di Dio il Monastero                     | di     |
| San Giuleppe di Palentia.                                                 | 216    |
| Cap. XXXII. Và a fondare nella Città di Soria; e di qui                   | anto   |
| quivi occorfe.                                                            | 228    |
| Cap. XXXIII. E' eletta Priora in Avila, e di li manda a                   | fon-   |
| dare il Monastero di San Giuseppe di Grana                                | sa.    |
| 230                                                                       | .0.4   |
| Cap. XXXIV. Le comanda Nostro Signore, che fondi un Mon                   | ajte.  |
| ro in Burgos.                                                             | 233    |
| Cap. XXXV. Delle gran contraddizioni, che ebbe in quella                  | jon.   |
| dazione -                                                                 | 236    |
| Cap. XXXVI. Del modo, come camminava la Santa, quando                     | an-    |
| dava per viaggio.                                                         | 239    |
| Cap.XXXVII. Constituzioni principali fatte dalla Santa per la<br>Monache. | 24 E   |
| 5. 1. Del modo di ricever le Novizie.                                     | •      |
| 5. 2. Dell' Abito delle Monache.                                          | 242    |
| 5. 3. Della povertà, ed opere manuali.                                    | 245    |
| 5. 4. Delle Comunioni.                                                    | 247    |
| S. S. De' Confessori.                                                     | 248    |
| 9 6. Dell' Orazion mentale, ed ore Canoniche.                             | 249    |
| S. 7. Della Claufura, e Parlatorio.                                       | 250    |
| 5. 8. Di altre cose, che ordinò nelle sue Constituz                       |        |
|                                                                           |        |
| Cap.XXXVIII. Muore nel Monastero d' Alva; e di alcuni s                   | egni , |
| Capitalan villiamore use allowed and a service as a service ?             | be     |

| che precedettero, ed accompa                                        | gnarono il suo glo-                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. Della sepoltura, e miracoli, che                                 | operò il Signore nel-                                                                                                                                                                          |
| verse persone.                                                      | 259                                                                                                                                                                                            |
| Della incorruzione del suo corpo<br>a San Giuseppe di Avila.        |                                                                                                                                                                                                |
| Pubblicasi il miracolo del santo o<br>ordine del Papa è riportato a | corpo, il quale per<br>d'Alva. 170                                                                                                                                                             |
|                                                                     | riofo transito.  X. Della sepoitura, e miracoli, che la sua morte, e come è appar, verse persone.  Della incorrazione del suo corpo a San Giuseppe di Avila.  Pubblicasi il miracolo del santo |

#### LIBRO TERZO.

| Cap. I.     | Della perfezione, con cui osfervò la legge di<br>Dio. 276<br>Della grand' osfervanza, cb' ebbe a' consuli Evan.                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. II.    | Dio.  Della grand' offervanza, cb' ebbe a' configli Evan- gelici, e del Voto dell' obbedienza.  Della dottrina, cbe infegnò intorno all' obbedienza. |
|             | gelici, e del Voto dell'obbedienza. 278                                                                                                              |
| Cap. III.   |                                                                                                                                                      |
| Cap. IV.    | Della virtù della cassità, nella quale su persettissi-                                                                                               |
|             | ma. 285                                                                                                                                              |
| Cap. V.     | Dell' estrema povertà, che osservò. 287                                                                                                              |
| Cap. VI.    | Della penitenza, ed asprezza di vita. 291                                                                                                            |
| Cap. VII.   | Dell'umiltà, in cui maravigliosamente risplendette. 196                                                                                              |
| Cap. VIII.  | Seguita della virtu' dell' umiltà. 303                                                                                                               |
| Cap. IX.    | Della dottrina, che insegna intorno all' umiltà. 308                                                                                                 |
| Cap. X.     | Della gracitudine verso Dio, e verso gli Uomini. 312                                                                                                 |
| Cap. XI.    | Della fortezza, e grandezza d'animo, ch'ebbe. 315                                                                                                    |
| Cap. XII.   | Della pazienza, e del gusto di patire per amor di                                                                                                    |
|             | Dio. 318                                                                                                                                             |
| Cap. XIII.  | Narransi i travagli, che pati. 324                                                                                                                   |
| Cap. XIV.   | De' travagli interni.                                                                                                                                |
| Cap. XV.    | Della prudenza, e fincerità sua.                                                                                                                     |
|             | Alcuni ricordi della S. Madre per la vita spirituale. 340                                                                                            |
| Cap. XVI.   | Dell'orazione, che il Signore le comunicò. 343                                                                                                       |
| Cap. XVII.  | Del dono di Profezia, ch' ebbe: 147                                                                                                                  |
| Cap. XVIII. | Della scienza infusa , e de' Libri , che scrisse. 353                                                                                                |
| Cap. XIX.   | Della stima , che s' è fatta di detti Libri , e del                                                                                                  |
| _           | frutto , che da effi fi è tratto. 360                                                                                                                |
|             | ,                                                                                                                                                    |

| Cap. | AA.     | to.                                                                                         | 366               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Can  | XXI.    | Della dottrina, che insegnò intorno a questo :                                              |                   |
| Cap. | 20.2021 | simo Sagramento, e della divozione, che                                                     | aveva             |
| 0    | vvII    | a Santi.                                                                                    | 369               |
| Cap. | XXII.   | Della fede , cb' ebbe in Dio.<br>Della (peranza , capo (uddetto.                            | 372               |
| C    | VVIII   |                                                                                             | 376               |
| Cap. | AAIII.  | Dell' amor grande, ch' ebbe.                                                                | 377               |
|      |         | Delle dimostrazioni, che diede di tale amore.                                               | 383               |
|      |         | Della carità verso i Prossimi.                                                              | 387               |
|      |         | Del frutto, che fece in molte anime.                                                        | 389               |
| Cap. | AAVII.  | Delle virtù eroiche, ch' ebbe; e della mortif                                               |                   |
| C    | VVVIII  | ne delle passioni.  Delle grazie naturali, e soprannaturali; e dell                         | 394               |
| Cap. | VVAIII  | zie gratis date, comunicategli dal Signore.                                                 |                   |
|      |         |                                                                                             | 399               |
|      |         | . Delle grazie naturali , ch' ebbe .                                                        | 400               |
|      | 9. 2    | . Ebbe grazia di sapienza, scienza, sede, pros<br>sanità, e d'interpretare la Scrittura.    | 403               |
|      |         | Della grazia di discrezione di spirito.                                                     | 404               |
|      | D . 3   | Relazione [critta dalla Santa Madre ad alcu                                                 |                   |
|      |         | Confessori.                                                                                 | 408               |
|      |         | Relazione seconda.                                                                          | 414               |
|      |         | Relazione terza.                                                                            | 415               |
|      |         |                                                                                             | 4.5               |
|      |         | LIBRO QUARTO.                                                                               |                   |
|      |         | DE' Miracoli, e delle meraviglie, che Ida<br>rò per intercessione della Santa Madre         | lio ope-<br>Tere- |
|      |         | sa di Gesu' in vita, ed in morte di lei.                                                    | 418               |
| Cap. | T.      | De' Miracoli, che operò la Santa in vita.                                                   | 419               |
| Cap. | II.     | De'Miracoli, che si sono fatti dopo la morte                                                | di lei,           |
| •    |         | e particolarmente dell'incorruzione del corpo<br>e fragranza, che da quello escono.         | , olio ,          |
| Cpa. | HI.     | Di altri Miracoli fatti con la reliquia della                                               |                   |
| - P  | -       | ed altre di sua carne.                                                                      | 418               |
| Cap. | IV.     | De' Miracoli fatti per mezzo de' panni bagni<br>sangue di lei, e con l'olio, che esce dal s | sti nel           |
|      |         | 1                                                                                           |                   |

po.

Cap.

Cap. V. De' Miracoli fatti per mezzo de' vestiti, lettere i ed altre reliquie della Santa. 439
Cap. VI. Di altri Miracoli fatti con lettere, parole, e ri-

Cap. VI. Di altri Miracoli fatti con lettere, parole, e ri tratti della Santa. 444 Cap. VII. De' Miracoli fatti da Nostro Signore con Persone,

II. De' Miracoli fatti da Nostro Signore con Persone, che si sono raccomandate alla Santa. 46 Lettera del Padre Fra Francesco del Santissimo Sagramento , Disnitore Generale de' Padri Carmelitani Scalzi d' Italia , scritta ad un Religioso del medesimo Ordine : donde si vede l' utile, che egli sentiva dalla divozione della Santa Madre ; 450

Breve relazione della grazia miracolofa fatta dalla Santa Madre Terefa ad un' Inferma nella Città di Modona l' Anno 1698.





# PROLOGO

DOVE SI PONGONO VARJ TESTIMONJ di persone gravi, dotte, e sante, le quali approvarono lo spirito della Santa Madre TERESA di GESU.



N nessun luogo diede Iddio segni maggiori dell' amor grande che porta all' Uomo, che nella Croce: quivi manifestò le sue amorose viscere, alla grandez-

za del quale amore non vi ha lingua, nè esaggerazione alcuna, che arrivi . Ma del tenero, e delicato amore, ch'è l'affezione, e tenerezza delle viscere dell' affabile, e dolce trattare, con che a' fuoi fi comunica, possono folo esfere testimoni l'anime, le quali con l' esperienza lo gustano : che fono quelle , che per la purità della vita, per l'altezza della contemplazione, e per la finezza dell'amore, fono arrivate ad effere tenute, e ad effere spose favorite sue. Perche non vi è madre tanto sollecita, ne sposa tanto amo-revole, ne cuore d'amore così tenero, e vinto, che arrivi, ne s'agguagli alla dolcezza della conversazione, e familiarità, ed alla piacevolezza di questo dolcissimo amore di Dio. Ma chi potrà dire, se non è chi lo prova, e sente le favorite mostre, e le soavità d' amore, con che Iddio tratta con quest' anime ? E' certo , che nessuno mai ne il seppe, ne poté dirle, come fono: qualche cofa possiamo raccogliere da quello ch' elleno dicono, e la Scrittura infegna. E' Cristo con queste fue spose, come un vivo sonte, che non secca mai; e che del continuo manda fuori luce, contento, dolcez- . za , carezza ; e quanto da esso scaturifce, fono fiumi d'amore, e di fuoco. Di questa tenerezza, e dolcezza d'amore sono molti, e chiari testimoni nella Scrittura, ne' quali si ci propone una quafi immagine di questo amore favorito, perché alle volte lo chiama lo Spirito Santo Cantina di vino, altre l'isfesfo vino, ed altre liquore affai migliore del vino: altre ce lo figura con nome di mammelle , perché nè sono le mammelle così dolci , e saporite al bambino, ne la madre si spassa tanto con lui, come gli amori di Dio sono dilettevoli , e saporiti a quelli che con lui trattano: alle volte li fignifica con nome d'imbriachezza, (venimento, e

Delle persone gravi, dotte, e sante,

pace, che supera ogni senso, soffio d' aria soave; e se vi sossero mille altri nomi, non bastarebbono per dichiarare questo dolce amore con cui Iddio carezza i fuoi amici. Che come Iddio è amor infinito, e bene che supera tutti i beni; l'anima, che da dovero lo possiede, senza dubbio avrà una moltitudine di beni, e favori nati da

quest' infinito amore. E se ben'è vero, che tutt'i giusti li quali stanno, e vivono in grazia, ed amicizia di Dio, godono eziandio della fua familiarità, e della fua amorevole, e dolce conversazione, e sono uniti con Dio con mille altri titoli di buon' amicizia : supera però grandemente in istrettezza d'amore, e conversazione questo tenero amore con cui Iddio accarezza l'anime, le quali dolcemente ama, e tiene per ispose, Imperocchè i primi hanno come per fede quel che gli altri gustano con l'esperienza: e vi è appunto la differenza, ch'è tra quel che gusta il mele, e quello, che solo sà la sua dolcezza per averla sentita dire. Quelli al più odorano qualche parte di questa soavità, perchè stando Iddio tanto vicino all'anima, fi fente per mille fessure, e si comprende la fragranza de' fuoi odori : ma gli ultimi arrivano a gustare la dolcezza degli abbracciamenti del suo celeste spoio, per mezzo di cui li comunica Iddio il suo sangue convertito in latte, cioè per una dolce, e faporita maniera. E come nelle case reali alcuni vi sono a' quali è la porta aperta, per parlare, e trattare col Re, ed altri che entrano più dentro , a' quali egli manifesta i suoi secreti , e stan sempre appresso a lui, e sono amici, e savoriti suoi, e co'quali egli conversa, e tratta amichevolmente, E così avviene dell'anime, che trattano con Dio: fra le quali quelle che sono unite, ed abbracciate con stretto laccio d'amore, sono quelle, che godono della fua foavistima conversazione, ed alle quali egli rivela i suoi più nascosti secreti. Queste sono quelle che sperimentano quelto savo-

rito amore di Dio: del quale nessuna cosa può dirsi più a proposito di quello, che diffe S. Gio: nel capo 2. dell' Apocaliffe, chiamandola Manna nascofta: Manna , perchè è diletto più d'ogni altro dolce, e foave, e faporito, non d'un folo sapore, ma fatto al gusto, e sapore, al defiderio, ed alla natura di chi lo mangia: è manna nascosta, perchè da chi lo mangia, e gusta in poi, nessuno intende di che sà: perche la medefima esperienza ammutolisce la lingua, e la grandezza, che passa per l' anima, la fa tarda, per dire la minor parte di quello, che ha gustato. E di qui vengono ad effere queste grazie, e favori che Iddio fa all' anime tanto smisurate, che gli Uomini non lo credono, e molti non l'intendono: Perchè come ben diffe S. Bernardo nel ferm. 79. Sopra la Cantica , questo linguaggio d'amore è Arabico per chi non ama, e peggio che Greco per chi non l' ha studiato: e rende di ciò la cagione S. Agostino nel ferm. 147. de temp. con queste parole : Quia in bomine carnali tota regula intelligenda eft consuetudo cernendi: quod solent videre credunt, quod non solent videre, non credunt. L' Uomo, dice, carnale, e lo spirito di cui non s'innalza sopra la terra per intendere queste cose soprannaturali, e divine, ha per regola l'uso di quello che fi vede : onde quello, che veder suole, crede, e non ha credito veruno a quello che co' fenfi non ha sperimentato : ch' è quello, che diffe l' Appostolo S. Paolo, che l' Uomo animale non è capace ad intendere l'opere, e maraviglie di Dio: e per questo rispetto S. Dionifio Areopagita nel cap. 1. de mift Theol. trattando con un discepolo di questo misterioso linguaggio, col quale Iddio tratta con l'anime, lo configlia a non dar parte di questa nascosta sapienza a favj ignoranti dell' esperienza delle cofe divine , e celesti . E S. Agostino , parlando di questa finezza d'amore, e di questa carezza nel trattato 26. sopra S. Giovanni dice : Da amantem, ig fentit , qued dico: da ferventem , da fitientem ,

in fontem eterne patrie suspirantem , da talem , in feit quid dicam : fi autem frieido loquor, nescit quid loquor. Onde per questo secreto linguaggio d'amore, richiede orecchie innamorate, e licenzia come incapace quello, che per la freddezza, e tepidezza fua non ha meritato gustare della sua foavità, e dolcezza. Ma avvenga ch'alla rozzezza del fenso di molti si faccia incredibile quest' amoroso trattare di Dio; quelli che hanno luce, e verità della fede, non possono lasciare di consessare, e credere i favori, e le carezze, con le quali la Scrittura Sacra racconta che Iddio parlava, e conversava con li suoi amici: perchè di Moisè dice, che parlava con Dio, come un'amico con l'altro: e l' istesso sappiamo d'altri Proseti; ed anticamente disse Iddio, che tutte le sue delizie erano trattare co' figlinoli degli Uomini: e nel nuovo Testamento, dove più manifestò l' amor suo, surono anche maggior' i favori, e le carezze, come potrassi agevolmente vedere difcorrendo dal tempo degli Appoltoli in fin' a questo nel quale oggi viviamo . E lasciando molti Uomini Santi , a' quali apparve il Signore, e fece altri fingolari favori , fappiamo , che ne' tempi paffati fece l'ifteffo a molte Sante, delle quali, se volessimo sar qui memoria, mancherebbeci più tosto il tempo, che la materia, ne fono piene l' litorie de Santi : ed appena veruna se ne trova, dove non leggiamo grandi, e particolari favori di Dio. Volendo adunque mostrare il Signore, che la gran liberalità, con cui senza misura si comunica a quelli che l' amano, è la medefima in quefti tempi, che ne'paffati, e che per il bene la grazia, e per il male la natura sono l'istesse ( perchè il medefimo Iddio abbiamo addesso, il quale ha la medesima bontà, e potenza di prima , le medesime influenze manda alla Chiefa-, e li medefimi favori è apparecchiato per farle) volle in quest' ultima età darci così gran Santa, come su la Madre Teresa di Gesù: nella quale raccolfe molte delle grazie, e

Ch' approvarono lo spirito di S. Teresa.

doni che suol compartire sra gran Santi, acciocche sosse singolare tra molti, Conciosia cosa che li savori, e le carezze, che il Signore le fece, l'affabilità, e tenerezza d'amore , con cui trattó con lei, è delle maggiori che io udiffi mai: oltre a' doni così ammirabili, ed alle virtà così colmate, e perfette, e ad altri eccellenti privilegi di fantità, de' quali la dotò, con che la fece molto segnalata fra li seguaci della persezione, e fra li molti illustrati de' favori divini: imperocchè fe di molti di loro leggiamo, che fiorirono in gran virtudi; d'altri, ch'ebbero grandi rivelazioni; d'altri, che fecero gran miracoli, pare che alla nostra Vergine si debba luogo fra quelli tanto favoriti da Dio, ch'ebbero tutte queste cose insieme. perché oltre tanta persezione di virtudi , e fantità di vita ; oltre a tanti , e così straordinari favoriti di Dio, a tanta samiliarità, e comunicazione con quella fovrana Maestà, come se fosse stato uno de più accesi Serafini nell' amor suo, e più propinguo alla sua familiarità, a tanta notizia delle cose del Cielo, a tanta conversazione, e pratica con gl'abitatori d'esso, come se sosfe stata uno di loro, e così alti concetti , e sentimenti delle cose divine , ed a tanta luce per dichiarare gli ascosti secreti, e gli occulti misteri, cotanto superiore alla notizia ordinaria dell' esilio, a così alta, ed eminente dottrina, che lasciò scritta ne' suoi libri (ne'quali nella fottigliezza delle cofe che tratta, nell' intelligenza grande con che le penetra, nell'accutezza, e chiarezza, con che le scrive, nella soavità, e nell'artifizio divino dello stile, con che fa bere quel, che dice, e sentire nel cuore di quelli che li leggono, il fuoco dello Spirito Santo che sta rinchiufo in questa scrittura, e la manifesta luce, e calore, che da essi esce, mostra esfere dottrina ispirata da Dio. imparata dal Cielo, e-feritta con particolare affistenza dello Spirito Santo) oltre l' effere fondatrice , e madre d' una Religione, riducendo una donna

Λ 2

Delle persone gravi, dotte, e sante;

fola a tanta persezione, e strettezza di vita un' Ordine di donne, e d' uomini così fanto, che pare un ritratto di quella prima fantità, ed innocenza, che nel tempo della primitiva Chiefa fiorì fra que Santi Romiti d' Egitto, e di Paleilina, e tutto questo mediante il divino favore, e la fua propria fatica, industria, e prudenza: oltre a questo, dico, l'incorruzione del fuo corpo, e molti altri miracoli, e maraviglie, che per mezzo di lei in vita, ed in morte ha fatto Iddio, e giornalmente fa, tutte queste cose tanto firaordinarie, tanto nuove, tanto grandi, e tanto fuori di quello che secondo l'ordine, e corfo ordinario avviene, poste insieme, fono una massa di miracoli, prerogative, e grazie fingolari, con le quali Iddio onorò questa Santa, ne io così tutte insieme l'ho mai lette di Santa alcuna. Non pretendo comparare i gradi, el i caratti della fantità e perfezione. riferbando a Dio, che mifura gli fpiriti, il giudizio di quello, ma tratto folo delle cose, ch' esteriormente sappiamo de Santi, che se bene in molte di queste non consiste sustanzialmente la fantità , con tutto ciò ordinariamente fa il Signore a' maggiori Santi, maggior favori, e dà loro maggior luce, e li prende per instrumento d' opere maggiori di fuo fervizio, e gloria, come fece con la Santa Madre Teresa di Ge sù, come io più a lungo dirò col divino favore nel corfo della fua vita, la quale ora pretendo scrivere, avendo per fine della mia fatica, che il Signore fia più glorificato ne' suoi Santi, e che le anime confiderando il foave trattare di Dio, e la facilità, con la quale si comunica a chi da dovero il cerca, più s' inanimino a servirlo.

Procurerò in quanto dirò d' avere per mira la verità, e la fedeltà dell'Illoria, perchè con la bugia, nè Iddio può effere glorificato, nè i Santi onorati. Della maggior parte di quanto qui ferivo della Santa Madre fono io teflimonio di vifta, come quello, che trattai con lei, e la conteffai, e comunicai molt lei, e la conteffai, e comunicai molt.

anni. Ed il reflo farà o cavato dalle informazioni della fua canonizzazione, o da relazioni molto degne di fede. Tratterò prima il corfio della fua vita, ch è maravigliofo, infini al tempo, nel quale fi diede principio al la nuova Riforma degli Scalzi. Nel fecondo luogo diremo, come diede principio a quefla Riforma, de Monalieri, che fondo, de grandi travagli, che patti collo gloriolo corfiero. Nel terzo libro feriveremo le fue virtù; e nel quarto i fuoi miracoli.

Ma prima d'entrare in questa lstoria, m'è parso necessario preporte a comune approvazione, e la grande stima, che s'ebbe sempre in Ispagna così in vita, come in morre dell'ammirabile, e singolar santià di questa Santa Madre.

S. 1.

Della flima che s'ebbe fempre della fantità , e perfezione di vita di Santa Terefa.

Sogliono quelli che scrivono le vi-te di que Santi, o Sante, a'quali ha fatto Nostro Signore particolari, e straordinari favori, per entrare con buon principio nella loro Iftoria, desiderando, che si li dia il credito, che sì alte cole richiedono, prevenire il lettore, provando prima che le visioni, rivelazioni, ed altre grazie fimili, che i Santi hanno ricevuto, furono certe, e vere. Avrei bene io potuto schifare questo fastidio, poichè la generale, e comune approvazione, che in tutta la Chiefa vi è della fantità, e dottrina della S. Madre Terefa di Gesù, confermata con tanti testimoni, non permettono ormai più , che nessuno, se non volesse negare la luce del Sole , posta lassare di confesfare l' istesso. Ma per consolazione mia, e per la divozione, che ho alla Santa, e per quella, che ne po-

tranno ricevere coloro, che averanno la medefima divozione, ed acciocché il lettore entri in quest' istoria con la stima, ed opinione che deve, m'è parso notare brevemente in questo prologo i testimon) che vi sono della sua vita, libri, fantità, e spirito, procurando per questa via soddissare a dotti , e far credibili li favori , che Iddio dà fino a gl'ignoranti, e rozzi, che come animali bruti , e terreni , non giudicaño più di quel che veggono, ne la lor fede trascende la viita , rimettendosi in tutto alla porta de' sensi. Con questo sarò scusato dal prendere nuova fatica in mettere insieme regole di discernere spiriti, e dal trattare di visioni, rivelazioni, e ratti, come hanno satto altri: perchè in questo mi sarei potuto ingannare, o nel dar buone regole, o nell'applicarle a casi particolari: il che non si deve presumere di tanti Dottori , e così savj , che qui reserirò , li quali tolfero questa satica d'esaminare lo spirito di lei ; poiche come vedremo adesso, tutti gl' Uomini più gravi così in lettere , come in ispirito , li quali fiorirono a tempo di questa Santa, si presero questa cura, e con la pietra del paragone in una mano, e con le regole della Scrittura Sacra, e con la dottrina de' Santi nell' altra, andava no esaminando, e regolando la vita, rivelazioni , e spirito di lei , ed in tutto la trovarono tanto aggiustata come ora fi vedrà da loro detti. Quelli che qui porrò, li sò io non per relazioni incerte , ma per informazioni autentiche, le quali fi van facendo per la canonizzazione della Santa Madre, e quasi tutti quelli che qui referirò confermano con giuramento il loro detto.

6. :

Primo testimonio delle persone gravi ch' approvarono lo spirito di Santa Teresa.

PEr dire adunque qualche cofa della venerazione, e stima, la quale insieme con la devozione s'è avuto così in morte, come in vita di questa Santa, cominciarò dalle persone, che la conobbero, e trattarono con lei in vita, ed approvarono, e giudicarono il fuo spirito per quello, che ora, ch' è morta, tutti confessano . Perchè effendo la S. Madre per una parte tanto umile, che si reputava indegna, che il Signore fi ricordasse di lei , e dall' altra ricevendo tante, e così grandi misericordie da Dio, come tutti fanno, ed in questo libro andarò riferendo, temendo per li peccati fuoi ( li quali come veramente umile di continuo piangeva non altrimenti che se fossero stati molto gravi) di non effere ingannata dal Demonio; non fi quietava, ne fi afficurava con le grazie che il Signore le faceva: ma le trattava co' fuoi Consessori cercando perciò li più dotti, e gravi, e per ordine, e comandamento loro le comunicava con altre fimili persone , le più qualificate , e più dotte che allora si trovassero in Ispagna, dandole occasione, e campo di ciò fare con molta comodità, avendola ella scorsa quasi tutta, per fondare Monasteri di Monache, e governare i fondati . E su provvidenza divina, acciocche effendo il fuo fpirito. e la sua santità approvata da tanti in vita, fosse in morte venerata da tutti. E perché quelle cose che per esfere tanto ammirabili , e rare , averebbono potuto tener fospeso alcuno. accreditate, ed approvate da tanti fi tirasfero dietro la comune opinione di tutti: cominciando dalle persone letterate che fono quelle , le quali ordinariamente con molto maggior rigore, (e come fi dice) à punta di l'ancia, e faminano le cofe per le regole della Scrittura Sacra, e per la dottrina de' Santi Padri, e quelli che fogliono effere prudentemente più tardi in credere, ed approvare quefle cofe, che quelli, li quali le mirano con la fola divozione i quelli, co quali la Santa Madre Terefa di Gesù tratto, e confulto unt tempo della vira fua,

fono li feguenti: Primieramente il P. F.Domenico Bagnes Cattedrante giubilato della prima di Teologia nell' università di Sala manca, che tanto basta, per dire il fuo gran fapere; oltre l'esperienza grande che aveva di molt'anni in cofe di spirito, confessò molto tempo la Santa Madre Terefa di Gesù, e quasi dal principio della sua conversione infin al fine della fua vita, che fu per spazio di 24. anni, trattò, e comunicò sempre con lei, e col parer di lui, benchè affente, fi reggeva, e governava in tutte le sue difficoltà, ed egli fece tanta stima di lei, e n'aveva cosi grand'opinione, che predicando in onore fuo nel Monastero delle Scalze della medesima Città disse, che la teneva per così Santa, come Santa Catterina da Siena, e che ne' fuoi libri. e nella fua dottrina la fuperava . Ed a fin che meglio s' intenda ciò, che persona così grave, e così dotta sentiva, porrò qui il testimonio che ne diede nell' informazione per la canonizzazione con le fue stesse parole: Neffuno ( dice ) può sapere meglio di me i favori, e le grazie particolari , che fece Iddio alla Madre Terefa di Gesu, perche la confessai molt'anni , e l'esaminai in confessione , e fuori di confessione , e ne feci [perienze grandi , mostrandomi molto aspro, e rigoroso con lei : e quanto più l'umiliavo, e disprezzavo, tanto più fi affezionava a domandarmi configlio, parendole di flar più ficura . E più abbaffo , trattando de' favori , e delle grazie particolari che Nostro Signore le fece, dice : In questa parte sonovi tante particolarità , che fe non fe ne facesse un nuovo libro, non si potrebbono dire per via d'ordinaria testimonianza. B potrebbe effere , cb' effendo necessario , to face fi qualche trattato , donde fi polla intendere, per quanto certa via cammino la Madre Terefa di Geiù, diversamente dalls Spirits fa'fi , che a di noffri fi sono scoperti. E più innanzi aggiunge: Tutto il tempo che con lei trattai , che furono moli anni , non vidde mai in lei cofa contraria a virtù , ma la maggiore schiettezza , ed umilià , che vedessi mai in persona veruna . Bd in ogni ejercizio di virtù così naturale , come foprannaturale, era fingolarissimo esempio a tutti quelli c'e con lei trattavano . B la sua orazione, e mortificazione fu cosa rara, come possono dire tutte quante le persone, le quali trattarono con lei particolarmente. E della fincerità, ed umiltà di lei afferma, che fu la maggiore che già mai vedesse: e quasi l'istesso dice dell' altre virtil . Dice anche molte altre cose di lei, e de i suoi libri, li quaesaminò, e approvò avanti che uscissero in luce, per ordine della Santa Inquisizione . In queste brevi parole dice più che non pare : poichè confessa esser necessario, che si facesse un libro per iscrivere i grandi , e particolari favori, che il Signor' Id-dio fece a questa Santa Madre Terefa : il qual libro defiderò molto di fare, fe le sue grandi occupazioni glie l' avessero permesso.

Ed avanti che usciamo dell' Ordine del glorioso San Domenico, porrò qui altre persone, la cui testimonianza è degna d'ogni credenza: fra effe è il P. M. F. Bartolomeo di Medina Cattedrante già della prima nell' università di Salamanca : il quale avendo udito della Santa Madre tante , e tanto straordinarie cose, non ne faceva conto, nè le credeva, anzi gli aveva avversione per quello, che di queste cose aveva inteso. Ma essendo la Santa venuta a Salamanca a fondare il suo Monastero procurò assai d' abboccarfi con lui , perché sempre cercava la persona, la quale più dubi,

e difficoltà poteva porre nel fuo spirito, credendo, che questo l' esaminarebbe meglio, che quelli, li quali agevolmente s' inchinavano a crederla . S' abboccò con lui, e dopo effersi generalmente confessata seco , gli diede conto della fua orazione, e della strada, che teneva, e gli mostrò tutto quello, che aveva scritto della fua vita; con che rimale tanto confuso, quanto certificato, che quello era spirito di Dio, il quale viveva in quella fant' anima, e visitava con sì ordinari favori . E fu uno di quelli , che più afficurarono la S. Madre, e da lì avanti divenne fuo grand' amico, e diceva, che non era così gran Santa in terra.

Il P. M.F. Giovanni della Cueva, he fu Provinciale dell' Ordine di San Domenico, e poi Veſcovo d' Avila, conôbbe s/fai in particolare la S. Madre, e della col mede/imo tenore, e facilità che foleva, tratto con lui il fuo fipirito, e modo d' orazione, e dideggli conto della fug vita: onde rgli ben conobbe i tefori, che ddio aveva pofii in quell'anima, e, fugrand' amico, e divoto fuo: e nell'informazione per la canonizzazione dice, che la tiene per gran Santa, e per donna d' eminenti vitrù.

L'iftesso dice il P. M. F. Diego de Chaves Consessore del Re D. Filippo II. il quale essendo Priore in San Tommaso d' Avila, trattò, e comunicò con lei.

11 P. F. Giovanni Gutierres, Predicatore della medessan Maessa, e Fra Ferdinando del Castello, le cui opere, ed Istoria, che scrisse del suo Ordine, pubblicano la sua erudizione, dottrina, e spirito, eziandio l'esaminarono, e l'approvarono.

E più in particolare il P. Maeftro Fra Garzia di Toledo Commiffario Generale dell' Indie, fu quello, che affai minutamente trattò, e comunicò con lei per molto tempo, e le fece ferivere la vita, ed al quale ella indrizza una lettera, ch' ene fine d'effa vita.

Il P. M. Fra Pietro Fernandez altres) Provinciale del medesimo Ordine : al quale il Re Don Filippo diede cura di visitare, e proteggere la nuova Riforma degli Scalzi, acciocche li disendesse, e proteggesse ne'suoi principj, come avanti diremo, Uomo di molte lettere, spirito, e penitenza, conobbe la Santa Madre, e tratto con lei alcuni anni, perch'era in luogo di Prelato, e confessor iuo : ed avendo cominciato a maneggiarla con molto timore, e sospetto, al fine s' arrese, come tutti gli altri, e l'ajutò grandemente nelle sue fondazioni : e diceva, che Teresa di Gesù, e le sue Monache avevano dato ad intendere al moneffere possibile che donne possano seguire la persezione Evangelica . Come fe detto avesse, che col suo grande spirito, e talento aveva fatto agevole, facile, ed nfitato quello, che ad uomini pareva tanto difficile .

Ne meno dubitò della fantità, e foirito della S. Madre un' altro Provinciale dell'istessa Religione, chiamato Fra Gio: Salinas: il quale avvisava il P. M. Bagnes , che non fi fidaffe tanto di virtù di donne , e gli dispiaceva che sentisse, e parlasse così altamente delle cose della S. Madre Terefa , come riferifce nel fuo derro : ed egli rispose, che le parlasse, e la trattaffe prima che li dicesse nulla . Accade, che andando a predicare a Toledo, dove era la S. Madre, in tutta una Quarefima l' andò esaminando, e sacendo grand'esperienze di lei, e rimaic tanto affezionato, e fincerato della sua santità, che con essere uomo cotanto occupato, andava ogni dì a consessaria. Domandandogli poi il P. M. Bagnes, che gli era parso di Terela di Gesu? Rispose: M'avevate ingannato a dirmi, ch'era donna: a sè ch'è Uomo maschio, e de' ben barbuti, fignificando in ciò la virtù, la fantità, e'l valor di lei.

11 P. M. Fra Diego de Janguas, fu confessore della S. Madre per lo spazio d'otto anni, Uomo de' maggiori A letletterati, che abbia oggi la medefima Religione, e confessava, ch'era una donna di grande fiprito, e docata di grandi virtù, e riferisce alcune rivelizioni particolari, ch'ella ebbe da Nostro Signore, e dice nella sia estamina molt' altre lodi, e de eccellenze denne della Satistà della Madre.

degne della Santità della Madre. L'istesso, che questi Padri così gravi, e dotti, sentirono molti altri Maefiri . Presentati . Reggenti . e Lettori del medefimo Ordine, e particolar-mente il P. F. Pietro Yvagnez, che poi fu Reggente, e Rettore del Collegio di San Gregorio di Vagliadolid, la confessò ne' fuoi principi fei anni: · e fece un trattato particolare diviso in undeci capitoli mettendo infieme molte regole, e documenti raccolti dalla Sacra Scrittura, e da' Santi per saper discernere spiriti; e trovandole tutte adempiute in quel della Santa . si certificò esser di Dio. Averei caro di poter riferire qui tutto quel, che questo sì dotto Padre scrive, ma vi porrò alcune di quelle cose, che diceva in questo trattato, per quanto permette la brevità del prologo. Tutti i suoi ragionamenti ( dice ) tutte le sur lettere, e le sue cose vedevo piene d'umiltà , desiderando grandemente , che tutto il mondo vedesse, e parlasse di tutti i suoi mancamenti, e miserie passate : dispiacendole affai, che la teneffero per buona . Quando cominciarono a crescere le mercedi di Dio , fi struggeva perchè nessuno intendesse cosa di lei, accioccbe non f sospettaffe che fosse buona . E dopo aver narrato alcune cose particolari di lei , dice In fine la sua umiltà è cosa incredibile, come testificano quelli che più la trastano. E più abbasso aggiunge : Dico , che notoriamente s' è conosciuto, che Iddio favorisce questa Santa , e che quanto dir possiamo in certificare la sua santità, è vero. Pece la casa di San Gioseffo per espressa rivelazio-zione di Dio, di che da buona testimonianza la santità grande che in quella cafa fi ritrova . La purità della conscienza di questa Religiosa è tanto grande . che noi . i quali la confessiamo , e pratichiamo, e le sue compagne, ne restiamo ammirati : perche fi può dire che quanto ella penfa , e tratta , tutto è Iddio tutto è indirizzato all' onore di Dio , ed all' utile (pirituale dell' anime . E così ba fatto quella cafetta di San Giofeffo . ponendola in tutta la perfezione, che pofla in terra porfi in donne, e Uomini; ora se vogliamo parlare del gran frutto spirituale, che ne cavano quelli, li quali praticano con questa Serva di Dio , fara un non finir mai , perchè è gran maraviglia di Dio quel che occorre . Non voglio di me dire cosa veruna; perchè non l' bo per li miei demeriti , se bene bo tanta esperienza in me flesso, che da poi che io seco converso, il Signore mi ba favorito in moltissime cofe, dove chiaramente vedevo io effere particolare ajuto di Dio: fiecbe non posso lasciare di tenerla dentro di me per Santa, come non posso interamente dire , che non la conosco . M' ba detto molte cose, che solo Iddio le poteva sapere , per effere coje future , e che toccano al cuore, ed al profitto, e le quali mi parevano impossibili, ed in tutte ho trovato grandissuna verità. E più a basso dice : Quanto a questa Santa è stato rivelato , è stato per grandi effetti Spirituali , per gran confolazione degli afflitti , e tutto per gran profitto nell'amor di Dio . Ha avuto grandissima cura d' informarsi da quanti buoni letterati stavano, e passavano per Avila. Fra eli altri da quali s' informò , fu un Santo Frate Francescano conesciuto da me, chiamato Fra Pietro d' Alcantara , di grand' orazione , e penitenza, e di gran zelo della sua professione . Questo Santo Senza aver molto bisogno di venire ad Avila, vi su guidato da sua Divina Macfia per consolare questa sua serva, quando più l'erano fatte contraddizioni di queste cose, e l'afficuro, che lo spirito era di Dio , e che non vi era verun' inganno . E nel modo nel quale vedeva Iddio, e nelle rivelazioni, e ragionamenti che divinamente le fi facevano, le diede gran luce, e ficurezza. Ed avendole questo sant' Uomo dato tauto credito, e mostrato gran particolarilarità d' amicizia con lei , tutti fi arresero, e da quell' era in qua ba avuto gran quiete . Di maniera che quanti prima la contraddicevano, che erano molti. ed a quanti s' è domandato parere in queto cafo, danno ferma testimonianza, che fenza fallo veruno questo Spirito è di Dio, fenza che vi fia veruno inganno . E con effere molti quelli , che follecitamente li contraddicevano, e li mettevano paura ne' principi, tutti la tengono per gran ferva di Dio , e l' onorano in quanto possono . Queste, ed altre molte cose, diceva questo Padre in quel trattato, e confeifava, che per effere tante le cofe, le quali aveva da dire, aveva bisogno di fare un gran libro. Questa relazione fu fatta fei anni dopo, che la Santa Madre fi diede daddovero a Dio, e fi conserva oggidì di mano del medefimo Padre nel Monastero di San Giofeffo d' Avila de' Carmelitani Scalzi: e fece la Madre grand'utile a questo Padre , perchè sebbene prima era fervo di Dio, dopo aver trattato con lei, mutò stile, e vita in modo tale, che fu molto Santo . Per mezzo di questo Padre comunicó eziandio la Santa Madre la fua orazione, e vita col P. Maestro Manzio Cattedrante della prima nell' università di Salamanca, e fentì l' iffeffo che gli altri, che laconobbero, e trattarono.

La consesso anche, ed approvo il Padre Fra Vincenzo Varrone Confultore del Sant' Officio, e gran letterato, il quale la trattò, e consessò per Mpazio d'un'anno, e mezzo stando in Toledo, ed ella affai bene gli pagò quest' ufficio, che con lei usò; perche per mezzo delle sue orazioni, come più a lungo scriveremo nel terzo libro, venne a gran persezione di

vita. 11 P. Presentato F. Filippo de Meneses Lettore del Collegio di S. Gregorio di Vagliadolid udendo tante cose della Santa, se n'andò da Vagliadolid ad Avila, volendo vedere s'era ingannata per darle luce, o per pigliarla per lei quando ne fentifie mor-

morare, e rimase molto soddisfatto. Si confessò, e comunicò anche con un' altro Presentato chiamato Lunar, ch' era Priore di San Tommaso d'Avila . e tutti esaminarono , approvarono , e magnificarono lo spirito , e le virtù di lei: perchè era tanto grande lo splendore, e 'l fuoco, che da lei usciva, che con aver cose tanto singolari, e straordinarie, che ogn'altro averebbono fatto temere, nessuno poteva dubitare in parlandone, e trattando con lei , della fua gran fantità, e che tutti quei favori, e carezze fossero da Dio.

Co' Pdari della Compagnia di Gesù non meno trattò la Santa Madre, che con quelli dell' Ordine del glorioso San Domenico . Perchè veggendo in queste due Religioni fiorire tante lettere, e tant'ufo d'orazione, e virtù, parevale che andando appoggiata alla dottrina, ed ammaestramento loro,

non farebbe stata ingannata.

Pubblica principalmente la fantità della Madre Terefa di Gesù il dottissimo Padre, e Dottore Francesco Riviera: il quale dopo avere scritto con tant' accertazione fopra i dodici Profeti minori, fopra l' Epistola di San Paolo ad Hebræos, fopra l'Apocaliffe, ed effendo occupato in altre fatiche d' importanza, ebbe tanta divozione, e stima della fantità, e virtù di questa Santa Madre, che non essendo mosso da altro fine, che della gloria di Dio, perché così gran Santa fosse conosciuta nella sua Chiesa, e per gratitudine d'alcune grazie particolari , le quali per mezzo , ed intercessione di lei aveva ricevute dal Signore, come egli confessa, impiegò la fua vecchiezza in iscrivere un libro della vita, emiracoli di lei: dovedicendo cose così alte, ed eroiche di questa Santa, pargli sempre d'essere scarso, come parrà altresì a me, dopo averne aggiunte moltre altre a quelle, che egli dice . Ed affinche fi desse maggior credito al suo libro, sebbene bastava la sua molta autorità, per essere un uomo di molta Religione , e viriù , nella testimonianza, che fa nell' informazione per la canonizzazione, conferma con giuramento ciò che scrisse nel suo libro . Certificò anche affai , e scriffe con gran fedeltà, tutto quello, che nel fuo libro diffe : e folo questo testimonio era bastante per accreditare tanta.

e sì ammirabile virtù. Della medefima Compagnia di Gesù conobbe , e praticò molto tempo la Santa Madre il Padre Dottore Enrico Enriquez uomo molto dotto, e che ferisse alcuni libri di Teologia morale, pieni di molta erudizione, e dottrina. Ebbe questo Padre particolare curiosità in esaminare la vita, e le rivelazioni di questa Santa, come egli stefso consessa nella testimonianza, che dà nell' informazione per la canonizzazione fatta il Salamanca. Imperocchè stando in Siviglia, ed essendo quivi Confessore della Santa Madre in tempo, ch' ella stette in quella fondazione, che fu per ispazio d'un anno, dove pati travagli grandi, come avanti diremo, l' esaminò molto adagio. com' egli stesso racconta, in compagnia del P.Roderigo Alvarez della medesima Compagnia, uomo di più di fessant' anni , e di molto spirito , ed esperienza, il quale allora era assai incredulo delle molte virtudi, e doni, che il Signore aveva posto nella Madre: al che l'ajutava prima la grandezza delle grazie , secondo l' esperienza, che aveva già di molt' inganni ed illusioni del Demonio trovate in molte, e molto fegnalate persone, tenute per molto spirituali: onde aveva feritto un libro, raccogliendo molti casi particolari , e regole per sapere discernere spiriti ; e l' intento suo era provare, che per lo più vi fono grand' inganni, e fraudi del Demonio, particolarmente in donne . Questi due Padri insiememente secero scrivere alla Santa (comandandolo anche allora il fuo Prelato ) molto in particolare tutte le cose, che per lei

erano passate, facendole ratificare. esaminandola, ridomandandola, e glosfandole, e contrappesando i suoi libri , parole , e scritti : e dopo averla tanie volte esaminata, e tanto di propolito, rimalero con gran foddisfazione, ed esperienza della sua umiltà, carità, ammirabil' orazione, e della gran discrezione, ed esperienza, che aveva in cole spirituali, e così persero il soverchio sospetto, e timore, che avuto avevano. Tutte queste sono parole espresse del medesimo Padre Enriquez, il quale seguitando nella fua deposizione, dice così: Ebbe la Madre Terefa di Gesti dono ammirabile ne' gradi d'orazione, che li Santi insegnano . Ed i Padri Francesco Borgia Generale della Compagnia di Gestì . ed Antonio d' Araoz Commissario del medesimo Ordine , avendo trattato con lei , ed esaminato le sue cose, l'approvarone con ammirabili amplificazioni, e diceva-. no , che sebbene in affai altre persone avevano trovato molte illusioni del Demonio , nelle cose della Madre Teresa di Gesu s' afficuravano , come di cofe date dalla mano liberale di Nostro Signore. E che questo è quello che sa , e molte altre cose della sua perfezione, e buona vita , e grande orazione : le quali ( dice ) seppi, ed udii molte volte dire dal Padre Gasparo Salazar, e dal Padre Baldaffare Alvarez della Compagnia di Gesu , li quali avevano conferito con lei molt' anni . E referirò , se occorrerà molie rivelazioni approvate, ch' ebbe la Santa Madre Terefa di Gesù con gran profitto suo , e d' altri : le quali non sono Scritte nel libro , che il Padre Dottore Francesco Ribera scrisse della sua vita con molta diligenza, e giudizio. E feguitando più a basso, dice di questa maniera: Sperimentai in lei una gran prudenza, accompagnata con una Cristiana semplicità , ed un valoroso cuore , congionto con una segnalata umiltà , ed una pura obbidienza a' suoi superiori in cose difficili . Risplendeva negli atti di carita, e dell' altre virtil, ed infiammava, e moveva quelli , con i quali trattava , a fimiCh'approvarono lo spirito di S. Teresa.

Il Padre Egidio Gonzalez Provinciale della Provincia di Castiglia, e Visitatore della Compagnia di Gesù, e Uomo segnalato in essa pel suo gran talento, e buone parti, consesso la S. Madre Terefa, e la maneggiò per ispazio di più di dodeci anni, ed ella comunicò con lui le cose del suo spirito, e le rivelazioni, e visioni, che scriffe nel suo libro, e dando testimonianza della sua fantità, dice così : Fu la Madre Terefa di Gesti donna di grande spirito, e conversazione con Noftro Signore : vidi in lei un' eminentissima orazione , una continua presenza di Noftro Signore con un' affifenza grande a ciò , che era umiltà , così furono molto le rivelazioni, e le visioni ch' ebbe da Noftro Sienore . E più abbaffo dice: Conobbi, che era dotata di grandi virtà , in particolare della fperanza , perche non la vidi mai dubitare in cofa , che intraprenaesse, ma confidava sempre in Dio per li mezzi , che non fi farebbono mai pensati, e vincendo grandi difficoltà , fi faceva quanto pretendeva .

A questo aggingerò altri restimoni simili : uno è d' un' altro Padre Provinnelale della medessima Religione non meno prudente, e dotto, che il passaro, chiamato Bartolomeo Perez, il quale comunicò, e trattò per l'ipazio di più di dicci anni con la Santa Madre, e dice così: La Madre Teressa di Grai si doman di gran sipirito, « ed massime», percib s'empre cio trattai can hei, sidi esos si primi sician hei, sidi esos si primi sician hei, sidi esos si primi si-

rito . e zelo della Religione , e ben dell' anime, nel che particolarmente m' accorgevo , che teneva molto presente Nostro Signore nella sua memoria . B parlava di lui con tanto fervore , e sentimento , che mostrava di stare da dovero accesa in un grand' amor di Dio , e del profimo , tunto che tutte le volte , the traitavo con lei, e l'udivo favellare, rimanevo tant' edificato, ed inanimato a servire a Dio Nostro Signore, che con ragione mi pareva all'ora , e mi pare adeffo , che la veneravo, come Santa . E quest' ifteffo, che be dette, bollo intefo da tut. te le persone, che con lei conversavano: perche in tutte lasciava odore di santità. Approvarono le spirito di lei molte perfone di gran lettere, spirito, e santità. B ne' negozi , che vidi trattare dalla S. Madre, avverti, che li trattava con tanta luce , e conoscimento , che giudicai , quella gran not zia e facilità, effere effetto della continua comunicazione, ed orazione, che aveva con Noftro Signore, ilcbe bo veduto coi ponderarfi da altri. che con lei trattarono, con la pratica, e comunicazione ch' ebbi con lei . Più a basso dice : Conobbi nella maniera , che conoscere fi può, che fu dotata di fede, (peranza , e carità in grando eroico , e specialmente d' un grand' amor di Dio, e della sua gloria , e del ben dell' anime, e d' una gran coffanza virile, per profeguire l'opere del servizio di Noftro Signore, le quali cominciava, senza che la impediffero le perfecuzioni , e le contraddizioni . Udii in particolare alcuni raeionamenti con Religiofi , che la vifitavano, di molto zelo della fede , che fu l' Inflituto de' suoi Monafteri . B similmente conobbi , che la detta Madre era dotata di tutte le virtù , e ciò con molta pertezione, Fin qui sono parole

II P. Maestro Girolamo di Ripalta dell'istessa Compagnia, estendo Rettore di Salamanca, e prima stando in Avila, consesso, e tratto per ispazio di quattro anni la Santa Madre Teresa di Gesù: e domandato della fantità di lei, dice in questa guisa: La

Madre Terefa di Gesù fu donna di grande Spirito , e di grand' orazione , e per quel mezzo le comunicò Nostro Signore cofe di suo servizio, le quali conferi meco in diversi tempi , e per esse concepi grand' opinione della molta orazione, che aveva , e della luce , che Iddio le comunicava; oltre che io sperimentai questo, che dico; trattò con le più gravi persone . che fossero in quel tempo in questa Provincia della Compagnia di Gesù , come furono il Dottore Araoz , che fu Commissario del Generale , ed il P. Licenziato Martino Guttierez Rettore del Collegio di Salamanca , ed il P. Maestro Baldaffare Alvarez , che morì , effendo Provinciale di questa Provincia di Toledo . Uomo che nella fima comune de Religiosi di detta Compagnia era il più qualificato in ministerio di trattare cofe di spirito, e conoscerle, e come tale ebbe ufficio di Prefetto delle cofe [pirituali , il quale fu Confessore di detta Madre per tempo di sei anni , e conferì le cose di lei col P. Francesco Borgia : e tutti quefti Padri che ho detto , approvarono molto le cose della Madre Teresa di Geiù . E più a baffo dice : La Madre Terefa di Gesù fu dotata eminentif. fimamente di Fede , Speranza , e Carità , e particolarmente conobbi iu lei una puntuale, e firaordinaria obbidienza a' Suoi Confessori in tutto quello che le comandavano , ed una molto fingolar confidanza in Noftro Signore contro ogni forte di difficoltà che fi offerivano , ed un gran simore di Dio , e di se fleffa , con che andava sempre considerata , e timida nelle cose sue, ed una grandissima umilià, con la quale comunicava le sue cose con gran letterati, e persone di spirito, ed una pazienza esemplare, con cui soffriva l'ingiurie che l'erano fatte . Tutto quello dice il P. Maestro Ripalta.

Un' altro Padre grave della medesima Compagnia di Gesù, chiamato Giovanni dell' Aquila, il quale confessò, e trattò con la Santa Madre, dice quafi l'istesso, ed aggiunge, che oltre d'aver conosciuto in lei con molto aumento le tre Virtù Teologali, con la luce che Nostro Signore le comunicava nell' orazione aveva altissimo conoscimento de' misteri della nostra Fede, ed intendimento delle divine Scritture: perchè effendo donna fenza lettere, intendeva molti luoghi d' essa in fensi cattolici , e buoni, conforme allo spirito de' Santi Dottori, e parlava, e trattava tanto altamente di Dio, che ben si scorgeva in lei la comunicazione, che aveva con lui : d' onde intese, che li veniva il giudizio, e la prudenza, la quale aveva in tutte le fue opera-

zioni . Sarebbe un non finir mai, se dovessi raccontare i Padri della Compagnia, che la conobbero, e confessarono, e con gran prudenza, ed accortezza approvarono lo spirito di lei : fra quali uno fu il Padre Martino Guttierez, che fu Rettore del Collegio di Salamauca, gran letterato, e Predicatore , e Uomo di molto spirito, ed orazione: il Padre Salazar Rettore di Cuenca : il quale , come riferisce il P. Enriquez nel suo detto, diceva molte, e gran cofe della fantità della Madre, ed essendo Rettore d' Avila , l' ajutò , e favorì molto . Il Padre Santander Rettore di Segovia; Il Dottor Paolo Ernandez Consultore dell' Inquisizione in Toledo , il qual foleva dire : Grande è la Madre Teresa di Gesù dal petto in giù; ma molto maggiore è dal petto in su . Con tutti questi Padri Religiosi, gravi, e dotti, con occasione delle fondazioni comunicò la S. Madre, e tutti fentirono d'una stessa maniera della sua sanità, virtù, e spirito.

Con altre persone parimente si confessò, delle quali porrò qui quel che alcune sentirono della sua persezione,

e fantità.

Il Licenziato Gaspar di Villanuova Uomo dotto , e Vicario della Terra di Malagon, stando la Santa Madre Terefa in quel luogo la confessò per alcuni mesi , e dice così : La Madre Ch' approvarono lo spirito di S. Teresa.

Terefa di Gesù fu donna di grandissimo (pirito , e di fingolar conversazione con Dio , e che dimenticata di se , e delle fue comodità , cercava in tutto l' onor e gloria di Dio, e fu dotata di fede, spe-ranza, e carità in grado eroico, e molto eminente. Era umilissima, e molt'obbediente , e di gran coffita : e nell' altre viriù , delle quali non parla l'interrogato rio, fu eminentissima; percoè in tutto il tempo , che la trattai , e confessai , parmi , che fosse tanta la purità , che non mi ricordo mai d'aver veduto in lei cola degna di riprensione nè in parole, ne in opere, ma di molta edificazione, ed efempio, in guifa tale, che mi par, che foffe una delle rare cofe, che Iddio avelle in terra , perchè foffe glorificato in effa.

Il Maestro Cristosoro Colon Visitatore Generale dell' Arcivescovato di Valenza, confessò molte volte, comunicò, e trattò familiarmente con la Santa Madre Terefa di Gesù , e parlando di lei nell' informazione di Valenza, dice queste parole: Io tengo la Madre Tereja di Gesù per una delle donne di più fingolare spirito, che io abbia mai veduto in terra , benche abbia trattato con molte altre persone in diversi paesi, e provincie. Perche mediante l' orazione ottenne cofe fegnalatiffime . Ebbe particolarmente un vivo conoscimento, e discernimento di spirito, con che contrattare con molte persone di differenti flati , a cioscheduna indovinava quello , che conveniva al suo spirito , e quello , che le flava bene , e doveva succedere nel corfo dello flato fuo. E più a baffo dice : fu dotata d' eccellente Fede, Speranza, e Carità, in guifa tale, che non temeva di coit alcuna, ne fi ritirava per molto, che li mancoffe ogni rimedio umano , e corì foleva dire : Offero amo legge a chi non può mancare alla fua. Dal folo mirarla, par che rispondesse interiormente a quonto defiderava un euore : di maniera che f: aveva alcun dubio, non gli reflava , che domandare . Ed aggiunge avanti : L' Umiltà di lei , con facilità non la vidi in altre creature ch' ebbi a trattare nel corfo di mia vita, e così fug-

grist ogni fatore, ed aplanjo umano, e ciò che acciò i affimigliaff. La pruderza, ed anglia fue ra cale, che pareva, che avesfe une ra cale, che pareva, che avesfe ottenuto da Dio quisto dono, ed a quanti la mirevano, si appiecava un mon sò-che d'osesfe, onde pareva impossibili il poterla amare con amort disordinato.

Turri questi, che sin qui ho refe.

Tutti questi , che fin qui ho reseriti , surono Confessori della Santa

Madre .

#### 6. 3.

Testimoni di persone sante che approvarono la vita, ed i libri della Santa Madre.

A Vvenga che tutti quelli che det-to abbiamo, siano persone di molta virtù, e fantità, nondimeno qui vò porre quelle, le quali hanno fiorito con ammirabile, e conosciuta fantità , e dir quello , che sentirono della Santa Madre: imperocchè coloro , li quali da dovero hanno gustato, ed esperimentato le cose divine, giudicano, mediante il dono della fapienza, con gran certezza de' fentimenti, ed effetti nati dallo Spirito di Dio . Come colui , il quale avendo buon gusto, ed avendo assuefatto il palato a un vino molto delicato, in dandogli aceto, o altro, che fia acconcio, o fatturato, conofce fubito con l'esperienza del gusto la differenza del vino affai più chiaramente, che quello, il quale per la fola vifla, o colore, avendo il gusto corrotto, il volesse discernere. Dunque molti Uomini spirituali, li quali dovevano avere molte cose di Nostro Signore simili a quelle, che operava nella Santa Madre, approvarono il fuo

spirito.
Furono fra questi primieramente il Santo Padre Fra Luigi Beltrando, la cui fantità è ben conosciuta in Ispana, e fuori d'essa, ed assai bene la testifica, oltre i suoi molti miracoli ; l'essere così avanti la fua canonizza-

zione: questi adunque ebbe, non senza divina rivelazione , stima particolare della vita, e dell' ammirabili virtù di questa Santa, e degl' intenti, che aveva di sar nuova Risorma del suo Ordine, come più a lungo diremo nel libro fecondo al cap. 1. le scrisse inanimandola da parte di Nostro Signore a dar principio a quest'

impresa tanto di sua gloria. Il P. M. Avila ben noto ne' nostri tempi, per Uomo Evangelico, e ministro de' più sedeli, e zelanti, che abbia avuto la Chiefa in molte età; la cui vita e virtù son tali, che il Padre Fra Luigi di Granata ne scrisse un libro . Ora , perchè questo santo Uomo esaminasse lo spirito, e rivelazioni della Santa Madre, scrisse ella per ordine de' suoi Consessori , la fua vita. Il che egli fece molto accuratamente, e scrisse una lettera. approvando con alcune ragioni le rivelazioni, e lo spirito della Santa, come più a lungo diremo nel corfo dell' Istoria . Ed il molto Religioso Padre Fra Luigi Granata, scrivendo la vita di questo Sant' Uomo, uno de' testimoni più gravi, con cui prova , ch' ebbe dono di discernere spiriti, e mostrando il gran giudizio, ch' ebbe in esaminare, ed approvare quel della Santa Madre, dice queste parole: Avvenne eziandio, che una gran religiofa, chiamata Terefa di Gesù, molto conosciuta in questa nostra eta per gran serva di Dio (benchè perseguitata da principio da molti che non conoscevano lo (pirito di lei ) veggendos (cacciata da alcuni, ricorfe, per ordine d' uno de Signori Inquisitori, al Padre Avila, Uomo di grand esperienza nelle cofe spirituali , e diedegli conto di tutta la sua vita, e dopo effere flato bene informato del cafo, rifpofe in una lettera, che fi quierasse, ed intendesse, che non vi era nelle sue cose inganno di sorte alcuna, perche tutte evano di Dio . Con che conferma parimente il Padre Granata la fantità della Santa Madre Terefa, ed approva il suo spirito.

Il P. Fra Pietro d' Alcantara, che fu un' Uomo dotato di grande spirito, ed orazione, e che con la fua industria, e fatica riformò, e pose in grand' offervanza la Riforma de' Padri Francescani Scalzi, fn uno di quelli, che segnalatamente più comunicò con la Santa Madre, ed in cui ella conobbe un grande spirito, e santità di vita . Questi su quello, che più assicurò la Santa Madre, come ella scrive nella sua vita, e quegli, che la diede a conoscere a D. Alvaro di Mendoza Vescovo d' Avila, e quello, che con l'autorità, e buon nome suo pote tanto col Vescovo, che lo mosse a darle licenza di fondare il primo Monastero . E quello, che più importa, tanta era l'opinione, che s' aveva in Avila del Padre Fra Pietro d' Alcantara, che con effervi da principio, quando il Signore cominciò a far tante grazie alla Santa Madre , molti de' fuoi Confesiori dotti , e gravi, li quali giudicavano, che non era spirito di Dio, bastò solo questo Padre per dar loro ad intendere la verità, e farli mutar parere . E foleva dire , che una dell' anime di maggior fantità, che fosse nella terra , era la Madre Teresa di Gesù, e che dopo la fede, non vi era per lui cosa più certa di quel , che fosse l'essere lo spirito di lei tutto di Dio, e così l'ajutò molto ne' fuoi travagli, e fondazioni. Questi due Uomini , che ho detto , fono perfone di così alto spirito, ed ammirabile fantità, che hanno virtù, e vita da potere effere canonizzati'. Dell' uno scrisse la vita il Padre Fra Luigi di Granata, dell'altro, ch'è il P. Fra Pietro d'Alcantara, la S. Madre, dove in brevi parole scrive virtà eroi-

che. In questo numero d' Uomini spirituali, e molto fervi del Signore, potremo mettere il B. Francesco Borgia Generale della Compagnia di Gesù ed Uomo d'ammirabile santità, ed il P. Baldassare Alvarez , de' quali abCh'approvarono lo spirito di S. Teresa.

biamo fatto menzione di fopra: li quali tutti conobbero benissimo le doti di fantità, che Iddio aveva posto nella S. Madre Teresa di Gesù. Particolarmente il B. Francesco Borgia rimafe tanto affezionato alla Santa Madre, e tanto soddisfatto del suo spirito, che fempre parlava di lei con grand' efagerazione, e da che trattò con lei la prima volta, non lasciò mai di scriverle, per non perdere la familiarità di si gran Santa . Il Padre Alvarez Uomo di fingolare spirito, e dono d' orazione, che fu Provinciale della Provincia di Toledo, la confessò molt' anni , e l' esercitò in molte mortificazioni, ed in altre prove ,

con le quali andava ogni di scoprendo più la finezza del suo spirito, e con molto frutto, ed ammirazione sua riconoscendo li gran doni, che aveva ella ricevuti da Dio.

Fra queste persone farò menzione del Padre Rodrigo Alvarez, Religiofo di grande, ed eroica virtà, il quale esaminò, ed approvò lo spirito della Santa Madre, come di fopra dice il P. Dottore Enrico Enriquez . E particolarmente dà testimonio di ciò il licenziato Fernando de Mata Predicatore della Città di Siviglia, ed Uomo molto spirituale; il quale nel suo detto, dopo aver testificato dello spirito di lei quello che gl'altri, dice: Udii il Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gesù , che fu Confessore della Madre Terefa , il tempo che flette in Siviglia , qualificare, ed approvare lo spirito di lei per molto certo : il quale giudizio ebbe il detto Padre dopo aver considerato, e supplicato il Signore a dargli luce , e notizia di quanto era in ciò , nell' orazione . Ed il Padre Rodrigo Alvarez era tenuto per Uomo, a cui Iddio aveva dato dono di discernere gli spiriti, ed in fimili negozi comunicava con lui il Santo Officio , e fu sempre tenuto per esempio di virtù e religione , e grande Spirito , dal quale udis dire , che No-Aro Signore aveva comunicato alla Santa Madre per l'orazione molte cofe di fuo fervicio, le quali io bo aifo mi libri, che vamo atomo della qui via, cli in altri logli feritti a mano. Ed bo sciandio adito dire dal Padre Ronizo Alwartz, il quali l'avvia confessare invente, che ralmante, che avvia avuto positicilar dona di Coffità, e che era tarto Fregiet come d'auxa Catterira da Siena. E cavando fivori una cosso da acchiati, i di Nilla maniera che quella cassi è imposeate ad avvie proformatii, e s'intimetto di coffità propria del pri trop pritticalera di Coffità prosessare e del pri trop pritticalera flata in tutto il cosso del fau Via dittieta.

Quest' approvizione sece questo Padre tanto esperimenato , e servo di Dio, dopo effere preceduti molti digiuni , brazioni , ed altre diligenze . E stando un giorno in orazione nel coro della fua cafa, gli dichiarò il Signore con luoghi della Scrittura Sacra, effere spirito buono, e dato dalla fua mano quello, che aveva la Santa Madre, ed allora cominciò a pubblicare, che quello era spirito del Cielo, e diede conto al suo Provinciale. che allora era il Padre Diego d'Acosta, di quanto gli era occorso nell' orazione: il quale stava parimente nel medefimo dubbio, e con l'informazione di questo Santo Padre tanto esperimentato , e spirituale , n'uscì subito, e rimafe con la medefima ficurezza, ed approvazione della S. Madre. che gli altri .

In quello numero porrò qui il Padre Gioliano d' Avila, che fia anticò(Appellano delle Monache Saaize d'
Avila, Uomo di raro efempio, e
virtù, e tenuto, e conofciuto per tale nella Città d' Avila, come fi fperimento hella fia morte; venerando
tutti il fuo corpo, e reliquie, come
di Santo, che veramente eras in dunque quello Santo Uomo perpetuo compagno della Santa Madre, il quale
trattò con lei, ed andó feco nelle fue
fondazioni per il fizazio di rentti anni,
ed avendo conofciuto l' ammirabili
virtà della Santa, lafció ferito un

libro di quel che vide, esperimentò, ed intese della sua fantità. Ma della testimonianza, che dà intorno alla canonizzazione di lei, ch'è assai lunga,

e molto grande, ho cavato io queste

brevi fentenze. Io ( dice ) trattai, conversai, e confiffai , e comunicai la Sonta Madre da went' anni , poco più , o meno , ed in tutte le fondazioni , che se le offerirolo, che l'accompagnava, e serviva. Ebbe la fede molto viva, e la speranza tanto chiara, come s'è potuto vedere in altri Santi; e carità tanto fervente, che ne i travagli , ne le contraddizioni , ne gl' impedimenti , e poco favore , che la gente le mostrava, ne altre cose, che saria lungo a narrarle, la raffreddavano nella carità, ne nell' amor di Dio, che in tutto mostrava : che con molta ragione poteva dire le parole di San Paolo: Chi sarà bastante per separarci dalla carita , ed amore di Gesu Crifto ? Io come testimonio di vista, dico, che niuna cosa avversa, ne prospera, ne che appartenesse a roba , ne ad onore , ne alla vita , ne ad alcun' altra cosa bastava , perche lasci.fe d' andare avanti nelle fue fondazioni , come perfona ch' era ficura che Iddio non l' era per mai mancare . E più a baffo : Nelle cofe foprannaturali , che Iddio faceva con lei , ed in quello, che l' ajutava nelle fondazioni, supera le grazie, che Iddio ha fatto a molti Santi antichi , poiche Iddio faceva per lei cofe tanto flupende, e mapavigliofe . Ed in altra parte : Nessuno potra negare, ne ardir di dire, che Iddio Nostro Signore non fosse segnalato nelle cofe della Santa Madre Terefa di Gesù . come s' è segnalato ne' molto eminenti , e favoriti Santi della Chiefa (ua . Io come testimonio di vista, sò dire, che ebbe cofe tanto foprannaturali , come l' banno avute i Santi più carezzati da Dio , perchè io le davo ordinariamente il Santissimo Sacramento ogni dì, e per lo più rimaneva in estasi : nel qual tempo le stava Iddio facendo tante mercedi, e tanto segnalate, che sebbene ella non lasciò di

dir molto, il meno però fu quel che diffe , a comparazione di quello , che Iddio le dava ad intendere di cose soprannaturals . E così fra quefie cofe tanto alte, che Idaio le dava a fentire, le ne dava altre, che si potessero dire, le qua-li sono quelle, chi ella stessa scrisse con tanta verstà , che fe io , il quale in tutto il tempo, che con lei trattai, che favanno vent' anni, non conobbi mai, che faceise pensatamente un peccato veniale: E so da lei , che non l'avrebbe fatto, quando bene avelle dovuto guadagnare quant' è nel Mondo. E sò eziandio , cb' era tanto grande, e tanto continua l'orazione, e presenza di Dio, che aveva, che per poteria soffrire, le bisognava dif-fondersi, ed occuparsi in alcuni negozi esterni spettanti al governo più retto , ed aumento delle sue Case di Religione . E fimilmente, che il comunicare con Dio i suoi negozi era già per ordinario ; ed il parlarle Iddio, e dirle molte cofe toccanti alle sue fondazioni, era con più familiarità, di quella , che si legge di molti altri Santi ; e quefto per lo più succedeva dopo efferfi comunicata .

Vò eziandio por qui i Vescovi, ed altri Prelati gravi, e dotti, che sono stati, e sono oggi in sipagna, li quali avendo trattato con la Santa Madre, sentirono di lei in vita quello, che la Chiesa giudica dopo ch' è

morta.

Primieramente D. Teotonio di Verganza Arcivefcovo d' Evora chbe gran familiarità, e conofcimento con la Santa Madre, e diceva molte volte, che fi teneva per felice d'averla conofciuta in questa vita: ed essendo ella viva, senz'o rodine di lei, stampò in Portogallo il Cammino di perfezione, che la Santa Madre aveva serit-

to per le sue Monache.

Il Dottor Velasquez, che su Canonico di Toledo, e dopo d'essere stato Vescovo d'Osma, Arcivescovo di S. Giacomo, esfendo Canonico di Toledo, su dalla Santa per espressocomandamento di N. S. eletto per suo Confessore e de egli dopo aver trattato

Ch' approvarono lo spirito di S. Teresa.

con lei, e confessiola, rimase con si gran divozione, e stima delle sue eroiche virtà, ch' essenzia delle sue vescione la mandò a chiamare per sare la sondazione di Soria, Città di quel Vescovato, la tenne prima in cias sua, e quando la ricevette, se le inginocchiò davanti; tanta era la venerazione, che le potrava: di che ella rimase tanto consula, quanto sulfema il stata in vita sua.

Don Alvaro di Mendoza Vescovo di Palenzia offervava la B. Madre come fanta, ed in tal predicamento teneva le cose di lei : e quantunque da principio procurasse impedirle le fondazioni, restò dopo tanto confermato nello spirito di Dio, il quale nella S. Madre viveva, che foleva dire, che non dubitava mai di cofa, benche paresse impossibile , dicendosi della Madre . E come da principio erano tanti a vociferare, ch' era pazzia, che una donna volesse intraprendere un'impresa sì grande, qual'era quella della nuova riforma, e veggendo egli visibilmente, co'l successo delle cose il difinganno, foleva dire (Certo noi fiamo i pazzi , ed ella è la favia , e' la fanta.) È così fu grand' amico della S. Madre, ed ajutò molto a lei ed alla sua Religione ne principi, ed in tutto il tempo, che visse .

L' Arcivescovo di Siviglia D. Criftosoro de Roxas su devotissimo suo, e per questo capo gran padre, e prosettore della sua Religione.

L' Arcive(covo di Burgos D. Crificoro Bela, il quale prima aveva contraddetto alla fondazione del MonaRero delle Scalze di Burgos, che quivi fondò la Santa Madre, rimafe con tanto gran concerto di lei, che pubblicamente in una predica, la qual fece nel Monafero delle medefine Monache con gran tenerezza, e quafi con le lagrime lodò molto la Santa Madre, riprendendo sè per la tardanza, che aveva udira in darle al. Lenza.

Il Vescovo di Segovia Don Diego Covarruvias Presidente di Caltiglia, e de' migliori letterati, che vi fossero, onorò molto la Santa Madre, edebbe grand' opinione della sua fantità: la quale attaccò a suo Nipore Don Gio: Orofoc Covartuvias Vescovo di Gaudix, che oggi vive, come dimostra il libro, che sece della vera, e falsa Profezia.

Oggi vivono quattro Vescovi, li quali furono Confessori della S. Madre Terefa, che fono il Signor Dottor Manfo Vescovo di Calaorra : il Signor Dottor Sierra Vescovo di Palenzia: il Signor Dottor Castro Vescovo di Segovia: li quali esaggerano, come è dovere , l'eccellenza, e fantità delle virtù, che sperimentarono, e toccarono con mano nella Santa Madre: il quarto fono io, il quale ne potrò esaggerare, nè ridire nè in questo libro, ne in altri molti, quello che di lei fento: ma per mia quiete, e per soddistare a ciò, che devo a questa Santa, scrivo questi scarabocchi, e dove non può arrivare la penna, per effere stanca, supplisce la lingua. perchè ha molti anni ( e lo fano be-ne tutte le persone di Spagna, con le quali per avere avuto ufficio di Confessore della Maestà del Re Don Filippo Secondo, m' è convenuto trattare ) che tutta la mia conversazione. e diletto è pubblicare le virtù di questa Santa, ed ajutare i suoi figliuoli. e figliuole, movendomi a ciò folo la gloria di Dio, ed il zelo dell'anime, e così la particolare obbligazione, che ho alla Santa, come anche il mio par-

ticolare profitto.
Fra le perfone Ecclefiaftiche, e Religiofe, potremo eziandio contare Don
Ferdinando di Toledo figliuolo del
Duca d'Alva, e gran Priore dell'Ordine di San Giovanni, il quale avendo veduro in vita fua e ettattato coa
la Santa Madre, tropri finbito in lei
una profonda umilià, e da mimiabile
fantità, e virtà. E da che praticò
con lei, cominciò ad offervala come
una fanta del Cielo. e come perfona
degna d'effer canonizzata, e dichia-

rata per tale qua giù in terra . Onde volendo quello Principe fare un gran fervizio a Dio, e moltrare la divocione, che teneva alla Santa Madre, quando abbandond quesfa vita, che tir e, o quatro anni dopo la morte di lei, lafciò quatrondeci mila dacati, acciocche polti a frutto, s' impiegasfro nella spesa della fua canonizzazione. Lafciò anche un'altra parte delle sue facoltà, per sondare nella Terra di Consuega un Monastero di Scalze, tutto ordinato ad onore di Dio, e da venerazione della Santa

Madre. E febbene non la conobbero in vita, l' hanno però stimata dopo morta come fanta, e degna di effere canonizzata, e protestata con atti pubblici da persone molto gravi di Spa-gna. Tra le quali il Signor Patriarca, ed Arcivescovo di Valenza Don Giovanni di Ribera in una fondazione d' un Collegio che instituì, lascia particolari porzioni doppie per le feste, e giorni segnalati di alcuni Santi, tra' quali conta la S. Madre Terefa di Gesù, acciocche dopo che farà canonizzata, se le faccia la festa, come a gli altri , tenendo per certa la fua canonizzazione, come tutto il mon-

do la sperava.

Il Signer Vescovo d'Avila il Signor Lorenzo d'Avalia, l'isseno Lorenzo d'Avalia, como dottifimo, e molto Cristiano, diede dietei mila ducati per fare un Monasterno di Religiosi Salzi in Avilla, e nella s'etitura, che fece con l'Ordnier, comincia dicendo: Che sa quella sondazione ad onore, e gloria di Dio, e della S. Madre Tereta di Genù. N'è è gran cosa, che dica questo, posiche molte volte repete; che in quanto a sè, è già cost Canonizzata la Santa Madre Teresa, come Santa Caterina da Siena. Che come Vescovo della Diocesi, dove la Madre era nata, ha benein-tele se supparati virtà, e fantità.

Tutte le persone, infin qui abbiamo dette, e molte, che lasciamo di dire, tanto gravi, tanto sante, tanto dotte, e di tanta dignità, ed autorità, avendo conosciuto, e praticato la Santa Madre Terela di Gesù , approvarono la sua santità . E non sò che maggior testimonio possa immaginarfi, in quanto a questo, di Santo nessuno, nè che prova, nè esamina potesse sar la Chiesa, se non sosse un Concilio, o una approvazione della Sede Apostolica, che fosse tanto sufficiente, ed efficace, come questa. Poiche tanti Arcivescovi , Vescovi , Provinciali, Prelati di Religioni, Maestri . Dottori in Teologia , persone spirituali, e sante esaminarono molto tempo per tutte le vie, e modi lo spirito di questa Donna.

Questo numero di persone, le qualità, e parti loro, gli uffici, e le dignità di tutti erano bastanti per fare non uno, ma molti Concili Provinciali, senza che vi mancasse ne il ca po, ne le membra, ne le lettere, ne

la virtù, nè il numero, nè l' altre parti, che si ricercano.

Di períone secolari, che conobberro, e stimarono la Santa Madre, non
vó star menzione, perché saria un'allungar più del dovere quest' opera;
diró solo d' uno, che basta per tutti
quelli, che potrei dire, che sui l'Re
Don Filippo Secondo, al quale mentre visse serviveva la S.Madre, e l'avvissava d' alcune cose, e glie ne domandava al tre pel suo Ordine: le quali
egli concedeva con gran liberalità, e
mosso di sul consecuente del sui se della sua Retarrotte del sui sul consecuence del sua recordina del sul consecuence del su sul recordina del sul consecuence del sua recordina del sul consecuence del sul sul recordina del su sul recordina del sul sul rec

ligione. L' iffetfo faceva l' Imperatrice, e la Principeffa Donna Giovanna, ad ditanza dicu ila Santa Madre, paffando per Madrid, ando a fmontare alles Scalze. Ne de flata mioro la divozione del Criftianifismo Re di Francia, il quale a richieffa di fua Cogina la Principeffa di Longavilla, e principalmente per divozione della Santa Madre, domandò alla Santità di Clemente VIII. Monache dell' Or-

Ch'approvarono lo spirito di S. Teresa:

dine, ch'ella fondò, e per comandamento di fua Santià , il P. Generale concedette Religiofe, ed in un' anno con la protezione , e patrocinio del Re Cirifianifimo fi fono fondati quartro Monafteri molto principali in Francia , ed ogni di fi domandano altre fondazioni.

5. 4

Testimonj dopo la Morte della S. Madre .

Opo morta la Santa Madre con santo e pio zelo, i più gravi, e dotti uomini, che quel tempo fiorivano nella nostra Spagna, tolsero la penna per scrivere la sua vita. Il primo, che tolse questa satica, su il P. Dottor Francesco Riviera della Com-Pagnia di Gesù, come già abbiamo riferito di sopra , il quale con gran diligenza, pochi anni dopo la morte di lei messe insieme molte cose di quelle, che egli, ed altre persone sapevano della Santa Madre . E nel medesime tempo il Padre Maestro Fra Domenico Bagnes Religioso dell' Ordine del glorioso Padre San Domenico, e Cattedrante della prima di Teologia nell' Università di Salamanca, di cui abbiamo satto menzione di sopra, procurò fare l'istesso, come testimonio di vista, e padre spirituale di tanti anni della Madre, ma le occupazioni grandi, ch' ebbe, gli consumarono questi defiderj. Ma andando ogni di crefcendo nella stima, e nell'opinione di tutti la santità della Madre, cresceva infieme la divozione. Particolamente la Maestà dell' Imperatrice forella del Re D. Filippo Secondo nostro Signore le su divotiffima, e defiderò grandemente. che il P. Fra Luigi di Leone dell' Ordine di Sant' Agostino Cattedrante della scrittura nell'Università di Salamanca, ed uomo ben conosciuto in Europa per la grandezza delle sue lettere, ed ingegno, scrivesse la vita, e miracoli suoi, parendole, e con giusta ragione, che non sosse all' ora

nessuno in Ispagna, il quale meglio potesse soddisfare a questo argomento, ed al suo desiderio, e così gl'impose, che prendesse questa fatica, il che per lui fu di molto gusto. Prese subito la penna, e compilò molte altre cofe, le quali (dopo il libro, che feriffe tanto aggiustatamente il Padre Dottor Riviera ) scoprì il tempo, e lo studio; ed io gli diedi allora in iscritto molto di quello, che qui dico: ma piacque a Dio, che nel bel principio, quando appena aveva scritto cinque , o fei fogli , moriffe l' autore , lasciando noi tutti defraudati delle noftre speranze. Ma già che non mandò in luce parto così defiderato, fece un prologo, il quale và insieme col libro, che la Santa Madre scrisse della fua vita : dove , quantunque brevemente, con tanta erudizione, con quanta verità scrive altamente delle maraviglie grandi , che Iddio operò in questa Santa, e per questa Santa. Ma temendo io, che il tempo, e la dimenticanza non feppellisse, o cangiasse l' opere maravigliose del nostro Dio, ho ardito di prendere questa cura, ragunando in questo libro tutte le fatiche, che aveva fatte, e divise della vita, e santità della Madre.

Della quale, benchè per paffaggio, non lascierò di dire una cosa, la quale hanno notato molti, ed è una grazia , ed un privilegio , che Iddio ha dato a questa sua Sposa, che con es-· fere Religiosa di particolare Religione. e tanto universalmente amata, e riverita da tutte, come se fosse propria di ciascuno di loro : e quello , che più fa finpire, è il vedere, che con effere ordinariamente li gran letterati, e Teologi poco divoti di perfone, massime di donne, le quali vanno per vie straordinarie di visioni, rivelazioni, ed estasi, nella Madre fallifce questa regola: anzi veggiamo per esperienza, che quanto sono maggiori i litterati, tanto più stimano l'opere di lei, e le sono maggiormente divoti , perchè con la luce della Sacra

Scritura penetrane la finezza, ed i caratti del fuo fiprirto, ed è come Provvidenza Divina che potiche la Santa nuo amica di trattare con buoni, e gran letterati, che foleva dire, che niuno buon letterato non l'aveva mai difipiatata, ora effi, dopo effer ella morta, l'onorino, e riverificano per tante vie, procurando di aggranifie non folo con parole, ma anche co' libri la fantist, e perfezione della vi-

ta di lei.

Il testmonio più generale della santità di questa benedetta Madre è la comune acclamazione di Spagna, e d' altri Regni, particolarmente d'Italia, Francia, ed Alemagna, e dell' Indie Orientali, ed Occidentali. Li Re di Spagna, così il passato, come il prefente, che Dio lo confervi, hanno scritto a Sua Santità, chiedendo la fua canonizzazione, ed infieme la Reina nostra Signora, ch' è sua gran divota . L'istesso han dimandato il Regno di Castiglia, stando in parlamento l'anno 1596. la Corona d' Aragona, le Chiese di Spagna nella Congregazione, che tennero l'anno 1506, ed in un' altra , che si celebro immediatamente dopo questa: le quali con grand' efficacia domandano, e defiderano questa canonizzazione.

Il medefimo ha fupplicato a Sas Santità un Concilio Provinciale celebrato nella Città di Tarragona . E quafi non s'é troyato in lipagna Arci-vefcovo , nel Vefcovo , nel Università grave, come fono quelle di Salamanca , e di Alcalà , che non abbiano feritto fopra quella materia . Tutti ad una voce chiamano quella benedetta Madre non folo Santa, ma fantifima, perfettifima , e compitifima donna in utto quello , ch' è perfetione di nu tutti quello , ch' è perfetione di commencence è renerata da tutti , e chiamata con nome di Santa.

Pochi fono fra la gente grave di Spagna, che non abbiano, o procurino qualche fua reliquia, e molti quellì, che hanno sperimentato miracolodiamente la vivrà loro, come narraremo in quella siforia. Il suo corpo è vistato come di Santa da persone molto letterate, e gravi, e sono occorimolti miracoli degni di memoria. Ne folo in lipagna, ma fuori d'esta s' este à tanto quella divozione, che afferma il P. F. Diego di Soria velcono de più remori della s'ilipaine Villa, che è tanta la divozione degli Indiani a questa Santa, che quando battezzano le loro figliuole, le chiamano Terefa ad onore del fuo nome.

De i più gravi testimoni di svori di Spagna della santità della Santa Madre Teresa, è quel che dà il dottissimo Uomo Bozio ne' suoi libri, con

queste parole :

Ther: [a Hi[pania , virgo admiranda Sanditatis, incredibili patientia, bumilitate , ac prudentia floruit . In precibus fape extra onnes fenfus rapiebatur . in altumque aera toto corpore subftollebatur . Edidit libros dectrina caleftis plenos, quibus edoceamur vias christiane, divineque vite degende. Sexagista , ac plura Monafteria enm virorum, tum fæninarum fundavit audoritate, ac fide caleftium rerum , quas illa patiebatur . Ejus cadaver incorruptum persistit , & innumera miracula edidit . Ratio vita , quam [uorum Monasteriis præscripsit, est supra bumanam conditionem , magne perfectionis , ac puritatis , quam fadis exbibuerunt , in exhibent ejus feffatorei . Le quali parole in nostro volgare vogliono dire:

Terfa di Gru nata in Ifogna, Pergine d' ammirabile fantita, fin orbata d' incredibile pazienza, umilta e, eputamza. Con la forza dell' orazine cra molte vulte altenata da fenfa, ed il fuo conpo cietaro da terra in aria. Compofe libri pissi di celefte dottrina, ne quali e' nigenò il cammin della criliana, e divina porfizione. Fondò fiffanta, e divina porfizione. Fondò fiffanta, e nel monefer il cumini, e donne, entri per riculazione, cò obbe da Dia. Il fuo conportinani scareretto, e da fatto molti pari para incerente o, ed ha fatto molti Ch'approvarono lo Spirito di S. Terefa:

miracoli. L'inflituto di vita, che piantò ne suoi Monosteri, supera la condizione umana, per esser di gran perfezione, e purità, la guale con l'opere banno osservoto, ed osservano li Religiosi del

fuo Ordine .

Quali con l' istessa venerazione, e risperto tratta delle cole della nostra Santa il Padre Antonio. Possevino della Compagnia di Gesà, y Umon molto silimato per le sue letterere in quest'età: il quale nel principio del libro della vita, che la Santa scrisse, e và inovi tradotto in Latino, scrive una lettera in lode, ed approvazione sua. E sarebbe così molto prolissa se della considerata della sua considerata della

Con questi testimoni così gravi , che abbiamo notati, pussimamo congiungere l' effere la Santa Madre Riformatrice d' una Religione d' Uomini ,
come di donne di quelle , che più
perfezione professino oggi nella Chie-

fa, riducendola, dopo effere scaduta, al fuo primo spirito , e fervore ; l' ammirabile dottrina de' suoi libri, ed il gran frutto, che le persone spirituali nella Chiesa hanno sperimentato con esti : l'incorruzione del suo corpo, e quello che più importa, l'odio fanto, che da esso deriva; gl'innumerabili miracoli che in vita, ed in morte ha operato Iddio per intercessione di lei; le fatiche, e perfecuzioni, che un' animo più che di donna pati ; le virtù eroiche, ch' ebbe ; le grazie particolari , ch' Iddio le fece . Delle quali cofe fi compone una fanta tanto grande, come fu la Madre Terefa di Gesù. E per mezzo d'esse pare, che Iddio la canonizzi, e dichiari per Santa in fin dal Cielo. Di queste, ed altre cose andremo trattando in questa Istoria : non tutte , perche sarebbe necessario molto tempo, e molti più libri, ma le principali, lasciandone altre tanto buone, ch' elleno fole farebbono bastanti a far Santo chi le ayeffe .

DELLA SERAFICA VERGINE. EMADRE

## SANTA TERESA DI GESU

LIBROPRIMO.

Nel quale si tratta del nascimento, dell' educazione, e di tutto il resto del corso della vita di lei.

CAPO PRIMO.

Degli alti , ed ammirabili fini , ch' ebbe Iddio in concederci in questi tempi una così gran Santa , come fu la Santa Madre Terefa di Gest .



AG LORIOSO è Iddio nella Maestà sua . e meravigliolo ne' fuoi Santi ; e quantunque in essi si scopra la sua bontà, e grandezza non è però verso di

tutti uguale l' amore, e la misericor-dia. Conciosiacosache, come nelle cafe'de' Re fogliono esfere alcuni Cortigiani più favoriti, ed in cuelle de'

padri alcuni figliuoli più accarezzati, che gli altri : così in quella di Dio in quest' età, ed in questo ultimo secolo con parzialità grandefima in grazie . e doni avanzò molti la S. Madre Teresa di Gesti, la vita, virtù, e miracoli della quale, mediante il divino favore, determino di scrivere, insieme co' felici principi, che diede alla nuova Riforma de' Religiofi Scalzi, e Scalze di Nostra Donna del Carmine : materia certamente ammirabile per le cose così alte, e divine, le quali ci offre, e non meno giovevole, per effere piena di divini esempj , e mirabile dottrina per quelli, che defiderano feguire il cammino della fantità, e virtà. Nel che mi è parso necessario pigliare il corfo da lontano, e teffere questa Istoria infin da' fuoi principi , manifestando prima i fini, li quali, fecondo il nostro fcarso intendimento fi può congetturare, che avesse Iddio in formare ne' nottri tempi una così gran fanta : la quale con effere di carne, e fangue, visse in essa talmente lo spirito divino, che non si postono mirare, ne raccontare le cofe di lei, fe non come veramente celeftiali, angeliche, e divine. E come non può lasciare di cagionare ammirazione il vedere in tempi così miserabili, e ne' più infelici fecoli della Chiefa, quando le tenebre così dell'erefia, come degli altri peccati, pareva, che voleffero oscurare la chiarezza di lei, nascere un nuovo, e risplendente Sole; così non può queitarfi la condizione umana, senza verificare (per quanto è permesso alla fiacchezza, ed ignoranza fua ) che fini avesse Iddio in dare alla sua Chiesa ne' nostri tempi questa così preziosa gioja, e questo tesoro . Imperocchè come un' Uomo prudente, e favio non fa opere grandi fenza maggior configlio, e fenza d'aver la mira ad altri grand' intenti : così Iddio, il quale è l'istessa discrezione, e prudenza, in tanta grandezza , quanta in questa Santa mostro , non potè non avere avuto grandi , ed alti fini . Ed avvengaché alcuni fiano per effere tanto alti, che non fi lascino arrivare dalla nostra picciolezza, e bassezza; altri però ( ordinando così la fua divina provvidenza ) si scoprono più da vicino per nostra utilità, e gloria di lui.

Uno fu principalifimo: perché riformafie la fus Religione, la quale è quella della Madonna del Monte Carmelo: Religione delle prime che fioriffero nella Chiefa, e tanto antica, che riconofce per principi i farratprofeti Elia, ed Elifeo. E comequefla era la prima; poe Iddio in effa gli occhi, ed infin dalla fua prima età l'andò governando con particolar antore, e provvidenza; e fempre

in tempo di maggiore necessità di di maggior caduta, la providde di maggior rimedio, allevando in essa Unimini tanto segnalati, e santi, che con la forza dell' esempio, e dottrina loro la drizzarono, e resituirono a suoi primi-princip: come brevemente si vedrà in questo discorso raccolto da gravi, e dotti autori.

Nacque questa Religione nel Monte Carmelo. Ebbe per Padri ( come abbiamo detto) Elia, ed Eliseo, e per madre la fempre Vergine nostra Signora . Cominciò il fuo corfo novecento ventitre anni avanti al nascimento di Cristo nostro Redentore : continuandosi ne' figliuoli de' Proseti, e (per quanto in quell'età, e tempo era permesso) con gran disprezzo delle cofe terrene, e desiderio delle divine, e celesti. Con sì lunga carriera era già stanca, come era anche la legge, nella quale viveva . Provvide il Signore allora d'un' altro Elia, che fu il gloriofo Battifta successor di lui, non folo nello spirito, ma nella proschione ancora. Riformò questi quello, che nella Religione del Profeta Elia era trafandato; e fu la feconda fonte, ch' avesse la Chiesa, donde scaturi l'instituto de' Monaci. Con sì buon Maestro, e Principe, con la protezione, e tutela della facratissima Vergine, la quale, come gravi Istorie narrano, trattò familiarmente con gli Eremiti del Monte Carmelo, che non era lontano da Nazaret più d'una lega, e mezza; ed essi la riconoscevano per Madre, e Padrona; e nell' anno 83. dell' Incarnazione del Figliu lo di Dio edificarono in onor di lei un' Oratorio, come riferifce Giovanni Patriarca di Gerusalemme , e con la nuova luce 'della predicazione Evangelica camminò questa Religione allora, quafi al medefimo passo della primiriva Chiefa per deserti, e caverne, ed altri luoghi più remoti, e nascosti, che ne' monti si ritrovassero, fuzgendo le perfecuzioni, le quali nel principio della Chiesa si levarono . -

Per la diligenza de' Tiranni, e per il defiderio, che li Monaci avevano del Martirio, dopo trecent'anni non si vedeva quasi vestigio di Religione, nè di Monaci ; quando elevò Iddio il grand' Antonio, il quale essendo instrutto da alcuni pochi Monachi, che vi erano rimasti, riuscì gran Maestro in quest' arre ; ed egli con il mezzo fuo restaurò la disciplina monastica . dandogli il maggior grado, ch'avesse già mai avuto . Quindi derivarono per differenti strade varie Religioni . Fu discepolo d' Antonio Ilarione , il quale riformò, e rinovò in Palestina questo modo di vita nella terra, dove era nato. Rinno rossi il Carmelo, ed in breve tempo cominciarono a vivere quei Religiosi in miglior sorma di Religione, offervando la regola, che poco dopo d' Ilarione diede a Caprasio Priore de' Monaci di questo monte Giovanni Patriarca Gerosolimitano il quale prima era stato Monaco dell' istesso Ordine . Questi surono i selici tempi della Chiesa, e della Religione , quando i deserti d' Egitto , e di Palestina erano popolati da tanti Monaci, come il Cielo di Stelle : la qual felicità , e gloria durò intorno a trecento anni nell' Ordine del Profeta Elia, infin' a che la crudeltà d' Aumar', e d' altri ferocissimi tiranni non diedero fine a tante vite di Santi, e principio alla lor gloria .

Rimafero in questo tempo pechi Monaci in Oriente : e questi divisi in molte parti : pesseverando alcuni nel monte Carmelo infin all'amno 100. quando Americo Patriarea Antiocheno li s'avori, ed ajutò, restriagendoli a modo di vita più comune, che infin a quell'oratemento arestero. Ma la Religione, la quelle s'avancia de la vita più comune a Religione, la quale s'avancia de l'avancia de l'avancia con la contra de la vita de l'avancia del monte Cartarraca Geroslimitano, il quale prima era stato Eremira del monte Carmelo, veggendo la necessità de s'uni

fratelli, desse loro una regola tale, quale sperar si potea dallo spirito, e pudenza di lui, e qual conveniva per innalzare un edificio, che quale tutto giaceva per terra. Non siu sia, ma di Dio questa regola: poiche con esta s'elevò talmente la Religione, che pareva un'altra. Con quello co-si perstero, e du unle intituto vissero i Carmelitani dell' anno 1161. (che si quando per mano di quesso per triarca lo ricevettero) per alcuni ani con grand'ossevante propositione di carmelio per incon grand'ossevante per mano di questo partiarca lo ricevettero) per alcuni ani con grand'ossevante per si printo.

Ma come che non vi è cosa tanto stabile, che il tempo non la muti, nè così perfetta, che la nostra miseria non la corrompa, ne cotanto giovevole, the per noftra mala disposizione, o fiacchezza, o per altre cagioni non ci posta tar danno, col tempo parve conveniente alla Religione (dopo di esfersi mitigata alquanto la regola d' Alberto da Innocenzo III. ) aggiungerle un' altra moderazione di cote più gravi, ed importanti a tempo d' Eugenio III. che su nell' anno del Signore 1431, dall'ora in quà andò l' Ordine facendo molte cadute : talmente che ormai pareva, che quei primi fonti Elia, ed Eliseo, e quei gran Padri Battiffa, ed Antonio, donde erano fcaturiti così profondi fiumi, fi fossero intorbidati , o per dir meglio, fecchi infieme con gli abbondanti frutti di rigore, ed offervanza, che foleva la Religione produrre. Ma quel Signore, il quale aveva provveduto nell' altre cadute di lei di chi la riformasse, come narrato abbiamo , non ebbe minor provvidenza in questo tempo; volendo mostrare più la sua grandezza in sare, che la Religione quando era più vecchia, e ftanca , deffe ( come un' altra Sara ) più copioso frutto, che mai, e partoriffe una figlia tale, qual fu la Santa Madre Terefa di Gesù , la quale fii benederta dal Signore, ed in lei molte genti . Nel che anche mostrà maggiormente la fapienza sua ; perchè essendo donna l' elesse per risormare molti Uomini , e dar principio a quello, a che molti, per grandi. che sossero, non si erano attentati a pensare. Che ( come descriverà questa Istoria ) fu impresa tanto gloriosa, ch' ella sola sarebbe bastata per le spalle d' un Sant' Ilarione, San Francesco, o San Domenico. Conciofiacofaché veramente in materia di Religione, è molto più drizzarne una già caduta, che piantarne una di nuovo: ne e di minor gloria di Dio l' uno, che l'altro. Laonde avendo Iddio determinato di porre sopra le spalle di questa Santa così gran peso, dovendo ella effere Reformatrice, e Fondatrice, fu molto conforme all' ordine de' fuoi divini configli darle un' anima virile, robusta, forte, fanta, ed adorna di preziose gioje di virtà.

Non folo per questo creò Iddio quell' anima così ricca di Celesti tesori : perché l' ordinò a cose più comuni, ed universali della sua Chiesa, che fu , perche l' ajutasse , non solo con la fua vita . la quale fu un vivo ritratto di persezione Evangelica un esempio d'essa, e de suoi Monafteri . ma la tolie anche per istrumento per far guerra agli eretici non con la spada e con la lancia, ma con armi più potenti e forti, che fono quelle dell' orazione : perchè ( come diremo avanti) col zelo grande, il quale ardea nel suo petto della gloria di Dio, e col gran sentimento, che aveva nell' anima fua delle offefe, che gli eretici gli fanno, con la molta afflizione, che sentiva dell' anime di questi rovinati , e miferabili , per particolar motivo dello Spirito Santo instituì i suoi Monasteri in modo tale, che non potendo ferire il nemico con l' arme , almeno co clamori , e con le voci gli mettessero paura , ed innanimifero la greege della Chiefa. Fo anche ordinazione di Dio, che quafi nel medefimo rempo, che quel malvagio Lutero cominciò a machinare le sue menzogne, ed inganni, ed a comporte il maligno veleno, con cui dopo diede la morte a molti, nell' ifiefio andaffe il Signore formando quedda Santa, a fafinché ella folfe come una triaca di quefto veleno; e che quanto quegli da una parte fi feofiava da Dio, queffa per l'alra lo raccolleffe, e radunaffe; e co. al fervific alla Chiefa, non folo fatività di la chiefa, non folo fadivifi, ma procurato arco di data divifi, ma procurato arco di ta a quelli che erano fecchi, ovvero morti.

Nè è di maggior confiderazione avere Iddio scoperto in questa età uno spettacolo così grande di fantità, donde si mostrano cose tanto prodigiose, e rare, non folo d' ammirabili virtù , ed opere maravigliose , ma anche di straordinarie rivelazioni , vifioni , ratti , ragionamenti , e convertazioni con il Nottro Signore Iddio. A fin che quando il Mondo per la fua poca fede , o per li molti inganni, che ogni di sperimantava di certa gente fraudolente, e finta, vedeva da lontano le rivelazioni, vifioni , ratti , ed altri doni , e virtù de' Santi, parendogli, che tutto ciò fosse cessato : veggasi innanzi a gli occhi, che non è meno potente adeffo d' allora la mano del Signore, e che se l' Ipocrissa và mantellata col mantello della virtà, procurando fingersi tale, non per questo s' ha da lasciare di dar credito a quello che è virtù, ed opera di Dio, benchè sia fotto la fiacchezza di una donna . Gran disgrazia è stata quella di questi tempi: grandi le fraudi, e le tra-me, che il Demonio, e l'Ipocrissa hanno inventato : condannando non folo gli autori di quest' inganni, ma screditando anche la virtù. Imperocche è tale la condizione del volgo, e della genre ignorante, che fenza discrezione alcuna sa regole di casi particolari, per fentire male della virtù. Ne per veder la verità, si vale di molti esempi li qualisono nella Chiefa : anzi da una caduta prende occafione d'ofcurarla se potesse. E veramente più frinte trae il Demonio da quesso comune sentimento, e concetto, che le cadute casionano negl' ignoranti, che da quegli stessi, li quali in esse fi urono ingannatori, o ingannati: perchè di qui la virtù rimane senta patrini, ed appena vi è chi la miri in pubblico, o la pigli per lei: e così si rincantona, e da tranca entrata a mille ingannevoli opinioni, e vizi.

In questa guisa era in Ispagna l'uso dell'orazione, e molto più tutto quello, che apparteneva a visioni, o rivelazioni : onde quando fi fentirono quelle di questa Santa Vergine, se ne fece il medefimo giudizio, che dell' altre, le quali erano state ingannevoli. Ma scoprendo Iddio la verità, difese l' onor suo, ed accreditò le sue opere, e carezze, ch' egli fa a fuoi amici . Che se bene è virtù il non dar credito agevolmente ad ogni fpirito, fapendo, che la discrezione, e prudenza richiede, che preceda l'esamina di cose tanto gravi, secondo le regole, che i Santi, e la Scrittura infegnano; non resta però d'essere ignoranza, o pertinacia, o pazzia il condannare, come si suol dire, alla cieca, quello che non s'intende, e peníare, che, perchè può effere illufione, ed inganno, fu tale : imperocche potendo non effere, dovevali fare contrappelo, acciò che l'uomo spirituale, e prudente pelasse con la bilancia della ragione l'uno, e l'altro : e discernesse quando lo spirito è di Dio , e quando no . Per raffrenare adunque i giud zi indifereti, e per accreditar la virtu in questa parte , per far cauti quegli, che maneggiano fimili anime con l'esperienza , dottrina , ed avvisi di questa Santa, e per difingannare anche con effi quelli li quali per questa strada sono ingannati: fra gli altri molti fini, ch'ebbe Iddio in darcela, uno fu questo, che detto abbiamo. Perchè se si considera bene la vita di lei, e se attentamente si leggerà la fua dottrina, appena vi farà chi non approvi quanto le occorie , e tocchi con mano le gran mifericordie . che il Signore le fece, e tragga luce dal,' ammirabile dottrina di lei , per faper governare anime in fimili succetti , ed intendere l' aftuzie del Demonio, le quali quanto più fono occulte, tanto più fono pericolose : e per sapere stimare quello , ch' è più eminente in questa via spiritnale, ch' è l'uso della mortificazione. e delle virtù: il che ella più procura infegnare, e perfuadere, fuggendo dal canto nostro con umiltà le visioni, e rivelazioni , e l'altre grazie straordinarie del Signore.

### CAPOII.

Del nascimento, educazione, e buona inclinazione della Serasica Vergine Sansa Teresa di Gesù.

R Egnando in Castiglia Donna Giovanna Madre dell' Imperador D. Carlo, e governando per lei D. Ferdinando Re Cattolico suo Padre . essendo Pontefice Romano Leone X. ed Imperadore Massimiliano Avolo di detto D. Carlo , l' anno 1515. nacque in Avila Città antica di Cassiglia la Scrafica Vergine Santa Terela di Geù di padri nobili , e virtuofi. Ed avvenga che poco importi fapere l' origine de' padri , li quali ebbero i servi di Dio in terra; nulladimeno per non mancare in questo alla verità , e parti dell' Istoria , racconterò quelli di quessa Santa . Nacque adunque in Avila, e per ambe le parti di nobile legnaggio. Il Padre di lei chiamossi Alonso di Cepada , e la madre, la quale fu fua feconda moglie , D. Beatrice d' Ahumada . Furono i padri non meno onorati, che timorati di Dio; che tale conveniva fosse l' albero il quale doveva produrre tali frutti : fra gli altri figliuoli mafchi, e due femmine di di questo secondo matrimonio, ebbe-

ro per loro buona sorte questa Santa, la quale nacque come detto abbiamo l' anno 1515. a' 28. di Marzo, giorno di San Bertoldo , Santo dell' Ordine della Madonna del Carmine. Poferle nome Terefa , guidati ( per quanto si può comprendere) da Dio, il quale sapeva i miracoli, e le meraviglie, che in essa, e per essa aveva da sare, perchè Tercia è l'istesfo, che Tarasia, nome antico di donne , e Greco , e vuol dire miracolofa. E certo tal nome quadrava bene a colei , la quale doveva essere un prodigio di natura , una stella miracolofa della grazia, ed uno spettacolo di santità, e persezione al Mondo : che non è piccolo, che una donna debole abbia intrapreso imprese più che da Uomini : e che una alla quale , per effer donna , toccava d' effere ignorante, e rozza, fia ftata Maestra, e Dottoressa della più alta filosofia, e de' più occulti secreti della contemplazione.

Nascendo la Santa Madre Teresa di Gesù per tirar molti alla virtù, e per esfere esempio, e norma di molti , prese Iddio la corsa da lontano; e per innalzare edificio così alto , fabbricò infin le prime pietre : e così le diede un naturale abile, e conveniente a questo proposito, generolo, e non superbo, amorolo, e non attaccaticcio, piacevole, grato, e giocondo a tutti, pieno d'una discrezione tanto ammirabile, che quando si scoperse con l' età, attraeva , e cattivava i cuori di quanti con essa trattavano. Di maniera, che affermano per certo tutti quelli. che la conobbero, e praticarono di lungo, che nessuno conversava con lei, che non se le affezionaffe, e non n' andasse perduto ; e che bambina , e fanciulla, secolare, e monaca, riformata, e prima, che si riformasse, su con quanti la vedevano, come la calamita col ferro . Perchè l'affettamento, e buona comparifeenza della ina persona , e la discrezione della

faveila, e la soavità temperata con onestà della condizione sua, larendevano talmente bella, che il profano, ed il fanto , il discreto , ed il ritormato, i grandi, e i piccioli, fenza uscir' ella punto da quel che li conveniva, rimanevano come prigioni, e schiavi della sua conversazione. In questi naturali talenti adunque, come terra fertile, e coltivata, s'appiglio subito con ferme, e profonde radici la grazia, che ricevette nel Battefimo: di maniera che ne' primi anni della fua fanciullezza diede chiari fegni di quello, che dopoi apparve in lei, ed a suo tempo il frutto di quello, che nel principio Iddio aveva piantato nell' anima sua . Era insin da' primi anni inclinata a cofe maggiori , non essendo gli esercizi suoi sanciulleschi . come ne meno erano i pensieri . Essendo di sei, o sette anni gustava di raccontare, e parlare delle vite, e virtù de' Santi; gustava della solitudine, e del filenzio; e nella guifa, che quegli anni comportavano, sprezzando il temporele, aspirava all'eterno. E quello, ch'è da stupire, prima anche, che cominciasse a goder la vita, defiderava già di patire la morte per Cristo. Se le infiammava il cuore leggendo i Martiri de'Santi: e parendole, che fossero molto minari le pene, che il premio, di cui godevano, defiderava anch' ella morire per guadagnare quello , che essi avevano acquistato . È con questo ardore e defiderio, con maggior franchezza, e generolità, che l'età fua non richiedeva, cominciò a trattar subito con un suo fratello, il quale si chiamava Rodrigo di Cepada , ch' era quasi dell' età sua . del modo di mettere in opra così felici defideri. Ed accordandofi infieme di trovare qualche cofetta da mangiare, se ne uscirono di casa del Padre, risoluti di andarsene in paese di Mori, dove li fosse tagliata la testa per. Gestl Crifto . Ed uscendo per una porta della Città, che si chiama d' Adagia, ch'è il nome del fiume, il

quale paffa per Avila, preféro la trada del ponte tanto innanzi, fin che un lor Zio gl'incontrò, e gli rimenò a cafa con effreno contento della lor madre, che gli faceva per ogni parte cerare con molts difeteza e paura, che non fosfe occorfa lor qualche diferazia. Riprefei la Madre, perrhè se n'erano andati, ed il fanciulo si fesufava con dire, che la forella gli avea\_statto pigliare quel viangio.

Veggendo adunque, che non potevano trovare i mezzi per volar fubito al Cielo, non avendo appena aperto gli occhi, e posti i piedi in terra, col fuoco, che nel lor cuore ardeva, disegnavano mille altre invenzioni , che se bene nell'esterno erano cose da fanciulli, i defideri erano da Uomini: e così ordinarono di farsi amenduc Romiti: e nel Giardino ch' avevano in cafa, come gli permetteva l' età, edificavano alcuni Romitori, non come fanno gli altri fauciulli per scherzo, o trattenimento, ma per ritirarfi in essi alla solitudine: cominciando in questo a dar fegno, che il Signore l' aveva eletta per mezzo, come poi succedette, di rinovare gli antichi Romitori de' Romiti del Monte Carmelo, che tanti anni stavano caduti per terra. In questi, ed altri soavi efercizi fi trattenne dall'età di fetre anni, infin a' dodeci, come dolcemente narra nel fuo libro con queste parole: Veggendo i martiri, li quali per amor di Dio pativano i Santi , parevami , che compraffero a molto buona derrata l'andare a goder di Dio, e desideravo anch' io affai di morire in quella maniera: non per amore ch' io intendesse di poreargli, ma per godere in breve de' beni , li quali leggevo , che fi ritrovavano in Cielo . Mi ponevo con questo mio fratello a trattare de' mezzi per confeguirlo: ci accordavamo d' andarcene in . terra di Mori, chiedendo elemofina, perchè quivi ci decapitassero . E parmi che il Signore ci dava animo in coil tenera età , se avessimo veduto qualche mezzo :

ma l' aver Padre e Madre ci pareva il maggiore inteppo . Spaventavaci molto il dire, ed il sentire in quello che leggevamo che la pena , e la gloria erano tempiterne . Avveniva , c'e flavamo gran pezzi trattando di ciò , e guftavamo di ripetere Speffe volte : Per fempre , fempre , sempre . In pronunciare spesso queflo , si compiaceva il Signore di lasciar mi in quella fanciullezza impresso nel cuore il cammino della verità, Veggendo poi . ch' era impossibile andare in parte , dove potessi esfere uccifa per amor di Dio , discenavamo di essere Romiti : e nel giardino, ch' era in cafa, procuravamo, come potevamo , di fare de' Romitori , ponendo infieme alcune pietruzze , ma subito ci rovinavano : e così non trovavamo rimedio per confeguire il noftro defiderio .

In quest' età cominciò anche il Sire a comunicarle parte dello fpirito, e dono d'orazione, ch' ebbe dopo: perchè stando bene spesso ritirata, s' occupava in essa. E non avendo per allora maestro alcuno, che la guidasfe. s' ajutava con un' Immagine, la quale cra in cafa fua , dove era dipinto Cristo nostro Redentore, e la Samaritana, dicente quelle parole : Domine da mihi banc aquam . Queste la mosfero tanto, che i fuoi continui desideri non erano altro, che bevere di quest' acqua viva ; onde molte volte ripeteva quelle parole : Demine da mibi bane aquam ; ed effendo nata con lei questa sete, così le durò per tutta la vita.

Questi; che raccontati abbiamo; pirono gli estercij sitoi; estendo sanciulla, questi i suoi dessderi; dovareno esterce di cuore, glà che tutti li vide adempinti. Imperocché se bene, no su martire di sangue, e di colcello, su di spirito: ed i travagli sabricarono in lei la cronna, che negli altri sa la spada. Fu dopo non solo Monaca, ma Romita, poiche li Monasterj, li qualicla sondò, ed il modo, con cui in esti viste, più surmo da Romite, che da Monache: e così

lafciava tutti i fuoi Monasteri abitati da Romite. E tra i Conventi de' Religiosi veggiamo, chel si trovano case dell'eremo, con quella persezione, spirito, e penitenza, con cui visifiero anticamente i padri d' Egitto, e di Palestina. Diedele il Signore l'acqua viva della comtemplazione, ch' cilla con tanta brama, e sete domandava, con tanta abbondanza, che molte volte l'imbritacava, e la cavava di sè, e l'elevara da terra, co-

me più a lungo raccontaremo avanti. Con questi passi camminò tutto il tempo della fua fanciullezza : e così giunte all'età di dodeci anni, nel qual tempo le morì la madre, ch'era molto virtuola, e Cristiana Signora; rimanendo co'l padre in casa sua, accompagnata da una forella maggiore, e da altri fratelli. Ed in luogo di lei tolle per madre la Madonna, come ella racconta ; facendo anche memoria d'altri esercizi, ne'quali s'esercitava . Facevo , dice , limofina , come io potevo, che potevo poco: procuravoritiratezza, per recitare le mie devozioni, cb' erano molte , specialmente il Rofario, di cui mia madre era molto divota , e così faceva effer noi . E più a baffo . Raccordomi, che quando viffe mia madre. rimanendo io di dodeci anni, o poco meno, quando cominciai ad intendere quello che perduto aveva, afflitta me ne andai innanzi ad una immagine di N. Donna , e la supplicai con molte lagrime ad esfermi madre . Parmi che se bene ciò fu fatto semplicemente, mi abbia giovato; perche manifestamente bo trovoto questa Vergine fourana con materno amore verfo di me inquanto mi sono a lei raccomandata, ed in fine m' ba richiamata a fe. Fece così a tempo, e con tanta verità quest' orazione, che in quel punto questa pietosissima Signora la prese tanto per sua figliuola, che volle per mezzo di lei sosse riformata la sua Religione, e ridotta a' suoi primi origini ; essendo strumento la felice , e S. Teresa di Gesù, che il nome di questa gloriosissima Signora sosse più

dilatato, e conofciuto nel Mondo, e che s'edificassero molti Monasteri cosi di Religiosi, come di Religiose ne quali molti Uomini, e donne renunziando al Mondo, procurano di servire a Dio con purità di vita, e di onorare la madre di lui con l'imitazione delle sue virrò, come in quest' lloria andatemo narrando.

#### CAPOIII.

Come vennero a deteriorarfi queste virtà, e buoni principi, e come il Signore liberò questa Santa Vergine da' pericoli, ne' quali si ritrovava.

Rescendo nell' età, cresceva anche la Santa Madre Terefa nelle virtù , e grazie naturali , manifestando ogni di più il suo grazioso, amorofo, e prudente talento: il quale la rendeva fegnalata, ed amabile fra tutte, tirandofi dietro con amore, ed ammirazione gli occhi di chi la mirava . Ma come che non vi ha virtà , la quale non abbia qualche vizio, che le fi scopra, ne cosa tanto aggiustata, che non possa essere d'incoveniente per qualche parte , o rifpetto : e come i gran beni per ordinario fono foggetti a gran mali ; cominciò il Demonio ad avere invidia, e dispiacere di così buoni principi, e di tanti doni naturali , e soprannaturali, che in lei conosceva; e sospettando del danno, che glie ne poteva risultare, se sossero andati crescendo, veggendo quanto questa Santa fosse apparecchiata a farli guerra, determinò d' effere egli il primo a moverla , inducendola ad ufarli male. Perche sebbene le grazie, e l'abilità naturale ajutara dalla ragione , fono gran mezzo per confeguire tutto quello , ch' è virtà , ed utile di chi le possiede; per il contrario quando non vi è questa guida, e manca l' anima di questo freno, e quando con le puvole delle passioni si oscura il lume della ragione , fogliono effere ftrumento di maggiori danni . Nella guifa, che un cavallo cieco quanto più leggiermente corre, tanto è maggiore il luo pericolo : e la terra quanto è migliore, se non è coltivata, produce con maggior vigore le mal' erbe : L' istesso accadde a questa Santa, la quale avvenga che in quell'età aveffe grand' uso di ragione, veggendosi vagheggiar da molti, cominciò anch' ella a vagheggiare: ed effendo difereta, e grata, diedesi a non gustare di star nascosta, e cominciò ad aprire gli occhi al mondo, ed a pigliar gusto di quanto in esso si stima, ed a tenersi degli acconciamenti, e delle gale delle fanciulle, e ad effere in ciò curiofa con qualche superfluità, ed eccesso.

· Al che l'ajutò molto, o per dir meglio, le nocque la lezione di certi libri profani , alla quale la inclinò il fuo naturale ingegno. Onde nel cap. 2. della fua vita dice di ciò, e d'altre sue vanità queste parole : Incominciai a darmi all'uso della lezione de' libri di cavalleria: e quel piccolo mancamento, che in effa vidi, ( perche tratta di sua Madre, dalla quale apprese il leggere questi libri ) cominciò a far raffreddare in me i defideri , e fu cagione, che dessi principio a mancare nel reflo . E mi pareva , che non fosse male , il consumare molte ore del giorno, e della notte in si vano esercizio . Bro io si jattamente data in preda a quefto , che fe non avevo libro nuovo, non mi pareva d'aver contento . Cominciai a portar fogge, ed a desiderare di comparire con profumare fludiosamente le mani , i capelli , e portare odori , e tutte le vaniia , che in ciò potevo avere : le quali erano affai per effer io curiofifima benche non aveffi mala intenzione ; perchè non avrei voluto , che nessuno offendesse Iddio per me .

Con questi principi cominciò a poco a poco a rastreddarsi in que primi fervori, e ad oscurarsi quella sintilla della nuova grazia, e quasi a cangiarsi il cuore, che prima era instammato di Dio, nella vanità, la quale amava. Tanto è il danno, che cagiona la lezione de' libri vani, che se bene il leggerli di natura sua non è peccato, tuol però effer principio, ed origine di molti peccati. Di qui nacque il defiderio del belletto, e la vana curiofità di vedere , e d'effer veduta. E cominció a ruinare a poco a poco l'edificio, dando a ciò principio cole, che al parer fuo, erano picciole , e non manifestamente peccato ; perche quantunque lo spirito di Dio, e la familiarità, ed amicizia fua non si perda se non per colpe mortali : svagasi però, e grandemente s'intepidisce per molte veniali. E quando un' anima non li ofta da principio co rimedi, e con le medicine, che Cristo c'infegna, agevolmente, e quasi senza accorgersene, si trova posta a pericolo d'altre maggiori.

Così accadde in questi primi anni alla nostra Santa, perchè dalla lezione de' libri , e dalla vanità , che da esti aveva conceputo, scaturi la superfluità, e la stravaganza delle fogge , e degli acconciamenti curiofi ; e di qui paísò a divertirfi, e gustare della buona conversazione, e familiarità d' alcuni fuoi parenti , compiacendofi di trattenerli con ragionamenti, e di udire i successi delle loro asfezioni; donde venne l'anima fua ad attacarsi a quello, che udiva, e trattava, e cominció ad amare, ed a procurare quell' istesso, che la rovinava. E quello, che più in ciò le nocque, fu la compagnia d' una giovane sua parente, non molto ben composta. A questa s' affezionò soverchiamente, con lei erano i fuoi discorfi, e passatempi : e questa dava parte, a chi per anche non aveva cominciato ad aprire gli occhi al Mondo, delle fue conversazioni, e vanità. Con questo vaso procurò il Demonio di darle a bere il veleno dell'affezione alle cofe del Mondo, la quale benchè paja saporita, fuole a molti cagionar la morte . Fu tale, che questa conversazio-

ne cangiò in guifa l' anima fua, che p appena vi lasciò vestigio di sì buon talento, e spirito; perchè l'amica, o per meglio dire, la nimica, imprimeva come in molle cera le sue tondizioni, e gusti. Di ciò si duole, e lamenta affai la Santa Vergine nel suo libro, e come ammaestrata a sue spese , desidera , che s' intenda il gran danno che fa l'amicizia, quando non d buona. Che se un libro cattivo, il quale e un compagno morto, suol caufare tanta ruina in una persona; quanto più si può temere d'un'amico scorretto, e vano? Imperocche con !' amicizia si mescolano i costumi, e prima s' appiccano i cattivi , e baffi , che le virtà, e gli esempi degli amici : e tanto più quando l'anima è tenera, e la natura docile, e piacevole, qual' era quella della nostra Santa. E così da che cominciò a trattare con questa donzella, la quale cra alquanto distratta, se l'impressero alcuni vestigi della condizione, e stile di lei.

Ma il Signore, che l' aveva eletta per ingrandire la gloria fua, e che l' aveva lavorata con sì perfette opere infin da' fuoi primi anni, perche fofse fondamento di così grand'edificio, non permise, che il nemico, il quale già aveva cominciato a pigliar possesfo dell'anima di lei, e poco ci mancava ad effer fua , fe ne impadronifse affatto . Anzi gli cavò subito la preda di mano: perchè in questi trattenimenti , e vanità non perseverò più che tre mesi, come diremo a basfo . E in tutto questo tempo si può tener per fermo, che Iddio non le levasse le mani di capo , acciocchè non cadesse del tutto in peccato mortale . Imperocché in mezzo di questi passatempi , e conversazioni le pose due guardie, acciocche non si gettasse, o perdesse. L'una, e più principale fu un naturale abborrimento ,. che sempre ebbe ad ogni disonestà, e bruttezza. La seconda un timor grande di perdere l' onore . Con queste

due redini la trattenne quel benignifsimo Padre di misericordia , perchè non cadesse. L'uno, e l'altro confesfa la Santa effer così con queste parole , nel cap. 2. della sua vita : 11 timore dell' onore ebbe forza di fare, che io non lo perdess, ne mi pare , che per cola veruna del Mondo mi potessi in ciò mutare, ne avevo amore a persona, che a questo mi soggettoffe . Cost avest io avuto fortezza di non andare contro l' onor di Dio , come me la dava l' inclinazione mia naturale per non perdere quello , in che mi pareva , che confifteffe l' orore del mondo: ed in amare vanamente questo, facevo eccesso. E più abhaffo nel medefimo capitolo dice : Non fui mai inclinata a molto male, perchè abborrivo naturalmente le cofe disoneste ; ma a tali passatempi di buona conversazione . Ma ritrovandomi nell' occasione . toccavo il pericolo con le mani: Dal quale mi liberò Iddio in modo tale bensi pare che procurasse contro il voler mio , che io non mi perdessi effatto . Colle quali parole mostra chiaramente quanto fosse lontana da colpe gravi.

#### CAPOIV.

Della strada, che tenne il Signore per trarla da questi pericoli, e si sece Mon naça della Madonna del Carmine.

Urarono queste conversazioni che tanto l' avevano intepidita, e mutatole lo spirito tre soli mesi , essendo già di quattordeci anni . Ma come non si quieta mai quello che non ha da durare, e quello che non s'affà con la compostura dell'anima, e buona natura, benche noi c' incarniamo In esfo, và per terra: così avvenne, che quest'anima, la quale Iddio aveva figillata per se, e nel cui secreto seno era lo spitito del Cielo, che faceva le parti di Dio, in breve tempo vinse quella picciola nebbia, che dalla nuova vista del Mondo, e dalle cose di lui nasceva . E

come avviene al Sole quando spunta, che per esfere allora picciolo il calor de i suoi rai , non può consumare , nè igombrar le nebbie della mattina, insin a tanto, che elevatosi nel Cielo, e mandandoli di là con maggior forza , percotendole le vince : così questa Santa, allo spuntar della luce, quando la ragione era tenera, e non sperimentata, non pote disfar le nebbie dell' apparenza delle cose del mondo , le quali se le posero davanti , infin a che crescendo più , e soffiando il vento dello Spirito fanto, le fgombrò, e ruppe tutte, come adeffo diremo .

Erano già più di due anni, ch' era morta la madre, quand' ella era più data a questi passatempi : il che esfendo pervenuto all' orecchie del Padre, ch' era Uomo affai circospetto. cominciò a sentir dispiacere delle conversazioni, e pratiche, che nella figliuola vedeva . Ed avvenga che teneramente l'amasse, e con dispiacer grande se la levasse d'appresso; pospose però il suo contento, all' utile, ed al ben di lei. Serrolla adunque in un Monastero di quella Città molto ritirato, che si chiamava di Nostra Donna della Grazia, di Monache dell' Ordine del glorioso Sant' Agostino molto religiose così in opinione, come in verità , nel quale s' allevavano altre sanciulle secolari, e nobili: e come tale vi entrò anche la Santa Madre, guidandola maravigliosamente Iddio, che cava sempre bene dal male, e tira a se i suoi per disusate, e non conofciute vie : e così fece in questo caso ; perche l' intepidirsi ne' buoni desideri, e l'insastidirsene, che pareva, che fosse mezzo per più scostarla da Dio, su per ordine di lui il falto per avvicinarsegli con maggior brevità. Imperocché in Casa de. Padre , per l' amor , che gli portava , per la samiliarità de' parenti secolari, e per la conversazione dell' amiche, non avrebbe mai conceputo il defiderio grande di Religione, il quale eb-

be in questo Monastero. Conciosia cofa che se bene ne'primi di quivi sentì dispiacere , e disgusto : ( perché l' abito della vanità, ed i desideri d'esser veduta, degli abbellimenti, e delle gale, di cui aveva cominciato a vestirfi, non s'affacevano con questa ritirata, e religiosa vita) tuttavolta, come che queste cose erano posticcie, e non anco ben' ordite, (vanirono presto, e le rimase dall' ora in poi libera, e spogliata la sua buona inclinazione . natura. Era molto conforme al fuo gusto quanto in quella casa vedeva . onde in breve tempo cominciò a piacerle affai . Questo su il primo colpo, con cui il Signore la destò, e tornò in se ; e perchè tutto il danno l'era avvenuto per male compagnie, volle, che per una buona d'una fua gran serva, la quale fra l'altre era in quel Monastero , le venisse ogni suo bene. Era questa una Religiosa, che aveva cura delle zitelle secolari . Per questo mezzo lo spirito di Dio, che nel suo cuore si nascondeva, ajutandofi con l'orazione, cominciò a destarla, e ad aprire gli occhi, ed a risuscitare in lei quei buoni , e primi desiderj. Andava di giorno in giorno con le fante parole di questa Religiosa il buono spirito mettendo le radici nell'anima fua, e quel che prima era come caduto a terra, ed arreso, già fi drizzava, e regnava nel fuo cuore: e faceva faccia, e guerra a quanto il senso, e la vita secolare suggerivano, concependo in se desideri d'abbracciare la vita religiosa, che nell' altre

vedeva. In questa determinazione sentiva dentro di sè una crudele, e sanguinofa battaglia: perchè lo l'pirito li tigggeriva d'esfer Monaca, e la chiamava, e simolava a rinunziare a tutte le cose del Mondo, ponendole davanti lor molti lacci, e pericoli: e di senti lo contraddiceva, e ne l'allontanava: Dicevale, che nella vita degli ammogliati averebbe molto bene fervito a Dio, e le rapprefentava in

quello stato molte comodità , e così combattevano nel fuo petto, come in uno steccato, questi due guerrieri . Ma con li buoni esempi, che innanzi aveva, e con la gran forza dello fpirito, prevalevano i buoni defideri. Onde trattò molto di proposito seco medesima di mutar vita, ed indrizzare la prora de' suoi pensieri ad altro più certo, e più ficuro porto, e disfare la tela , la quale avevan teffuto la vanità, e gl' inganni del Mondo . Cominciò ad affezionarsi allo statoreligioso, ed a parergli buoni quegli esercizi; e dove prima era tutta posta nelle vanità, ed abborriva l'esfere Monaca, cominciava già a volgere i pensieri a' beni eternir, ed a pigliare nuove divozioni, e santi esercizi, co' quali s'andava rifanando, e gustando di quello stato.

Stette in questo Monastero un'anno, e mezzo con suo gran gusto, con general contentamento di tutte, esfendo di molt' amabile condizione . Dopo questo tempo infermossi gravemente: onde fu necessitata ad uscirsene per curarsi '. Condussela il padre prima a cafa fua, e dopo esfendo megliorata, ad una villa , dove viveva fua forella maggiore D. Maria di Cepada, che tenerissimamente l'amava. E passando per un villaggio, che si chiama Ortigofa, dove abitava un fratello di suo Padre chiamato Pietro Sancez di Cepada , vedovo , e molto Cristiano, e virtuolo, e per questa cagione viveva ritirato; e pareva, che il Signore lo tenesse a quel passo per infiammarla maggiormente col mezzo di lui ne' suoi buoni desideri, e per tirare a perfezione quello, che egli fabbricava in lei, ed il Demonio impediva . Si intrattenne quivi feco alcuni giorni , ne' quali con le fue parole, che ordinariamente erano di Dio. e con quelle de'fanti libri, che leggere le faceva, andava concependo nell' anima sua un disprezzo della vanità del fecolo, e determinavafi di effere religiosa, vincendo molte contraddizioni fatteli dal senso, e dal Demo-

In questo pensiero stette seco medefima come in battaglia tre mefi, che non era anche stata a bastanza la prima, la quale aveva avuto nel Monastero di Grazia , per restar ben risoluta d'esfere Monaça, infin a che in questo tempo dopo molte ragioni, che a se stessa apportava, non lesse l'Epistole di San Girolamo, le quali l'ajutarono di forte , che prese l'ultima rifoluzione d' effere Monaca . Trattonne con suo Padre, e trovando in lui più contraddizione, ch' ella non averebbe voluto, cercò mezzani, che glie lo persuadessero : ma l'amore che le portava, non gli permife, che fe ne privasse. Ella, che già per esperienza sapeva quanto poco poteva di sè fidarfi, ed aveva anco luce di quello, che era il mondo, di quanto presto finiscono i suoi gusti, e sapeva quanto ingannevoli siano i beni, che promette, avendo grand' animo per quanto intraprendeva, risolvettesi di feguire il configlio di San Girolamo, e camminare a Cristo, calpestando anco il Padre se l'impedisse, quando fosse necessario. Che tal forza ha lo fpirito , il quale Iddio accende nell' anime, che come non foffre dilazione, ne tardanza, così non bada ad impedimenti , ne difficoltà , supera ogni cola, ogni cola calpelta, e gli è facile il tutto, perche e spirito di carità, e d'amore. Con questa risoluzione adunque aspettò la congiuntura ; e venuta , fenza darne conto a persona, suori che ad Antonio d'Aumada suo fratello, che la condusse, ed accompagnò, tirata da Dio', se ne andò al Monastero dell' Incarnazione d' Avila, ed in esso tolse l' Abiro .

E'questo Monastero della Madonna del Carmine, e de' principali di quella Città per antichità, e per il gran numero di Religiose, che vi sono: e per quanto può comprendersi . è un Monastero amato da nostro Signore con particolare e grandissimo amore, poiche fra tutti , questo solo volle onorare, ed arricchire con una gioja cosipreziosa e ricca. Ebbe la Santa più inclinazione a questo, che ad altro, perche aveva in effo una grande amica , la quale fi chiamava Giovanna Suarez, che grandemente l'ajutò con la sua amicizia, come più innanzi diremo. Per quel che tocca alla Santa Madre, nacque quest' elezione da un folo amor naturale, ma dal canto di Dio su con meraviglioso configlio, e disegno ordinato al bene, aumento, e riforma della facra Religione, la

di questa sua ferva. Non aveva compito vent' anni , quando prese l' abito, che su l'anno 1525. a' 2. di Novembre giorno dedicato dalla Chiefa per pregare per l'anime de' defonti : ne su senza misterio, che seguisse in questo giorno, quafi che volesse Iddio significare il bene d' infinite anime, che nasceva

quale determinava di fare per mezzo

da questo fatto.

Uscì di casa di suo Padre con una così gran contraddizioné del fuo animo , con un sentimento così strano . che le pareva, che quasi l'anima se le dividesse dal corpo , semendosi separare ogni offo dal fuo luogo: imperocche non avendo molto amore, ne fpirito di Dio, il quale togliesse l' amor del Padre, e de' Parenti, si saceva in questo una sì gran forza, che fe il Signore non l'avesse ajutata, non farebbono state bastevoli le sue considerazioni per passare innanzi . Qui le diede animo contra se flessa, tanto, che eseguì i suoi desideri. Con tutta questa contraddizione della fua carne giunse al Monastero con sembiante tanto quieto, e grave, che nessuno si pote accorgere del combattimento, che aveva. E con gran determinazione sua, e gusto dell' altre Religiose, le quali scorgevano in lei in parte i fegni di quello, che doveva fuccedere nell'avvenire, ricevette l' abito della Madonna del Carmine | tervi mano. Perchè ho già esperienza in

con frutto suò , e di tante anime ? come diremo appresso.

#### CAPO V.

Come con un grande spirito cominciò gli esercizi della Religione , ed essendos ammalata, u[ci dal Monaftere per curarfi .

L Signore, che non sta aspettando altro, che la nostra risoluzione mediante la grazia sua divina , per cose di suo servizio, e tanto più quando fono difficili, per mostrare dal canto suo in noi la sua bontà, e misericordia, in pigliando l' abito la Santa Madre, le se subito conoscere, come egli favorisce quelli, li quali si fanno forza per fervirlo; perchè allora le dette un contento così grande d'aversi eletto quello stato, che mai più dopoi in vita fua le venne meno. Mutoffi subito l' aridità dell' anima fua in grandissima tenerezza; spianò le montagne delle difficoltà, che prima se le ponevano davanti, e diedele diletto, e contento in tutte le cose della Religione. E nel vedersi già libera dalle paffate vanità , ne prendeva tanto contento, e piacere, che non capiva in se stessa. Fu tanto grande il favore, che in questi principi senti da Dio, per esfersi risoluta di vincere le contraddizioni, che aveva con lo stato Monacale, che non se ne potè scordar mai in tutta la sua vita. Anzi con l'esperienza dell'ajuto, che qui le diede il Signore, acquistò animo grande per intraprendere nell'avvenire cose di suo servizio. per grandi , e difficili , che fossero . Trattando ella della difficoltà , che nel principio fenti, e come la facilitò dopoi Nostro Signore, dice queste parole nel cap. 4. del libro della fua vita, che fono molto degne di confiderazione: Quando mi ricordo di queflo , non mi fi porrebbe davanti cofa per grave che foffe, che io dubitaffi di met-

melte, che se mi ajuto nel principio a determinarmi di farlo (che facendosi folo per amor di Dio infin' a che non s'è cominciato , vuole , perchè maggiormente meritiamo, che l'anima senta quello spavento; e mentre è maggiore , se si supera , tanto è maggiore il premio , e più grato gli fi fa dopoi ) in questa vita lo paga Sua Divina Maefta per certe vie , che solo chi ne gode l' intende . Di ciò bo esperienza, come bo detto in molte cofe affai gravi . Onde non configlierei mai ( se fosso persona da dar parere altrui ) che quando viene una buena ispirazione, si lasciasse per timore di metterla in efecuzione : che fe l' intenzione fi muove schiettamente per Dio solo , non è da temere , che jucceda male , effendo Sua Macfia onnipotente in ogni cofa , e sia per jempre benedetto.

Paíso l'anno del noviziato con poca sanità, ma amata da tutte : perchè oltre la grazia naturale, che aveva, per la quale era con tutte di condizione gioconda, aveva anche come naturali molte altre virtà, che servivano per confervar la pace in comune ; che suole effere per vivere ne' Monasteri consolazione di molta importanza. Non mormorava di persona, ne permettava, che alla prefenza fua fi mormoraffe : d' ogni cofa sentiva bene : era umile , e per ciò libera dal contrastare : discreta nel ragionare, e conversevole con le sue compagne; e come aveva dal canto fuo riguardo all' onor di tutte, così tutte stimavano, ed onoravano lei . Negli esercizi di Religione, ed umiltà non era trascurata, perché subito, veggendofi in porto, cominciò a mirare da alto tutti li pericoli paffati , Confiderava quelli, che aveva paflati nel Mondo, e le misericordie, che it Signore le aveva fatto in trarnela, e fi disfaceva in lagrime, mostrandofi grata dell' uno , e dolendofi dell' altro . Impiegò tutto quest' anno in amaramente piangere i suoi peccati ,

e farne penitenza, affliggendo il cor-

po più di quello, che la sua comples-

fione comportava, con penitenze, ed asprezze. Furono tanto continui li suoi pianti, che ottenne dal Signore in quel tempo il dono delle lagrime, che le durò in tutta la vita . Esercitavasi anche in opere esteriori d' umiltà, E perche per piangere i suoi peccati. e trattar con Dio, aveva necessità di solitudine, e vi si ritirava assai ordinariamente ; cominciarono l'altre a notarla o di fingolare, o di mal contenta . E se bene pareva , ch' ella , essendo così ne' principi, lo sentisse . per vedere in ciò di sè mormorare . ed incolpare d'altre cose, nelle quali non aveva colpa; comtutto ciò in fine taceva, e foffriva: e la foavità, che trovava nella solitudine, ed il contento dello stato, in cui era, vincevano queste pene.

Occupavasi negli usfici più umili , e bassi: procurando anche quelli, che in simili Monasteri non si usano, come ella confessa nella sua vita al cap, 4. con queste parole : Dilettavanmi tutte le cofe della Religione ; ed è vero , che alle volte mi mettevo a scopare in quell' ore , le quali io solevo occupare nelle mie delicie, e foggie : e rammentandomi, che io ero libera da fimili miserie, mi dava una nuova ullegrezza, di cui mi flupivo, e non potevo intendere d'onde venisse. E se ella scopava senz'obbligo, è ben certo, che negli altri efercizi d' orazioni , con umiltà , e penitenza, non doveva effere trafcurata. Così paísò con poca sanità l'anno del noviziato, occupata in queste. ed altre divozioni: e venendo il tempo fece professione, ed offert con li voti della Religione il fuo cuore a Dio, che come si manifestò dopoi gli fu grandistima offerta. Se bene ne anche in questo tempo aveva cessato il nemico di farle guerra; perché avendo veduto il gran fervore, e contento, che aveva avuto nel noviziato. ed il gusto, che sentiva di tutto quello, che a Religione s'apparteneva, l' affezione a' fanti , e divoti esercizi ; tutto quello , che doveva effer mez20 per fgomentarlo, l'incitò maggiormente, e provocò a nuova battaglia: Perchè vedeva, che con la professione si faceva sposa del Re del Cielo e con quello parevagli, che fi ferrafse la porta a' suoi dilegni, ed intenti. E come una donzella stando in casa del Padre, per maritarsi (se è da marito) ha molti, che la pretendono, e follecitano, e sposandosi con uno, cessano i pensieri degli altri: così pare, che andassero Iddio, ed il Demonio follecitando l'anima di questa Santa : ed effendo il taglio tale , erano dall' una parte, e dall' altra molte l' offerte, e richieste d'amore. Veggendo adunque il Demonio, ch' ella rifolveva di eleggere per isposo Gesù Cristo, cominciò a fare maggiori diligenze, e ad impiegare tutto il resto della fua possanza per impedire questo sposalizio. Ma gli servì poco, perche la Santa aveva già l'arra dal suo sposo, ed ella dal canto suo s'era data a lui: aveva cominciato a gustare la foavità della fua conversazione, e familiarità . Onde fece la fua profeffione, e per essa si sposò con Cristo, e con gran determinazione, e contento, ed andò fempre crescendo in esso per tutto il tempo di fua vita col medefimo passo, che sece nell'altre grazie, e favori, li quali il Signore le faceva.

Con si buoni principi, ed allegre vittorie, che avute aveva del nimico, e della fua stessa carne nell' entrar nella Religione, e sarvi profesfione, faceva progresso nello stato suo, crescendo ogni di più nella virtù, e nell' amore di quel Signore, che con sì possente mano l' aveva tratta dalla vanità, e dalle tenebre del Mondo . Poco dopo aver fatto professione . mancolle maggiormente la fanità; che se bene il contento era molto; non bastò, perché la mutazione della vita, e de'cibi, l'asprezza, e peniten-23, con cui trattava il suo corpo (che era grandiffima ) non le nocesse assai. Cominciarono a venirli, ed a creicergli certi svenimenti, e gran male di cuore, e molte altre infermità tanto pefanti, e grandi, che la privarono affatto del sentimento. La diligenza . che usava il Padre , era uguale al grand' amore , che le portava : e questo gli faceva cercar rimedio al suo male con ogni diligenza . E non bas stando i Medici d' Avila , per curarla. la cavò dal Monastero, non offervandofi in effo claufura , in compagnia di quella Monaca amica fua, che fi chiamava Giovanna Suarez . Procurò di condurla ad un luogo, che si chiama Bezeda, nel quale abitava una donna, che curava molte infer-mità, e si sperava, che dovesse fare il medefimo nella fua . Stette all' ora un' anno fuora del Monastero; n'uscì nel principio dell' Inverno, e dovendosi cominciar la cura all' intrata di Primavera, in tutto questo tempo si trattenne in un luogo, che era per istrada, detto Castellanos de la Cannada. in cafa di D. Maria di Cepada fua forella, che grandemente l'amava. Nell' andare a curarsi passò dal luogo, dove stava quel suo Zio, che come dicemmo di fopra, era quello, il quale prima ch' ella prendesse l' abito. aveva tenuta in cafa, ed inffrutta ne' buoni defideri di effere Monaca, e ve la tenne questa volta ancora: parendo appunto, che Iddio lo tenesse in mezzo del viaggio, come alla posta, per cacciarla per mezzo di lui per se. Diedegli un libro chiamato Terza Parte dell'Abecedario d'Offuna, il quale infegna un modo d'orazione , chiamata di ritiramento , e quiete. Piacqueli molto questo libro, ed avendo letto la via di orazione . ch' insegna, determinò di seguirla con tutte le forze sue, e disponersi per acquittarla.

Avevale già dato il Signore il dono delle lagrime, e preparato con effe il cammino della via purgativa, ch' è il primo, e più necessario per li principianti: perchè prima di piangere i peccati, e farne penitenza, fatica in vano chi tratta d' orazione : e con gli altri ajuti , co' quali cominciò , che furono folitudine , e frequenza de' Sagramenti ( che le fue infermità non la lasciavano sar molta penitenza) camminò per li fentieri, e regole, che il libro infegnava, e pigliandolo in tutto per maestro, cominciò a procurare il più che potè di portare Gesù nostro bene, e Signore presente dentro dell'anima sua, ed a fissarfelo di tal sorte mel cuore, che sempre se lo rappresentava dentro di sè in qualfivoglia passo della sua passione. Ed entrando con lui, dimenticatasi d'ogni altra cosa, amorofamente, e teneramente gli parlava, e lo mirava: che questo è quello , che la mistica Teologia chiama orazione di raccoglimento.

Furono i principi della sua orazione mirare la vita di Cristo, le sue virtù , e l' amore che ci portò , perche al discorrere, ed operare con l' intelletto non fi accomodava tanto . e così s' ajutava ordinariamente co' buoni libri, che è uno degli ajuti grandi, ed uno de' più importanti di quanti i Santi scrivano. Tolse Iddio questo libro per istrumento delle sue mifericordie, con la dottrina di lui, ed altri ajuti, che le dava, fi dispose di maniera, che allora cominciò Sua Divina Maestà a sarle tante grazie in questi tempi, che in nove mefi, li quali stette in quella folitudine, l' aveva dato il dono dell' orazione. che chiamano di quiere. Ed alcune volte arrivava anco al più alto. perfetto della contemplazione, ch' è l'unione, o trasformazione dell'anima in Dio, benchè non con tanta pienezza, e persezione, come l'ebbe dopoi . Con queste grazie si determinò più da dovero di metterfi il Mondo fotto i piedi, e farne quel conto, che merita : aveva gran compassione a quelli che lo feguivano, benche in cole lecite. Ma non era gran fatto . che disprezzasse la bassezza, e piccolezza di lui , chi già cominciava a

scuoprire la grandezza di Dio . Qui fu dove fi rinnovo il fuo fpirito, e s' uni con acceso, ed infiammato amore col suo Sposo . Ed avvenga che fossero tante le carezze , e mitericordie di Dio, e tanto alta l' orazione con cui la carezzava il fuo fposo, non era però così continuo, che molte ore non la privasse di tanta soavità, e delizie, e la visitasse spesse volte con grandi aridità, e privazione di sè . Che essendole tolto il poter discorrere con l'intelletto essendo allora così ordinaria quella presenza di Dio, come l'ebbe dopoi, le avveniva, che rimaneva fecca, e fenza umore. A questo esfetto le servivano i libri , perchè in leggerli fi destava subito l'anima sua , e fi ritirava all' orazione ; e mancando il libro, ad un tratto era distratta dall' immaginazione, e vari penfieri, che le facevan guerra. Stette, come detto abbiamo, in questa villa occupata in tali esercizi nove mesi , patendo le fue continue infermità, e fvenimenti nel medefimo modo, che prima.

### CAPO VI.

Come con la cura crebbero l'infermità della 5. Vergine, e per mezzo di leicavò Iddio un Saccodet di peccate. E con effendo ritornata el fuo Monaftero, ebbe una meravigliofa visione di quanto dopo le dovven fuecedere.

V Enuts la Primavera , ch'era il rempo, il quales alpetrava per la cura di lei , condufferia a Bezeda il Padre, la forella , e quella Monateria del considera del consider

quasi affatto consumata, e l'appetito del mangiare tanto indebolito, che non poteva inghiottir nulla, fe non in bevanda; la sebbre era ardente, e continua; le Medicine tanto ordinarie, che per un mese le ne avevano dato quafi ogni di una . Con questi mali era ormai tanto finita, che se le cominciarono a ritirare i nervi con dolori così infopportabili, che ne giorno, ne notte trovata ripolo . All'esfere così veementi questi dolori s' aggiungeva ch' erano continui , e senza veruno intervallo, e tanto diffusi per tutto il corpo, che fenza lasciarvi membro, o parte d'effi, l'affliggevano in un momento da capo a piedi. E come tutti li nervile fi ritirarono, pareva impoffibile, che un foggetto così fiacco potesse fosfrire tanti, e così eccessivi dolori. S'aggiungeva a questo, ch'era già etica, che se bene non era quello. che più doleva, non era però quello che meno infiacchiva. Ed avvenga che tutti questi mali fossero principalmente nel corpo, affliggevano tuttavia , ed aggravavano ancor l' anima con una molto profonda, e pefante triflezza.

Ouesto fu il guadagno della cura : ma quantunque non fosse avanzo inquesto, su però grande quello, che Iddio cavò da quest'infermità. E cofa maravigliosa a considerare i beni, che Iddiocavò di questi mali : imperocche il primo su sua particolar provvidenza, che con essi volle por freno all' età di lei : ed oltre a ciò surono causa, ch' ella cominciasse a trattare interiormente con Dio; poichè, come detto abbiamo, un fuo Zio l'avezzò a far orazione, e le diè libri, che le fossero scorta, e le insegnassero a ciò la via. Furono anco cagione, che per questo mezzo si guadagnasse l'anima d'un Prete, che resedeva in quel luogo, dove ella fi curava, il quale l' aveva affai perduta , e rovinata com la familiarità, e conversazione d'una donna di quel luogo istesso : ed era cofa tanto pubblica, che aveva perfo

l'onore, e la fama, (e quel che è peggio) era stato ammaliato da lei. Costui s'affezionò sommamente alla Santa Vergine, perché veggendola tanto fanciulla, e scorgendo in lei tante virtà, e familiarità con Dio, gli cagionavano infieme amore, e confufione . Con l'affetto , che le portava , le manifestò la sua sciagura ; e dolevasi tanto la Santa di vedere quel Sacerdote così cieco, e rovinato, che prese il suo negozio tanto a petto . che non fi quietò mai, infin che non lo vidde concluso. Cominciò subito a pregare Nostro Signore per l'anima di lui, ed a trattarli di Dio, e ad esaggerargli lo stato, nel quale si ritrovava: ed usò tant' aftuzia, che gli levò il pegno, o l'Idoletto, dove stavano le malie, il quale fu da lei gettato in un fiume ; e subito cominciò il Sacerdote ( come chi si desta da gran fonno) a tornare in se, ed a ricordarfi di quanto aveva fatto in quegli anni: si stupiva di se stesso, e dolendofi della fua ruina, cominciò ad abborrire la donna , e con determinazione grande lasciolla affatto, ne si faziava di singraziare Iddio per la grazia fattagli per mezzo di questa gloriofa fanta . Morì in capo all' anno . e questo fu il mezzo della falure fua. come l'istessa Madre narra nel cap. s. del fuo libro. Questo fu il primo frut-, che in tutta la sua vita ella offerle a Dio, perche fu la prima perfona, che per mezzo suo si salvò.

Il fecondo acquiflo, che si écee in queste infermità, fu, che il Signore electicò la sita serva in pazienza - Perchè esfendo gagliarda la cura, e gli accidenti, che da quella ne risultavano terribili, ed i rimedj problisti, el a convalescenza lunga, su cosa segnalata quello che pati, e l'egualità di animo, con cui lo pativa - Che come quelli, si quali ediferano, a proporzione dell'altezza dell'edificio cavano i fondamenti, e gli fan forti; così Iddio, perchè inalzava in questa fant'anima un sovrano cdifejo, i fondicio, i fondicio problema del controlle del

damen-

damenti, che sono di pazienza, e di umiltà , volle , che fossero grandissimi . E così lo fece , come raccontiamo: perchè in mezzo di questi dolori tutti i fuoi ragionamenti erano con Dio, ed affai ordinariamente aveva nel pensiero quelle parole di Giobbe, e le diceva spesso: Ji bona recepimus de manu Domini , mala autem quare non substinemus? Con questo, e con la prefenza del fuo fpofo s' inanimava, ed invigoriva a soffrire tutte le sue infermità , le quali ( come abbiamo detto ) furono molte , e gravi . Ed in mezzo di tanti dolori , ne' quali un' animo ben sano , e forte suol' effere diviso, e pieno del dolore di ciascun membro (perchè il corpo, che si corrompe, aggrava, e tiranneggia l'anima) era la Santa infranta co'dolori nel corpo, e l'anima aveva tutta unita, ferena e fissa nel Cielo: chiedeva ripofo il lasso corpo, e desiderava qualche intervallo in sì acuti tormenti; ma non fi straccava già, nè veniva, meno il suo spirito. È dove molti sogliono perdere la virtà, e l'orazione (se ne hanno punto) che è nelle infermità, quivi la fua maggiormente s'affinò; e perfezionò.

Tre mesi stette in questa villa, ed in essi molto poco le giovò la cura, falvo che per gli fini, che detto abbiamo. Anzi co'rimedj se l'aumentarono l' infermità : poiche dopo tante Medicine, essendosi andata a curare dagli svenimenti, divenne consumata, ed attratta, e diede nelle altre gravi infermità, che narrate abbiamo. Onde se ne tornò ad Avila a casa del Padre affai più inferma, che non se n' era partita. Non lasciò il Padre di far collegi di Medici, ne Iddio di aggravarla con l' infermità : eglino la fecero spedita; ma poco importava, perchè non era giunta l'ora precifa da Dio, ne s' erano anco cominciate ad operare le maraviglie q per le quali l'aveva eletta.

Stando l'infermità nel maggior vigore, il Giorno di Nostra Donna d' Ago-

sto, sù la sera (che dal mese d'Aprile infin allora era stato maggiore il tormento ) le venne un parofismo così gagliardo, e così lungo, che stette quattro di fenza fentimento, e come morta: li diedero l'Estrema Unzione, e le dicevano il Credo : e già era aperta la sepoltura nel suo Monastero dell' Incarnazione, e le Monache stavano aspettando Il corpo per seppellirlo, e già s'era fatto il Catafalcoin un Monastero di Religiosi dell' Ordine fori d' Avila . Era ella al parere di tutti così morta, che l'averebbono seppellita, se il Padre non l'avesse molte volte impedito, perché s'intendera affai del polío, e non poteva credere, che fosse morta : e quando gli dicevano, che la seppellisse, rispondeva: Questa figliuola non è da seppillire . Dopo questi quattro giorni tornò in se, e trovossi con la cera sù gli occhi, e vidde quei del Padre, e de' fratelli pieni di lagrime, che la piangevano come morta. E cominciò a dire: Perchè m'avete chiamata, che me ne stavo nel Cielo; e. che suo Padre, ed un' altra Monaca dell' Incarnazione , chiamata Giovanna Suarez s'avevano a falvare, e che vide anco i Monasteri, li quali aveva da fondare, e quello che aveva da fare nell' Ordine, e quante anime si dovevano per lei salvare; e che aveva da morire Santa, e che nel suo sepolero si doveva porre un panno di broccato.

E fe bene sempre che dopo si parava di questo, dieva che erano spropositi, e semente detto in pubblico quello che aveva veduto; tutta volta gli effetti, che ne seguirono, mostrarono chiaro, che quella visione non su organo, ne capriccio, ma grazia di Dio, e su si vielazione: e così anche semente di su di

drante della prima di Salamanca, predicando in un Convento di Carmelitani Scalzi, di lei l'anno 1387, diffe, che, quando flette opprefia da quel parofifmo, aveva vifto l'Inferno, e sò io di certo, che aveva vifto l'altre cofe, e bassa per confermazione di questa strana visione il successo de signi, il quale dà certo testimonio della veria à, come avanti vedremo. Tornata in se al meglio, che pote 4, si consesso, e comunicó con mosta di-

vozione, e lagrime. Rimase per questi quattro giorni di parosismo in guisa tale, che come ella medefima racconta nel cap. 6. della sua vita , Solo il Signore poteva sap:re gl' incomparabili tormenti che pativo. La lingus per i mossi mi s'era tutta tagliata, le fauci tanto ristrette, per non efferci entrato nulla , e per la gran d:bolezza, che m' affogava, che nè pure un poco d'acqua potevo inghiottire . Pareva che folle tutta afforata . con grandissimo giramento di capo . Tutta attratta , come un gomitolo , che queflo fu il fine del tormento di quei giorni ; fenza potermi manezgiare ne braccio , ne piè . ne mano, ne testa, se non come se fossi morta, ne meno un dito della man dritta potevo muovere : in somma non mi potevo prevaler di me , perchè ero tutta addolorata in guifa tale , che non lo potevo foffrire. Mi voltavano in un lenzuolo, pigliandolo una per un capo, e l'altra per i altro, e quefto durò infin a Pafqua di rose . Di maniera, che da Ago. flo infin' a questa Pasqua, dice, che pati tali dolori nel modo, e forza, che abbiamo narrato. Mitigaronfi quei così acuti, e continui dolori, e subito affrettossi di tornare al suo Monastero: e dove l'aspettavano morta, la ricevettero con l'anima: ma com'ella dice nel detto cap. 6. Il corpo era peggio, che morto, e l'eccesso della fiacchezza tale , che non fi può esprimere ; ed in quefto flato durai più di otto meft , e' fletti florpiata , benche andaffi megliorando, per lo spazio di tre anni. In questa guisa stette questi tre anni nel suo

Monastero, senza poternela cavare essendo un' esercizio di umiltà , e di pazienza. Dice ella di se, che passò tutti questi travagli con gran conformità, ed allegrezza, e che ogni cofa li pareva nulla, ed era molto conforme con la volontà di Dio : che se non fosse venuto dalla mano di Sua Divina Maestà pareva impossibile poter soffrire così gran male con tanto contento. E se alle volte desiderava fanità, lo faceva solo per potere stare ritirata in orazione con Dio; non avendo nell' infermeria comodità per questo: e così la sua continua ansietà era per la solitudine, nella quale aveva cominciato a gustare di Dio. Conciosia cosa che avendola Sua Divina Maestà ordinata per sì gran beni, subito che cominciò a ritirarsi con lui, ed a mirarlo in sè, ed a parlarli nel fuo cuore a fola a folo; cominciò egli a farle favori così grandi, che non se ne poteva dimenticare . E senza fallo è così ; che l'anima , la quale parlando secretamente con Dio, ha inteso, e gustato la sua soavità, dolcezza, sempre che non gli parla, e conversa con lui, vive come violentata, e peregrina in terra. Onde la Santa Madre, che aveva cominciato a gustare degli amorosi abbracciamenti di Dio, sentiva in mezzo de' fuoi dolori, ed attrappimento di membri, non i dolori, ma gl'impedimenti dell'infermeria, e l'inquietudine, e moltitudine, che vi era; perchè l impedivano il secreto, e la quiete, che è necessarissima per raccorre lo spirito. Ma come in questo non cercava se, ma Iddio, raffegnava anche in lui il suo volere, e gusto, e si contentava, che egli facesse in lei il suo, nella maniera che più fosse servigio di Sua Divina Maestà.

di Sua Divina Marità, .
Nel tempo di queste infermità guflava molto di ragionare di cose di
Dio, più che di qualifivoglia altra conversazione; e quando i dolori glie lo
permettavano, fi occupava in leggere
tuoni Libri. Stava con gran timore

di non offendere Iddio; e se qualche volta l' offendeva , benchè fosse leggiermente, andava con tanta confufione all' orazione , che appena ardiva di porfi avanti al Signore, temendo il gravissimo scrupolo del male , che faceva all' anima fua, ed il gran tormento, che le dava, ricordandosi de' favori, che da lui riceveva nell' orazione : e veggendo quanto malamente pagava il molto, che gli doveva, non lo poteva soffrire. Tanto che le lagrime istesse, che per le fue colpe allora spargeva, in quanto erano nuovo beneficio per parte di Dio. l' crano accrescimento di pena , considerando la sua ingratitudine, e peccati. Aveva in questo tempo la Santa ventitre anni, e cinque di Religione, con tanto frutto, e travagli, quanto veduto abbiamo.

## CAPO VII.

Come il Signare la sacò per intercessione del giorios S. Gossessi, come tornò ad intepidirsi l'anima sua negli esercizi d'orazione, e gli apparse Nostro gnore l'egato alla colonna, procurando disaccarla da una vana conversazione.

Vvenga che tutte le vie di Dio fiano ficure , non è però fempre la medefima quella per la quale conduce, ed incammina li fuoi San-ti: per l'ordinario i princip; de' gran Santi fogliono effere gran rigori, e penitenze : e per questa via sappiamo, che ha camminato il maggior numero di quelli che oggi regnano in Cielo . Imperocche il castigare il corpo è necessario per soggettarlo allo spirito, per foddissare per li peccati, per conservare, ed accrescere la grazia, e per ottenere da Dio quel che chiediamo : ed è certo , che chi non entra per questa porta, non và per la strada reale, per la quale han camminato i Santi, che e il mal trattamento, e l' odio della propria carne . Ma altre volte il Signore piglia il peso sopra di sè, e come più sperimentato, ed intendente Maestro affetta con maggiore industria le pietre , le quali s' hanno da collocare nell' edificio della sua Chiesa, e nella Città della celeste Gerusalemme . Tali fogliono effere i dolori, ed infirmità corporali, che quando sono gravi, ed acute, e si ricevono dall' infermo con rassegnazione, e pazienza, fendo la maggior penalità, che fi trovi , è un gran mezzo per guadagnar un' anima , ed aumentarla in persezione, e merito . Perchè in fine , quando nella penitenza è parte della nostra volontà, ed azione, pare che si mescoli un non so che piacere, e gusto. Quà tutto è patire, non quel che vogliamo, ma quel che ci è mandato; e come Iddio sà i nostri gusti, percuote nelle congiunture, dove più ci duole.

Da questo si vedrà quanta fu la penitenza della nostra Santa ne principi della fua conversione, soffrendo così gravi, così continue, e così pelanti infermità, così gagliardi, ed acuti dolori che con ragione possiamo dire, che fia stata maggiore di quella di molti altri Santi . Perchè per molta , che fosse stata quella, che averebbe fatta avendo fanità, non farebbe arrivata a quella che Iddio le diede con le infermità, le quali ebbe per più di quattro anni col rigore, che già abbiamo detto. Conciosia cosa che veggendofi così storpiata, ed in sì tenera età, confiderando a che l' avevano ridotta i Medici terreni determinò ricorrere a' celesti, acciò la sanasfero ; perché se bene passava le sue infirmità con molt'allegrezza, defiderava la fanità penfando di potere maggiormente con essa servire a Dio . Questo è il nostro inganno, non si rimettere del tutto a quello che il Signore fa, che come pietofissimo Padre desidera più di noi il nostro bene, e sà meglio quel che ci conviene. Cominciò la Santa a far divozio-

ni di Messe, ed altre orazioni, e prefe per Avvocato, e Signore il gloriofo Patriarca S. Giofesto, raccomandandofi molto a lui; e questo fu un' efficace mezzo, perché ella rifanasse dall' infermità . Il che ella racconta nel fuo libro al cap. 6, con queste parole, che sebbene è un poco cosa lunga, le metterò qui, per acquistare per me qualche parte della divozione di questo Santo, e per desiderare che tutti ne fiano divori : Prefi tper avvocato, e padrone San Gioleffo, mi raccomandai molto a lui; vidi chiaramente, che così di quella necessità, come d' altre maggiori d' onere e perdita d' anima , questo Padre , e Signor mie , mi cavo con maggiori beni , che io non sapevo domandare . Ne mi ricordo infin a qui d'averlo supplicato di cofa . che abbia lasciato di farla . E' cosa da stupire il vedere le grazie grandi, che Iddio m' ba fatto per mezzo di que. sto benedetto Santo, i pericoli, da' quali m' ba liberate , così di corpo , come d' anima . A gli altri Santi pare , che Iddio abbia dato grazia per soccorrere in alcuna necessità: ma bo provato per esperienza , che questo gloriofo Santo foccorre in tutte, e che il Signore vuol darci ad intendere, che come egli li fu soggetto in terra , ( perche effendo tenuto Padre , benche foffe Ajo , poteva comandargli ) così in Cielo fa quanto gli chiede . Hanno anco ciò veduto per esperienza altre persone, alle quali is diceve, che fi raccomandaffero a lui, e ve ne fono molte, che gli fon divote . Di nuovo bo fperimentato questa verità : vorrei io persuadere a tutti, fossero divoti di questo gloriofo Santo , per la grand esperienza , che bo de bemi , che egli ostiene da Dio . Non bo conosciuto persona, che gli sia veramente divota, e gli faccia particolari fervizi, che io non la vegga profittare nella viriù . Domando folo per amor di Die , che chi nen mi crede , lo provi ; vedra per esperienza il gran bene , cb'è il raccomandarsi a questo glorioso Patriarca , ed esferne divoto : E più a basso dice : Così adunque fece al suo solito in

far di maniera, che io potessi levarmi, andare, e non essere attratta, ed io feci al mio solito in usar male di questo

grazie .

Dice, che abusò questa grazia, perchè se bene subito risanata, tor-nò agli esercizi d' orazione, ed alla carezza, che prima da Dio aveva. nel che si conservò alcuni giorni , ed anni ; il Demonio con tutto ciò quale non aveva ancora perfa la fperanza di tirarla a' fuoi lacciuoli , la fece tornare addietro, come ora diremo . Eragli molto odiofa la virtù di questa Santa, perché antevedeva, che Iddio gli andava armando in lei un mortale inimico . E si vergognava, che con una donna volesse Iddio diftruggerlo, e torgli il poffesso di molte anime, ch'egli teneva per se ; onde di nuovo fi sforzò di farle guerra, e procurava, che poiché eradonna , tal fosse anche nelle opere : ora trattenendola in affezioni, e converfazioni fenz' ordine : ora fervendofi a ciò dell'inclinazione di lei, la quale era proprio per trarre, ed allettare a se tutti quelli, con quanti parlava. E' cosa di stupore in verità in questo caso il vedere, e considerare la sollecitudine, che avevano così Iddio, come il Demonio : Iddio per fariela fua, ed il Demonio per allontanarla da Dio . Chiamavala Iddio con continue inspirazioni , senza stancarsi , l' attorniava da tutte le parti , e come se fosse stata una fortezza serrata di muri, e torrioni, tentava per diverse maniere l'entrata. Teneva sempre la mano al chiavaccio de la porta del cuore, pregandola foavemente, ed amorofamente ad aprirgli, repetendo fovente quelle parole dello Spirito Santo ne' Cantici al cap. 5. Aprimi forele

la mia , sosa mia , colomba mia . Quella medefima follecitudine , e diligenza ufava anche il Demonio per guadagnarla per sè , e così la metteva alle volte nell'occafioni ; ma ne la traeva Iddio ad un tratto: le conduceva le perfone , che s'affacevano duceva le perfone , che s'affacevano più al genio, e gusto di lei : ma veniva Iddio , e nel mezzo della conversazione le si scuopriva come sposo offeso e turbato, che altri fosse da lei mirato: le faceva gustosi i ragionamenti . e gli trattenimenti il Demonio , ma tornando di lì all'orazione, raddoppiavale Iddio le carezze, ed i favori , e le faceva conoscere , che quello di cui ella fi pasceva alle grate, era falso, e che la dolcezza sua era vera dolcezza : e che fe gustava di conversazione grata , discreta , e foave, la sua era discretissima e soavissima. E come quando due a competenza l'uno dell' altro hanno qualche affezione, si sforzano con maggiori dimostrazioni d'amore, e con ftraordinarj servizj staccar dall'uno, e tirare a se le volontà di quelle persone, che amano; così pareva, che Iddio s'ingegnasse di tanto più manifestarfele, quanto più il Demonio, ed il Mondo l'allettavano, e l'allacciavano. O sovrano, e dolcissimo amatore dell'anime, che così mostrate il vostro amore alla bassezza delle creature, come fe di li pendesse la gloria voftra!

Guerreggiavano adunque nel petto di quelta Santa Vergine quelle due affezioni, e gli autori di esse usavano ogni diligenza, ciascuno per sostenere, ed infiammar più la fua . Andavano l'oratorio, e la grata a gara, edificando l' uno quello che diffruggeva l'altra : ed alle volte vinceva la grata, e seccava i buoni frutti, che produceva l' oratorio. Da questa guerra ne rifultava nel cuor di lei un' agonia, ed un' affanno, che le tenevano l'anima inquieta, e perplessa : perchè, se bene ella era risoluta di effere tutta di Dio; (che questa determinazione non l'abbandonò mai) non fapeva staccarsi dal Mondo. Davanle gran contentezza le cofe di Dio, e quelle della terra la tenevano legata: ed alle volte si persuadeva di poter attendere all' une, ed all' altre; donde le succedeva quasi ordinariamen-

te , com' ella dice , che non godev à bene di nessuna. Perche nel trattenimento del parlatorio le dava la memoria da ruminare la fecreta, e dolce conversazione, che aveva con Dio: così appunto quando fi ritirava con Dio, e cominciava a parlargli, l'afferravano le pattioni , ed i penfieri , cho aveva conceputi alla grata. In questo continuo conflitto con l' industria , ed astuzia sua l' inclinò l' inimico, non ad intraprendere cofa, che fosse offesa grande di Dio, ma al più al più gustare di certe conversazioni, e a darsi ad affezioni non brutte, ma naturali , con eccesso però , e soverchiamente; le quali, avvenga che non arrivino a colpa mortale, fono però baftevoli a seccare, e distruggere tutta la familiarità e conversazione, che prima aveva con Dio, il cui spirito è tanto delicato, che si offende con cose minime, e si ritira, lasciando la conversazione e pratica che prima aveva con l'anima. Imperocché quanto Iddio è buono, e magnifico con l' anime, con le quali fi ricrea, altrettanto è fospettoso, è gelofo: e per uno fguardo, ed una affezioncella, benchè non fia peccato grave, si offende, e s'allontana . Poichè essendo egli chi è, e tutto quel che può effere, è bene, che folo efso basti all'anima, ed occupi il cuore, egli sia tutto in tutte le cose, fenza che ci resti nessuna cosa vota per le creature.

Fu il principio del fuo danno l'efere ella effremenne grara, ed amorevole: che fe bene la gratitudine è buona, ha però il fuo mezzo 4 come l'altre virtù ; e quando efce di quefo limite, e fec anche da quei della ragione. Da quefla parre, dove conobbe il nemico, che ella era più debole, e piagata, l'affall, (Come appunto fanno quelli, che pretendono qualche fortezza) e rapprefentanole l'affezioni, che altre perfone le pottavano, in guifa tale la commofe, che l'o bbligo a pagare la mede-

fima moneta . E talmente l' allacciò nelle conversazioni, che (com' ella dice ) cominciò di passatempo in pasfatempo, di vanità in vanità, di occafione in occasione pericolosa, e ad aver l'anima tanto distratta, che già gli an ava mancando il gufto, ed i favori nelle cose della virtà . Onde trattò di lasciare l' orazione, che su come uno spogliarsi dell' arme, con cui doveva difenderfi, ed offendere il nemico, il quale diffimulando il fuo inganno, non folo le tolse affatto l' orazione, ma ponendole anche nel cuore un ingannevole confusione in trattare, e mettersi davanti a Dio, le volle persuadere, che fosse superbia, e mala creanza, che una, la quale con l'amicizia, e conversazione degli uomini viveva così vana, e distratta, e che meritava di stare nell' Inferno per li suoi peccati, volesse aver tanta conversazione, e familiarità con Dio, non stando bene insieme il fare orazione, ed effere così piena d'imperfezioni, e mancamenti. Dicevale, che non era dovere, che come lpocrita e finta, ingannaffe le genti, ufando da una parte trattenimenti di gusto, e dall' altra mostrandosi spirituale, e divota; che lasciasfe l'orazione, e che non essendo peccato mortale la conversazione, che teneva, poteva passare avanti con esfa , ed essere buona Monaca , osservando i fuoi voti, e la legge d' Id-dio, già che altre, le quali erano tenute buone, e più fante di lei, erano tali, fenza fare orazioni, ne effer prive delle loro conversazioni : e così che le farebbe meglio camminar come le più , poichè in effer cattiva era delle peggiori; e recitare quello a che era tenuta, vocalmente, lasciando andare l' orazione mentale.

Non le noceva niente meno in quefetio il poco ajuto, che aveva da Confessori, li quali per ignoranza non la riprendevano, nè deviavano da quelle conversazioni, le quali non lasciando di esser colpa veniale, ed essendo di esser colpa veniale, ed essendo occasione, ch' ella cessasse di trattare familiarmente con Dio, le approvavano per lecite: che avvenga che foffero tali, avendo l' anima di lei fatto tanto profitto, ed avendo tanta caparra dai Cielo, dovevano staccarla da quello ; che quantunque fosse bene l' impediva il godere di sì gran tesoro. Sotto pretesto di questa falsa umiltà, e difajutata da quelli che le dovevano dar luce, determinò d' astenersi dall' orazione, e dalla conversazione, che aveva con Dio. E per non parere prefuntuofa con lui , cominciò a dimenticarfi di colui , a a cui tanto doveva, ed a fuggire dal Medico, e dalla medicina, perchè si fentiva piagata . E gli farebbe rifultato gran male, fe Iddio, il quale l' amava, non l'avesse ajutata a tempo, come avanti diremo.

Dopo aver lasciata l'orazione, allentò più la briglia a quanto il gusto, e l'appetito suo domandava; mastando ella in mezzo di questi passatempi, fra gli altri avvisi, e grazie, che N. S. le fece, una ve ne fu di grande stima, la quale porrò con le medesime parole di lei, ch' essendo di una Santa, faranno più impressione a chi le leggerà, che le mie : Stando io ( dice nella fua vita al c. 7. ) con una persona in quel primo principio che la conobbi , volle il Signore darmi ad intendere , che non mi fi convenivano quelle amicizie: ed avvisarmi , e darmi luce in sì gran cecità. Rappresentommisi Cristo dinanzi molto rigorofo, e dandomi a cono-(cere quello che in tal atto non gli agg adiva . Vidilo con gli occhi dell' anima più chiaramente, che non l'averei potuto vedere con quei del corpo , e mi rimase così impresso, che sono già più di ventisei anni , e mi pare d' averle presente . Rimafi molto spaventata , e turbata, ne avrei più voluto vedere colui, con cui era. Mi nocque affai il non fapere io , che foffe possibile vedere qualche cosa, senza l'uso degli occhi corporali , ed il Demonio , che m' ajutò a creder così , ed a farmi intendere , che fuffi impossibile, e che io avvou firanchi, en e che patrovi effere il Demonio, ed altre cefe til fatte. Ma rimanundoni femor importifi, bet fuffi didis, m' eccurifi, che non era mio capriccio i ma come nun en gilguo, o contradicero a me contenuo ma quileno, contradicero a me iffuti, non avendo artire di conferiole cea veruno, effendo dopo grandemente importunata da quelle prefona, affecti pradami, che mor era mite quardere una perfona fimite, nè predevo onore, anziè recultare, i consi all'infla conventivatione.

Ebbe questa visione alla porteria del fuo Monastero, stando con quella persona, ch'ella narra, ed allora mostrosseli Nostro Signore legato alla Colonna molto piagato, e particolarmente in un braccio vicino al gombito, staccato un pezzo di carne . Dopo lo fece dipingere la Santa Madre in una Cappelletta del Monastero, che sondò di San Gioseffo di Avila; l' ho veduto io, ed è tanto al vivo, che cagiona orrore con gran timore, e divozione di chi lo mira . Ed il Pittor istesso, il quale lo sece ajutato dalla relazione della Santa Madre, se bene ha procurato dopo di farne altri ritratti, non n' ha dipinto veruno, che lo somiali. Già che per effere questa visione immaginaria, si diede per non intesa, volle il Signore procurare di rimoverla, e deviarla da quella conversazione con istrumenti visibili. Onde stando un' altra volta con la medefima persona, videro ambidue venire alla volta loro una cosa, come un rospo molto grande, e con molto maggior leggierezza, e grandezza di quella, che fogliono avere : e donde venne, non vi era dove potesse essere usito fimile animale, ne il tempo, ch' era di mezzo giorno, era quello, che prendono per andare, Ma o foife veramente botta , o toffe altra cofa, per mezzo di cui volesse lddio spaventarla, ed impaurirla, cagionò in lei notabile agitazione, ed intese che non era senza misterio quell' avviso di Dio, ne mai si dimentico di tal visione.

## CAPO VIII.

Come il Signore in tutto questo tempo protesse con la sua potente mano la Santa Madre, acciocchè non cadesse in peccato mortale.

A Vvenga che sia bene giudicar nella miglior parte, e fentimento i fatti de' Santi , li quali manifestamente non surono peccati, a me però non pare, che saccino bene coloro, che scrivendo le lor vite, vogliono nascondere i peccati, e le fragilità, che in essi, come uomini, in alcun tempo caddero. Imperocche alle volte non folo nell' innocenza, e grazia conservata di Dio, ma anche nella frag lità permessa, mostra la bontà, e grandezza sua. E' Iddio in ogni cofa maravigliofo, che potendo confervare in un medefimo spirito quelli, che vuol far fanti, e potendo fare, che conservino sempre monda la prima innecenza, gli lafcia contravvenire a quella : permettendo , che il Demonio gli prenda, e che fra li doni di lui si scoprino le nostre fragilità: affinche non paia la fantità cofa nata in noi , e necessaria ; e perche essendo la gloria tutta sua, ne venga parte a' suoi ; e perche il Demonio, dopo d' aver provato le fue forze, sia vinto dalle deboli nostre favorite da Dio; onde ne venga Sua Divina Maestà gloriosa, ed egli confufo, veggendofi al fine foggiogato dalla fiacchezza, che esso tante volte foggiogò . Per questa strada guidò David, San Paolo, la gloriosa Maddalena , Santa Maria Egiziaca , San Martiniano, ed altri molti Santi, permettendo, che alla volte cadessero, per drizzarli dipoi con maggior loro profitto , e nostro ; li quali con fimili elempi concepiamo animo, e speranza per non diffidar di Dio . quando cadiamo. Non farebbe flato nuovo a Dio, se questa Santa tosse caduta, drizzarla, ne annullerebbe

la grandezza della fantità di lei, fe qualche volta se ne sosse trovata senza; ma riducendosi tutti i suoi mancamenti ad alcune converfazioni di vanità, ch'ebbe con alcuni uomini, ed ella stessa confessando, come dissimo di fopra, che fempre abborrì la difonestà, e bruttezza, è certo, che non l'ammife nè pure di pensiero; poichè con tanto odio nella volontà non poteva stare gusto, e piacere, benchè fosse nel pensiero. Ed essendo questa Santa così banditrice de' fuoi mancamenti, che non ne perdona, nè se ne dimentica veruno; ed essendo così umile, che anche quel che non e, le sarebbe piacciuto che s' intendesse di sè ; fe vi fosse stato peccato mortale noto , è certo , che non l' averebbe tacciuto. Onde pare, che quando racconta la vita fua, ed arriva a' fugi mancamenti, faccia come chi defidera vantarfi a dire , che in queste conversazioni su qualche pericolo di peccato mortale : ma la verità non concede luogo a questo defiderio d'incolparsi determinatamente; e così, se bene alle volte ne dà qualche fegno. e saggio, non si determina però mai a giudicare questo pericolo per evidente, e chiaro. E fe alcuna colpa vi fu ( che vi potè effere ) non dovette esser più , che d'esporsi a pericolo di fare qualche peccato nella conversazione, e samiliarità, che aveva con quelle persone, che per effer effi di poca virtà, ed ella di natura fua molto amorevole, poteva dar loro occasione di cadere, o avvenire a lei . E questo è quello , che tante volte ripete, e piange nel fuo libro, non stancandosi mai in ogni riga di confessare i suoi peccati, nè d' incolparli per gravi , come se sosse stata la maggior peccatrice del Mondo: ma che il pericolo di quest' occasioni fosse colpa grave, ella n'era ignorante affatto, ed anche li fuoi Confessori, perché fosse tale, le dicevano l' istesso . La verità é , che tutti li suoi mancamenti, e colpe non furono più, che certe leggierezze nelle convertazioni, e ragionamenti, come cierifimo di lopra: nel tempo, che fui fecolare, ed ora effendo Monaca, la refie parimente la potente mano del Signore, perciè non l'Ofinedfei gira-vemente, ne fi vedeffe mai in ditgrazia nel minimicizia fuo, come facilmente fi intenderà da quello, che diterno appregio.

Durò quest' inganno, che il Demonio ordì, procurando, che la Santa defittesse dal fanto esercizio dell' orazione, non più che un'anno; ed anche in questo tempo in mezzo di tali occasioni (com'ella narra) si ritirava spesso alla solitudine, a recitare, e leggere, e parlare con Dio, ed ad altri esercizi d'umiltà, e carità. Ed avvenga, che avesse alcune impersezioni, e mancamenti, aveva anche, e confervava nell'anima fua gran virtù : perché aveva fegnalatiffima umiltà , e confusione di se stessa, singolar carità co'proffimi, e zelo grande, che altre profittassero ; e con non usare ella orazioni , perfuadeva all' altre . che l'usassero, e con l'esperienza che aveva, infegnava loro in questo fanto esercizio. Era gratissima a Dio, e gustava assai di sentir cose di più perfezione. Frequentava i Sagramenti , non mormorava di nessuno , nè permetteva, che altri in presenza fua lo facesse . Aveva gran timor di Dio, il quale la raffrenava, perchè temesse ogni colpa mortale, come l' Inferno; e così il Signore in tutto questo tempo la resse con la sua mano, perche non cadesse in veruna ; e se ben'ella molte volte narrando la vita fua, fi lamenta di se flessa, esaggerando le fue colpe, ed aggravando i fuoi peccati , questa è condizione propria de giusti, e di quei, che teneramente amano Iddio, che han paura dell'ombra dell'aria, e del fogno, e fanno di mosche Elesanti, cercando fempre occasione di maggior umiltà, e confusion loro . Come quei , che non amano, se la passano assai leg-

giermente per colpegrandi, e quando arrivano a fentirne qualche una . fono sì gravi, che meritano l'Inferno. E dove a'Santi spaventa l'ombra d'un peccato veniale , non pesano a' tristi centomila mortali. E quanto ne buoni fono grandi le mifericordie, che Iddio li fà , tanto maggiori , e con molta ragione, fono i fentimenti d' avergli dato difgusto, anche in cose piccole; e questo basta per umiliarli, e fommergerli nel profondo abiffo del loro niente . Santa Caterina da Siena da una vanità che ebbe in ornarsi quando era fanciulletta, cavò materia da piangere in tutta la vita; e di quella Santa Matrona Paola scrive il mio Padre San Girolamo, In Epift. Paulæ, che così piangeva le colpe leggieri, come se sossero stati gravissimi delitti : così parimenti faceva la nostra Santa, ponderando più quello ch'essa di se pensava, che quello che realmente era stato.

E perchè quelli , li quali leggeranno la vita di lei, potrebbono sospet-tare, che questa Santa Vergine avesfe commesso qualche peccato contro la castità, e purità verginale, secondo che ella l'esaggera; con tutto ciò e certo, che non si lasciò mai cadere in peccato manifestamente mortale ; nè vi si sarebbe lasciata cadere per tutte le cose del Mondo, come a me è benissimo noto . E perchè ciò debba così credersi, sonovi molti fondamenti. Perchè la Santa Madre non cadde mai ne' peccati, de' quali l' altre donne fogliono effere macchiate , come inimicizie, garrimenti, mormorazioni , invidie , ed altre cofe fimili : come ella scrive nel cap. 22. della fua vita : Quando confidero , che fe bene io ero cost peffima , avevo alquanto penfiero di servire a Dio , e di non fare alcuna di quelle cose , le quali come se niente fossero , veggo , che sono operate nel Mondo . E finalmente pativo grandi infermità , e con molta pazienza, che mi dava il Signore; non ero inclinata a mormorare, ne a dir male d'

alcuno; non mi pare, che io volessi male a persona; non ero avida, o tenace; nè mi ricordo avor mai avuto irvidia di maniera; che s'osse sopsi grave ossessi a grove; nè alcun' altre cole; che se be ne to ero con' cattiva, avvevo per lo può timore di Dio.

Questo timore di Dio la rattenne dal commettere qualfivoglia cofa, che intendesse essere colpa mortale : perche, come abbiamo detto di fopra, il tutto confisteva in non fuggire certi pericoli , li quali fecondo il timore, che Iddio l'aveva dato, e l'esperienza dell' abborrimento naturale, delle cose brutte, e disoneste, in lei non erano, benche potessero effere per le persone, con cui trattava . E veggendo questo i suoi Consessori l' afficuravano, che non era colpa nella pratica, e familiarità, che ella teneva , come si vedrà da quello che la Santa scrive . Nel libro della sua vita cap. 2, dice così : Informata da chi mi confessava, e da altre persone in molte cofe mi dicevano , che io non facevo contra Dio . E nel capo g. trattando del danno, che le fecero i Confestori poco dotti , dice : Niun dotto m' inganno mai , ne anco quefti altri mi volevano ingannare, ma non sapevano più: lo penfavo che effi fapeffero , e di non effere obbligata a più , che a credere loro ; poiche quello che mi dicevano , era cofa larga, e di più libertà: che fe foffe flata firetta, to fono così cattiva, che d' altri Confessori mi sarei provveduta . Donde si raccoglie chiaro l' ignoranza , ch' ella aveva , per mancamento di scienza ne' suoi Consessori . E fogginnge : Quefto mi fece tanto danno, che non è gran cofa, che io per avviso di molti , qui lo racconti . E nel cap. 8. dice : Vorrei io saper figurare la fervitù , nella quale l' anima mia in quefli tempi fi ritrovava: perchè molto bene conoscevo io , che ero Schiava , e non fornivo d' intendere in che , ne potevo intendere del tutto, che quello che li Confessori non mi aggravavano tanto , fosse tanto male, come io lo fentivo nell' anima Diffemi ma volta uno , andandment da lui con siepulo , loce febben
avelfi alta contemplacione , fimili occo
avelfi alta contemplacione , fimili occo
in , e cobverizioni non mi reno [convenevoli . Questo fin nell' ultimo , quanallentanando da pericoli grandi , ma non
inoglitro assisto dell' escospose. Ed un
poco più a bastio : Compatifeo en a
molto, che in possi , al al pare securfo , che avevo da altra parte , fuori che
di Dio solo, cal alla gran comonità , che
mi davano per li mici possitario, dei
tenti , col dirmi, che erano leciti.

Da questo chiaramente comprenderaffi, che tutti li fuoi peccati furono questi pericoli delle conversazioni che aveva : le quali era ella per allora tanto lontana dall'intendere, che arrivaffero a peccato mortale, che afficurava l' altre , che facevano l'isteffo , come ella scrive nel cap, 7. Ed ancora , se per avventura il Signore ordinerà , e sarà servito in alcun tempo . che ciò vegga qualche Monaca , fi (pecchi in me , e la prego per l'amor di Dio , che fugga da fimili ricreazioni . E piaccia a Sua Divina Maesta , che per me alcune fi difingannino di quante io ne bo ingannate, col dir loro, che non era male, ed afficurandole in così gran pericolo con la cecità, che io avevo; che di proposito io non le volevo ingannare. E più chiaramente ancora lo dice nell' ifteffo capitolo con queste parole, trattando dell' effere andata a curare fuo Padre: E fui a curarlo, mentre più che egli nel corpo, ero io di molte vanità inferma nell'anima; benchè non di maniera , per quanto conoscevo , che io fiess in peccato mortale in tutto questo tempo più perduto , che io dico , perchè fe io l'aveffi inteso per tale, in verun modo per certo vi farei stata . Donde chiaramente si raccoglie, che la Santa non commife mai colpa , la quale ella intendesse esser mortale, ne anche nel tempo, nel quale ella stava più distratta, e perduta, come confessa in queste ultime parole, che pur ora riferiabbiamo detto, chiaramente mostra estere stata ignoranza, ed al pare mio incolpabile; perchè tante volte ripete, che se avesse saputo esser peccato mortale, a patto veruno non l' avrebbe fatto.

E perché con maggior chiarezza s' intenda., che in queste conversazioni, ed amicizie non vi fu mai peccato mortale di fragilità di carne, ne consentimento in esso, porrò qui le parole tratte da una relazione, che fa della vita di lei il Padre Presentalo Fra Pietro Yvagnes, che fu quello, che più la trattò ne' suoi principj, il quale parlando di questa materia così dice: Con alcune compagnie di fanciulle, che non intendevano più, che questa vanità tanto usata fra li maggiori , e minori , non crebbero i defideri di lei , sin a che di diecinove anni fu servito Iddio , che si facesse Religiosa nell' Incarnazione, dove dopo moiti buoni defiderj , ed impedimenti , cb' ebbe , coil per non derfi tanto all' orazione, come per non tener per male alcune conver-Sazioni , le quali la diflurbavano dal trattare , e godere molto di Dio . In fine avvertendo meglio quello che le convensva, avvifata dall' infermità, e confieli d'un Frate Domenicano , che la confelio , intefe quanto grande impedimento era , non solo per il suo molto profitto spirituale, ma anche per la salute sua. l'avere molt' amicizia , e familiarità con persone, che non trattano da vero di Dio. In fin qui fon parole del Padre Fra Pietro, di maniera che quel Padre Domenicano (come avanti diremo) la difinganno, e la fece tornare all' orazione, e comunicare ogni quindici giorni , se bene non lasciò l' occasioni , nè il Confessore l'obbligo a lafciarle, con effere le comunioni tanto frequenti, ed egli così dotto : onde si vede chiaro, che non v'era manifesto pericolo di peccato mor-

ta, e perduta, come confessa in quefle ultime parole, che pur ora riferite abbiamo; ed in tutte l'altre, che Sinnore fatto alla Santa Vergine così

fegnalata grazia ( come più a lungo diremo appreño ) in averle dato un dono di castità tanto grande, che come riferimmo nel Prologo , il Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gesù soleva dire, che per rispetto di questa grazia, e particolar misericordia di Dio era libera, e quasi incapace de' sentimenti e miserie della nostra carne . Onde quando le sue Monache le comunicavano qualche tentazione spettante a quella materia, foleva dire la Santa Madre, che non l'intendeva . Ed in particolare rrattando con essa una delle sue figliuole, Priora d'uno de' più gravi Monasteri del suo Ordine, di certe cose intorno ad una tentazione contra la purità, rispose : Non l'intendo, perchè il Signore m' ba fatto grazia , che in cofe tali non abbia avuto in tutta la vita mia

che confessare. E quantunque ella molte volte dica di aver meritato l'Inferno, è un modo di dire , ed uno esaggerare de' Santi ; poiche dice anche nel cap. 7. della fua vita queste parole : Ho detto ciò perchè s' intenda la mia malizia, e la gran bonta di Dio , e quanto avevo meritato l' Inferno per così grande ingratitudine. Ed è certo, che questa ingratitudine non pare, che sia stato peccato mortale; ma chi tanto amava Iddio, si giudicava per lei degna dell' Inferno . Ed il medefimo deve effere anche, quando parla degl' istessi peccati. Ne confuta quello che detto abbiamo, quanto la Santa dice nella fua vita al cap, 32. che le fu mostrato nell' Inserno il luogo, il quale era apparecchiato per lei ; perché in questa visione le fu mostrato il luogo, non che allora avesse meritato, ma quello che avrebbe meritato per la strada, che teneva, se il Signore non la cavava. E così par che sosse una profezia di minaccia, come dottamente scrive trattando di questo medesimo intento il Padre Dottor Francesco di Ribera nel I. 1. cap. 8. che scrisse della vita, e miracoli di questa santa Vergine.

### CAPOIX.

Torna la Santa Madre all'orazione, e per ventº anni persevera in essa con grand aridità, e dopo questo tempo è vistata dal Signore con nuova luce, e lascia andare ogni cosa, e comincia nuova vita.

L Signore, il quale teneva sempre posti gli occhi in questa Santa, e nella maniera del procedere con essa chiaramente si vedeva, che la governava , e confervava per se , paffato un anno, che ella aveva lasciato l' orazione, ordinò, che per mezzo dell' infermità e morte di suo Padre le venisse la salute, ed il rimedio. Imperocché effendosi dopo questa caduta, e tiepidezza posto in letto il Padre con una grave infermità, della quale se ne morì, andò ella a curarlo (che si permetteva nel suo Monastero l' uscire , come s' è detto ) e pati gran travaglio nella cura, ed infermità di lui : e benche ella stesse molto male, affistette sempre a servirlo, e carezzarlo.

Morì il Padre, e trovandosi ella presente, compunta parte dal dolore, che ne fentiva, e parte dalla divozione, e santità, che vedeva in lui , determinò di confessarsi con un Religioso molto dotto dell' Ordine del gloriofo San Domenico, che fi chiamava il Maestro Fra Vincenzo Varrone, Lettore di Teologia, e Presentato nel suo Ordine, molto buono, e timorato di Dio, e ch' era stato Consessore di suo Padre . Confessossi fubito con lui, e diede conto del tempo, che aveva lasciato l' orazione, e delle ragioni, che l'avevano mossa. Conobbe ad un tratto il Confestore ester trama , ed astuzia del Demonio, perfuafela a ripigliarla, moltrandole, che se tanta consusione, e vergogna aveva all' ora di metterfi innanzi a Dio, quanta più n' averebbe il giorno del giudizio. Che più tosto questo sarebbe bastevole. perchè il Signore le perdonasse, e che per rimediare a' mancamenti, ed alle impersezioni, é trar dall'Inferno quelli, che co' fuoi peccati vi fon poffi, è efficacissimo rimedio l'orazione . Che non era superbia, benchè sosse più peccatrice, accorstarsi a Dio, ma sì bene l'allontanarsene; e che in ciò non guardasse alle più del suo Monastero; perchè la via del Cielo e stretta, e pochi vi camminano: e così, che procurasse di tor via le occafioni, e quando ciò non potesse, o si vedesse ogni di in altri molti mancamenti, non per quello lasciasse lo studio dell'orazione, la quale è la spezieria. dove si trovano medicine per li noftri mali; l'armerìa, dove ci armiamo contra li nostri avversarj; e finalmente è il tesoro, dove l' anima s' arricchisce di virtà, doni, e grazie.

Obbedì la Santa riconoscendo il suo inganno, e riprese l'esercizio d' orazione, nè mai più da lì avanti lo lasciò in tempo di sua vita, nè anche era più in sua mano, perchè il-Signore la reggea con la fua, acciò non lo lasciasse, e l'andava disponendo per ricever grazie maggiori : avea in quelto tempo ventiquattro, o venticinque anni , e da quest' età infino a' quarantatatre comincio, a darsi affai all'orazione, nella quale gustava molti, e grandi ratti, occupandofi in confiderar quanto ( al parer suo ) aveva offelo Iddio , e che vi è Inferno , e gloria, ed in quel che doveva a Critto Nostro Signore, e li dolori e travagli, che patì per lei. Di maniera, che passavano pochi giorni, ch' ella non desse gran tempo all' orazione . Ed avvenga che insieme con questo sentifie in sè alcuna dell' affezioni pasfate , che in un certo modo la tenevano attaccata , e come cattiva . che la facea vivere con grave affanno di non potersi una volta liberare, mozzando in un colpo tutti questi lacci: ma fe le accadeva di cadere, non

veniva meno; anzi confidando in Dio, tornava di nuovo all'orazione, dove il Signore le facea molte grazie , ed infiememente la castigava con la più rigorofa sferza, che per la fua natutal condizione ritrovar si potesse, perchè essendo cotanto grata, nessuna cosa sentiva più, che il ricever grazie, mentre si immaginava sì degna di castigo, come si può raccorre da quel ch' ella dice al cap. 7. di fua vita . faccontando quanto in questo tempo le occorreva nell' orazione, in questa guisa : Mirava Iddio non i miei gran peccati, ma i defideri, che molte kate avevo di servirlo, e la pena di non aver fortezza in me per metterli in efecuzione . O Signor dell' anima mia , come potrò magnificare le grazie, che in quefti anni mi facefte? B com: n:l tempo , nel quale io più vi offendevo , mi disponevate in breve con pentimento grandiffimo, perchè guftaffi delle voftre carez-ze, e grazie. Veramente prendevate, Re mio, per mezzo il più delicato, e penoso castigo , che per me trovar fi potesse , come quello , che ben sapevate ciò che mi aveva da effere più penofo. Con gran carezze castiravate i miei delitti ; e non credo di dire [propofito , fe bene non farebbe male , che io vacillassi , ricordandomi ora di nuovo della mia ingratitudine, e malizia. Bra tanto prù penoso per la mia condizione il ricevere grazie, quando ero caduta in gravi colpe, che il ricever caffighi, che una di loro mi par certo , che mi annichilaffe , confondeffe , e faticaffe più , che molte infermità . con afsai altri travaeli insieme , Imperocche il castigo conoscevo di meritarlo, e parevami purgar parte de' miei peccati : ( benche tutto fofe poco , effendo effi molti ) ma il vedermi ricevere di nuovo grazie pagando così male le ricevute, è una forte di tormento per me terribile, e credo, che fie per tutti quelli , li quali averanno qualche conoscimento, o amor di Dio, il che possiamo di qui cavare per certa virtuosa condizione . Qui erano le mie lagrime , ed il mio [degno per vedere quel che nell'orazione fentivo: e trovandomi di sorte', che stavo in procinto di tornare a cadere, benche le determinazioni, e desideri miei per allora (per quello spazio, dice) sossero fermi.

Perseverò quasi venti anni in una con inua guerra, difendendofi da questi pensieri, e conversazioni. E dove in breve tempo aveva con effe ricevuto tanto danno, ebbe necessità di tanti anni, per rimediarci: perchè la ferita nell'anima fi dà presto, e curafi adagio ; ed il piacere paffa fubito, ma non il castigo; ed il male è di una condizione, che le radici, le quali in poco tempo mette, non fi sbarbano in molto. E quello che non può lasciarsi di ponderare, è, che non effendo questi trattenimenti più che colpe leggieri, e veniali, Iddio fia così zelante, che per effere abituali. in fin'a che non fu con mille travagli, e pene purificata, e netta, non te le scuoprì mai , nè la tratto come spofa. Volle prima che provasse quel che costano i gusti , li quali si prendono nelle creature, acciocche intendesse di qui la gran purità, che doveva avere per trattar con lui. E così ordinò la Maestà sua, che per tutto questo tempo vivesse la Santa in una penofisima battaglia, ed in collera con se ; perchè li trattenimenti paffati, ed alcuni presenti l'inquietavano di maniera, che non le lasciavano adempire affatto i suoi desiderj , li quali erano staccarsi da ogni cofa, e darfi a Dio. Durò questa contefa, e battaglia intorno a venti anni, ed in effa patì gran travagli, ed aridità . Perché se bene con il grand' animo, e determinazione, che il Signore l'aveva dato, spendeva ordinariamente grande spazio di tempo in orazione, con tuttociò da una parte era incredibile la forza, che il Demonio le faceva, perchè non vi andasse, e la gran triftezza, che le dava in entrando nell' oratorio, e bene spesso (come la Santa scrive) non vi sarebbe stata penitenza, ne martirio, per grave, e penolo, che fosse, che non

l' avesse abbracciato più volentieri che il ritirarsi a fare orazione. Ed altre volte erano tante le aridità , la triftezza, ed il travaglio che fentiva, che il corpo oppresso da tanto pelo, defiderava alcuni giorni, che passasse l' orivolo, e suonasse l' ora per finir l' orazione . E così facevasi gran forza, e fi violentava in questi, ed altri tempi , a star con seco , e con Dio, sapendo, che questa doveva effer la fontana del suo rimedo. Supplicava il Signore, che l'ajutaffe, cercava timedi, faceva diligenze, e com'ella dice nella fua vita al cap. 8. Desideravo di vivere, che bene intendevo , che vivevo , ma combattevo con un' ombra di morte, e non avevo chi mi desse vita, ne la potevo prendere ; e chi poteva darmela, aveva ragione di non Joccorrermi, poiche tante volte mi avera richiamata a sè, ed io lasciatolo.

Quest' aridità , che patì nell' orazione, non furono tanto pena, e castigo delle sue colpe , ( benchè anche a ciò servissero ) quanto una salutevole medicina di effe, e quafi una purga spirituale, e divina delle sue passioni , ed appetiti . Poiche acciocche quest' aridità le giovassero, la disponeva il Signore, subito, che cominciava l'orazione con un gran sentimento, e lagrime de' fuoi mançamenti , e cessava ad un tratto quella influenza del Cielo, seguendone l'aridità, e guerra dell'immaginazione, il nascondersi Iddio, ed il ritirarsi; conche formavasi in essa un fondamento grande di pazienza, d'umiltà, di rassegnazione, d' una gran povertà di spirito, e staccamento da gusti; sopra il quale fi collocarono poi, come nate , l' altre pietre dell' edificio , e trovarono il fodo le grazie, e carezze, che dopoi il Signore le sece.

In tal guila paffava queflo tempo con quefte continue anfietà, e defi-deri di Dio, ma allora non erano foli quefti travagli benche fosfero li maggiori, che la Santa pativa perché quantunque fosfe rifanata da quell' infer

us many Google

infermità, la quale le teneva impediti i membri , ed attratta nel letto : rimale con molte, e sastidiose indi-(polizioni, che per chi non avelle avuto l'animo, sarebbono state infermità. Ebbe tutto questo tempo ogni di sù la mattina certi vomiti grandi, e non stette quasi mai senza molci dolori, ed alle volce ben gravi, particolarmente nel cuore, ed altri, che in molte guife pativa. In mezzo di queste malattie non perse mai il fanto esercizio dell'orazione, benche le costasse tanto travaglio, e pena, come detto abbiamo. E quello, che più importa, andava sempre in coro, e fi sforzava di stare all'offervanza coinune, fenza preterire un punto. Per questa via aveva la Santa ogni di più luce da Dio, e cresceva in umiltà, e nell'amore della ritiratezza, e raccoglimento, nel defiderio delle cofe di Dio, e nel piacere de' suoi ragionamenti, e nell' affezione di tutto il buono, se bene insieme col grano, e buona semenza cresceva qualche mal erba d'impersezione, e mancamenti.

Dopo si lunghi travagli, stanca già la Santa d'una così proliffa battaglia, conofciuta la fearfezza delle fue torze, e diffidatasi di effe, e d' ogni fua industria, volendo ormai il Signore por fine alle sue scontentezze; pasfatt questi anni , avvenne , com'ella narra, che entrando un giorno vide un'immagine, che quivi era dipinta, di un Critto molto impiagato, e ferito, e tanto divota, che ben rapprefentava quel che per noi patì. In vederla con la gran compassione, che le cagionò, si conturbò tutta, e su fubito toccata, e percosta interiormente con un raggio di luce, ed amore tanto gagliardo, che col folo confiderare quanto foffe flata ingrata a quelle piaghe, parevale che un dolore strano le dividesse il cuore , e come se subitamente fosse stata ferita con qualche faetta, fi gettò fubito a' piè dell' immagine di Cristo, ed ardendo tutta nell' amor di lui , divenuta un fiume di lagrime, squarciossi affatto in sua presenza il petto, con clamori , sospiri , e lagrime infinite . Supplicava il Signore, che le desse una volta sortezza, per più mai non l'offendere, e questo così da dovero. e con tanta confidanza, che molte volte ripeteva : Signor mio , e Iddio mio , non mi leverò di qui sin cos mi concediste queffa grazia. Non fu fenza frutto la sua umile , e servente orazione, perchè, come un' altra Maddalena prostrata a' pie di Cristo, ottenne da questo pietosissimo Signore quanto così di cuore gli domandava. e pregava: esfendo proprio dell' umile , confidente , e fervente orazione , di non tornare mai con le mani vote ; ed alle volte ottiene più uno di questi tempi, che molti degli ordinarj, e comuni.

Uscinne un'altra rinnovata, e fortificata nello spirito, ed a questa grazia n' aggiunse subito il Signore un' altra, che fu il farle capitare poco dopoi alle mani le confessioni del gloriolo Padre Sant' Agostino , ordinando così Sua Divina Maestà, la quale era molto defiderofa di darfi fenza mifura alla fua ferva, e non a forfi. come infin allora. Cominciò a leggere quel libro , ed insieme a cangiarsele il cuore ; perchè vedeva quivi , come in uno specchio rappresentata la battaglia, che paffiva nell' anima sua. Quando arrivò a leggere la conversione di lui, e la voce con cui lo chiamò nell'orto, non le pareva altro, fe non che a se stessa fosse stata data dal Signore, fentendo nell' anima fua tal movimento, come se l'avesse trafitta con una faetta; e con grand' afflizione, e fatica, tutta disfatta in lagrime ripeteva fpesso quelle parole così delicate di Sant' Agostino : Signere infin' a quando ? infin' a quando Signore? domani; domani; perchè non ora? perche non finira oggi la mia bruttezza . Il Signore, che non era fordo alle veci, e gemiti della sua serva, restò fervito di compatire alla fua fconten-

tezza

tezza, c pena, e di udire le fue importune pregibire: Impercoché dall'ora in poi pare, che reflaffero impeffi nell' anima di lei nuovi fervori, e defideri, fortificate le virrà, e con grand' abbornimento, e difiguito di tutto quello, che 'fosfe offei di di tutto quello, che 'fosfe offei anima di di ar più tempo con lui, a levarif dinanzi le occasioni, e ad effere fenza comparazione maggiori le carezze, non perchè ella le chiedeffe, che fempre fi riputava iudegna, che il Signore la vistratife con tanto a mo-

re, e dolcezza. Furonle di maggior utilità questi due momenti, ne' quali (come un'altro Giacob ) si pose a fare alla lotta con Dio (e con ferventi fospiri, e lagrime fenza mifura , gli domandò , che la cavasse di quella guerra, nella quale era posta ) che molte ore , ed anni, li quali aveva ipesi in orazioni, e divoti esercizi. Perche veramente quando Iddio dà l' occasione all' anima, e la muove a domandargli con fervore, ottiene più grazie in un punto , che senza questi ajuti in molti anni non fa . Questi sono i tempi , quando i Santi arricchiscono, e quando l' orazione ottiene in un momento quello, che molti anni ha defiderato. Così avvenne al glorioriofo Sant' Agostino nell'orto, a San Benedetto fra le spine, a S. Franceico nel principio della fua conversione, la quale, perseverando con grand'afflizione e lagrime nell'orazione , chiedendo l'adempimento della divina volontà, apparve Cristo nostro Redentore, ed allora gli rimafe impresia nel cuore una gran tenerezza, e compassione de dolori di Cristo, e stamparonsi le virrà nell'anima sua . Sanno i Santi valerfi di queste orazioni, e non perdere l'ajuto, che il Signore li offre , poiche dandolo egli per chiedere , è buon contrassegno , che vuol concederci quanto chiediamo . Non su trascurata la S. Madre

Teresa di Gesù , ne permesse , che |

fosse in vano quella gran compunzione, che senti da Nostro Signore perchiedere la mutazione della fua vita, poichè ottenne, che da li avanti sosse tanto disterente, quanto si vedrà in quest' Istoria.

Dopo questi due tocchi di sì gran compunzione, e lagrime, veggendo, che il Signore aveva steso la mano della fua mifericordia verso di lei . cominciando già a conoscere la moltitudine delle grandezzedi lui, e delle proprie miserie sue, si consumava tntta in lagrime, e ringraziamento. Qui era if non ardire d' alzare gli occhi: qui l'alzarli per vedere quello, che a Dio doveva: qui fi voltava alla Reina del Cielo, che era quella , la quale infin' da fanciulletta aveva preso per Madre : qui chiamava il suo glorioso Padre S. Gioseffo, e si voltava, ed invocaca li Santi, che caddero dopo la loro vocazione, perché l'ajutaffero: qui era il parerle ogni cofa larghezza, e di non mertitare la terra, che calcaya : qui il defiderio, che tutte le crcature fi voltassero contro di lei , e facessero vendetta delle ingiurie, ed offese, che ella aveva fatto al Creatore fattor di tutte. Non fapeva, che fare contro di sè, tanto che veggendo non esfervi castigo, il quale uguagliasse le sue colpe, si gettava nelle braccia di Dio, perché tanto la sua misericordia, quanto la fua giustizia sacessero quello, che più conveniva alla fua gloria, purche ella non restasse d'amarlo . Con questa profondistima umiltà s' andò ajutando , e disponendo per grazie maggiori . Tuttavia virestavano alcuni Jebusei , ed impersezioni , benché minori, e che come nascevano da fragilità, e l'ajutavano tanto ad umiliarfi , erano caufa , che più crescessero queste virtà, e le grazie, le quali il Signore le faceva.

Con questi due colpi, che il Signore aveva dato alla Santa, trovavasi già un'altra, e quasi del tutto mutata, com' ella narra con queste pa-

D 3 role:

role : B un' altro libro nuovo , (dice) da qui avanti . Dico altra vita nuova : Quella in sin a qui era mia; quella, che bo ricevuto da che cominciai questa via , è , che viveva Iddio meco , dico ifi me , per quanto mi pareva : percbeintendo, che era impossibile lasciare in si poco tempo casì cattivi coffumi , ed opere . Poiche cominciando a levar l'occasioni , ed a darmi all' orazione, comincio il Signore a farmi le grazie , come chi defiderava (al parere mio) che io voleffi rieeverle. E pareva, che viveffe in un' altro mondo , e che Iddio l' avesse posta in un'altro emissero, dove solse Cielo nuovo, e terra nuova; cd altra forte di vita, ed altro modo d' intendere, e conoscere le cose. E come quelli, che navigano in mare, quanto più s' allontanano, tanto più mirano la terra da lontano; posta la Santa in quella nuova region di luce, cominciava già a mirare le cofe di qua, come ombre di morte, e fogno di gente , che veglia , come vanità , che finisce , ed in fine , come elle sono . E da lì avanti , come vicina alla celefte Gerufalemme, cominciò ad effere peregrina in questa terra di confusione, e di lagrime, non attaccando il cuore a nelfuna, come quella che già l'aveva fisso in Dio. Cominciò appresso a crescere in lei il sentimento grande delle colpe, e delle trascuraggini pasfate, ed a quella mifura la penitenza d' effe.

### CAPOX.

Come il Signore comunicò a questa Santa Vergine un' altissima orazione, la quale le su occasione di patri grantravagli: ca il mezzo, per il quale il Signore la pose in si alta orazione.

Ffinchè meglio s' intenda per che paffi ando, falendo quefta Santa Vergine a farsi capace di tante grazie, farà necessario recapitolare alcuna delle cose già dette. L' orazione, nella quale ordinariamente s' esercitava, era porsi innanzi a Gristo, rapprefentandofelo appreffo, e dentro dell' nnima fua . Alle volte discorreva quello che questo Signore aveva patito per lei ; e l' amore con cui l' aveva patito , le faceva sparger lagrime. Di qui le nasceva gran compassione, e sentimento de' travagli di Crifto . Durò il discorrere, ed il meditare poco tempo, perché s'affuefece ad un' altra forte d' orazione più alta, e giovevole. Procurava d'aver presente nell' anima sua Cristo, e si avvezzava ad innamorarfi molto della sua sacrata umanità. Di tempo in tempo parlava con lui , gli domandava rimedio per le sue necessità , e si querelava de' suoi travagli . Ora mirava con una semplice vista l'amore, che il Signore ci portò, e di qui si moveva a compassione, ed a gran tenerezza d' amore , donde le nafceva nuova compunzione, e lagrime. Altre volte fi quietava con l' intelletto, e folo fi contentava di mirarlo, ed avvertire, che egli la mirava , e teneva per premio delle sue fatiche, che egli la lasciasse star quivi alla sua presenza. Trattava familiarmente con questo Signore, non con orazioni, e parole composte, ma con quelle che l'amore, o la necesfità fua formavano, Cresceva nell' anima fua un fuoco, ed un continuo desiderio di Dio, col quale gettava molti dardi d' amore al suo Sposo . E fe

E se talora taceva l' intelletto, ed I il difcorfo, il defiderio era la fua erazione . Per questa via conduste il Signore la sua serva, ed e chiaro, che è una eccellente maniera di profittare . Perche chi s' affiticherà d' aver feco la preziofa compagnia di Gesù Cristo nottro Redentore, e da dovero porrà amore a questo Signore, a cui tanto dobbiamo, e procurerà farsi familiare la Maestà sua, sarà certo il suo profitto così nell' orazione, come nelle virtù. E questo modo d'orazione le durò quafi per fpazio di vent' anni. In tutto quello tempo non lafciò mai la Santa d'avere una gran determinazione, ed animo di perseverare in questo efercizio, e conversazione con Dio, benche nella maggior parte di esso esperimentalse, e vedesse con gli occhi il gran tormento che l' aridità, e l'assenza di Dio le cagionavano, essendosi già risoluta di non far conto di tenerezze, nè di divozioni : nè meno cagliò , quantunque il Demonio le ponesse innanzi li molti pericoli, e le difficoltà, che doveva passare. Dopo quelle due grazie particolari, che le fece il Signore, perseverando in tener sempre dinanzi agli occhi dell'anima così buona compagnia, le occorfe ( ed alcuna volta -leggendo) venirle fuor d'ora un gran fentimento della prefenza di Dio, il quale in modo veruno poteva dubitare, che non stesse dentro di se, o essa tanto immersa in lui, che pareva che stesse tutta fuori di sè . Era questa presenza di Dio un' orazione soprannaturale, e divina, nella quale la Santa con gran quiete delle potenze inferiori fentiva nell' interiore del suo spirito una gran pace, ed un gusto molto delicato, cagionato dalle divine influenze, che Iddio mandava fopra l' anima di lei . Chiamasi questa Orazione di quiete, per la gran pace, e ripofo, che l'anima gode in quel tempo.

Ma non fi fermava qui, perchè alcune volte cresceva tanto questo diletto, e sentimento di Dio, che bene spesso le sospendeva nell'orazione le potenze, e le occupava con la fua forza tutta l' anima , non le lasciando libertà per operare altra cofa . E con certa forte di fvenimento rimaneva muta, e fenza fenfo per tutte l'altre cose, fuori che per quel godimento, ed abbracciamento di Dio : perché ficcome nelli svenimenti si ritira il vigore dell' anima dentro di sè in modo tale, che ne la lingua, ne gli occhi , nè i piedi , nè le mani fanno l'ufficio loro; così questo gaudio in quel punto, che si diffonde nell' anima, per effer così grande la fua abbondanza, fe la tira dietro, e l' aliena da' sensi . Questo incredibil gaudio nasce da un intimo abbracciamento, col quale Iddio s' unifce all' anima, ed ella col diletto, e gufto della possessione di sì gran beni, esce, come fuori di sè , e perde gli appoggi de'fensi, e riman tutta ingolfata, e sommersa in Dio.

Questa è l' Orazione, che chiamano di unione, ch' è orazione altissima, e reca feco ricchezze grandi per l' anima : e questa cominciava già a fentire, ed a sperimentare questa Santa Vergine . E se bene da principio diedele molta allegrezza, e confolazione, appresso però le cominciò ad esfere occasione, e sollecitudine, e timore, perchè intendeva, che quanto in ciò fentiva era foprannaturale, e così conofceva, che era operato da qualche virtil superiore, Laonde mossa dall' umiltà, che le rappresentava i fuoi mancamenti, e conofcendofi indegna, che Iddio la trattaffe come i fuoi più familiari amici , cominciò a temere, che non fosse qualche illufione del Demonio. Ed esfendo in quei tempi , occorfe grandi illufioni in altre donne, ed inganni, che il Demonio le aveva fatti , veggendo dall' altra parte, che era tanto grande il diletto, e la foavità, che fentiva , fenza che ella il procuraffe , e molte volte fenza poterlo fchivare

fospet-

foipettava affai ; con tutto che dall' altra parte sentisse in se grandissima ficurezza, che era Iddio, confiderando i frutti di virtù, e la mutazione di vita, che in lei causava; ne a patto veruno poteva di ciò dubitare, principalmente quando stava in orazione, e quando confiderava, che da queste folpensioni , e grazie del Signore ri maneva l'anima fua megliorata, e con più fortezza. Perchè la più certa, e vera regola, che vi fia, per conoscere gli spiriti, sono gli effetti, che lasciano, e cagionano. Ma in distraersi alquanto, tornava a temere, ed a pensare, che volesse il Demonio farle intendere, che fosse buo na quella quiete, e sospensione dell' intelletto, per levarle l'orazion mentale, e perchè non potesse pensare alla passion di Cristo. Perchè non intendendo che ciò era per suo vantaggio, parevale, che fosse la maggior perdita . che l'anima fua potesse fare.

Questi furono i primi timori, e fospetti, che la Santa ebbe della sua orazione : e fu volontà di Dio , che temesse, perchè da questi timoti traffe egli molti beni, effendo questo mezzo stato causa di maggior cautela nella vita di lei , e nella purità dell' anima, e conscienza; e sopra tante grazie, e beneficj, quanti furono quelli, che in molti anni il Signore le fece, volle porre una penfione così prande, qual era la perplessità, ed il dubbio, se erano fuoi , o del Demonio quelli doni . E quel che suole cagionar danno nelle fospensioni, ratti, e visioni, che è o il desiderio di averle, o il vanagloriarfene, volle Iddio, che non fosse in queste : ma più tosto molto timore di riceverle, e molto fludio in esaminarle . E quello . che le dava maggior pena, e travaglio, era il dubbio che aveva, fe erano fuoi, o del Demonio. Per quefla via pare, che Iddio coltinaffe la Santa con due mani: una con le grazie, che le faceva, e co' frutti, che da esse nascevano nell' anima di lei : l'altra con la pena, e coi tormenti, che le causavano i timori, li quali accompagnavano queste grazie. Pretendeva anche il nostro Iddio, che in tutte le cose è maravigliofo, dare per questa via notizia agli uomini del teforo, che per servizio pubblico aveva in quell'anima rinchiulo . O maravigliose tracce, ed artifici di Dio ! che per mezzo de'timori, e dell'umiltà di questa Santa Vergine, la sforza a mettere in pubblico i fuoi doni, ed a cercare uomini dotti , e spirituali , che efaminino, conoschino, e perfezionino questo tesoro; e così determinoffi di trattare con gente dotta, e fanta, che le desse luce di quello, che nell'anima fua passava.

Alle volte l' umiltà vinceva il timore, e non ardiva ( benchè al parer suo la necessità lo richiedesse) nè fi riputava degna, di parlare a persone spirituali, parendole cosa prosontuofa effere quella , che penfava , e trattare , e confessarsi con simili perfone. La tratteneva anche l'intendere, che le dovevano tor cose, alle quali tuttavia stava attaccato il suo cuore, e non le pareva di poter così presto lasciare . È sapendo il Demonio, che tutto il bene dell'anima confiste in trattare con amici di Dio, le impediva anche dal canto suo, facendole credere , che farebbe meglio ad emendar prima i mancamenti che aveva, che trattare con gente perfetta, e spirituale. Al che agevolmente si perfuafe, come quella, che con la fua grande umiltà si vergognava tanto di comparire davanti a' fervi di Dio, Onde si risolse di procurare con gran diligenza la purità della coscienza, ed allontanarfi da qualfivoglia oecasione, benché sosse di peccati leggieri, saceado dentro di se questa confiderazione: Se è spirito di Dio reca seco l'utile , ed il profitto , e così non vi è di che temere ; Se è Demonio , pracurando io di contentare il Signore, e non offenderlo , poco danno potra farmi ,

anzi eg'i rimarra con perdita : nel cap.

Le giovavano poco quelle ragioni, perché paffati alcuni giorni vide che non aveva forze da per sè sola di pervenire senza ajuto a tanta perfezione ; e crescendo maggiormente nell' anima di lei idoni del Signore, crebbe anche il timore, ed il defiderio di governarsi per mezzo di altri . Onde determinò di mandare a chiamare un Cavaliere di quella Città, che si chiamava Francesco di Salzedo, conoscente suo, uomo, che se bene era ammogliato, era di vita molto esemplare , e virtuofa , e per mezzo di lui comunicò il suo spirito, ed i suoi timori con il Macstro Daza, che era un Prete, il quale in quel luogo allora fioriva in opinione di virtà fantità. Ed avendogli reso conto della fua orazione, ed anima, per essere questo santo Sacerdote occupato, non si arrisicò a pigliarsi cura di confessarla, ma pensò di provvedere all' anima di Iei , toglicadoli tutte le imperfezioni, che ella diceva, ad un tratto . Con che se il Signore non avesse avuto particolar cura di lei, le averebbe fatto più danno, che utile; essendo bastante quello , che le diceva, e la sì alta perfezione, alla quale ad un tratto la voleva obbligare, a poterle sar perdere la speranza, e Issciare il cammino incominciato. Non avvertì questo servo di Dio, che la perfezione, come l'altre arti, non fi acquista in un giorno, e che gli abi- I ti cattivi, de' quali stiamo vestiti . le male inclinazioni, e passioni mal domate, non fi svellono agevolmente; poiché nè gli Appostoli , ne gli altri gran Santi furon tali repentina-

Vide la Santa con la diferzione, e luce, che Noftro Signore le aveva dato, che non erano quelli i mezzi, per li quali doveva governarfi l'ania ma fua: perchè ben s'accorgeva, che quantunque le grazie fossero alte, e grandi, con tutto ciò non camminavano a quel passo le sue virtù , e la mortificazione ; e che perciò era necessario guidarla a poco a poco, e non volere ad un tratto fradiçare le imperfezioni, ed i mancamenti di tutta la vita . Sentiva pena dall' altra parte di non saper dichiarare le grazie di Dio, come ella per se le sentiva ; perchè per molti, anni ebbe tanta tepidezza in questo, che non sapeva dare ad intender cosa di quelle, che interiormente le avvenivano . Leggendo un libro chiamato Salita del monte Sion, trovò l' istessa strada, per la quale Iddio la guidava. Imperocchè quivi lesse, che cosa era Orazione di unione dell'anima con Dio, e vide tutti i contraffegni. che leggeva nel libro, impressi nell' anima fua, ed in particolare il fofpendersi allora l'intelletto, senza poter pensare nulla , aimeno in modo , che possa poi ridirlo. Diede il libro a questo Cavaliere, e con esso una relazione della fua vita, e peccati, la migliore che potè, e seppe, e domandogli, che lo comunica(se, a suo comodo col Maestro Daza, acciocche ambedue le dicessero quello, che ella doveva fare.

Stette aspettando la risposta con molto timore , e fatica : trattarono eglino questo negozio insieme , e rifcontrando i gufti, che ella nell' orazione riceveva, con le imperfezioni, e mancamenti, che secondo il suo parere pubblicava di sè, non fi perfuadevano, che fosse Iddio quello, che le faceva queste grazie; parendo loro impossibile fra tante impersezioni trovarsi tanta dolcezza, e savore . E veramente non conobbero la condizione, e la natura di Dio, il quale essendo medico, visita allegramente il suo insermo: e come la converfazion sua è cagione di meglioramento di vita, megliora i fuoi, entrando per le loro porte , facendoli grazie particolari, prima che l' abbino meritate . Non confideravano, che in terre fertili, e ben coltivate, quando le pioges del Ciclo le irrigano a fiorempo, fuole con la buona femenza, e col grano nafeere alle volte, e c refeere la cattiva, e de insuite erba, come tra le fipine i fori ; e che non impedivano tante influenze, e c carezze del Ciclo, che fiopra quella fint' anima venivano, j impertezioni i, e mancamenti leggieri, e nati da fragilità, e contra la volontà dell' ortolano. Alla fine fi rifolfero per comun parere, che foffe il Demonio, e

così lo differo. Fu questa risposta cagione d'un gran timore, e d' una gran pena, come si potrebbe credere che fosse ad una donzella, la quale in vece del Re, con cui sperava sposarfi, trovasse uno schiavo di bassa condizione, e sorte. Non sapeva in ciò che sarsi; non faceva altro che piangere, fenza fapere dove volgersi. Cresceva con queste move, più il timore in tei, e la perplessità di quello che conveniva ; perché quanto la fua indignità , fecondo se, era maggiore, tanto più le cagionava paura . La luce di Dio, quando ne godeva , l'afficurava , e davale gran confidanza. Non ardiva fidarfi di se , e fe domandava configlio, non glie lo sapevano dare, perchè non l'intendevano. Pensava, ie doveva lasciare l' orazione, e parevale, che sosse un lasciare il suo rimedio ; e la fua vita il lasciare di profeguirla; e con quel fospetto non era più in poter suo , perchè la prefenza, che iddio le faceva, in volgendofi a lui , la fospendeva , e con grandissima forza la tirava a se steffo. In tal guisa pativa la Santa, combattendo in lei da una banda l'umiltà , ed il timore , e la credenza , che dava a' fuoi Padri spirituali , e dall' altra la luce di Dio, la sua forza, ed il profitto, e bene dell' anima fua . Perche non folo fapeva , che le ne andava la vita in lasciare l' orazione; ma sperimentava, che con quella che faceva, profittava, e cresceva ogni di più . Ora stando in

mezzo a queste afflizioni, leggendo un giorno in un libro , che Iddio è fedele, e che non permetterà mai, che quelli , li quali l' amano , fiano ingannati dal Demonio , confolossi affai , parendole d' aver collocato in lui solo la sua speranza, e che desiderava d'amarlo, e compiacerli da dovero . Prese espediente di cercare altri nuovi Maellri ; perche veramente a questo tendeva il permettere Iddio, che alcuni non si apponesfero nella fua cura, acciocche per quella via cercasse Maestri di spirito più esperimentati in quell' arte, per mezzo de' quali fosse più conosciuta la fua virtà, e si avanzasse, e persezionasse più la vita sua.

#### CAPO XI.

Tratta la Santa con li Padri della Compagnia di Gesù: essi conoscono, ci apprevuno il suo spirito. Le parla Nosiro Signor Gesù Cristo, muta la sua vita, e comincia di nuovo a fare gran penitenza.

Dopo tanti anni d' infermità co-sì acute, e gravi, come narrato abbiamo, che la Santa Vergine Terefa di Gesù patì , e quasi venti anni d' aridità , ed affenze di Dio , ed altre tentazioni , e travagli interni di mille forti, chi non averebbe detto, che dovessero essere ormai le contentezze, e le grazie compite? Chi non averebbe sperato il porto dopo tante burrasche? ed uno stato di tranquillità , e bonaccia per termine di tanti travagli ? Non farebbe stato gran fatto, che avesse ciò sperato, chi ha poca notizia della condizione, e degli andamenti di Dio, il quale fuole in questa vita pagare travagli minori con maggiori, e a' piccoli far fuccedere i grandi . E quanto più l' anima è disposta, tanto più grava la mano, parendoli, che in veruna cosa posta ester più liberale, e buono verso i suoi amici , che in dar loro

travagli in premlo di servizi. Così sece con la nostra Santa , perche veggendo in essa, quel tanto infiammato amore, quei così veementi desiderj, quella così gran determinazione , e quell' animo quasi invincibile al patire, le foddisfaceva in queste voglie con mille maniere di travagli. E non sò qual de' due desse per l'altro, se i travagli per disporla a maggiori grazie, o le grazie a maggiori travagli. Grandi erano quelli, da'quali la Santa Vergine fi vedeva in queflo tempo attorniata con quella perplessità, e dubbio se era Iddio, o il Demonio quello che sì amicabilmente seco trattava . Ma essendosi risoluta di cercare nuovi Maestri, e Piloti , che governassero l'anima sua : feppe, che in quel mentre erano venuti in quel luogo ad abitare i Padri dalla Compagnia di Gesù, della religiosa vita de' quali, e del profitto, che facevano nell'anime, aveva molta fama, come, che era gente, la quale aveva pratica, ed efercizio di orazione. Perfuafela quel Cavaliero, the detto abbiamo, a chiamarli, ed a comunicare con alcuni di loro, dandoli intiera notizia della fua vita . e conscienza. Perche quantunque questo Cavaliero per se tenesse, che fosse cosa del Demonio, con tutto ciò non l' abbandonava , ne restava di visitarla : anzi mosso a pietà , immaginandosi , che qualche malo spirito la travagliasse per ingannarla invidioso della bontà , e virtù di lei , s' ingegnava egli di ajutarla , non folo per se stesso, ma per mezzo di altri ancora . Ed avendo dato il configlio , propose anco i mezzi, e negozió con un Padre della Compagnia, che la confessaffe, e maneggiaffe.

Determinosi la Santa di fare una confession generale con lui, e così cominciò a mettere in iscritto tutto i corsi della sua vita, senta lasciar di dir nulla ne de suoi mali, nè de suoi beni. Ed al parer suo dopo sertia questa carta, e fatto, e sommato

il conto degli anni di vita, li quali infin a quell' ora aveva spelo, trovò tanti mancamenti, che le diedero grandissima afflizione, e fatica. Ma avendo trattato con questo Padre senza celare cofa alcuna di tutta la fua vita, ed anima, restò servito il Signore, che come savio Medico, subito che le prese il polso conoscesse , che era buono spirito quello, che camminava, e viveva in lei, e profetizò quel che fu dopoi , dicendo , Che Iddio l' eleggeva per fare acquisto col mezzo di lei dell' anime di. molti. E così la prima cosa, che fece , fu afficurarla , e come esperto Maestro andò poi governandola ce' passi più certi, e che più le convenivano. Conciolia cota che avendo cominciato il cammino fenza guida , camminava troppo verso il fine, fenza avere sperimentato alcuni principi. Esortolla a mortificarsi , lasciando molte cose, che le potevano esfere di gusto, e trattenimento, ed a levar da se tutto il superfluo, ed anco il lecito non necessario, e ad esecitarsi in cofe di asprezza, e penitenza, per quanto le sue insermità le permettevano. Configliolla a refistere quanto fosse possibile a quella sospensione, e raccoglimento di spirito, che sentiva nell' anima fua ; forzando l' intelletto a far piede in qualche confiderazione profittevole, e particolarmente nell' umanità di Cristo Nostro Signore la quale configlio, che fi ponesse innanzi per meditarla sempre, ed amarla : che è la porta ficura , ed il cammino unico, e dritto, per il quale Iddio tira a se l'anime. Ed ecerto che chi non entra per tal porta, e non cammina per tale stretto sentiero della vita di Gesù Cristo , pigliandolo per ispecchio, e norma della fua , in fine del viaggio pensando aver camminato, fi troverà ne' principi . Qui aveva posto la S. Vergine i fuoi piedi , da che cominciò l' ufo , ed efercizio d' orazione . Ma avendole già Iddio dato ale, si innalzava

nella contemplazione dal corporate allo fipiritale, e dal terreno al ce-lefte, dall' umano al divino, fenza che foffe più in poter. fiuo; perché quella dell' Altifismo era quella che le dava quelle ale, e l'elevava in alto. Obbedi la Santa allegramente dal canto fiuo a quanto il fiuo Confessore I ordinava, ma refistere al fipirito fiuo capionava lddio, non effecto di fiuo potere il procurario, ne anche vi era il refisterio.

Lasciò questa confessione l'anima di lei con notabile meglioramento, ed in due mesi, andandosi ella disponendo, ed operando quanto il Confesfore gli aveva detto, crebbero più le grazie di Dio, e le sue virtà; il che ella racconta più particolarmente nel cap. 24. di sua vita con queste parole: Rimase l' anima mia per questa confesfione tanto docile , che parmi , che non vi farebbe flata cofa , alla quale non mi fost disposta, e così cominciai a far mu tazione in molte cose, quantunque il Consessore non mi vi astringesse, anzi pareva, che facesse poco conto di ogni cola . B questo mi moveva più , perchè lo faceva per modo di amare Iddio, lasciandomi libertà , e non forzandomi , se io non mi vi fossi posta per amore. Stet-te così quasi due mesi facendo tutto il mio potere, per resistere a' favori, ed alle grazie di Dio . In quanto all' efterno vedevasi la mutazione, perchè il Signore mi cominciava a dare animo per paffar per alcune cose, le quali dicevano le perfone, che mi conoscevano, che erano ecceffi: ed anche nella medefima cafa , rispetto a quelli, che prima faceva, avevano cagione di dire , che era effremo ; ma rispetto a questo, a che mi obbligava l'abito, e la professione che facevo, reftavo in dietro. E più a basso dice : Il Signore quanto io più refiftevo, tanto più fi fludiava a farmi grazie, ed a moftrarft molto più di quel che foleva in quefti due meft , affinche io intendeffi , che quello non era più in mio potere . Cominciai a por di nuovo amore alla sa-

cratissuna umanità del Signore, e comincioffi ad aggiuftare l'orazione; come edifizio, che già aveva fondamento, e ad affezionarmi più alla penitenza, di che avevo poco penfiero, per effer così grandi le infermità. Dissemi quel sant' uomo, che mi confessava, che alcune cose non mi potrebbono nuocere, che forfe mi dava Iddio tanto male, perchè lo non facevo penitenza, me la voleva dare Sua Maefta . Ordinommi , che io facessi alcune mortificazioni , non molto fcavi per me ; facevo il tutto , perchè pareva , che me lo comandasse il Signore, il quale dava a lui grazia di comandarmele in maniera , che ie gli ubbidifi : Andava gia grandemente sentendo l'anima mia qualfivog!ia offefa , che avelle fatta a Dio , per piccola , che foffe , di maniera , che fe io avevo cofa alcuna fuperflua, non poteva quietarmi, fin che non me la levavo.

Finiti questi due mesi, ne' quali la Santa era vissuta con tanto studio, venne in Avila il B. Francesco Borgia, il quale effendo flato Duca di Gandia, lasciando lo stato, e mettendofi fotto i piedi tutto ciò, che il mondo prezza, e stima, era entrato nella Compagnia di Gesà , di cui allora era Generale, ed era uomo di gran talento, e spirito. Procurò il fuo Confessore, essendo del medesimo Ordine, che il B. Francesco la vedesse, e trattasse, e dopo che l' ebbe vista, e conferito con lei, le disse, ch' era spirito di Dio, e che gli pareva bene non farli più refistenza . S' accorse subito questo sant' uomo , che questa era opera grave di Dio . è così la confolò molto, e l' inanimì, configliandola a cominciare fempre la fua orazione, meditando qualche passo della passion di Cristo: ma che se il Signore la sospendesse, si lasciasse guidar da lui senza farle più refistenza. Come ben sperimentato le diede medicina, e configlio, e rimafe l'anima della nestra Santa con molta foddisfazione, e contento di sì allegre nuove, procurando sempre da li avanti d'allungare il passo ogni di più nel bene, ed allontanarsi da quel che

l' impediva .

Crescevano i fervori, e con essi l' odio grande di sè stessa, ed il desiderio di far gran penitenza, e crocifiggere, e castigare la sua carne senza tormenti; che questa è la condizione , e proprietà dell' amor di Dio , far fubito guerra a fuoco , e fangue all' amor del proprio corpo, e non fi francare, infin che non fi vegga vendicato di questo capital nemico . Così sperimentossi in questa Santa Vergine : imperocchè dopo aver cominciato il Signore sì da dovero a perfezionare l'anima di lei, e ad accendervi quei vivi, ed infocati defiderj del suo amore, ne risultò subito una gran luce del molto, che doveva a Dio, e del proprio conoscimento de' fuoi peccati; e dietro a quella una gran fete di patire , e sparger il fangue per chi prima avea sparso il suo per lei. Ma non adempiendosi questi fuo: defideri , determinò d' incrudelirfi , e voltarfi contro di se stessa , facendosi carnefice del suo corpo, dichiarandofi per nemica fua, e bandendogli guerra contra, martirizzandolo, ed affligendolo in quanto le fosse possibile . E perchè l' insermità grandi, e continue indisposizioni, che pativa , pareva , che la tenessero legata per far tanta penitenza, quanto ella voleva , virilmente , e con particolar luce del Cielo si risolvette a non farne conto, e far penitenza, come se non l'avesse, com'ella scrive nel cap. 13. di fua vita con quefte parole: Quando il Dimonio vede un poco di timore, non vuole altro, per farci intendere, che ogni cofa ci ba da dar morte, e tor la fanita, infin' al lagrimare ci fa temere, che ci acciechi: e avvenuto a me, e percio lo so. E non so io qual miglior vifta . e fanita poffiamo defiderare, che perderla per tal caufa . Effendo io così inferma , infin a che non mi determinai di non tener conto del corpo , ne della fanita , sempre fui legata , senza valer

nulla, el cra fo ben poco. Ma volfe ladio, chi lo intendessi quest espuzia del Democio, il quale se un metteva avanti il perdere la santia, dicevo lo poco importa, che io muoja, se non bo ormai sul bisono di riposo, ma di Crocc.

Con quelta determinazione pose gli occhi in Dio, e le mani si fortemente al cassigo del corpo, che ben mostrava il grande odio, che gli aveva. Perchè subito vestissi d' un cilicio di foglie di latta, fatto, e foratto a modo d' una grattugia, con cui assiiggeva, e tormentava la carne, lasciandola tutta impiagata. Faceva discipline molto ordinarie, e molto rigorose , alle volte con ortiche , altre ( e questo era più comunemente) con alcune chiavi, tanto che se le facevano piaghe dalle quali scaturiva, e scorreva molta materia : ma la medicina, con cui le curava, era il rinnovarle con nuovi colpi , e battiture , prendendo per cura la caufa della piaga. E come quella che era incarnata contro di se , e pasciuta del gusto di quello, che dava a Dio con quetto facrifizio del fuo corpo, cercava mille modi di affliggerlo, e tormentarlo . Onde una volta rattaccò molte fpine , e tutta nuda fi ci pofe , e rivolto dentro , come fe fosse stata in un dilicato letto, ricordandofi di quello che Cristo aveva avuto in Croce, divenendole con questa considerazione le spine rose, perche quando i servi di Dio sono all'aliti dalla fame, e dà lor pena il mangiare sciocco, e li rode la veste aspra , e gli infrange il letto duro, e gli affligge qualfivoglia altra forte di penitenza, ed asprezza; per molto grave, che sia, tutto diventa loro dolce , e saporito , veggendo quello che volontariamente Gesù Cristo lor Signore, Padre, e Re pati per loro amore . Questi pensieri, e confiderazioni erano come certi stimoli, e svegliatoi, li quali nella Santa Vergine destavano alcuni defideri così grandi di penitenza, che averebbe voluto sbranare il fuo corpo, se Iddio le ne avesse dato licenza. E, troavas in ciò si gara gusto, che diceva, che prendeva quei rigori di penitenta, per riposare dalla gran sorza, che interiormente le faceva l'amor di Dio. Questa era la penitenza esterna; ma l'interna, la quale era la contrizione, ed il dolor grande d'avere osfeso Iddio, era senza comparizione molto maggiore; come ben dichiaravano le sue continue lagrime, e sospiri, che la posero a perdere la vista.

Ma non era tanta la fretta, ch'ella fi dava in disporsi, quanto era la diligenza di Dio, non folo ajutarla, e favorirla secretamente, ma anche in mostrarle alla scoperta, quanto l' amava; che pare, che non potesse ormai più soffrire quel celeste sposo tanti defideri, e clamori della lua fposa, senza scoprirsi, e parlarle alla libera. Ma aspettava, ch' ella finisse di evacuare tutte le cose della terra. le quali per leggiere, che siano, impedifcono, ed occupano il luogo nell' anima , dove e l'abitazione di Dio. E così fu, che pochi giorni dopo aver parlato con B. Francesco Borgia. andoffene d' Avila il fuo primo Confessore, che era quello, che l' aveva indrizzata, ed afficurata nel principio, e le bisogno pigliare un' altrodella medefima Religione, il quale non fu niente meno prudente, e savio del paffato.

Quefto cominciò a governare l'anima di lei con gran foavità, e dolcezza; la mife in iffato di maggior perfecione, discondole, che per piacere intieramente a Dio, non doveva laficiar di fare cofa vernua. Trattò di leyarle certe amicizie . che aveva ; le quali quantunque folfero buone, c' era però qualche fuperfluirà in amare. Lo fenti ella affai: perché fapendo, che non vi cra neffuna offeta di Dio, che non vi cra neffuna offeta di Dio, pareva ingrattudine grande lafciare chi le voleva bene: cofa nella quale ella tanno poggiara contro la

fua naturale inclinazione. Egli ledifse, che raccomandasse al Signore la cofa per alcuni giorni : e stando una volta in orazione, supplicandolo ad ajutarla per contentarlo del tutto , le venne un ratto così grande, che la cavò di sè: e stando in quest'alienazione di fensi, le disse Sua Divina Maestà queste parole; Ormai non voglio più , che tu abbia conversazione con uomini , ma con Argeli . Questa fu la prima volta, che avesse ratti, e che nostro Signore le cominciasse teneramente a parlare nell' anima fua : ed è un linguaggio secreto, il quale usa Iddio con quelli, che tiene per fuoi, e certe parole , che se ben per ordinario non s' intendono con l' orecchie, s' intendono nello spirito tanto formate, diftinte, e chiare, che non ne può dubitare , ne dimenticarfene per molti giorni, chi l'ode: e fra efse sonvi molte differenze, le quali altamente dichiara la nostra Santa ne' libri della fua vita.

Le parlò adunque Iddio questa prima volta, e fu ben fua la parola, perché il fuo dire é sare: così le scancellò con esse dall'anima tutte le asfezioni del mondo, e con questo folo ritrovò fubito in se quel che defiderava yeder fatto, e quel che procurando di fare, trovava quasi impossibile . Questi effetti cagionò nell' anima di lei quella così potente parola, come confessa la Santa nel cap. 24. del suo libro , dicendo così : 5' è erò bene adempiuto , perchè da indi in poi non be petute più fermarmi in amicizia, ne aver consolazione, ne particolare amore, se non a persone, le quali intendo, che lo portano a Dio , e procurano di fervirlo , Ne è flato in poter mio , ne importa , che fiano parenti , o amici , fe non veggo in loro quefto, o fe non è perfona , che tratti di orazione : m' è penofa croce trattar con perfona , e così fia , al mio parere, senza verun fallo . Infin da quel di io rimafi tanto animata per lasciare il tutto per Dio, avendo egli voluto in quel momento ( che non mi pare che

che fisse più lassier me sua serve sunta conversita in ui altra. Nou su dunque necessirio comandamolo più, perchò voggandomi il Confesser tanto attaccata a a queste, una corrox acriso determinatamente dire, che to lo factifi. Describi, operate, che il signore operafis, come sice, ni in pensai di conseguirio; perchò lo fissa s'arcoro poecuria, et era si la prata, che mi dana, che come cosa, la quata non in parva disservole, la lasciaco, ma qui mi dicte il signore furza di operato.

# CAPO XII.

Come andavano crescendo questi parlamenti, e grazie di Dio; e de' gran timori, e travagli che pati in questo tempo la Santa Vergine.

Dopo questo primo parlamento, che la Sonta ebbe da Dio, come appunto fe l' anima fua fosse stata creata di nuovo per la prima parola di colui , che con essa crea , e rinnuova le cose , cominciò a vivere nuova vita, ed a star nel mondo, in quanto all' ufo, ed alle inclinazioni, come se non vi fosse, ed a tener aliene, e straniere da sè tutte le cose, che non erano Iddio, o non l'incamminavano a lui . Non pare, che con quelta parola le fosse detto altro, che come alla sposa ne' Cantici al a. Levati su . ed affrettati amica mia . colomba mia , bella mia , che gia è paffato l' Inverno. Con le quali parole lo Spofo l'invitta a trattare feco nella folitudine de' campi. Nella medefima maniera con quel parlamento l' affretto Iddio, e la staceo da tutto questo vifibile ed in mezzo del Mondo la pofe feco folo, convertendale in folitudine l'interno dell' anima sua , e facendole quivi Sua Maestà una dolciffima compagnia.

Da quel dì avanti ordinariamente la vistava il Signore con simili parlamenti, alle volte accarezzandola; ed altre avvisandola di quel che erà fervizio, e volontà fua, con un trattar tanto amorofo, che averebbe potuto spaventare, se il successo non ci avesse dichiarato quello che quivi Iddio pretendeva , per falute di lei . e di altre anime . Ma come sempre vanno accompagnate come forelle la Croce, e le grazie di Dio, e fempre accoppia con fuoi favori qualche travaglio, richiedendo così la natura noftra, che presto svanisce; questi parlamenti, e favori la posero in nuova , e grandissima angustia . Perché non celando ella nulla al fuo Confeffore, ed egli cominciando a dubitare, ed a temere, lo conserì con altre persone , ed ordinò anco a lei . che facesse l' istesso da parte sua . Avendo dato conto per mezzo di quel Cavaliere a cinque, o sei persone, di quanto in sè passava, conferendo tra di loro il calo, e trattando del rimedio , tutti ne fentirono male , e si determinarono, che fosse il Demonio e non Iddio quello che così le parlava : il che parimente fentiva il fuo Confessore : onde imposero, che non si comunicasse così spesso, e che procuraffe di distraersi in modo tale , che non stelle in folitudine.

Li motivi fra gli altri , ch' ebbero per fentir male dello ipirito di lei, furono il vedere tanto crescimento, e così repentino. Gome se Iddio avesse altra regola ne' suoi favori . che la volontà fua : o come fe la Santa non aveffe paffato venti anni di grandi aridità , e travagli . Ma quello , che più principalmente faceva loro forza, era, che in quella Città fi trovava una persona tenuta per gran serva di Dio , la quale si chiamava Maria Diaz, e questi non avea parlamenti , ne vatti : come fe per andare a Dio non vi fosse altro, che una firada, o quella della Santa fosse tanto nuova; che non vi foffero camminati infiniti Santi . In fine con quefte ragioni fi ingannarono. E permetteva il Signore, che si ingannassero, per elercitare, e perfezionare via più 1'obl'obbidienta, ed umità della fua ferva. Perché fentendo effi, che era il
Demonio, benché la luce, la quale
la fentiva, ed il profitto, che vifibilmente ved va nell' anima fua, l'
fifficuraffero; l' autorità, ed i detti
di tanti fervi di Dio, ed il mal concetto, che aveva di sè, le facevano
credere questo infento: e la loro opinione, per effere ella cotanto rimefci de totto.

Ti de di considera del considera di conni del considera di conni del considera di conri del conri del producta di non flar
fola, temendo d' effere qualche Demonio.

Questo su il tempo, quando il Signore volle cominciare da dovero a provare la sua serva con molti travagli interni, ed esterni, li quali erano ordinati per purificare maggiormente l'anima di lei, e perche più strettamente si congiungeste con lui . Ne racconteremo qui alcuni de' molti : che patì , che non è nuovo, che l' anime, le quali godono da dovero delle cose del Cielo, vivano in molti travagli in terra. Cominciando da minori; fi levò un gran rumore fra le persone, con cui trattava , ed anche fra l' altre , che in vita loro pare, che non fi dovevano ricordar di lei, dicendo, che fi faceva Santa, e che quegli eccessi fervivano per ingannare il mondo, e per sar parer, cattivi gli altri, essendu migliori Cristiani di lei , senza quelle cerimonie , e novità . Tali fono i nomi, che il Mondo pone a quello, che è cristianità, e persezione, chiamando cerimonie gli obblighi propri dello stato, ed esfendo egli pieno di esfe, abbomina, e riprova con quefto nome tutto quello che è virtù , e fantità . Con l' istesso inganno tien per novità quello che suole effer tanto vecchio, e tanto antico nelle Religioni, che non può più stare in pie.

Con questi detti correva già la Sauta nell' opinione di molti di suori , come svergognata , e notata. Perchè comunicandosi da una persona all' altra, come cosa nuova il secreto, co-

minciò di mano in mano a stendersi i ed a pubblicarfi fra molti . Alcuni l' avvifavano con timori, altri la fuggivano, ed altri che gli aveva no compassione, sospettavano male della sua vita paffata, e veniva loro in penfiero, che sosse stato castigo di alcuni peccati grandi occulti . Finalmente con l'immaginazione, che avesse il Demonio, fi figurava loro, che ella medefima fosse Demonio. Quelli , che tenea per amici, già si allontanavano da lei , e questi erano quelli che li davano maggior morte; che era quello che ella , come tanto fedele, e grata, maggiormente sentiva. Dicevanle, che l' anima sua era persa, e notabilmente ingannata; che erano fraudi , ed invenzioni del Demonio, e che sarebbe stata come quella tale , o altra persona , che si perfe, e fu occasione, che cadesse la virtù, che teneva ingannati i Confessori. Con queste, e mille altre sorti di beffe , e detti l' affliggevano , e tormentavano.

Nè le mancavano in questo tempo grandi infermità, che non era de' minori travagli esterni : perche alle volte la stringevano certi dolori tanto gagliardi, che le difordinavano l' interno , e l' efterno , e tenevano di tal maniera l' anima, che non sapeva. che far di sè ; ed allora le pareva che averebbe preso più volontieri qualfivoglia martirio, che prefto paffasse, che questi così continui, e forti dolori. Se bene non fu folo quelto tempo, che tali infirmità, e dolori affalirono la Santa , perche le durarono per tutta la vita, come ella stefsa di se confessa, benche tacendo il fuo nome , nelle Manfioni 6. cap. 8. con quelte parole : Io so una persona, che da che Nofiro Signore comincio a farle queste grazie, che fono quarant'anni, non può dire con vertta di effere flata un di senza aver dolori, ed altre ma-niere di patire con infermità senza gli altri gravi travagli. Questi erano quelli che in questi tempi esteriormente

pativa , ed erano i minori ; perché gli interni erano quelli che in quanto a lei meritavano il nome di travagli . Il primo era il gran tormento, che le dava l' abbattersi in certi Confessori tanto timidi, e poco sperimentati, che nessuna cosa tengono per ficura, di tutto temono, ed in tutto fan dubbio, e veggendo cofe straordinarie, si spaventano, e spauriscono soverchio ; e particolarmente quando vedevano in lei qualche imperfezione, fubito la condannavano per Defnonio, o malinconia, come fe dovessero estere Angeli quelli . a cui Iddio fa questi favori : e camminando anche la Santa con questo timore quando andava al Contessore, perché, come pietra di paragone, esaminasse, e discernesse il suo spirito, ed egli la condannava, non poteva, se non ricever tormento, e turbazione grandissima.

Sono travagli questi quasi incomportabili all'anime, le quali defiderano di andar per una via piana, e sicura , e contentare in tutto Iddio . Tanto più che dietro a questi seguiv ano nell' anima di lei certe aridità, che pareva, che non si fosse mai ricordata di Dio, ne s' avesse a ricordar mai, che vi fosse Iddio per lei . Sopra tutto questo, quando le cadeva in animo il parerle di non fapere informare il Confessore, e che lo doveva tenere ingannato, allora era il patire da dovero . Che se bene gli aveva scoperto in sin' a primi movimenti, senza celarne veruno, poco le giovava ; perché permetteva il Signore, che stesse così oscuro il suo intelletto, che non era per allora disposto per intendere la verità.

In quefte, tenebre si nascondeva an che il Demonio, ed aggiungeva alle pene di lei altre maggiori, rappretientandole mille spropositi i, come, che era separata, e reprovata da Dio, e questo con una strettezza interna tanto sensibile, e di intollerabile, che nessuna cosa può meglio comparatsi.

che a quello, che patificono i dannati nell'Inferno. Non trovava in questa così gran tempetta confolazion veruna, perchè la grazia stava tanto nascosta, che ne pure una scintilla ben piccola se ne scorgeva, ne anche le pareva di averla mai avuta . Imperocché quanto di bene infin' a qui aveva fatto, e quante grazie aveva ricevuto dal Signore, tutto le pareva un fogno, ed un capriccio: folo vedeva la moltitudine de' suoi peccati e mancamenti , per accrescere maggiormente la fua morte . Teneva alle volte l' anima di lei tanto abbandonamento, che nè dal Cielo le venivano altro, che disfavori, e lanciate ; come se Iddio l'avesse voltate le spalle, o ella fosse qualche sua nemica: e dalla terra altro non era l' offerirle diletti , e consolazioni , che se si mettessero innanzi a' dannati dell' Inferno, a' quali più fervirebbono di tormento, che di alleviamento: perché venendo la pena di fopra non fi poteva tor via con rimedj, che fono quà giù in terra . E come quando Iddio confola un'anima, neffuna creatura è potente a sconsolarla. (come si vedeva nell'allegrezza, e contento, di cui godevano i Martiri in mezzo delle maggiori perfecuzioni ) così quando Iddio sconsola . non basta tutto il Mondo per dar contento. Se voleva ajutarsi col recitare, era per consolazion sua, come se non recitasse, ne pure intendeva quello che recitava, nè se fteffa: e questo avveniva anche nell'orazioni vocali, che per la mentale non era tempo, per non avere a ciò le potenze disposte; anzi le cagionava maggior danno la folitudine, ch' era un'altro maggior tormento separato . Dall'altra parte non foffriva, ne poteva ftore con periona, ne meno che le fosse parlato : e così se bene si violentava affai , andava con un difgusto, e dispiacere, che agevolmente fe le fcorgeva la pena , la quale la stimolava . Soleva pigliare per rimedio (non perché si togliesse, che già vedeva, che per questo non ven l'era veruno, ma perché si potesse meglio sossirie ) il darsi all' opere di carità esterne, e sperare nella misericordia di Dio, che non abbandona quelli.

che in lui confidano.

Due anni li durarono questi travagli, e pene, benche non fossero sempre ad un modo. E' ordinaria questa via di aridità, e tenebre ne' gran Santi, ed è la più faticola, e dura . che vi fia per quelli che trattano con Dio, che come si nasconde dentro dell' anima loro, e vi sta, come in una nuvela, e tenebra ofcura, e dall' altra parte li toglie il discorso dell' intelletto, ed il diletto della volontà, li pare di stare in un deserto, ed in una grandissima solitudine, ed all' oscuro senza Dio essendo vero che allora stà più presente, benché più nascosto, coltivando da queste tenebre , dove stà rinvolto , l' anima , e purgandola dall'imperfezioni, per farla degna di sè . Il Beato San Domenico così stette due anni , come racconta la fua Istoria, ed alle volte si fentiva tanto affaticato, e difgustato, che non permetteva, che verun Frate gli parlasse. Ed è certo, che la maggior croce, che fentano i Santi, è questa folitudine, tenebre, ed abbandonamento di Dio . E poiche all' istesso Cristo nostro Redentore sece tanta impressione, che non lamentandofi della Croce, de' chiodi, de' dolori, ne delle piaghe, di che era pieno da capo a piedi, si lamentava al Padre eterno di questo abbandonamento; non è gran fatto, che li Santi lofentano, e con esso s' assiggano, turbino, e querelino.

Ma se bene il Confessore della Sanra intendeva anch' egli, che fosse cofa del Demonio, con tutto ciò non l' abbandonò mai, anzi l' animava, dicendo, che quantunque fosse Demonio, non ossendendo ella Iddio, non le poteva far danno. Che pigliasse per rimedio il lasciare le sospensioni. e l'orazioni, che faceva, e domandasse a Dio, che la guidasse per altra via.

#### C'APO XIII.

In mezzo di questi travagli parla il Signora alla Sama, e l'asserva, e quieta. Mostrafele Cristo nostro Redentore con continue, ed ammirabili vissoni; e delle molte assirizioni, che per questa causa patl.

Hi trarrà dalle mani di Dio le anime, che egli ama? O chi torcerà le strade che egli addirizza? Obbediva fedelmente la Santa, e per non perdere Iddio, fuggiva quanto poteva le occasioni de' suoi ragionamenti , e vinceva il fuo proprio giudizio, e fentimento, per feguire con umiltà quello, che il Confessore le diceva, e con questo istesso si rendeva più bella agli occhi di Dio, e glie li rapiva; ed innamorato, e vinto dalla fua umiltà, ed obbedienza, mentre ella più fuggiva, più la cercava: e se schivava l' Oratorio, per non trovarsi con lui, egli veniva a parlare con lei ne i claustri , e luoghi comuni: e se si ritirava, per non sentire le sue parole , in mezzo della conversazione subito la rapiva a se, e dolcemente le parlava. Con questo. e con quanto le dicevano i Confessori , rimaneva stupita , e perturbata . in fin a tanto, che Nostro Signore non l'assicurò, com'ella slessa racconta con queste parole : nelle quali ben si conosce il travaglio, che la Santa patì, e la gran confidanza, la quale aveva in noftro Signore . A me ( dice mel cap. 26. ) neffuna confolazione era baftevole , quando penfavo effere possibile, che tante volte m' avesse a parlare il Demonio ; perchè quando non pigliavo ore di solitudine per l'orazione. facevami il Signore raccorre nella conversazione, e senza poterlo io sfuggire, mi diceva quello di che refla servito, e benebè contro mia poglia . mi bisognava

udirlo : e standomene adunque una volta fenza avere pur una persona , con chi sfogarmi, ne potero dire uffizio, ne leggere , ma come perfona attonita di tanta tribulazione, e timorofa, che il Demonio non m' ingannaffe , rimanevo inquiera , ed affannota fenza fapere, che far di me ; ( in questa afflizione mi trovai alcune volte, e moite, fe bene non mi pare veruna in tanto eftremo ) fletti così quattro, o cinque ore, che ne del Cielo, nè dalla terra vi era confolazione per me, ma mi lasciò patire il Signore, temendo mille pericoli . O Signor mio, come fete vero amico , e come potente : quando volete , potete : non lasciate mai di volere , per quelli , che vogliono voi : lodinvi , Signore , tutte le cofe del Mondo . O chi alzaffe la voce , per dire quanto sete fedeie a vostri amici. Tuite le cofe mancano: ma voi Signore di tutte , gia mai uon mancate . E più abbasso torna a dire : Mi manchi ogni cofa, Signor mio, ma fe voi nen mi abbandonate, non manchero io a voi . Vengano contro di me tutti li dotti , perseguitiami tatte le cose create, tormentinmi i Demonj , non mi mancate voi , Signore , che io bo esperienza dell' utilità, con cui liberate cos in voi folo fi fila.

Ora stando in questo così gran travaglio ( non avevo per anco allora cominciato ed avere veruna visione ) (olo queste parole bestarono per levarmi di affanno, e quietarmi offatto : Non aver paura, figliuola, fono io, non ti abbandonard, non temere . A me pare, fecondo che flavo , che foffero necessarie per persuadermi a quietarmi molte ore, e che non farebbe flato boftante veruno . Ed eccomi con queste fole parole quietata, con fortezza, con animo , con ficurta , con una quiete, e luce, che in un punto vidi l' anima mia fatta un' altra , e parmi , che disputarei con tutto il mondo . che era Iddio .

Oltre la molta ficurtà, che cagionò nell'anima di lei questa parlata del Signore, che tanto l'afficurava, su una gran grazia quella che all'ora le iece Iddio in darle quella libertà, ed animo contra i Demonj. Pérché effere un'anima, che da dovero ferve a Dio, timorola di altro, che di offenderlo, è grandifilmo inconvenience, perchè un fare aggravio a così grande, e potente Signore, cui ferve, temere altri, che lui.

Da lì avanti, staccata già con questi favori di Dio da tutte le cose'della terra , e rimessa tutta al governo di lui, e fortificata con queste grazie, correva per la via della vita spirituale con la prosperità, e velocità, che fuole una nave col vento in pupa, e con buonaccia, che ogni cofa l'ajuta a correre; ed il Signore andava ogni di accrescendole le mercedi , passandole in molte maniere. Alle volte le rapprefentava i fnoi mancamenti con tanto chiaro conoscimento, che le pareva, che l'anima fua fosse al giudizio di Dio . Altre l' avvisava d' alcuni suoi pericoli , e d'altre persone . Altre le rivelava cose future molti anni avanti, che fuccedessero, come a fuo luogo fi dirà : e finalmente altre volte gli infegnava altissime verità; con che andava sempre aumentando, e megliorando l'anima fua.

Ma non molto dopo così gran prosperità, le vennero nuovi timori, con nuove, e maggiori grazie : perchè stando un giorno del glorioso San Pietro in orazione, videfi appresso, ( o per meglio dire) fentì Nostro Signore Gesù Cristo; e vedeva, che sua Maestà era quella, che le parlava : non perchè la vedesse con gli occhi corporali , nè meno con visione immaginaria, ma perché l'istesso Signore le dava ad intendere, che era li , ma senza mostrarsele , e questo era tanto certo, che non le lasciava di ciò dubbio veruno. Lo fentiva chiaramente stare al fuo lato dritto . e che era testimonio di quanto faceva , e nessuna volta , che non stefse molto distratta , poteva dubitare , che non le fosse appresso. E non esfendo visione immaginaria, non ves deva in che forma , në meno lo fapeva dare ad intendere , perchë quefto è un negozio molto intellettuale, e
pafsa molto nell' interior dell' anima , dove il Demonio non può entrare , e per quefla ificis ragione ,
come afformano i Santi , fono più
certe, e di meno fofpetto, e di nganno quefle vifioni , che l' altre , e fanficon molta luce fipirituale , con la
quale Iddio raccoglie all' interno l'anima , le infonde una notizia più chiara , che il Sole , di quello che vuol
rapprefentare , fenza mezzo di figu-

re, ne di fenfi. Fu questa la prima visione, che ella intendesse, che era di Dio: perchè se bene nel principio, come disfimo di fopra, vide Crifto alla Colonna; non la tenne per visione di lui , non sapendo , che potesfero occorrere simili cose. Ora, parimente con questa novità si vide tutta turbata, e le cagionò al principio gran timore. Non faceva se non piangere, fe bene in dicendole il Signore una fola parola, rimaneva quieta, con favori, e senza timore alcuno. Lo disfe subito al suo Confessore, al quale fece questo caso non meno novità , che alla Santa, e volendo esaminar-Io, le domandò in che forma vedeva Cristo ? rispose ella , che non lo vedeva : e dicendole , come sapeva che fosse Cristo, se non lo vedeva? Rispose la Santa, che non poteva lasciare d'intendere, che le stava vicino, perche lo vedeva, e fentiva con più chiarezza, che se lo vedesse con gli occhi corporali : e domandandole di nuovo il Confessore, chi diffe, the foffe Gest Crifto? Egli mel aiffe , rispose la Santa , molte volte , ma innanzi , che me lo dicesse , fi impresse nel mio intendimento, che era egli. Che sì come nei Cielo veggono ora l' anime de' Beati Cristo , senza che per ciò abbiano necessità degli occhi del corpo, o dell'immaginazione; così al modo suo avviene in queste spirituali visioni , che Iddio rap-

presenta all'anima, dandole così certa notizia di sè, come se il vedesse con gli occhi del corpo.

Paísò alcuni giorni , e quafi intorno ad un' anno con questa visione molto contenta : perché una compagnia così buona, e così ordinaria, non poteva non cagionarle molto giovamento. Stava tutto il dì in orazione, e viveva in modo, che in tutto procurava di contentare il Signore, che teneva presente, e per testimonio della sua vita. Poco dopo venne Sua Divina Maestà a mostrarsele più alla scoperta : e se bene non su per gli occhi del corpo, fu per visione immaginaria, che è un modo di vedere, nel quale Iddio fi rapprefenta tanto al vivo nell'immaginazione, che per essa si cape, e vede tanto chiaramente, come con gli occhi corporali. Ma perchè la natura nostra è debole, ed incapace, che fi ci mostri vicino così gran tesoro, e se le comunichino tanti beni, e diletti in una volta; se le andò mostrando il Signore a poco a poco . E così in pochi giorni, che le faceva ombra, e la circondava con la fua prefenza intellettuale, stando in orazione, le moftrò folo la mano con sì gran bellezza, che non fi può esprimere : e di lì a pochi altri le manifestò il suo divino volto, che la lasciò affatto asforta, ed elevata: ne si sermò questo divino Spolo in fin a che un giorno di San Paolo , le rappresentò tutta l' umanità facratissima, con quella bellezza, e maestà, con cui era rifuscitato.

Cagionolle questa grazia nell' anima incredibile diletto, e grandissimo profito, se bene nel principio pare, che il vedere cosa così bella, e soprannaturale, la turbasse, e cavasse di e perche quella così gran Maestà, e que potere insisme di Dio, rapprefentossi all'anima così al vivo, che con ragione giudicava, quanto dovrà effere terribile il vedere i giorno del giudizio la Maesta di di questo.

Re con rigore, e con la spada in mano contra i cattivi ; poichè il vederlo gloriofo poneva nell' anima tauto timore, e riverenza. Che questo è proprio delle visioni di Dio, che nel principio, ed a prima vista cagionino nell' anima una certa forte di orrore, e spavento, che trema il corpo, e turbasi l'anima, ma i fini sono di gusto, e soavità, come lo sperimento Daniele Proteta, ed altri Santi . Al contrario di quel del Demonio, che entra con soavità, e finisce con aridità, turbazione, e digusto, come insegnava quel gran Padre Antonio a' suoi Monaci, e lo riferisce Sant' Atanasio nella vita di

Lafcioile questa stisone vera umiltà, constisone, e pentimento de suoi peccati, che anche con vedere, che datoi le mostrava amore, son sapeva dove mettersi. Le rimate parimente tanto impressa nel mana quella natestà, e beliezza, che non quando il Sigonor voleva, che quando il Sigonor voleva, che patife aridità, e solitudine molto grande, di che diremo avanti:

Fra gli altri effetti, che questa vifione di Cristo lasciò nell' anima di lei , uno ve ne fu molto grande , il quale ella racconta con queste parole nel cap. 33. della fua vita : Dal veder Crifto mi rimase impressa la sua grandissima bellezza, e la tengo oggidi; perche per quefto bofta folo una volta, quanto più tante , che il Signore mi fa quefla grazia ; rimafi con un profitto grandissimo , e fu questo . Avevo un grandisfimo mancamento , donde mi venivano gran danni , ed era quefto , che cominciando ad intendere, che una persona mi voleva bene , fe mi entrava in grazia , mi affezionavo tanto, che mi occupavo di mala maniera la memoria per pen-Sarvi , sebbene non era con intenzione di offendere Iddio, ma mi compiacevo di vederla , e pensar in lei , e nelle cose buone, che in esa vedevo. Era cofa tanto nociva , che mi teneva l' anima molto perduta . Doppoi che vidi la bellezza del Signore, non vedevo nessuno che a comparazione di quella mi piaceffe , ne mi occupaffe . Che con porre gli occbi della considerazione nell'immagine che bo nell' azima mia , sono rimasta tanto libera da questo, che da poi in qua quanto veggio, mi par brutto a comparazione dell' eccellenze , e grazie , che in questo Signore vedevo. Ne vi è sapere, ne miniera di delizia, che ora stimi nulla, a comparazione di quelle, che è udire una sola parola detta da quella divina bocca , quanto più tante ? E tengo per impossibile ( se il-Signore per li mici peccati non permette , obe io perda quefla memoria) che n: funo me la poffa occupare in modo, che con tornarmi a raccordare un pochetto di quefto Signore , non rimanga libera . E più a basso dice: Cominciommi a venire maggiore confidanza di questo Signore in vedendolo, come chi aveva con lui conversazione così continua, vedevo, che febbene era Iddio , era uomo , che non si maravigliava delle fragilità degli uomini ; che intende la neftra miferabile composizione foggetta a molte cadute per il primo peccato , il quale egli era venuto a riparare . Posto trattare effo come un' amico , febbene è Signore : perche intendo , che non è come quelli che qua teniamo per Signori , che tutta la Signoria pongono in autorità posticcie , vi ban da effere ore di parlare , e persone determinate , che li parlino, ec.

Lasciò parimente questa visione l' anima sua un' altra, sempre incorporata in Dio, e parevale, che di nuovo le comunicasse in grado altissimo

un vivo, ed ardente amore. Non fu folo una volta quella che il Signore le fece quelta grazia, ma motte; benché non fempre con la medefima chiarezza, maessa, especiale doce, come la Santa dichiara nel cap. 28. della sua vita: alle volte (dice) era stanto in configh, che mi partva immagine, non come i rittatti di mua, che pre multo prestru, che ficno (e s' bo vissi d' algin busti) è s'icine.

ebezza il penfare, che fia fimiglianza fra l' uno , e l' altro , in nessuna maniera ; fe non , ne più ne meno , come è fra una persona viva , ed il suo ritratto , che per bene che fia cavato , non pud effere tanto naturale, che in fine non fi vegga , che è cofa morta . Ma lasciamo questo , che qui viene a proposito , e molto al fenso della lettera . Non dico , che fia comparazione, che queste mai fono tanto giuste , ma verità , che vi è differenza tale , quale è fra il vivo , ed il dipinto , ne più ne meno . Perche fe è immagine , è immagine vera , non uomo morto, ma Cristo vivo, e fa conofeere , che è uomo , ed Iddio , non come stava nel sepolero, ma come ne usci dopo d'essere risuscitato. E viene alle volte con sì gran Maesta , che non vi è sbi possa dubitare , che non sia l' istesso Signore, specialmente dopo la comunione. che gia sappiamo , che è quivi , che ce lo dice la fede . Rappresentasi tanto padrone di quella ftanza, che pare, che l' anima tutta liquefatta fi vegga confumare in Crifto .

Dietro a queste grazie, e favori, come dietro all' altre, ne seguirono le medesime perplessità , e travagli : perche il Confessore nel principio pensò, che fossero cose del Demonio, e così temette di qualche mal successo. Un altro, con cui si confessava la Santa in sua assenza, temette più, e si risolvette, che fossero del Demonio , o fue immaginazioni ; ed a lei anche si attaccavano questi timori ; perchè fi compiaceva Iddio alcune volte di torle quella ficurtà . e caparra, che d' ordinario le dava, acciocche più patisse, e si umiliasse la fua ferva .

Ma follectio tanto il Signore a farle quelle grazie, e favori, ed a dichiarare quella verità, che prefto le tolse il dubbio, che fosse capriccio : perchè come ella racconta nel medefimo cap. 3º lo fosse fasta molti anni immaginandoni come si d'orosi, seguene cosi bella cesa, non avvi poutto, no septio, percò esceste tutte quello che qui

immaginare fi può, ancor della fola bianchezza , e splendore . Non è splendore . che abbagli; ma una bianchezza soave, e lo Splendore infuso , che da diletto grandissimo alla vista , e non la stanca ; ne la chiarezza , che si vede , per vedere questa così divina bellezza, è una luce tanto differente da questa di qua, che la chiarezza del Sole , il quale veggiamo , pare una cofa offuscata, a comparazione di quella chiarezza, e luce, che si rappresenta alla vista , che non si vorrebbono aprire gli occhi . E' come vedere un' acqua chiarissima , che corra sopra un cristallo, e riverberar in lei il Sole, a comparazione d' una torbidissima, ed ofcura , che corra sopra la superficie della terra , non perche rappresenti Sele , nè la luce sia come quella del Sole, in somma par luce naturale, e questa artificiale . E' luce , che non ba notte , ma rilucendo sempre non la turba nulla . In fine è tale, che per grande intendimento , che una persona avesse , in tutto il tempo di sua vita non si potrebbe immaginar . come è . E la mette Iddio innanzi così preflo , che non ci farebbe ne pur tempo di aprire gli occhi , se bisognaffe aprirli ; ma non importa più il tenerli aperti , che ferrati ; quando il Signore vuole, ancorche noi non vogliamo, fi vede . Non vi è divertimento , che basti . ne fi può resistere, ne basta per ciò la diligenza , o lo fludio .

Queste, ed altre ragioni diceva la Santa a' fuoi Confessori, per darli ad intendere, che non era fua immaginazione, com'erano, che la bellezza, e bianchezza d'una mano fuperava ogni nostra immaginazione: Il fuccedere queste visioni senza ricordarfene, ne averci giammai penfato, e vedere in un punto rappresentarfi cose, che in gran tempo non potrebbono concertarsi nell'immaginazione: onde le pareva impossibile, che vi fossero, lasciando da parte, che non farebbono le grandi operazioni, che in lei cagionavano . E diceva , che ci è la differenza, quando è dalla nostra immaginazione, e quando è

da Dio, che è da un'uomo, il quale è foprappreso in uno istante da profondo fonno , ad un' altro , che volesse fingere di dormire, e stasse defto, per non effergli venuto il fonno: che questi desiderando, se ne ha necessità , o debolezza di testa , si addormenta in se , e fa le sue diligenze, ed al'e volte par qualche cofa . ma se non è sonno davero, non lo fostenta, ne dà forza alla testa, anzi avviene, che rimane più stracca. Così è in parte qui , che quando è la visione formata per l'immaginazione , rimane l' anima invanita , ma non sostentata, e forte, anzi stanca, e disgustata. Ma quando e da Dio non può esprimersi la ricchezza, che rimane nell' anima, ed anco il corpo rimane con più foavità, e conforto.

Oltre a queste ragioni apportava anche la Santa altre comparazioni : ma tutto le giovava poco , perchè i Confessori le dessero credito . A lei però essendo già tanto assicurata da Dio, e tanto arricchita co' funi doni , non farebbe stato poiente tutto il Mondo per darle ad intendere, che non fosse Iddio : e così lo diceva , certificava, e dava chiare ragioni, che se i Consessori non si sossero acciecati (permettendo così il Signore) facilmente farebbono potuti perfuaderfi : perchè oltre le dette ( come ella narra nel cap. 28. del suo libro) diffe loro un giorno la seguente.

Se quelli, che mi dicono quello, mi aurifero detta, che una peripana, dopo auternei paelato, e la consiceji in modio bene, non fejle ejla, ma cie transtelli, e che ejli lo jamne; [erzez fella in crederi più, che quello che avelli veduto; ma se quello che avelli veduto; ma se quello aperiona mi avelje lasiciato alcane genje, e mi vifellifero in mano per pegmo di molto amore, e che in non ni mosti prima veruna, e mi vedelif vicca, ejlendo flata popera, non petria credere tro, hemchè vedelfi, missimamente, se in prissi moltrare quelle gini; percebì tutti quelli che mi consiscano vederano chia-quelli che mi consiscano vederano chia-

ramente, che l'anima mia era un'altra; che così dicres il mio Configher, perchè era motte grande la differenza in sute le coje, e non difficultat, ma affai chiaramente sutti lo parrobbano vedere ; interpretche lightenda io pre prima cui cattiva, nan patevo credere, che fe il Demunia factro ci oper inganarrai, e condarmi all'affermo, pigliaffe mezze cui all'admi e vitra, è la furserza, veggendomi manifollamente rimaserce con tutte cuple cofe in una, a due volte, che il Signore mi fece quefla grazia.

Queste ragioni ancora diceva il Contessore in difesa della Santa Vergine ( che già pare , che l' andasse credendo, ed egli folo la pigliava per lei ) e se bene egli era molto discreto, dotto, e fanto, era però tanto umile, che non si fidava di se; e questo anco ridondava in danno, e travaglio maggiore della Santa : che anche egli li patì grandi , e gli bifognò valersi della virtà , che aveva per soffrire le dicerie, e le mormorazioni d' altri . Perchè alcuni dicevano , che si guardasse da lei , acciocchè non ingannasse anco lui il Demonio, credendo parte di quello, che diceva . Gli allegavano esempio d'altre persone, che avevano patito grandi illufioni per loro, e danni, quelli che le confessavano . Era parimente tormentata la Santa per un' altra via . Perche alcuni servi di Dio, che la maneggiavano, e non s' afficuravano del cammino, che faceva, parlando ella inavvedutamente alcune cose, che essi le pigliavano in fenfo diverso da quello che ella le diceva, e domandandola eglino d'altre , rispondeva con facilità , e femplicità ; pareva loro , che li volesse infegnare, e che si tenesse per savia. e che fosse poco umile, e così non tenendo ciò per buon segno, biasimavano ogni cofa: ma quello, che ella più fentiva, era la contradifizione di persone , le quali chiaramen-

te vedeva, che erano fervi di Dio . Per questa strada pati tanto, che fe il Signore non l'avesse favorita affai , sarebbono queste cose state bastanti , ( come ella dice nel cap. 28. della sua vita ) a torle il giudizio . Alcune volte (dice) n.i vedevo a termine , che non sapevo che farmi , se non alzare gli occhi al Signore : perchè contraddizione di buoni a una donnicciuola cattiva . debole , come io , e timida , non par nulla a dirlo: e con avere io possato nella vita mia gravissimi travagli, queflo è de' maggiori . Piaccia al Signore . che io abbia fervito qualche poco a fua Divina Maefta in quefto , come flo ben certa, cho la servivano quelli che mi biasimavano, e riprendevano, che tutto è stato per mio gran bene .

Prima che la Santa cominciasse a patire così gagliardi incontri, acciocchè slasse preparata, gli diede ad intendere il Signore con una maravigliosa visione, che ebbe subito che Cristo cominciò a mostrarsele, ed a scoprirsele alla scoperta, la quale mi piace di por qui, come la Santa la riferisce nel cap. 35. della sua vita : Vidimi , flando in orazione in un eran campo sola , e d' intorno a me molta gente di differente condizione , che mi seneva attorniata : tutte ini pareva , che avessero arme in mano per offendermi; alcune lance, altre spade, altre pugnali , altre flocchi lunghiffimi : in fine io non potevo scappare da veruna banda, senza mettermi a pericolo di morte, e fola fenza trovarsi neffun per me . Stando lo spirito mio in questa afflizione, che non sapevo che farmi ; alzai gli occhi al Cielo, e vidi Crifto , non in Cielo, ma affai alto sopra me nell' aria, che siendeva la mano verso di me, e di lì mi favoriva in modo , che gia non temevo di tutta l' altra gente , nè effa , quando bene aveffe voluto, poteva farmi danno .

Pare che sia senza frutto questa visiome, ma a me harecato giovamento grande: perchè mi diede ad intendere quello, che significava: e peco dopoi so mi vidi quasi in quella battaglia , e conobbi esfere quella visione un ritratto del Mondo , che quanto è in effo , pare che abbia arme per offendere la povera anima. Lafciamo quelli che non servono molto al Signoie , e gli onori , le facoltà , i diletti , e l' altre cofe fimili , nelle quali è chiaro . che quando non fi guarda , fi vede prefa , o almeno procurano tutte quefle cose allacciare più : ma gli amici , parenti , e quel che più mi fa flupire , persone molto buone, alcune volte la combattono, ed affliggono : da tutti mi vidi pei tanto angustiata , pensando eglino di far bene , che non fapevo ne come difendermi , ne che farmi . O Iddio mio . s' to diceffi le forte , e differenze de travagli che in questo tempo io ebbi, anche dopo quello che s'è detto addietro, come Sarebbe buono avvertimento per abborrire il tutto affatto . Fu quefta la maggior persecuzione ( pare a me ) di quante n' bo patite. Dico, che mi vedevo alle volte da tutte le bande tanto oppressa, che solo trovavo rimedio in alzare gli occhi al Cielo , e chiamare Iddio . Mi ricordava bene di quanto avevo veduto in questa visione : e mi fece buon giovamento per non confidar molto di neffuno , perchè non vi è cofa che fia flabile, eccetto Iddio : sempre in questi gran travagli il Signore mi mandava una persona da sua parte , che mi porgesse la mano . come me l' aveva mostrato in questa vifione .

Durarono questi travagli in questo punto quasi tre anni: ne quali Nostro Signore la vifitava ordinariamente con queste visioni, e con la presenza sua. Volle il Demonio con la fua aftuzia, ed arte contraffare queste visioni, e così le fi rappresentò tre , o quattro volte, prendendo la medefima immagine, e forma di Cristo: ma se bene pigliava forma di carne, non poteva però arrivare a dare quello splendore, e gloria di sè, che dava l'iltesto Iddio: e come l'anima della Santa era usata a quella luce, e Maestà, che in Crifto vedeva, agevolmente conobbe quella, che il Demonio contraffaceva : che, come la persona di buon gusto avvezza ad una vivanda di molta dolcezza; e fostento, se ne voleste porre un' altra in bocca, che se le affacesse nell'esterno, ma le sosse molto differente nel gusto, per effere afpra, e cattiva, agevolmente la conoscerebbe, e la gettarebbe subito via ; così accadeva alla Santa , che in un punto conobbe la differenza dello spirito cattivo, e subito l' anima fua lo ributtava, e fcacciava da sè , perchè sentiva gran confusione , infipidezza , e difgusto , ed una inquietudine, che questa sola bastava per testimonio, che non era Iddio .

### CAPO XIV.

Per obbedire à Jusi Confessor la Santa Madre Teresa respleva con modo stroordinario a queste grazie di Dio. E come il Signore le ne fece dell' altre di nuovo, e di na particoltre gli appreun Serasson, coe con un dardo le seriva il cuore.

Due anni e mezzo continuò il Signore a mostrarsele assai ordinariamente per mezzo di quelle vifioni, e quafi fempre le appariva resuscitato, e nella medesima maniera, che lo vedeva per ordinario nell' Ostia, ed alcune volte, che stava la Santa Vergine in qualche tribulazione o travaglio, per consolarla le mostrava le sue piaghe : altre se le rappresentava, portando la Croce in spalla , o nell' orto , ed alcune fiate fe ben poche, coronato di spine : ma fempre con la carne glorificata . Restava tanto impressa nella memoria di lei questa divina immagine, che sece, che Gio: della Pegna, Razioniero, cioè Beneficiato di Salamanca. il quale era destro in dipingere , ed amico suo, le dipingesse un Cristo .conforme alla figura, che ella aveva veduto: e stava ella quivi presenite, e gli diceva quello che aveva da fare, riuscì l' immagine tale, che se ben l' industria di tutti i pittori non arriva ad agguagliare, nè anco in parte, la bellezza di quello che in fimili visioni si vede , nondimeno non credo io, che egli facesse mai cosa, che a questo arrivasse . Ma quanto più andava crescendo con queste grazie nell' amore, ed erano maggiori le ricchezze, ed i tesori, che il celeste Re depositava nell' anima sua . tanto più crescevano i dubi, e le contraddizioni di quelli che la confeifavano. Credevano già tanto per certo, che fosse il Demonio, che alcune persone la volevano scongiurare : e la Santa non fi attentava a contraddirli, perchè vedeva, che era peggio, ed anzi si confermavano più nella loro opinione, parendo loro, che fosse poca umiltà, che ella volesse intendere il contrario di quello che essi dicevano . E mancandole il Confessore ordinario della Compagnia di Gesù, con subentrare in luogo di lui un' altro, al quale dicde conto di quanto passava nell' anima sua, le diffe chiaramente, che quello che ella sentiva era il Demonio. E così le comandò, che già che non gli poteva refistere, sempre che vedesse qualche visione si segnasse, e gli sacesse le fiche, e che tenesse per certo, che era il Demonio, e che per questi mezzi Iddio la guardarebbe. Terribile fu questa obbedienza per la Santa: perchè le visioni erano tali, che quelle istesse l'afficuravano, e davano testimonio di se ; oltre gli altri molti, che già aveva dall' istesfo Dio, che tante volte l'aveva afsicurata, e dettole, che era egli, che così la favoriva, ed accarezzava, e già pareva, che ella di ciò non potesse dubitare, come di sopra abbiamo detto.

Queflo comandamento la pose in gran perplessità, e nella maggiore angultia, che in sua vitia avesse. Perche da una parte vedeva nel suo Consessore Iddio, e parevale, che soise l'istel-

l' istesso Iddio quello che le comandava, e che quanto più erano repugnanti al nostro senso le cose d' obbedienza, di tanto maggior merito, e frutto fossino : dall' altra diceva che se il Consessore rappresentava Iddio, e perciò doveva obbedirlo, e riverirlo; quanto più dovea far ciò all' istesso Dio, che essa vedeva, e fentiva chiaramente, che le parlava? E se in questo avesse avuto dubbio. non farebbe stato gran fatto soggettare il suo giudizio, e chiudere gli occhi a quello che il Confessore le comandava : ma fapendo ella con tanta certezza, che era Gesù Cristo quel che la visitava, e la maneggiava , teneva per una obbedienza intollerabile , l'aversi a segnare quando il vedeva, come se fosse il Demonio, e ( cofa che pure a penfarla, le faceva orrore ) farli le fiche, come a tale . Queste ragioni angustiavano dall' una parte, e dall' altra l' anima fua, e la tenevano afflittiffima : ma in fine fi rifolse a seguire il più certo, che era la via dell'obbedienza del Confessore, e cattivando il giudizio, quanto ella potette, determinossi di fuggire da Dio, per Dio, e fare quello che il Confessore le comandava, non facendo conto del suo giudizio, e sentimento proprio, fe non come fe non fosse.

Mostrò in ciò la Santa Madre, quanto ben radicata tenesse nell'anima fua questa altissima virtù dell'obbedienzá, e come le era fehiava, non folo nella volontà, ma anco nell' intelletto, che fuole essere obbedienza di pochi . Mostrò anche quanto più conto deve farsi de' mezzi ordinarj, che Iddio ha posti nella sua Chiefa, per falute dell'anime, che degli straordinari , benche siano suoi : perché feguendo quelli, fi fegue Iddio, e per cammino più certo, e ficuro, fenza pericolo di errare, o cadere; ma questi altri per ficuri che pajano, fono pieni di mille pericoli, ed inganni. Con quella determinazione vi-

vera in gran pena : onde chiefe al liberaffe dall' effere ingannata , e faceva ciò fempre con mote lagrime, e l'iffeff domandava a' gloriofi Apodloli San Pietro, e San Paolo, ne quali avera mota confidanta, che la doveffero ajutare; perchè la prima volta, che il Signore gli apparve , fin ell loro giorno, de gli le promife . che elli a guardata. E coli motte volte vedeva gueri la confidanti di considera di lato manco di Crifto Noftro Redentore.

Con questa confidanza obbediva al Confessore, e gli credeva, contro tutto quello che a lei pareva . E quando Cristo le appariva, si faceva il fegno di Croce, e gli faceva le fiche e per non fi fegnare tante volte, prese per costume di portar una Croce in mano . Le fiche però non le faceva così ordinariamente, perchè gli era cosa penosissima il ricordarfi dell' ingiurie che Cristo aveva patito nella fua paffione: e lo supplicava con grande umiltà, e lagrime a perdonarle, perche lo faceva per obbedire a chi era in luogo di lui, e che non ce lo attribuite a colpa . poiche erano i ministri che egli aveva posti nella sua Chiesa quelli, a quali obbediva , 11 Signore le rispofe , che ella faceva bene ad obbedire, e che egli faria che fosse intesa la verità: come ben l'intefero dipoi, e fi difingannarono i fuoi Confeffori, col vedere fegni chiari, che era Iddio, e con altre testimonianze, come avanti diremo . Approvò Cristo in ciò l'obbedienza di lei , benche efteriormente fosse con segni di disprezzo suo : e potendo Sua Divina Maestà dar luce a' Consessori, perchè conosceffero che egli era quello, il quale così amorofamente gli appariva, e carezzava la fua ferva; permife, che in ciò s' ingannassero, a fin che s' intendesse, che essi erano uomini, ed ella più che Donna; poiché prorata con a rigorofi comandamenti obbediva, come un Angelo di Dio. Non fi fermò qui il travaglio di lei, perchè avendo apprefo li Confeffori, che foffe il Demonio, non fi contentarono delle prove fatte, ma trattarono anco di torie l'orazione. El quelto diffe il Santa, che s' era adirato Crifto, e detroite, che rifipondelli delle con con controle controle con controle con controle controle

rannia. Paffando adunque avanti queste vifioni , e grazie del Signore , stando una volta la Santa alla presenza di Cristo con una Croce in mano, come era usata di fare , ed era quella che portava nel Rofario, glie la tolfe il Signore, e tornò poi a restituircela , ma affai migliore che non l' aveva presa : perchè era di quattro pietre grandi, e fenza comparazione più preziose, e ricche che diamanti, e vi erano scolpite le cinque piaghe di molto gentile, e graziosa fattura: e le diffe, che sempre così per l'avvenire averebbe veduto quella Croce . E così fu , perche di lì avanti non vedeva più il legno, di che era fatta, ma folo queste pietre. Questa gioja, e secreto d'essa però appariva folo agli occhi della Santa, veggendosi dagli altri la Croce nella medefima maniera di prima. E non è nuovo che Iddio dia queste gioje, e caparre a quelle che elegge per sue spofe. Così fece con Santa Catterina da Siena, come narrano Sant' Antonino nella 3. parte della ftor, tit. 13. cap. 19. 6. 10. e Fra Raimondo nella vita di lei : alla quale pose in dito un' anello d' oro, e di perle, ed ella fola , e non altri lo vedeva . E prima aveva fatta l' istessa grazia a Santa Cecilia , alla quale , come riferisce Metafraste nella vita di lei , portò l' Angelo due ghirlande dal Paradiso bellissime, delle quali godeva ella fola, ed il suo sposo Valeriano, e soli le vedevano, stando celate agli altri-Venne poi questa Croce in potere di una forella della Santa Madre, chiamata D. Giovanna di Aumada, che abitava in Alva, e furono per mezzo di essa operati alcuni miracoli,

come avanti diremo.

Con queste prove era ogni di maggiore l'aumento delle grazie : perchè erano tante le condoglienze, che la Santa faceva con il Signore, veggendosi obbligata a sì grandi eccessi, che egli medesimo la saceva crescere nel fuo amore. Alla fine formontò la luce al fuo luogo, disfece la nuvola, e dichiarossi la verità. Perchè di lì a poco tempo cominciò la Maestà Sua come aveva promesso, a dare più chiare mostre, che era egli, accendendo nel cuor di lei un fuoco così grande di amor di Dio, che abbrucciava, e ne moriva. Pareva che dal più intimo dell'anima, dove abita Iddio, fosse salita qualche scintilla a guisa di raggio, e che l' avesse percosta, e la volcse abbrucciare, e consumare: si sentiva strappare l'anima dal defiderio di vedere Iddio non fapeva dove cercare questa vira, se non nella morte . Sentiva firali così grandi di questo amore, che non sapeva che farsi: perchè nulla le soddistaceva, nè capiva in sè, se non che le pareva veramente, che l'ani. ma si volesse separare dal corpo. Da una parte pareva che il Signore si nascondesse da lei , e dall' altra la stringeva con l'amor suo con una così dolce pena, che per allora l' anima fua non fi farebbe mai volnta partir da lei . Andava come una Gerva ferita, perchè le aveva ficcato una faetta nel più vivo delle viscere , e del cuore : e la faetta pareva , che fosse attofficata, per odiar se per amor di quello Signore, e col colpo, e con la piaga ardeva, fenza fapere che far di se . S' univano nell' anima di lei con un fottile artificio due estremi che erano insieme una gran pena, ed una gran gloria che la facevano andar pazza: la pena era vedersi affente da chi l'aveva ferita, e dolcemente ripeteva spesso quel verso del Salmo 41. Quemadmodum desiderat cervus va dare alcuni piccioli gemiti, che ad fontes aquarum, ita desiderat anima per darli grandi non aveva forza.

mea ad te Deus, &c.

Faceva gran penitenza, per vedere fe per questa via trovava rimedio alcuno : ma non fentiva , ne le dava più pena lo spargere il sangue, che fe il corpo sosse stato morto. Cercava mille modi, e maniere, per fare qualche cofa, che la fentisse per amor del Signore : ma era si grande il dolore, il quale la feriva con l'affenza del suo Dio, che non dava luzzo a nessun' altro tormento corporale di fare impressione in lei : perchè erano baffe medicine, per così alto male. Solo la trovava in domandare a Dio che desse rimedio ad infirmità così gagliarda, e forte, e non lo vedeva, se non nel morire, che con questo penfava di godere senza limitaziene del bene che tanto bramava. La gloria in questi impeti agguagliava la pena, per vederfi l'anima ferita con sì dolce piaga, ed ardere in un fuoco così foave, ed amorofo, che non vi è diletto in questa vita, che a lui s'agguagli : e così avvien fra questi contrari : perchè nè poteva desiderare, che quella piaga le si fanasse , per essere di amore , ne averebbe cambiato quella pena e tormento con tutti i diletti del Mondo.

Crescendo quest' impeti, e questo fuoco nella Santa, ebbe alcune volte la seguente cara, e maravigliofa visione. Vedeva presso di sè un' Angelo in forma corporale, piccolo, e di bellissimo viso, così acceso, che a lei pareva, che fosse uno de'Serafini , li quali ardono tutti d'amore . Aveva nelle mani un lungo dardo d' oro, il quale aveva un poco di fuoco in punta : con esso l' Angelo la feriva nel cuore, e le paffava infino alle vilcere, e nel trarlo fuori, parevale, che se le portasse dietro, e la lasciava tutta ardente nell' amor di Dio . Il dolore era così grande , che fenza potergli refistere, le faceper darli grandi non aveva forza , benchè fossero grandissimi nel fenso . E se bene dall' altra parte era molto eccessiva la soavità, la quale da quefto grandiffimo dolore traeva nell'anima, non permetteva, che se le togliesse il dolore, nè che si contentasfe d'altra cosa minore di Dio. I giorni, che le durava questa visione che furono parecchi, perchè non fu una volta fola quella che l'Angiolo la feriva , e le cavava il cuore , andava come fuor di sè , e non voleva nè vedere, ne parlare, folo godeva di andare in quella faporita pena, che per lei era maggior gloria, che quante fra le creature ne fono.

Soleva anche in questi tempi il Signore destare l'anima di lei con altri molto infiammati affetti d'amore; perché alle volte fuor d' ora, stando ella recitando vocalmente, e fenza pensare cose interne, pareva che le venisse sopra l'anima una infiammazione tanto deliziofa, come fe in un fubito venisse a' sensi, e si comunicasfe a tutti con foavissimo odore. Non che fosse odore, ma lo chiamiamo così , perché s' intenda , e fi esplichi qualche parte di quella foavità, e così gran conforto, che si sente. Vuole allora il Signore dare a conoscere, che sta qui presente, e così muove nell'anima un faporito defiderio di goder di lui, e con questo la desta a far grandi atti, e ad occuparfi nelle fue lodi . Quando il Signore comunicava alla Santa queste grazie, che ora ho detto (che pure era affai ordinariamente ) non c'era cosa che le desse pena, tutto era quiete, e delizie, perchè i desideri di goder di Dio non erano penosi, come negl' impeti, che detto abbiamo.

### CAPOXV.

Com: la Santa Vergine aveva gran ratti, per li quali molte volte il suo corpo era elevato in aria.

On questi impeti così infocati di Dio, e con le infiammazioni così foavi, che nell'anima fua fentiva , e con altre grazie fimili , l'andava Sua Divina Maestà abilitando più, per farla più degna di unirla a se . Imperocche i vivi desideri di Dio, con i quali l'anima sua ardeva rell' amor di lui , desiderando uscir di se , e trasformarsi tutta in Gesù Cristo, che teneramente amava, furono presto adempiuti: perchè essendo quella scintilla, e gran ferita d'amore, che di sopra dissimo, cresciuta, e col defiderio grande, che aveva d' essere abbrucciata tutta nel suo Spofo., e come un' altra Fenice, rinnovarsi in quel suoco; mosso Iddio a pietà d' averla veduta patire tanto tempo, stando ella così monda, e purificata, determinò congiungerfi con Lei, e mostrarle cose del Regno, che le aveva apparecchiato. Ed a fin che questo bene , e gaudio così grande fosse senza effere disturbata da persona, nè dalle potenze, nè da' fensi, volle, che si serrassero queste porte, e cominciò a darli certi gran ratti, con i quali rapiva l'anima a sè, e la cavava da' fensi , e rimaneva tanto immersa in Dio, che pareva, che l' anima non animaffe il corpo, perchè le mancava il calor naturale; fe le raffreddavano le mani, e le veniva meno il fiato, fenza poter parlare, ne aprire gli occhi, come se l' anima fi tlaccasse dal corpo. A' giusti promette Iddio per Ifa. 33. che li innalzerà fopra le altezze de' monti, e quindi contemplaranno il Re nella sua bellezza, e vedranno la terra da Jontano : fignificando , che quando Iddio vuole, che l'anime perfette vengano alcuni secreti , e maraviglie

fue, acciocché meglio, e più aitentamente le conocíano, le innalza fopra i fenfi, ji quali non fervono ad altro, che ad impedire, e le aliena altro, che ad impedire, e le aliena dal modo ordinario, e naturale d'intendere: e poemodo evicino asé, fa che fiftino gli occhi in lui, e nelle altre grandezze, e ricchezze (ue; donde avvien loro, che come gente, la quale mira da vicino gli eterni beni, lì conocono per quel che fono, e quei della terra per molto piccoli; perchè oltre l'effere in set tali, fono da loro mirati da lonzano.

Per innalzare Iddio l' anime a luogo così alto, cavandole, ed alienandole da sè, alle volte lo fa, ferendole con un raggio del fuoco dell' amor fuo : altre con la chiarezza della luce, ed altre infondendo nell'anima così gran foavità, e dolcezza, che facendole perdere gli appetiti de' fensi, perdesi anche ella, per trovarfi più guadagnata in Dio . Che questa è la condizione, e natura, che Iddio pose nell' anima nostra, e l' ordine nelle sue potenze, che quando una fortemente s' abbraccia col fuo oggetto , fi tira dietro l' altre , fofpendendole, ed involandole alle loro operazioni : per questo le chiamano i Santi Dottori ratti, o robbamenti , li quali se sono da Dio , nascono (come infegna il venerabil Riccardo nel libro 5. de contemplat. cap. 5. ) da queste tre cause, che abbiamo dette, che fono gran fuoco d'amore nella volontà, o eccessivo diletto in esfa, e da qualche raggio di luce nell' intelletto, con il quale le rapifce Iddio, e cava di questa regione di tenebre, e le pone in quella della luce, e verità, come molte volte leggiamo nella Scrittura Sacra, che faceva con i Profeti.

Da questi tre principi nascevano nella Santa Vergine assai alla i ordinari ratti, perchè la sorza, e gl'impeti dell'amore erano alle volte così grandi, e violenti, che se non avessero avuto per fine qualche ratto, be-

ne spesso gli averebbon tolta la vita : perché l' angustiavano di sorte . che se non avesse allora provveduto il Signore di trarla con qualche ratto fuora di quel sentimento, quelli stessi l'averebbono cavata dal corpo, edatole morte, come alla fine fecero: poiche, come a basso diremo, morì oppressa da un grand' impeto di amore di Dio . La luce , che alle volte il Signore li comunicava, era tanto foprannaturale, e divina, e le cose, che per essa le mostrava, tanto alte, che per apporsi a vederle, come Moise il roveto, era necessario prima, che si scalzasse da questi sensi. Il diletto, che di tempo in tempo gl'in fondeva nell'anima, era tanto ineffabile, che con scirverne tante volte la Santa, ed avere così gran dono per dichiarare cole misteriose, e soprannaturali, a pena arriva a dire, quello, che'è: e non è gran cosa, che non lo dica; perché questo diletto ingombrava talmente tutta l'anima fua, e l' imbriacava, ed annegava con una grandissima soavità, che, come è, non può dichiararsi con veruna parola. In fine sono diletti tali, e di tanto prezzo, che con ragione si può pensare, che in essi comunichi Iddio alle fue spose la virtù del suo fangue, ed alle volte convertito in latte, cioè in un modo molto faporito, e dolce; alle volte convertito nel soavissimo vino, e liquore del Cie lo . Or con questa celeste ubriachezza toccata tal' ora da raggi, e splendori di luce, altre volte con impeto d'amore, addormentandosi i sensi esteriori, era la S. Vergine cavata di sè , e rapita in ispirito con tanta forza, che bene spesso era sì grande la violenza dello spirito divino, che elevava tutto il corpo da terra, e rimaneva fospesa in aria, come sa il ferro tirato dalla calamità, o una pagliuzza (che è una comparazione ufata da lei ne' fuoi libri ) dall' ambra . E con questa facilità ripiena l' anima di quel fuoco divino, era innalzata

fopra sè stessa, e tirandosi il corpo dietro, faceva, che fe non restava d' estere corpo, almeno pareste glorificato. Onde, come l'acqua, che stà sopra il fuoco quando è molto calda, dimenticatafi della fua propria natura, che è pigra, pefante, e tutta inchinata al baffo, falta all'in sù, imitando la leggierezza e natura del fuoco. dal quale è infocata; così stava l' anima di lei tanto vestita di Dio, e tanto accesa da questo divino fuoco , che come se il suo spirito fosse una fiamma, faliva in alto, ed attaccava al corpo questa leggierezza, ed agilità .

Questi ratti ebbe alcuna volta la S. Madre con grand' impeto, come ella scrive nel capitolo 20. della sua vi-

ta, con queste parole:

Raccoglie il Signore l'anima (diciamo ora) nella guifa, che le nuvole vaccolgono i vapori della terra, e l'innalza sutta da terra, e sale come nuvola al Cielo , e la conduce seco , e cominciale a mostrare cose del Regno , che le ba apparecebiato . Non so , se la comparazione quadri , ma in verità la cofa poffa così . ( E più a baffo dice : ) Viene un' impeto così prefto , e gagliardo , che fi vede , e sente alzarsi questa nuvola , o questa Aquila nobilissima, e raccogliest l' anima fotto le sue ale ; e fi portano anche contro sua voglia: e con tanto ecceffo , che moltiffime volte volevo io refistere, e vi ponevo tutte le mie forze, de induffria , specialmente contro alcune , che vengono in pubblico, ed altre molto in secreto , flimando d' effere ingannata . Alcune volte potevo fare qualche cofa , ancorchè con gran dirompimento di corpo , come chi combatte con un forte gigante, e rimanevo dopo stanca: altre era impossibile , anzi che inalzava l' anima, e quost di ordinario, dietro a lei la tefla fenza poterla tenere , ed alcune tutto il corpo , infin' all' elevarlo . Queflo però fu di rado; perchè occorrendo una volta dove eravamo tutte in Coro per andarci a comunicare, flando io inginocchioni , mi dava grandissima pena , per-

chè mi pareva cofa molto firaordinaria e che sarebbe subito flata notata , e così comandai alle Monache (che fu dopo che io bo ufficio di Priora ) che non lo manifestaffero. Ma altre volte, accorgendomi , che voleva il Signore fare il medefimo ( ed una che fiavo innanzi a Signori principali, che era la festa della Vo-- cazione ad una predica ) mi flendeva in terro, e venivano a tenermi il corpo , e tuttavia si manifestava . Supplicai molto al mio dolcissimo Signore Gesù Cristo , che non voleffe ormai darmi più grazie, le quali aveffero dimostrazioni esterne perche io ero firacca di andar con tanti es petti , e che quella grazia mon poteva Sua Divina Maefta farmela , fenza che fi [apeffe: pare che per sua bonta fia restata servita di esaudirmi, poicbe mai più da poi in qua n' bo avute : è vero, che è poco . E tale che quando volevo refisiere mi pareva , che mi fi deffero fotto i piedi forze cotì grandi , che non sò a che compararmele , che erano con molto più impeto , che quefte altre cofe di fpirito, e così rimanevo tutta iufranta, perchè è una gran bastaglia : ed al-La fine giovava poco , quando il Signore mi voleva, che non è potere contra il fuo potere .

Scrive anco, che veggendo di non poter più resistere , non faceva più , che quello che fa una paglia, quando l'ambra l' alza , lasciandosi nelle mani di chi è tanto possente, facendo della necessità virtà. E così le accadde una volta, che stando nel fuo Monastero di San-Giosesso d'Avila , essendo Priora , e volendola comunicare il Vescovo D. Alvaro di Mendozza, fu tanto grande la forza del ratto, che senza potergli resistere, fi alzò più alta che la fineftra, donde le dava la comunione : al che eta presente la Madre Maria Battista , Priora che su di Vagliadolid , e molto amata, e stimata dalla Santa Madre, per effere una donna di gran discrezione, e virtà. Sentiva ciò grandemente la Santa, com'ella dice nelle parole, che poco fa riferimmo, e

non si stancava di domandare a Nostro Signore che non le facesse simili grazie in pubblico, e così raccontava il Padre Maestro Bagnes, che volendo una volta, dopo efferfi comunicata, e sando dove era un gran moltitudine, elevarfi il corpo da terra, s' attaccò ad una grata della Chiefa, e molto afflitta diceva : Signore per una cosa che si poco importa, come è il lasciare io di ricevere questa grazia , non permettete che una donna tanto cattiva . come io , fia tenuta per buona . Altre volte s' afferrava alle stuore del coro, e le alzava in sù, onde aveva avvertite le compagne, che quando fentifiero cofa alcuna in questo genere in pubblico, le tiraffero gagliardamente la veste, acciocche non fosse fentita. Le durò ciò alcuni anni: . ma alla fine restò servito il Signore d' ascoltare la sua orazione : perchè da quella volta in poi, che fi attaccò alla ferrata, non fentì più questi forti, e penofi ratti.

De comuni, ed ordinari ratti n'ebbe molti: tanto che la Madre Maria Battista, dice che furono tante volte quelle che la vide rapita, che non ardirebbe di raccontarle ; perchè ogni volta che si comunicava, ogni volta che udiva Messa, o predica, ogni volta, che entrava in orazione, e molte al folo udire così difavvedutamente parola di Dio , s' elevava fubito lo fririto, e si alienava da da sensi . Quando lo spirito le dava tempo, ed ella presentiva quasta inondazione, fi ritirava in cella, e fi ferrava dentro, per non essere sentita . Ma molte volte era prevenuta da questa divina forza, e senza potersi muovere, fe non come fe folse una statua, ed insieme co' sensi, le legava i piedi, e le mani fenza poterla evitare; fi fermava alle volte con la lampedina in mano, altre con la padella, altre con la penna scrivendo . e molte col fuso filando, lasciandola fisa, ed immobile in quella disposizione, ed efercizio, in cui la trova-

va . Sarebbe un contar le stelle , il ; dire i ratti , che questa Santa ebbe , e le volte che nella sua canonizzazione confessano molte persone, che la videro in estasi . Procurava anche di resistere a questa sorte di ratti, quanto poteva, ed alle volte era tanta la forza, che restava tutta trita, e disfatta. Stava per ordinario tanto elevata, ed afforta in Dio, e tanto fuori di sè , che l' era grandissimo tormento l'avere a trattare, o scrivere di negozi ; onde diffe una volta ad una persona molto amata da lei : Se il Signore mi tiene di questa maniera, mal conto darò de' negozi che mi ba raccomandati : perchè è tanto grande la forza, che mi fo a scrivere, e ad avere di ciò penfiero, che pare, che mi fliano tirando con le corde, e congiungen-domi a Dio. In fine d'ordinario, o quafi fempre che entrava in orazione, restava rapita, come scrisse ella in una relazione della fua vita di fua mano, dicendo: Poche volte fono quel le , che flando io in orazione , poffo aver discorso d' intelletto : Poicbe subito comincia a raccogliersi l'anima, ed a slare in quiete , ed in eftafi , in guifa tale , che in veruna cofa posso usare de' Senfi , taxto che fe non è per udire , e questo non per intendere , ad altra cofa non giova. Questo medefimo dà ad intendere nella sua vita. Domando anco a Nostro Signore

che le togliesse questi ratti , e così quindeci anni prima che morisse, fecele Sua Divina Maestà grazia di toglierli, per quanto toccava a quella deholezza esterna di perdere i sensi , ( che veramente è tale ) nata dalla nostra poca capacità. E così per questa parte ha questa sospensione parte di debolezza, e necessità, benche per un' altra fia gran benefizio : perchè quivi l' anima riceve gran caparra dal Signore per servirlo, per questi accidenti dissemi la Santa Madre, che le si erano tolti; se bene gli erano rimafti i medefimi effetti che fagevano i ratti, fenza patire quest'eccesso, ed alienazione da sè medesima. Ed io trovo, per conto mio che come la pignatta avanti che sia stagionata, posta al fuoco, bolle con gran furia, e non potendo contenersi dentro di sè, roverscia, ed esce suori il liquore: ma quando è interamente cotta, benchè abbia maggior calore, sta più pacifica, e quieta: così . avviene nell' anime, che ne' principi ( o per non effere perfettamente purgate , o per la novità delle cofe , o per la nostra poca capacità ) escono di se con le grazie, e favori di Dio: ma quando fono già purificate, e pure con la continuazione delle grazie perdono l'amirazione, e s'abilitano, e slargano la loro capacità, e così vengono a ricevere i medefimi doni di prima, e molto maggiori, senza mutazione, e contrasto alcuno.

Avendo adunque questo Serafino nella fua vecchiezza, col continuo fuoco dell' amor di Dio sì penetrata l'anima, e con le ordinarie, e continue visioni tanto abilitata alle cose soprannaturali , e divine , che se bene riceveva grazie maggiori, per questo non perdeva i sensi, benchè alle volte il Signore voleva che li perdeffe , perche in queste cose soprannaturali non fono regole così generali, che leghino le mani a Dio, e l' obblighino ad offervare fempre un medefimo modo d'operare; alla Santa Madre furono tolti ordinariamente questi ratti, e (come dicemmo avanti ) la pose il Signore in un' altissima, ed eminentissima Orazione, come si vedrà da quello che ella scrive nelle settime Mansioni, che era lo stato, nel quale l' aveva posta il Signore, quando la levò di questa vita: Oltre al quale non pare che vi resti altra cofa, falvo che il vedere Iddio a faccia a faccia, come San Paolo lo vide anche in questa vita.

# CAPOXVI.

De i grandi effetti, che cagionavano nell' Anima della Santa Vergino questi ratti, e particolarmente la gran libertà, ed animo per combattere contro li Demoni.

A gloria che l'anima godeva in questi ratti, era alle volte sì grande, che ridondava anche nel corpo. Perché quando stava rapita, aveva il volto risplendente, ed infiammato, e come un' altro Mosè, dalla comunicazione con Dio, era con gran chiarezza, e splendore nel volto : e con effere donna di più di fessanta anni, non appariva allora di trenta, come vidi io alle volte per esperienza. Avveniva anche, che il corpo, il quale ordinariamente era tormentato da molti dolori , restava sano , e libero da loro per qualche tempo, come se non gli avesse avuti . E pare che volesse il Signore, che poiche già il corpo obbediva all'anima, ottennesse anche parte di quello che ella godeva, fecondo la fua baffa, e poca capacità. Restava la Santa Vergine tanto piena di defideri, quanto scarsa, e debole nelle forze, benche avesse avuto insieme quelle degli uomini, e quelle degli Angeli, per foddisfarli . Non avrebbe voluto altro fe non che il Cielo, e la terra fi foffero fatti lingue in lode di si gran Signore, e dar la vita per lui: e per pattie per Dio, non fe le poneva dinanzi cofa, alla quale non fi avventaffe : folo il mancarle occasione le dava pena. Restava nell'anima di lei un si vivo conoscimento della grandezza di Dio, che tutte le cose della terra le parevano baffezza, e di lì avanti le davano pena: e quanto prima le pareva bene di se", già lo stimava nulla.

Di qui le nasceva un proprio conoscimento, ed una si prosonda umiltà di vedere, come cosa si bassa a

comparazione del Creatore di tante grandezze, aveva ardito d' offenderlo . E con questo riconoscimento non ardiva alle volte alzare gli occhi a Dio: alle volte sarebbe voluta andare a' deserti, per non avere occasione di scontentare il Signore in cosa alcuna, facendo una imperfezione, per piccola che fosse : Altre le pareva, che avrebbe voluto mettersi nel mezzo del Mondo, e gridare, come quella donna del Vangelo, in San Mattee al cap. 13. la quale aveva trovato la pietra preziofa che defiderava, per vedere, se per quella strada avesse potuto difingannare alcuno, e guadagnare qualche anima a Dio . E non è meraviglia che rimanesse con sì contrari affetti, perche vedeva dentro di se due copiosissime fontane, una della grandezza, e bontà di Dio, e l' altra delle sue miserie : e d'ambedue nascono questi due torrenti . ciascuno dal suo principio. La grandezza di Dio, e la gloria dell'ifteffo la spronava ad esser trombetta delle grandezze di lui ; ed i mancamenti , e le miserie che vedeva in se , la fommergevano nell' abiffo del suo niente. Ma essendo maggiore la bontà di Dio che la miseria sua, questa rimaneva vinta, e traeva da quella un sì gran defiderio di vedere Iddio, che viveva con un grande . fe bene dolce, tormento. Aveva grand'ansietà di morirfi, per ottenere quello che tanto desiderava : e così con lagrime affai ordinariamente domandava a Dio. che la cavasse di questo esilio . Ogni cofa che vedeva, le dava noja, e prendeva tanto vigore in questa pena, che non si trovava senza di lei. ed alle volte per non effere micidiale di se stessa, divertiva questi sì grandi desideri che aveva di Dio, come faceva San Martino conformandofi con la volontà di lui .

Affannava molto la Santa Vergine l' aver a tenere conto del corpo, ed il vivere in questo Mondo: sicchè ella scrive nel cap.21. della sua vita:

o come fi trova un' anima, che è in queflo termine obbligata a tornare a trattar con tutti , e vedere questa tragedia di questa vita coil mal composta , a consumare il tempo in governo del corpo , cel dormire, e mangiare. Ogni cosa la stanca , non sa come fuggire , vedefi incatenata , e presa , allora sente più veramente la prigionia, che abbiamo nel corpo, e la miferia della visa. Conosce la ragione, che aveva San Paolo di supplicare Dio , che lo liberaffe : grida con lui , chiede a Dio liberta , come altre volte ho detto, ma qui è con tanto grand' impeto bene spesso, che pare che l' anima fe ne voglia ufcir dal corpo a cercare questa liberta , non n' effendo cavata , va come una venduta in terra altrui ; e quello che più l' affligge , è il non trovar molti , che feco fi lamentino , e domandino l' istesso; anzi di più ordinario è domandar di vivere . O se non flessimo attaccati a nulla, e non avessimo posto il nostro contento nelle cose della terra , come la pena , che ei darebbe il vivere sempre senza lui , temperarebbe il timore della morte, col desiderio di godere della vera vita . Considero alcune volte fe una mia pari ( per avermi dato il Signore questa luce con sì tepida carità , e tanta incertezza del vero ripofo, per non averlo merstato le mie opere ) fento cotanto il vedermi in questo esilio; qual doveva esfere il sentimento de' Santi? Che dovevano provare San Paolo, e la Maddalena, ed altri fimili, ne' quali era così ardense questo fuoco dell' amor di Dio ? Doveva effere un continuo martirio .

E non è gran fatto, che gullafie si poco delle cofé della terra, chi vi flava come peregrina : e veramente come tale vi flava già la notira Santa, perché la fua abitazione era in Cielo, e la fiua pratica, e converfazione con quelli che quivi vivevano, com' ella pur racconta nel cap. 38. della fua vita: M'asviene deune volde la cuita vita: M'asviene deune volte (diec) che quelli li quali mi accompagnasa, e mi confetano, fiuno quelli vito si ¿ che vivoso di fie; e pumis chi vito si ¿ che vivoso di fie; pamis chi

quelli siano veramente i vivi, che di qua vivono così morti , che tutto il Mondo non mi pare, che mi faccia compagnia, in particolare quando bo quegl' impeti . Tutto mi par sogno, e burla, quello che veggo con gli occhi del corpo. Quello che gia bo veduto con gli occhi dell' anima. è quanto ella defidera , e veggendolo lontano., le è una morte. Alcune volte ritornava da ratti con molte lagrime e dolci fospiri, testimoni sedeli del fuoco, che nell'anima sua ardeva, e diceva parole di gran sentimento, e vezzofe. Altre fi confolava con far qualche esclamazione, con che sfogava per gliocchi, e per la bocca parte del fuoco, che abbrucciava il fuo spirito: Di queste esclamazioni ne sono registrate alcune nel fine della sua vita, le quali pare a punto, che stiano scintillando suoco d'amore, e gloria di Dio .

Così da questi ratti, come da altre grazie, che il Signore lefaceva, trovossi nell'anima sua una gran fortezza contra li Demonj, ed un notabile disprezzo di quelli , com' ella scrive nel cap. 25. della fua vita, che per esfer dottrina così ammirabile, ed utile, m' è parso di porla qui : Dunque se questo Signore (dicc) è potente , come veggo che è , e sò che è , e che fono suoi schiavi li Demonj , ne di ciò vi è che dubitare, effendo di fede; che male possono farmi, essendo io serva di queflo Signore, e Re ? Perche non avro io fortezza, per combattere con tutto l' Inferno? Pigliavo una Croce in mano, e pareva veramente che Iddio mi desse animo, di maniera che mi ritrovai in breve tempo effere un' altra , ficcbe non avrei temuto di fare alle braccia con loro, che mi pareva di poterli agevolmente vincer tutti con quella Croce , e così dissi : Or venite tutti , che essendo io ferva del Signore , vò vedere che potete farmi? Non ba dubbio, che pareva che mi temessero , perche io rimasi quieta , e tanto fenza terrore di tutti lero , che perfi tutte le paure che infin' ad oggi folevo avere: perche fe bene alle vol-

te li vedevo, come dirò poi, non bo avuto più paura , anzi mi pareva che effi l' avellera di me . Restommi un dominio contro di loro , bin dato dal Signore di tutti , di maniera , che io non li fiimo più che se fossero mosche: mi pajono tanto poltroni , che in veggendo d'effere poco flimate, con li rimangono forze . Non Sanno quiffi nemici in effetto affaltare le non che reggono che fi li arrende, e quando il permette Iddio , per maggior bene de' suoi servi, che li tentino, e tormentino. Piaceffe a Sua Divina Maefia, che temessimo chi dobbiamo servire, ed intendessino che maggior danno può venirci da un peccato veniele, che da tutto l' Inferno insieme : che così è ; O come ci spaventano questi Demoni : perchè rogliamo spaventarci noi con gl' intrigbi d'onore, roba, e piaceri, perchè allora congiunti effi con noi medefini , che fiamo contrarj a noi fless, amando, e defiderando quello che doveremo abborrire; ci nuoceranno affai : perchè li diamo la noffra ificfa arma da combettere contro di noi , dando loro in mano quelle , con le quali ci dobbiamo difendere . Quefta è una gran compassione : ma se disprezzaremo ogni cosa per Dio , e ci abbraccieremo con la Croce , e ci risolveremo di servire a Dio da devero , fugge egli vinto da queste verità, come dalla pe-ste: E amico di bugie, ed è la stessa bugia . Non fara egli accordo con chi cammina con verita, quando vede intenebrato l' intelletto : ajuta destramente a fare che fi ferrino gli occhi , perchè fe vede gia un cieco in porre il ripolo in cose vane , è così vane , che quelle di quefto Mondo pajono cofe di burla, e da fanciulli, già vede egli che costui è fanciullo , e però il tratta come tale , e fi mette a lottare con lui una , e più volte . Piaccia al Signore che non fia io di quelli, ma favoriscami Sua Divina Maefla , perchè intenda per riposo , quel che è riposo : per onore , quel che e onore : e per diletto , quel che è diletto , e nen tutto al contrario : e disprezzaro tutti li Demonj che effi temeranno me . Non intendo queste paure Demonio Demonio ; deve possamo dire Idilo, Idilo, e farfare possamo dire Idilo, Idilo, e farpio movore un tantono fe il Sivere non la pernasti, e be volte a dir di quiso. I l'a dire che i bo posì pauna di quelli che cano tennono del Demonto, che del metssimo Domonio, perche eggi non può farmi multa, e quisti particolarmente fe pono Corfissi, suquietano multo, ed bo possito aliami anni di si gian travaglio, che arta mi luglica d'attrio piuto siffrire: benedatto sia il syrore, che cui da dovore mi ba ajutate. Amb a discure

# CAPO XVII.

Di certe pene interne . cb' ebbe la Santa Vergine dopo questi ratti .

Rescendo queste grazie, e rice--vendole così ordinariamente dal و la misericordiosa mano di Dio, crebbero parimente i fuoi travagli, non dico del corpo, ne altri efterni, perche già questi erano quei, che meno fentiva, ma certe pene tanto fottili, ed acute, che con un modo straordinario, le penetravano, ed avvampavano tutta l' anima : che quatunque fiano grandi quelle, le quali nel paffato capitolo diffimo, effer nate da quei gagliardi impeti, che aveva di vedere Iddio, ed erano cessate con ratti, ne succedette però loro un' altra maggiore; fiche pareva appunto, che la maggior grazia fosse vigilia della maggior pena, e tormento. E perché è tanto fottile, e foprannaturale questa pena, che difficilmente ne faprà dir parte, chi non l'ha provata; (che non ci è chi meglio ridica. e senta li mali, che chi li soffre, e pate ) m' è parso bene , che la racconti la Santa istessa, come piagata d'essa. Dopoi , (dice nel cap. 20. della fua vita ) da una pena , che ne la possiamo far venire da noi , ne venuta lasciare . lo averei gran voglia di dare ad intendere questa gran pena : e credo di nen potere , ma di ò qualche cofa , se saprò . E deve notarfi , che queste co-F 2 - (c 100

fe fono accadute ora di fresco, dopo tutse le visioni, e revelazioni, che successero, e nel tempo, che io felevo far Orazione, dove il Signore mi dava grandiffimi gufti , e conforti . Ma ora ancorchè non ceffs alcune volte , la più ordinaria eofa però è questa pena, che adesso dirò : Quefta ora è maggiore , ora è minore : voglio dire al presente quando è maggiore : perchè sebbene avanti dirò di questi grand' impeti , che mi venivano , quando il Signore volle darmi i ratti, non fono altro al parer mio, che una cosa molto corporale, a differenza d' una molto spirituale, e non credo d'esaggerarlo gran fatto : perche quella pena , fe bene pare che la fenta l' anima , è però in compagnia del corpo: ed ambedue par che ne partecipino, e non è con l'eccefso d'abbandonamento, come è questo: per ettenere la quale , come bo detto , non concorriamo, ma molte volte all'improvviso viene un desiderio, che non so come fi muova, e da questo desiderio che penetra tutta l'anima, cominciafi in un punto tanto a faticare che s'innalza grandemente sopra ie stessa , e di tutto il creato ; e la fa Iddio tanto lontana da tutte le cofe . che per molto che ella s'affatichi . nelfuna par che fi trovi in terra che l'accompagni, nè ella la vorrebbe, ma solo vorreb. be morire in quella folitudine . Che le fia parlato, ed ella voglia farfi tutta la forza peffibile per parlarli , poco giova che il suo spirito, bench' ella faccia più, non si toglie da quella solitudire, e tutto che mi paja che allora il Signore fia lontanissimo, alcune volte comunica le grandezze sue con un modo il più strano che penfar fi poffa. E di qui è , che non fa sa raccontare , ne credo che lo vedra , o intenderà , se non chi l' avera provato ; perchè la comunicazione non è per confolare, ma folo per mostrare la razione che ha di affaticarft , perche fla lontana dal bene , che in se contsene tutti li beni .

Con questa comunicazione cresce il defiderio, e l'eccesso di solitudine, in cui si vede, con una pena tento sottile, e penetrativa, che giustamente si può allo-

ra dire , .che se ne flia pofta in un deferto ; e per avventura queflo volle dire il Real Profesa nel Salmo 101. ritrovandos nella medesima solitudine, ancorchè, come a Santo credo, che glie la deffe il Signore a semire in più eccessiva maniera . Vigilavi , & factus fum ficut paffer folitarius in tecto . Ed in tal maniera mi fi rappresenta allora questo verso che mi par di vederlo in me : e mi confola il vedere che altre perfone banno sentito così grande eccesso di solitudine, e massime persone tali. Onde parmi che l'anima stia non in sè, ma sopra la superficie , o tetto di se flesso , e di tutto il creato, parendomi che flia anche sopra la parte più superiore dell' anima.

Altre volte parmi che l' anima vadi come bisognofissima poverella, dicendo, e domandando a se ftessa : Dove è ora il tuo Iddio ? Ed è cofa degna di confiderazione, che io non intendevo bene qual fosse il senso di questo verso, e dopo averlo inteso mi consolavo di vedere . che il Signore me l' aveva rammentato , fenza che io lo procurafi. Altre volte mi raccordavo di quello che dice l' Appoficio Jan Paolo, che è crocififo al Mondo. Non dico to che tale fia io , che gia lo veggo; ma pare che così flia l'anima, che ne dal Cielo le viene consolazione, ne fla in Ciclo ; ne dalla terra la vuole , ne sta in essa, ma come crecifisa fra il Cielo , e la terra , patendo senza che le venga foccorfo da veruna banda : perchà quello che le viene dal Cielo, (che è come bo detto , un' ammirabile notizia di Dio , sopra quanto desiderare possiamo ) arreca maggior tormento : imperocebe aumenta il defiderio in guifa tale che al parer mio, la gran pena alle volte toglie il fentimento , fe non foffe che dura poco fenza di lui : Pare il tranfito della morte , falvo che queflo patire reva feco una contentezza così grande che non sò a che affomigliarmela . B' un gagliardo , ma dolce martirio , poiche quanto della terra può rappresentarfi all'anima , benche sta quello che le suol' effere più guflojo, niente ammette, anzi subito pare

che lo ributti da sè : bene conosce che non vuole, se non il suo Iddio, ma non ama di lui cosa particolare, vuol lui tutto infieme , e non sa quel che egli fi vogli . Dico non sa , perche all' immaginazione non rappresenta nulla , ne , al parer mio , nel molto tempo che fla cosi , operano le potenze , come fogliono operare nell' unione , e ratto , perche come ivi il gufto , così qui la pena le fofpende . O Geru, chi poteffe dar bene ad intendere ciò: poiche questo è l'efercizio, nel quale di presente si ferma sempre ordinariamente l' anima mia , ed in veggendofi disoccupata, è posta in queste anguftie di morte , e teme quando vede , che cominciano: Perche non s' ha da morire: ma quando poi è giunta a ritrevarfi in quello, vorrebbe tutto lo spazio che avesse a vivere, consumarlo in questo patire : benche sia tanto eccessivo, che il foggetto malamente il possa sopportare. E così alle volte perdo quasi tutti i polfi , secondo mi dicono alcune delle sorelle che tal volta mi fi appressano , che non lo sentono punto . Ho le offa tanto aporte , e le mani tanto attratte , che non le posso alcuna volta congiungere: E così mi rimane il dolore infin' all' altro giorno ne i polfi, e nel corpo, che pare che fia flata disluogata. Penfo ben io che se il negozio seguita, come ora, fia una volta per reftar fervito il Signore; che terminino questi dolori con la vita , perchè al parer mio , è baftante a ciò così gran pena , se non che non lo merito . Tutta l'angoscia è di morire allora, ne mi ricordo del Purgatorio , nè de gran peccati-che ho fatto, per li quali meritavo l' Inferno : tutto m' esce di mente per il defiderio di vedere Iddio , e quel deserto, e solitudine pare all' anima meglio di tutta la compagnia del Mondo.

La tormenta anche, che questa praa è tanto crefciuta, che non voretobe folitudine, come altre la richiedono, nè compagnia, se non con chi potisse lamentars. E come chi ba il capelire alla golla, e sta per istrezzarsi, e vuol rippisare il siato, così ni par che questo desiro di compagnia nasca dalla nostra derio di compagnia nasca dall

bolezza: conciosiacosa che ponendoci la pena a pericolo di morte, ( che certo lo fa , siccome bo sperimentato, molte volte si prova non effere minor questo di qualfivoglia grande infermità , ) così il defiderso che il corpo , e l' anima banno di non fi separare, è quello che chiede soccorso per ripigliar fiato : e con dirlo , e dolerfi , e divertirfi , cerca rimedio per vivere , affai contra la volontà dello fpirito , o della parte superiore dell' anima che non verria uscire di questa pena . Non so come ciò possa flare , ma così paffa che al parer mis , (non cambiarei quella grazia che il Signor mi fa ) viene dalla sua mano, non acquistata niente da me , perchè è molto soprannatura le , con tutte quelle che dirò poi , non dico tutte irfieme, ma ad una ad una . E non ci scordiamo che dico, che questi impeti son dopo le grazie che qui si narrano , effermi ftate fatte dal Signore dopo tutto quello che bo scritto in quefto libro , ed in quello flato , in che ora mi trattiene il Signore.

Ora flando io da principio con timore ( come avviene quafi in ogni grazia che mi fa il Signore, insin' a che con l'andare avinti m' afficura ) mi dife che io non temeffi più , e che teneffi più conto di questa grazia che di quante me ne aveva fatte : perche in quefta pena fi purifica l'anima , e fi lavora , e fi raffina come l'oro nella fornace, per poterla meglio smaltare con suoi doni, e che quivi si purgava parte di quello che doveva purgarst nel purgatorio . Ben conoscevo io che era gran grazia, ma rimasi con molta più sicurezza, ed il mio Confeffore mi diffe che quefto era buono . B fe io temeffi, per effere così cattiva, non potrei però mai credere che fosse cosa mala; anzi il troppo bene mi faceva temere, ricordandemi d'averlo così mal meritato. E nelle Mansioni 6. al cap. 11. serivendo di questa pena che l' anima pate , dice : Talora accade , che standost l'anima così abbrucciando in sè medefima per un penfiero molto leggiero , e per una parela che ode , come farebbe , che tarda troppo il mortre ;

viene da un' altra parte non fi sa donde, o come un colpo , o come se venisse una faetta di fuoco: non dice che fia faetta. ma qualunque cosa ella fi fia, vede chiaro che non poteva procedere dalla nostra condizione: ne anco è colpo , se ben dico colpo, ma acutamente ferifce, e non in parte, dove qua fi sentono le pene, ma nella più profonda , ed intima parte dell' anima , dove questo folgore che tosto paffa, ciò che trovadi questa terra della natura nostra , lo manda in polvere che per il tempo che dura è impossibile ricordarfi di cosa pertinente all' esser nostro : perchè in un punto lega le potenze di modo che rimangono senza alcuna libertà per ogni cofa, se non per quelle che banno da accrescere questo dolore . Egli è un ratto di fentimenti , e di potenze per tutto quello che non ajuta a fentire quefla afflizione: perchè l'intelletto fia molto desto, per conoscere la ragione che vi è di sentire dolore in vederfi l'anima afsente da Dio : e nell' istesso tempo ajuta Sua Divina Maesta con una si viva notizia di se , di maniera che se accresce la pena in tanto grado che è sforzato chi la prova a mandar fuori altistime grida con tutto che fia persona sofferente , pure per allora non può far di meno . Vidi io una persona in questo termine che veramente pensai che se le finisse la vita : e non farebbe gran cofa , perche certo fi corre gran rischio di morire. Sicche quantunque duri poco , lascia il corpo molto fracassato, ed in quell' istanse , ba i polfi tanto deboli , come fe già volesse rendere l'anima a Dio. Non stava sempre questa pena nel

rigore, e stato, che ha detto, perchè alle volte la moderava il Signore perchè la potesse soli rora la conclosa S. M. con qualche ratto, o visione, con la quale pare, che si fortischi i' anima, per poter vivere, quanto al Signor piacesse. Altre volte la poneva in tal eccesso di gusto, che era uguale alla pena, e sofre non meno difficile a dichiararsi di quelle; imperocchè da chi la prova in poi, non vi sira chi la concini poi non vi sira chi la concini poi, non vi sira chi la prova ni poi ni poi non vi sira chi la prova ni poi ni

ne sappia dare ad intendere ne pure la minor parte di questa manna ascosta, e la moltitudine di dolcezza, e gusto, che reca seco il diluvio di questo fiume di soavità, che il Signore tiene nascosta, e riferrata per quelli, che lo temono: onde con ragione diffe Isaia al cap. 6. Che ne gli occhi videro , nè le orecchie udirono , ne pote capire in umano cuore quello, che Iddio ha apparecchiato anche di qua in questa vita a quelli , che sperano in lui. Che se la vaga pittura diletta gli occhi, e se il bene, che si trova nel dolce, saporito, e foave, diletta il tatto, e se altre cofe minori fogliono dare supremo gusto al senso; qual sarà il piacere, e diletto che cagioneranno quella infinita bontà, amore, e soavità di Dio ad un' anima , la quale strettamente si congiunge, ed abbraccia con lui? Con ragione nella Scrittura e questo diletto chiamato con nome di diluvio, e fiume ; perchè con la fua dolcezza bagna tutta l'anima, e l'imbriaca, ed annega in guifa tale, che nessuno può ridire, come è, salvo che chi l' ha provato. Laonde farà bene, che poiché questa Santa è stata testimonia della fua pena, fia anche questi diletti, e giubili, che talora fentiva dal Signore Fra queste cose penose, ( dice nel

cap. 6. delle fefte Manfioni ) e faporite insieme, da Nostro Signore alcune volte all' anime certi giubili , ed orazioni firane che non sa conoscere, che sia . E', al parer mio, una grande unione delle potenze, se non che le lascia Nostro Signore con libertà, acciocche fruischino di questo godimento, ed il medesimo avviene a' fentimenti , fenza che intendano quello che godono , nè come lo godono . Par che questo sia un linguaggio Arabico , ma certo fla così , che è un gaudio tanto eccessivo dell' anima che non vorrebbe goderlo sola , ma manifestarlo a tutti , acciocche l'ajutassero a lodare Iddio , e qui batte tutto questo suo movimento . O quante fefte farebbe . e quan-

te dimoftrazioni , se potesse , accioccbè tutti sapessero il suo gaudio . Pare , che abbia ritrovata sè medefima , e che col Padre del figliuol prodigo , vorrebbe invitar tutti a vedere l'anima fua in luoeo . dove non ba dubbio , che per allora fi trova in ficurezza: e tengo per me , che ciò fia con ragione , perchè tanto gaudio interno della più intima parte dell' anima , con tanta pace , che tutto il suo contento provoca alle lodi di Dio , non è possibile che il possa dare il Demonio . E' afrai , trovandosi con grand' impeto d' allegrezza , che taccia, e che la possa dissimulare, il che non è popo penoso. Questo doveva sentire San Francesco quando l' incontrarono quei ladroni, mentre andava per li campi gridando, e difse loro, che era banditore del gran Re , ed altri gran Santi , che andavano ne'deserti , per poter bandire quell' ifteffo, che San Francesco, cioè , queste lodi del suo Dio . Ed aggiunge in un'altro luogo : Due cofe mi pare, che si trovino in questa via spirituale, che sono con pericolo di morte ; l' una è la pena desta di sopra ; l' altra cauefto cotanto eccessivo gaudio , e diletto, il quale è così grand' estremo, che pare . che l'anima fi (venga in guifa tale, che poco vi manca, che non esca dal corpo. Di qui si conoscera, che è neces-(ario animo , come dicevamo nel principio , per ricevere quefte grazie .

# C A P O XVIII.

Delle meravigliose visioni, e ragionamenti particolari : e di altre grazie, che il Signore comunicò a questa Santa Vergine.

Te' ratti è dove ordinariamente l'moltituline d'Angeli cen il livo 5 lipne.

il Signore manifelta, e feuopie all' anima i tefori della fua fapinta, e grandezza: perchè allora
è innalzata alla ragione celette, e di
trà, e dove nifede il Re della Maetra, dove rifiede il Re della Maetra, e dove dimora la pura verità, per lum fuer de avoria più abilità
è luce, e dove il trova l'originale
me, le faprà furfe dure ad intendere,
freffe di tutto quello, che a effele fue me i pare minde difficile. Se nutro

re . Quivi sono gli elementi puri, le vene dell' acque vive : Quivi i monti , e le torri , donde si scuoprono le vie dell' eternità. Con la qual regione se compariamo questo nostro esilio, non farà altro, che comparare le tenebre con la purissima luce , la turbazione, e la fmania con la pace. e col ripolo eterno . In questa nuova regione adunque entra l'anima per mezzo di questi nuovi ratti . dcve . chi potrà dire quello che vede , falvo che chi l' averà veduto ? On- de in questa parte gusterà molto chi si sia údire la Santa Madre, che come testimonio di vista, ci dia nuova di quanto si vede, e gode in questa regione . Il che ella scrive trattando de' ratti nel cap. 6. delle seste Manfioni con queste parole: Pare all' anima d'essere stata in un'altra regione molto differente, dove se le mostrava un' altra luce tanto differente da questa nofira , che se per tutto il tempo di sua vita la stesse fabbricando con altre cose, farebbe impossibile arrivarci ; ed accade , che in uno iffante le sono insegnate tante cose insieme , che in molti anni , che faticasse in ordinarle con la sua immaginazione, e pensiero, non averebbe potuto accoppiarne di mille parti una . Questa non è visione intellettuale , ma immaginaria, la quale si vede con gli occhi dell' anima meglio affai , che di qua non veggiamo con gli occhi del corpo ; e senza parole se le danno ad intendere alcune cose; dico, che se vede alcuni Santi , gli conosce , come se molto tempo avelle trattato con elli loro . Altre volte con le cofe, che vede con gli occhi dell' anima , per visione intellettuale se le rappresentano dell' altre , specialmente moltitudine d' Angeli con il loro Signore, e senza veder nulla con gli occhi corporali, per un conoscimento ammirabile, che io non saprei dire , se le rappresenta quello, che io dico, ed altre molte cole, che non sono da dirfi . Chi passera per simili cose , ed avera più abilità di me , le sapra forse dare ad intendere ,

ciò accade flando nel corpo, o nò, io non saprei dirlo: almeno non giurarei che stelle nel corpo, nè meno che il cor-

po flesse senza l'anima.

E non è gran tatto, che ella non sapesse rivelare si nascosti , e maravigliofi fecreti ; poiche San Paolo , dopo effer stato rapito, non potè dichiarare quelli che aveva vedoto, ma col filenzio diede ad intendere il molto, che aveva da dire, se la lingua fosse sufficiente. Ed e così cer to . che quello che quivi fi vede , nessuno pote già mai ridire come è, nè come passa, e chi più lo prova, più lo tace. E questo è un'argomento della smisurata grandezzza di Dio, che quivi si manifesta . Se bene quando le visioni sono immaginarie, effendo quanto fi vede, cofe con figure, o forme corporali, quelle nè fi dimenticano, anzi rimangono sempre impresse nella memoria, nè fono tanto nascoste, che non si possano dichiarare con la lingua, dopo esfere ritornata l' anima ne i fuoi fenfi come prima. Di queste visioni, così di quelle, che ebbe nei ratti, come fuori d'essi, ne riferirò qui alcune le più principali, toccando brevemente qualcheduna delle dette di fopra , e poi pafferò ad altre altissime comunicatele dal Signore in questo tempo. Primieramente nel principio, che

Iddio cominciò a farle grazia, ebbe una visione di Cristo Nostro Signore legato alla Colonna, il quale aveva fotto il cubito staccato un pezzo della fua fantistima carne . come già abbianto detto. Passarono poscia più di diciotto, o venti anni, che non ebbe visione, ne ragionamento, ne alcuna delle cofe soprannaturali, che andiamo raccontando. Dopo questo tempo, che era quando il Signore aveva già determinato di manifestarsi più alla sua serva ( per quanto si permetteva in questa vita ) ebbe un' altra maravigliofa vifione, e fu, che per lo spazio di più d'un anno si vedeva sempre Cristo nostro Redentore al lato dritto, che le faceva compagnia, e le parlava, infegnava, e confolava ne' fuoi travagli, e la ritirava in altislima orazione. Di questa visione scrive la Santa Madre nel cap. 8. delle feste Mansioni , e nel cap. 27. della fua vita, che è una grazia così grande, che bafta per canhiare un' anima, e che la fa capace di gran beni, e le comunica fecreti, e tratta con lei con tanta amistà, ed amore, che non si può scrivere, perchè fa alcune grazie, che fanno fofpettare, per effer tanto ammirabili . Quali dovevano esfere i favori, e le carezze, che Sua Divina Maestà in questo tempo doveva fare alla sua serva? po chè ella si tenne obbligata a suggellarli col silenzio, per non turbare la nostra incapacità, e rozzezza. E non era gran fatto, che si trovasse un' altra con tal vitta , e compagnia; che se una grazia di quelle che passano in un momento, muta un' anima ; iquali dovevano essere le influenze di grazia, e mifericordia, che fopra di lei piove ano, pet una continua assidenza dell' Umanità fantissima in così pura, e così dispofta anima, a permettere, che Iddio operasse in lei?

Con questa visione passò alcuni giorni , ed il Signore , che la trattava già come spota, non contentandosi di manifestarfi nel modo, che detto abbiamo, fi fcuoprì più chiaramente, e manifestamente : poiché già lo vedeva non folo con gli occhi dello spirito, ma anche con quei dell' immaginazione. Ma pet effere la nostra debolezza così grande, e questa visione tant'alta, (accomodandosi Nostro Signore alla poco capacità del foggetto ) fe le andò manifestando a poco a poco, ed a parte, a parte, come già dissimo di sopra. Conciosiacosache primieramente volle il Signore mostrarle solo le mani : ma di lì a pochi dì vide anco quel divino volto . E dopoi stando il giorno San Paolo alla Messa, se le rap-

presentò tutta la santissima Umaniià. come fi dipinge rifuscitato, con gran bellezza, e maeità. E questa grazia fu per molto tempo, come ella scrive nel cap. 29. della sua vita dicendo: Due anni , e mezzo durò il Sigore quast ordinariamente a farmi quefla grazia . E proseguendo più a basio dice : Quafi sempre mi si rappresentava il Signore così risuscitato, e nell' Oftia, eccetto alcune volte per confortarmi , quando flavo in tribulazione , che allora mi mostrava le piaghe . ch' egli ebbe in Croce , e nell' Orto , ed alcune volte con la corona di spine, e portando la Croce : In fin qui fono parole della Santa.

Vortei bene che l' Istoria mi deffe luogo, e licenza per fermarmi un poco in queste due maniere di visioni, che il Signore comunicava alla fua ferva, non per dichiararle, ma per ponderare così fingolar beneficio , e favore : imperacche febbene è grande il mostrarsi Iddio a' suoi amici, il parlare, e trattare con esfi loro, come ad ogni paffo leggiamo nelle vite de' Santi, tuttavolta apparizioni, e visioni tanto continuate, che duraffe una, che fu l' intellettuale, per molti giorni, e come ella ferive , quasi per un anno ; e l' immaginaria l' avesse per spazio di due anni e mezzo, è cofa per me molto nuova, e che non l'ho udito, nè letto di verun Santo. E questa fu una ragione, e novità fra l'altre, che turbò molto i Confessori di lei ne' principj, e li mosse ad ordinare alla Santa, che confentisse a quanto essi si immaginavano, che non poteva effere cofa di Cristo, vedendo favori così straordinari, de' quali non trovavano esempi in Santi veruni . Avvenga che sebbene si legge di molti, a i quali d' ordinario parlava Iddio, ed avevano forse questi, e molti altri favori , con tutto ciò o eglino per loro umiltà, o per altre ragioni superiori, non lo rivelarono; o i loro litorici lo passarono con si-

lenzio. Ma non era fufficiente ragione quefla, perchè, concorrendo in quetle vifioni l'altre parti, e circonfinanze, che i Santi ferivono, fi dovestie metter taffa alla mifericordia divina, cla "fuoti giudizi, e provvidenza, che non avendo iddio altra regola, che la fua volontà, fa fa favori, e conceder privilegi fuor d'ogniregola a chi egli ama, come fece in quello che andiamo raccontando, a questa Santa Vergine.

Dopo avere avuto la Santa Madre per due anni , e mezzo questa visione immaginaria, che ho detto, nella quale aveva sempre Cristo prefente, glie la tolfe il Signore, quasi nascondendosi , e dandole certi impeti così grandi dell' amor fuo, che la forza dell' amore la poneva a pericolo della vita, come già abbiamo notato di fopra. Fra poco tempo cangiossi la presenza, che aveva di Criito, in una continua, e maravigliofa affiftenza delle tre Divine Perfone. come ella lasciò scritto in un suo soglio , dove dice così : Questa presenza delle tre Persone, che dish al principio. l' bo avuta infin ad oggi , ch' e il giorno della Commemorazione di S. Paolo, nell' anima mia, e come io ero usata ad avervi sempre solo Geiù Cristo, parevami di fare qualche impedimento, il vedere tre Persone instame, se bene intendo esfere un folo Iddio , e penfando a ció diffemi il Signore , che erravo in immaginarmi le cole dell' anuna con la rappresentazione di quelle del corpo , e che sapessi estere molto differenti, e che l'anima era capace di goder molto.

E perché Iddio và fempre perfezionando le fue opere, quando particolarmente trova dispolizione nel foggetto, a cui fa tante grazie, ne fece uma alla Santa molto grande, e maggiore affai di tutte le passate : imperocchè quetla prefenza della Santissima Trinità convertissi in una maniera di divozione altissima, cominciando ella a godere della vista di queste tre Persone con si gran luce; e pene-

trazione della verità di quel misterio, quanta in questa vita se ne possa avere : ed al parer mio , con una luce fuperiore a quella di fede , avvenga che inferiore a quella di gloria, di cui godono i Beati , e con una evidenza (non del misterio, ma di chi lo propone, che chiamano i Teologi evidenza in attestante ) come sarebbe a dire, che Iddio era quegli, che le rivelava quelle verità con una certezza, di cui ella non poteva dubitare, come chiaramente si raccoglie da quello, che ella scrive nelle Mansioni fettime al cap. 1. dove quanto ferifse, era appunto quel che passava in · lei ; e dice cosi : Introdotta in quella mansione per visione intellettuale, per certa maniera di rappresentazione della verità , se la mofira la Santifima Trinità , tutte le tre persone con una infiammazione, che primieramente viene al suo spirito, a guisa d' una nuvola di grandifima chiarezza : e quefte tre persone conosce diffinte, e per una notizia mirabile, che fi da all'anima; con gran verità intende , effer tutte tre una fola foflanza, un potere, un sapere, ed un folo Iddio, di maniera, che quello che abbiamo per fede , quivi l' anima l' intende , possiamo dire , come di veduta : quantunque questa vifta non fia con gli occhi carporali , perchè non è visione immaginaria . Qui se le comunicano tutte tre le Divine Persone, e le parlano, e le fanno capire quelle parole , che dice il Signore nel Vangelo: cioè, che vorrebbe egli , ed il Padre , e lo Spirito Santo a dimorare con l'anima, che l'ama, ed offerva i suoi comandamenti : Deb Iddio mio , quanto differente cofa è udire quefle parole, e vederle, o intendere per questa maniera quanto sono veraci : ed ogni di flupisce più quest anima , parendole, che non fi fiano mai più partite da lei, ma che chiaramente vede nel modo, che detto abbiamo, che sta nel suo interiore, come in una cofa molto profonda, che non sa dir come fia, perche non ba lettere . e fente in se quefta divina compagnia .

Or questa visione, e presenza divina l'ebbe per ispazio di quattordeci anni, e morì ricevendo aumento grande nell' amore , e nell' altre virtù : perché l'anima, la quale comincia a navigare a vele spiegate per questo pelago immenso del Divino amore , vola, e non corre per li gradi delle virtù, infin che arrivi alla maggiore altezza di quelle. Ma prima di giungere a questo stato, e dopo d'estervi entrata, ebbe infinite forti di visioni, delle quali alcune ne lasciò feritte ne' fuoi libri, altre in fogli sciolti, che si trovarono dopo; ed altre l'ebbe tanto secrete, che non le fido a carta. Dironne qui brevemente alcune.

Primieramente vedeva spesso . quasi d' ordinario Cristo nostro Redentore nell'Oftia, e molte volte con tanta gran maestà, com' ella scrive nel cap. 28. della fua vita, che fe le rizzavano i capelli, e pareva, che fi annichilaffe tutta; altre volte ftando in orazione, su talmente rapito il fuo spirito, che quasi pareva, che stesse affatto fuori del corpo, e vide la sacratissima Umanità di Cristo con gloria più eccessiva, che l' avelle già mai veduta . Rappresentossele per una ammirabile, e chiara notizia di effer introdotta nel seno del Padre. Rimase tanto stupita, e soprafatta da questa visione, che per alcuni giorni non potè tornar in sè . Questa visione la vide un' altra volta , e fecondo , che ella confessa; è la più alta ed eccellente, che dal Signore avesse ricevuto, per utilità grandi, che seco apporta , le quali ella riferisce nell' istesso capitolo. Vide molte altre volte Cristo, particolarmente una, in molto eccellente maniera, perchè cominciolle a mostrar la piaga della mano finistra, e con l'altra cavava un chiodo grande, che vi avea fitto, e dietro a quello cavava pafte della fua fantiffima carne, e le diffe . che chi aveva patito ciò per lei,

non dubitaffe, che tanto più non facesse tutto quello, che ella le domandasse : e le promise allora, che non gli averebbe chiesto cosa, che non glie la concedesse. Una delle vifioni più alte, ed eccellenti, che avesse di Cristo, su quella, che ella medefima racconta nelle Manfioni settime al cap. a. A questa persona ( parla di se steffa ) rappresentoffi il Signore subito che fi fu comunicato, con un grande splendore, bellezza, e maefla , come dopo , che resuscitò , e le difse, che ormai era tempo, che ella prendesse per cose proprie le sue , e che egli prenderebbe quelle di lei per proprie, altre parole , che fono più atte a fentirfi , che a ridirfi . Parra che non fosse ciò cofa nuova , effendoft altre volte il Sienore rappresentato a quest' anima in quest'istesso modo: ma fu tanto differente, che la lascio molto fuora di sè, e piena di spavento: sì perchè fu con gran forza questa visione, come anco per le parole, che le diffe, ed anco perche nell'interiore dell' anima sua, dove se le rappresento, non aveva veduto altre visioni, se non la passata. Perchè avete da sapere, che è gran-de differenza da tutte le passate visioni a quella di questa Mansione. Ed è così grande la diversità fra lo sponsalizio spirituale , ed il matrimonio Spirituale , come è quella, che è tra gli (pofi folamente, e quelli, che non possono più separarfi . E più a basso : Apparisce il Signo. re in questo centro dell' anima senza vifione immaginaria, ma intellettuale, ancorche più delicata delle sopraddette, co-me appari agli Apostoli senza entrare per la porta, quando diffe loro : Pax vobis : E' un fecreto così grande , ed un dono si alto quello che comunica Iddio in uno istante all' anima , e sì fatto il diletto che sente, che non sò a che cosa possa compararlo, se non che vuole il Signore manifestarle per quel momento la gloria, che si gode in Cielo, per più sublime maniera, che per niuna visione, o gufto [pirituale: non fi può dir di più, che per quanto fi può intendere, refta lo [pirito di quest' anima una cosa con Dio.

Dallo Spirito Santo ebbe una vifione molto particolare , perchè la vigilia della sua Festa, si vide sopra il capo una Colomba, differentiffima dalle nostre . Aveva nelle ale alcune piccole conchiglie, che gettavano un grande splendore, e rimase subito in una grande estafi, ed affai migliorata nell' amor di Dio, e nelle virtù . Gli apparve altresì questo Divino Spirito in figura d' un giovane molto bello, attorniato tutto di fiamme molto accese, e così lo sece dipingere in una immagine picciola, la quale teneva ella ordinariamente nel suo Breviario, e capitò poi nelle mani di D. Ferrante di Toledo Duca d' Alva, il quale la portava sempre in seno per sua consolazione. Restò tanto impressa alla Santa quefta visione, che da quell'anno in fin' a che morì , l' aveva presente , avvenga che stesse molto occupata: falvo che alle volte era, come se avesse avuto un velo sottile dinanzi, ma con certezza, che vi era dietro : e bene spesso tirava quella cortina, e tornava a vederlo.

A tutte queste visioni ne aggiunge una, che fu come univerfale, e che contiene tutte le suddette, e molt' altre, che si potevano dire : e su, com' ella scrive nel cap. 38- di sua vita, che stando in orazione, le sopravenne un gran ratto, nel quale si trovò rapita, ed intromessa nel Ciele dove vide così gran cose nello spazio di una Ave Maria, che ella non ardiva di comunicarle col fuo Consessore: parendole, che essendo, al creder fuo , cattiva , non avercbbe servito ad altro, che a fare, che egli si burlasse di lei. Le avvenne ciò alcune volte, e tutte le andava mostrando il Signore più gran secreti . E particolarmente una volta flette così rapita più d'un' ora , introdotta nel terzo Cielo, come un altro San Paolo , mostrandole il Signore cofe ammirabili, fenza levarfigli mai da canto in tutto questo tempo, il che scrive la Santa Madre | benedetto il vostro nome, e la vostra micon queste parole :

In processo di tempo m' è accaduto . ed accademi questo spesse volte , e vammi il Signor mio mostrando molti secreti ; imperocchè non può in modo alcuno l'anima vedere più oltre di quello, che le viene rappresentato : anzi è impossibile: Unde io non vedevo (e non quel tanto , che il Signore velta per volta fi deeneva mostrarmi : ma era tanto, che la minima parte bastava per farmi flupire, e molto giovava all' anima mia, facendo, che o poco, o nulla stimasse le cose di questa vita . Vorrei io poter dare ad intendere qualche parte delle minori cose, che io vedevo, e pensando come ciò avessi potuto fare , trovo effere impossibile : perche fra la fola differenza , che è fra questa luce , che veggiamo , e quella , che ivi fi mostra , ejjendo ogni cosa luce, non vi è comparazione; poiche la chiarezza del Sole pare cosa molt'oscura. e tenebrofa . In fomma non arriva l'immaginazione, per molto sottile che ella sia , a dipingere , ne disegnare qual sia quella luce , o alcuna di quelle cofe , che Crifto neftro Signore mi moftrava con un sì alto diletto , che non fi può dire , effendo , che tutti i fentimenti godono in sì alto grado , e con tanta foavità , che non fi può esprimere : onde meglio è non dir altio più oltre . Ero una volta ftata così quafi più d' un' ora , quando il Sienore Iddio mi mostrò cose maravigliofiffime , e mi pare , che non fi discoftaffe punto da me, dicendomi : Considera figliuola mia, quanto perdono quelli, li quali fono contro di me, non lasciare di dirlo a loro . O Signore mio Gesù Cristo, quanto poco giovano le mie parole a coloro , li quali da i fatti propri Sono acciecati , se veftra Macfia misericordiofissima non porge loro luce : ad alcune persone, alle quali voi l'avete data, gran profitto banno cavato dal sapere le vostre grandezze : ma le veggiono . Signor mio , mostrate a persona tanto cattiva , e miserabile , che a me mi pare gran cofa , che vi fia stato qualcheduno che mi creda. Sia adunque

Jericordia .

Gran cofe perdono coloro, che fono contra Dio , poiche perdono l' istesso Iddio , e tutti i diletti , e ricchezze della fua gloria : che tutte queste grandezze, e beni, che perdono, furono dal Signore infegnati alla Santa Madre . Non vò dire che vedesse la divina essenza : poiché con questo fondamento, ed altri, che ve ne fono , poteva dire qualcheduno, che la vedesse, come pure affermano alcuni Dottori moderni, che vide il glorioso San Benedetto, come si scrive del Santo Moise, e del glorioso Appostolo San Paolo; ma è ben certo, che quanto è di ciò minore, doverte tutto vederlo, ed intenderlo, nel modo, che Sua Divina Maestà si compiacque mostrarglielo. Onde era rimasto alla Santa Madre così alto conoscimento de' Santi del Cielo , come se ella vi fosse vissuta tutto il tempo di fua vita. E molte volte, quando vedeva il ritratto di qualche Santo, che fosse al naturale, soleva dire lodandolo ( massimamente se parlava con persone dalle quali non si guardava ) che le pareva quello del Cielo: Non perchè colà sù abbiano per ora corpo, ma perche il Signore Id-dio glie li rappresentava per visione immaginaria, con quel medefimo volto, ch' ebbero quà giù in

Avevo pensato di dare fine a questo Capitolo con le visioni, che di già ho raccontato , parendomi tanto alte, che da esse medesime, ben si potrà cavarne l'altezza, ed eccellenza dell'altre . Ma giunto a questo passo, mi pare molto agevole il pasfare avanti, fenza raccontare altre visioni maravigliose, che per non effere ne' fuoi libri , e parermi di giovamento, non le voglio passare con filenzio. Parte di loro fon cavate da carte ; che di fua mano lasciò scritte la Santa Madre: ed altre

dalle addizioni, che fece al fuo libro il Maestro Fra Luigi di Leone . In un foglio di mano della Santa era scritto quello che segue : Un giorno pallato San Matteo , Stando io come foglio , dopo ch' ebbi la visione della Santissima Trinità, e come fla con l'anima, che è in grazia; mi fi diede chiarifimamente a conoscere, in modo sale che lo vidi per certe maniere, e comparazioni. E quantunque altre volte mi fi fia manifestata per visione intellettuale la Santiffima Trinita , non mi rimaneva paffati alcuni giorni la verssa, come ora, dico per saperlo pensare, e consolarmi in esfo . Ed in un' altro luogo , parlando di questa medesima visione della Santissima Trinità, dice : Parve che mi si rappresentasse, come quando una sponga incorpora in id, e beve l'acqua, così pareva riempirsi l'anima mia di quella divinità, e godeva in un certo modo in ie, e teneva le tre Persone. Intefi parimente dirmi : Non ti affaticare tu di tenermi rinchiuso dentro di te, ma di rinchiudere te dentro di me . Parevami che stessero dentro dell' anima mia, e vedevo suite le tre Persone, che fi comunicavaro a tutte le cofe create, non mancando, ne lasciando di stare con effo meco.

Di queste cose diede conto in Salamanca, quando venne ad abitar quivi , al Padre Martino Guttieres Rettore del Collegio della Compagnia di Gesù , il quale oltre le lettere , ed eccellente giudizio, aveva molta esperienza di cose spirituali, e le disse, che quello nella Santiffima Trinità che abbiamo raccontato, era uno de' più alti in genere di conoscimento, che quà posta aversi. Il che anche scriffe quando era a fondare il Mona stero di Siviglia ; Stando un giorno in orazione , senti , che l' anima mia flava tanto posta dentro di Dio, che non pareva che vi fosse Mondo, ma immersa in lui , inteft quel versetto del Magnificat : Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo . In modo che non me la posso dimenticare . Vi era auche questo: Ef-

Sendomi finita di comunicare il di di Sant' Agostino , ( non Saprei dir come ) mi si diede molto altamente ad intendere ( ma fu cosa insellessuale , e durò poco ) che le tre Persone della Santiffima Trinità . le quali sengo scolpite nell' anima , sono talmente una effenza per una firana congiunzione, e per una luce tanto chiara, che ba fatto affai differente operazione perchè dal solo tenerio per fede , m' è rimafto di non poter penfare a nessuna delle persone divine , senza insendere , che vi sono tutte tre . Di maniera che stavo oggi confiderando, come esfendo tanto una cosa istessa, aveva preso carne umana il Figliuolo di Dio . Mi fe conoscere il Signore, come con effere una cofa medefima , erano persone diffinte ; sono una grandezza che di nuovo da defiderio all' Anima di uscire di questo impaccio, che fa il corpo, per non goderle -Che fe bene par che non convengano alla bossezza nostra : tuttavia dall' intendere qualche parte di loro , refia un guadagno nell' anima (con passare in un punto ) maggiore (enza comparazione , e fenza faperfi come , di quella che fi fa con molsi anni di meditazione .

Nel medefimo luogo scrisse questo: Stando una volta con questa presenza delle tre Divine Persone che porto nell' anima era con tanta luce, che non potevo dubitare, che quivi non fosse il vivo , e vero Iddio . B quivi mi fi manifestavano cose , le quali non saprei dire: Era queste era, come aveva la persona del Figliuolo preso carne umana, e non l' altre . Non faprei , come dico . ridir cofa veruna di quefte , perchè pafsavano alcune tanto nel secreto dell' anima , che pare che l' intelletto intenda . come una persona , alla quale dormendo , o mezz' addormensata , par di fentire quel che fi dice .

Wite oltre a quefto molte volte la Santifima Vergine, il Beato San Giofeffo, e gli Appoftoli San Pietro, e San Paolo per molto tempo che facendole compagnia , le andavano al lato manco, e molti altri Santi, come andatemo ferivendo più a lungo

ne' suoi propri luoghi. Vide un Serafino, e parimente una infinità d'Angeli . Vide San Domenico in compaenia di Cristo nostro Redentore, il quale le promise ajutarla nelle sue fondazioni, e feceli molti altri favori, come scriveremo nella tondazione di Segovia. Un' altra volta il vide in compagnia di Santa Catterina da Siena . Santa Chiara la vide nel fuo stesso giorno, e promise d'ajutarla . Gli apparve anco il gloriofo San Francesco, e veggendone ella poi uno che sta dipinto nell'infermeria d'Avila, disse, che s' assomigliava assai a quello ch' era in Cielo . Vide Sant' Alberto , Santo del suo Ordine , in compagnia di Critto nostro Redentore. Vide i dieci mila Martiri nel loro giorno, li quali le promifero d'accompagnarla nella fua morte . Vide altre volte molto glorioso il Padre F. Pietro d' Alcantara , e la Santa Madre Catterina di Cardona eremita del fuo abito, e donna di ammirabile penitenza, e perfezione. E finalmente ebbe molte visioni d'anime che vide uscire dal Purgatorio, altre andare all' Inferno, altre che stavano in peccato mortale. Vide in Cielo Je anime di suo padre, e di sua madre: ed ebbe tante, e tanto differenti vifioni, che a raccontarle prima ci mancarebbe il tempo, che l' Iftoria.

abdina modeinuline delle visioni che abdina raccontato, s'intenderà quanto di la comparita della visioni che della visioni che abdina raccontato, s'intenderà quanto communicato di la comparita del communicato del communicato del comparita d

ta în questa vita ; altre însegnandole ció che dovea sare ne negozi che aveva per le mani: altre dandole dottina d'orazione, e mille altri ajuri per suo prostro 1.00 de clla soleva chiamare Cristo suo Mactero, per il molto che in questa guisa le aveva nisepnato. Molte altre parlate trovandos sparte en suo libri, ed in particolare nessi ultimi caproli della sua vita che non mi è parso bene trattenemi qui a raccontarle, balando per l'intento mio quanto ho detto.

### CAPOXIX.

Di uno Sponsalizio spirituale fra Cristo, e l'anima di questa Santa Vergine. E d'altri favori sattigli da Sua Divina Macsa.

PRovata ormai la Santa Madre con tante tribulazioni, e travagli , con sì delicati , e penosi sentimenti, rinovata, come un' altra Fenice, nel fuoco dell'amor divino che in lei ardea , essendo visitata da Dio in mille modi ; fra l'altre grazie , e favori che ricevette, fegnalatiffima fu quella che ora dirò. Pareva al Signore, autore di queste misericordie, che fosse ormai tempo di trattare con l' anima di lei , non già come Re , ne come Padre folamente, ma come dolcissimo, ed amorosissimo Sposo. Che infin a questo è giunta la maravigliofa cortefia, e la grandezza dell' amore, con cui Cristo ha trattato con l'anime de giusti, che con esfere nofiro Padre, e nostro capo, e reggerci come Pastore, ed aver cura della falute nostra, come Medico, ed unirfi con esso noi con mille altri titoli di stretta amicizia, non contento di ciò, aggiunfe anche a questo nodo. ed a questo laccio che volle dirfi, ed essere sposo dell'anime nostre; e non folo di parole, ma di fatti ; è veramente tanto sposo che tutta la strettezza d'amore, e di conversazione,

e di congiunzione di corpì , la quale fi trova in terra fra gli ammogliati, comparata con quella, con cui quefto celeste Sposo s' abbraccia con l' anima nostra, è fredezza, e tiepidezza. Di questa grazia, e maraviglioso sponsalizio volle Iddio che godesse la fua ferva molto alla fcoperta : perchè fra l'altre carezze che con la fua vista, e conversazione il Signore le facea, particolarissima su lo sposarla feco. Onde stando un giorno per comunicarfi, gli apparve Iddio con gran splendore, e bellezza, come solea fare altre volte, e celebrò con la fua sposa questo divino congiungimento, e sponializio, come ella scrive nelle Addizioni alla vita : Rappresentossimi il Signore (dice) per visione immaginaria affai nell' interiore . E porgendomi la sua mano dritta , diffemi : Guarda queilo chiodo che è fegno che da oggi avanti fin ad ora non l' avevi meritato, e sarai mia sposa. Da qui avanti zelarai il mio onore, non folo come di Creatore, come di Re, e tuo Iddio, ma come mia vera sposa: il mio onore, è già tuo, ed il tuo è mio : Operò tanto in me quefta grazia , che non potevo capire in me , e rimafi come for ennata, e difi al Signore che o slargasse la mia bassezza, o non mi sa-cesse tanta grazia, perchè in vero non mi pareva che la condizion mia la potelle foffrire . Stetti corì tutto il di molto abbeverata ; bo fentito pofcia gran giovamento, ma maggior confusione, ed afflizione per vedere che tante grazie non servono a nulla . E da li avanti il linguaggio ordinario che passava fra Cristo, e la Santa, erano queste parole che il Signore le diceva, con le quali Sua Divina Maestà, ed ella s' accarezzavano, e fi innamoravano ogni dì più : Figliuela ermai sei sutta mit, ed io fon tutto tuo. E questo non una, ma molte volte, come la Santa Madre racconta.

Con queste parole di questo divino sponsalizio, dichiarossi maggiormente l'amore eccessivo che il Signore le portava, scuotendosi da principio tutta l'anima fua per sì sovrane grazie. S' infiammava tutta come una fiamma, in amore, ed innalzata intieramente fopra sè stessa, nè capendo in se , spirava amore , e tenerezza da tutte le bande , e dolcemente ripeteva , disfacendofi tutta di sè , e trasformandofi nel fuo Spolo . Non mi curo di me io , Signore , ma di voi . Vedeva in questo tempo l' anima sua come una nuvola che fia percoffa dal Sole con la forza della fua chiarezza , e raggi tutta piena di luce , e penetrata da lei in guifa tale che mirifi per qualfivoglia parte, pare un Sole : così dopo questo congiungimento con Cristo, non solo le pareva d'avere nell' anima la virtù , e luce , ma anche lo stesso spirito di lui , mescolato in un certo modo col fuo , come un' acqua che cade dal Cielo, in un fiume, che subito si mescola con effo, senza poter discernersi, qual sia l'acqua del fiume, e qual quella del Cielo: così dopo effer venuta questa celeste rugiada topra l'anima di lei , ed effersi congionta con essa con sì ftretto nodo, e laccio di amore, non le pareva di trovare in sè lo spirito fuo, ma in Cristo, e quel di Cristo in se. Conciosia cosa che questo sponfalizio ipirituale, altro non è, che uno abbracciarsi amorosamente insieme Iddio, e l'anima, e con questo abbracciamento penetrarla tutta, infin al suo più intimo effere, dove fatto come anima di lei , ed unito , e stretto con lei , l'abbraccia strettiffimamente, e per questo dice in molti luoghi la Scrittura che Iddio abita

in mezzo del cuore. Paffarono tant'oltre quefli favori, che non fi contentó folamente queflo divino Spodo delle già fatte grazie, ma le andava rinnovando di nuovo, ca aumentandole: perché effendo già fua fopola, ed avendola unita a sel, ed effendofele dato per fuo, non aveva cofa, che non foffe della fua fopola, non otra pora fettarta a fuoi fuola, non otra pora fettarta a fuoi fuo con controlle della fua con con controlle della fua con con con controlle della fua con con controlle della fua con con controlle della fua controlle

5 Libro Prim fecreti, nè chiave alle fue ricchezze, nè cosa, che non se le concedesse. Onde ogni ora, ed ogni momento gli mostrava tesori della sua bontà, e grandezza. Narraremo qui alcune grazie, oltre quelle che di sopra ab-

biamo raccontato. Stando una volta la Santa dicendo l'ufficio divino, fu elevata in fpitito l'anima sua, e mostrolle il Signore la bellezza, che questo sponsalizio aveva cagionato nella fua anima. Parevami, dice nel cap. 20. della fua vita: che l' anima mia foffe tutta come uno specchio chiaro, senza avere ne spalle , ne fianchi , ne alto , ne baffo che non folle tutto chiaro . E nel centro di effo mi fi rappresentò Crifto Noftro Signore nel modo, che io lo foglio vedere. Parevami di vederlo chiaramente in tutte le parti dell' anima mia, come in uno [pecchio ; ne sò dire , come quefto [pecchio fi scoloiffe tutto nell' ift: fo Signore , con una comunicazione molto amorofa, che io non lo saprei dire . Diedemi ad intendere , che lo stare un' anima in peccato mortale, altro non è, che coprire questo Specchio con una grannuvola, e rimanere molto nero, e così non può rappresentarfi . ne vederft quefto Signore , ancorche flia sempre prefente , dandoci l' effere . E come lo sposo suole condurre la fua fposa a rivedere il padre, e la madre, ed a riconoscere i parenti, ed essi sacendole savori, e dandole alcuni prefenti, e doni, danno fegno dell'amore, che le portano, ed infieme del aufto dello fponfalizio; così Criflo , che tanto amava la sua sposa , volle anche farle questa grazia di mostrarle suo Padre-, e la Santissima Trinità in molte visioni, come abbiamo feritto nel capitolo paffato, ed

ora parimente diremo.

Una volta ( disse ella nelle addizioni
alla vita) siando in orazione ebbi un gran
vatto: parvensi, che nostro signare mi
vatto: parvensi, che nostro signare mi
vatto: parvensi parvensi parvello a fue
Padre, e dettegli: Questa, che mi decefite, vi dò, e parvensi, che mi accofigis at è. Questa non è cogi immagisassi e a del Questa non è cogi immagi-

naria, ma è con una certezza coil grande, ed una delicatezza tante spirituele, che una fi si adire. Diffemi alcune parole, che non mi si ricordavo: di farmi grazie erano alcune: Durò qualche poco a tenermi appesso a tè.

mi apprejo a re.
Un' altra volta vide la Santissima
Trinità, e ciascuna persona le diede
il suo dono, come ella stessa racconta nell' addizioni della sua vita, con

queste parole.

Il Martedi dopo l' Ascenfione , effendo io fata un pezzo in orazione , dopo effermi comunicata stavo con qualche pena , perchè la mente fi divertiva , di maniera che non poteva fermarfi in una cosa; lamentandomi al Signore di quefla mia mistrabile 'natura , comincio l' anima ad infiammarfi , parendomi intendere d' aver presente tutta la Santifima Trinità , in visione intelletuale , dove intese l'anima mia per certo modo di rappresentazione , come figura della verità . acciocche la poteffe intendere la rozzezza mia , come egli è Iddio Trino , ed Uno 1 E così mi pareva, che mi ragionaffero tutte le trè persone, e che fi rappresentallero diffintamente dentro l' anima mia , dicendomi , che da indi in poi averei veduto miglioramento in me , in trè cofe , delle quali ciascuna di queste Divine persone mi faceva grazia : cicè nella carita , in patire con continto , ed in fentire quefta carità con accendimento nell' anima . Intefi quelle paroit, che dice il Signore in San Giovanni al 14. che dimorarebbono con l' anima, quale flà in grazia , le trè Divine Per-

Stando is dopo ringraziondo il Signore di tanta genzia, riconificentionno indegna, dicevo a fue Divina Macfila, con
fenimento grante, che posibò m' arceva da fuer finili favori, mi diceffe, per qual capion m' aroffe abbandonta,
onde poi is fui cui cattiva. Perciocciò
il giorno avuni avevo fenitis geno pena, e delare de' misi peccati, avundofis prefensi avanti aglio eccii. Vidi qui
chiaramente quanto il Signore aveva fatto dal canto lou, da fin che io ero molto dal canto lou, da fin che io ero

to fan-

no fancielle, per tirarmi a iè con metazi molo officaci, de quali non tutti mi giovarano per mia malettia. Di dene chiavamente mi l'apappe[eniè l'ecceffor amare, che il signare ci porta in perdonanci tanta ingrattudine, quando sogliamo tonare a lui; a quella misfriteratia ba più ulsta meco, che can sun permolte cagioni: Pare, che rimanassen null'anime mia tanto impressi quelle tre Persone, le quali conobbi ristre un solo Latine, che a dara con ; unpossibile sarebbe lassicia di sian raccolta, e di unita-

con sì Divina compagnia, Grandi sono queste grazie, ma altre glie ne sece il Signore, e forse maggiori, le quali dice la Santa Madre nella sua vita, che non le scrive , per non dar da sospettare a chi le leggesse : non fidandole alla sua poca fede, ed angusti cuori, dove non capono cose così grandi. Ne racconterò folo alcune di quelle, che non fono feritte nel fuo libro. Una fu, che stando ella il giorno della Maddalena con una fanta invidia dell' amor grande, che il Signore Iddio le aveva portato , le diffe : Coffei tenni per amica mentre viff in terra , e te ti tengo ora , che fto in Cielo . É questa grazia glie la confermò poi Iddio per qualche anno il medefimo di della Maddalena. E di questo favore fattole da Sua Divina Maestà sa memoria ancora il Padre Maestro Fra Diego de Yvaguez Confessor di lei nella sua deposizione , nell' informazione della canonizzazione della Santa. Ma per avventura fu maggiore quell' altro, che le fece Iddio, dicendole una volta così: Se io non avessi creato il Cielo, per te fola il crearei. Ed un'altra volta com'ella lasciò scritto in un foglio, le sece un' altro segnalato savore : Stando una volta , dice , con la pena , che fento di flare affente da Dio; che in quefti giorni era ftata così grande , che non potevo foffrirla , ed effendo ftata così molto affannasa, m' accorfi, che era tardi , per far colazione , e non potevo ; e per conto de' vomiti , mi cagiona molta

debolezza il non farla un poce avanti, onde con gran forza mi poli june dinanzi per forzarmi e trangujando: e fubito mi fi rapprefentò quivi Criflo, e pareva, che mi tagiaffe il pune, e me lo
volesse metter in bocca, e dissemi. Mangia figliuola, e fa corre tu puoi, ben
veggo quello, che tu pati, ma così
ti conviene adesso.

Questi , ed altri favori , e carezze senza numero, faceva il Signore alla sua sposa : la notizia de' quali serve più per quell' anime felici, le quali godono della foavissima esperienza di queste carezze, che sa Iddio all'anime pure, e serventi, che per quelli , che non ne hanno esperienza : imperocché effendo questo divino amore d' infinita soavità, e dolcezza, eccede fenza comparazione il maggiore, che nelle creature immaginar si possa, e quanto cresce queito eccesso di soavità, e grandezza d' amore in Dio, altrettanto scema la sede in chi non l' ha provato : persuadendosi difficilmente, che Iddio si domestichi, ed abbassi tanto, che non solamente parli, e conversi, ma che si sposi, e congiunga con vincolo spirituale di matrimonio con un' anima, come se questo modo di parlare fosse nuovo o nella Scrittura facra , o ne' Santi , cola non vista , nè udita, o non fosse mai occorso quest'istesso ad altre anime, e spose di Dio . Rammentinfi di quello che la Chiefa recita dello sponsalizio di Sant' Agnesa, e di Santa Cecilia con Cristo, e di quel che raccontano l'Istorie di S. Catterina da Siena, e d'altre Sante. Ma quando ciò non vi fosse, sarebbe prudenza il dar credito a quel che i più gravi di tutta Spagna, sì in let tere, come in ispirito, credettero,

ed approvarono.

Il timore di questa poca fede sece andar la nostra Santa tanto avvertita , e scarsa in ricevere le grazie . che Iddio le fece, delle quali le maggiori furon quelle, che tacque . Il the sò io certiffimo, ed ella lo ferive nel cap. 27. di fua vita, dove trattando delle gran grazie, e carezze, che Iddio faceva all'anima fua, dice: Rimane tanto attonita (parla dell' anima fua ) perchè besta una di queste grazie per cangiare tutta un' anima , e fare che non ami cofa , falvo , che chi vede, che senza verun suo travaglio, la fa capace di si gran beni, e le comunica secreti, e tratta con lei con tanta familiarità, ed amore, coe non fi può feriwere : perchè fa alcune grazie , che recano seco il sospetto, per essere elle di si grande meraviglia , e per effere fatte a chi sì poco l' ba meritate, che fe non c'è una molto viva fede, non fi potranno credere: onde io penfo di dirne poche di quelle , che Iddio ba fatto a me , se non mi fara comandato altro : diro folo alcune vifioni, le quali possono giovare a qualche cosa , o affinche a chi il Signo-te le darà , non si maravigli , parendogli imposibili , come facevo io ; o per dichiarare il modo, o cammino, per donde il Signore m' ba guidato, che è quanto mi comandano, che io feriva. Ma tornando alla nostra Santa, la

quale fu tanto favorira, ed accarezata da Dio, chi direbbe, che così gran favori le fosfero stati di maggior pefo, che fe fosfero stati gran travagli? e pure è certo che (come la confesta) a vere necessità di affai più animo per ricevere queste grazie di Dio, che se fosfero stato i ranggi. Non perchè dubitatte in esfe (che molte venivano con tanta luce, e chiarezza da Dio, che non ne lalciavano dubitare) ma perchè questi favori, come che per ordinario renti antina, le facevano confiderare

quanto quella gran Maestà meriti d' esfere obbedita, e servita, e la purità, con cui deve effere amata, e quanto mancava a lei per corrispondere a questo tanto, ed ora riconofcendo i peccati paffati, ora l'ingratitudine prefente, fi disfaceva, ed annichilava, e defiderava, che Iddio la trattaffe, come meritava, dandole travagli, e non carezze. Onde il fuo ordinario detto, come anche il defiderio era: Signore, o morire, o patire, non volendo la vita per delizie, nè confolazioni, ma folo per quello, a che ella era buona, cioè per patire, e soffrir travagli per amor di Dio.

#### CAPOXX.

Gesù Crifto rivela alla sua Sposa il conoscimento di virtù molto alte, di ammirabile, e giovevole dottrina.

On terminava le grazie, che raccontate abbiamo, nel folo vedere, e godere i favori, e le carezze così grandi, e straordinarie: ma il Signore, il quale sì fattamente vifitava la fua sposa, restava anche fervito di darle una molto profonda , e chiara notizia di alcune verità, affai diversamente da quella, che noi n' abbiamo . Conciofiacofa che , come è impossibile, essendo Iddio sommo amore, che l'anima, la quale s' accosta a lui, non si riscaldi, ed abbrucci in questo fuoco; così parimente farebbe impossibile, essendo somma verità, che coloro, li quali più da vicino lo partecipano, non acquistino maggior luce, e conoscimento delle fue verità. Sarebbe cosa degna di meraviglia, se stando Iddio cotanto congionto, ed unito con l' anima di quella Santa, se essendosi sposato con lei, se prendendola ad ogni ora per la mano, e facendola passeggiare per li più alti, e nascosti cantoni del Cielo, non le aprisse gli occhi, e gli cavasse le squame come ad un' altro San Paolo, perchè vedesse

molti misteri, che non potesse ridire, e molte verità, che per nostro profit-

to potesse dichiarare.

Congiungevas ordinariamente con la visione, dottrian, ed intelligenza di verità, e questa congiunzione è quella che chianamo i Datroti rivelazione, che è una luce data da Dio, ed un gran dono dell'intelletto, e della fapienza, mediante li quali fi penetrano, e golfano la mediante li quali fi penetrano, e golfano la modiane, el efercti delle verità, e della consideratione della consideratione della consideratione del prize et di un ocero modo è superiore al conosciento, che certificonde al dono del superiore al conoscientos, che certificonde al dono del l'intelletto.

Con questa divina luce era quell' anima fanta innalzata fopra tutte le cofe, e maravigliofamente illustrata da quella fonte di luce di verità, alle volte con visioni intellettuali, o immaginarie; altre stando suor de'senfi , ed altre stando in essi: ma per lo più era per una rappresentazione intellettuale della verità , nella quale , come chi guarda in uno specchio, o come chi legge in un libro, trova nel più intimo dell' anima sua queste verità tanto vivamente rappresentate all' intelletto, quanto in questa vita si permette . Queste erano conoscendo talora alcune perfezioni divine, come fino la Maestà, Grandezza, e Bontà di quel grande Dio, e Signor nostro: talora intendendo, come stanno, e si rappresentano nella sua divina essenza tutte le cose create : tal volta , come stà Iddio prefenre nell' anima nostra, ed in tutte le cole, non folo per grazia, ma anche per conto della fua immensità, che è quello che i Dottori chiamano, prefenza, effenza, e potenza.

Molte altre notizie, ed intelligenze di fimili verità le dava il Signore, delle quali andrò raccontanto qui quelle che mi parerauno più a propofito per quest' liforia. E comincia rò da una, la quale và ora feritta nel cap. 36. della sua vita, e prima di scriverla, ella la parrò a me . come a figliuolo nel rispetto, e nella venerazione, che le portavo, e come a padre nell' ufficio di Consessore . che quantunque indegnamente, facevo con lei Dissemi adunque, che aveva avuto una rivelazione, nella quale Iddio le aveva dato a conoscere la bellezza d'un'apima posta in grazia, rappresentando diela tutta come un chiaro specchio, senza che avesso spalle , alto , ne basso , che non slesse tutta chiara, e nel centro di quella se le rappresentava Cristo nostro Signore, il quale vide in tutte le parti dell' anima fua . come in uno specchio, con un' ineffabile, ed amorofa comunicazione, e le rivelò, che lo stare un' anima in peccato, è un cuoprirfi questo specchio da una nebbia, e restare molto nero , che quantunque Iddio stia quivi , dandole l' effere , non si può però vedere . Or gli accade , che in questo tempo le comandò il suo Confeffore, che scrivesse un trattato d' orazione per le sue figliuole : e stando ella la fera della Santiffima Trinità, pensando a la materia, che doveva prendere per quelto libro, gliela diede Nostro Signore, mostrandole un bellissimo globo di cristallo fatto a guisa di un castello, nel quale vedeva sette abitazioni, e nella fettima, che era il centro di esso, stava il Re della gloria con grandisfimo splendore , il quale di li abbelliva , ed illustrava tutte quelle abitazioni infin'alla muraglia del Castello: nella quale tanto più luce participavano gli abitatori di effo, quanto più vicini stavano al centro, che era il palazzo Reale, Jove stava il Re; e vide, che quella luce non usciva dal circondato, e che fuori d' effo ogni cofa era renebre, ed abitazione di tospi , vipere , ed altri animali venenosi . E restando ella ammirara di questa gran beliezza, che con la sua grazia comunica all'anime, stando nel G 2

centro di effe, fubitamente (par ve la luce, e fenza allontanarfi il Re della gloria da quel Caffello, fi cuopri di ofcurità, e rimafe tutto tanto bruto, e nero, come fe folse un carbone, e con un fetore inopportabile, e con la porra aperta, acciocche gli animali venenosi, che flavano fuo Caffello. E che in questo (tato rimativa l'anima in percato mottale.

neva l' anima in peccato mortale. Per mezzo di questa visione le rivelò, e diedegli ad intendere il Signore quattro cose : La prima, che stava Iddio in tutte le cose per essenza, presenza, e potenza: il che ella infin' allora non aveva mai intefo E quafi in questo stesso tempo, mi domandò alcuni anni fono stando in Toledo, (che veniva ad essere dopo, ch'ebbe questa visione) se era così, che Iddio stesse in tutte le cose . E se parlava niente di ciò la Scrittura Sacra? Ed io le risposi, che sì; dichiarandole alcuni Juoghi della Scrittura, da' quali si raccoglieva questa verità: ed ella ne ricevette gran contento, perché le aveva detto una perfena ignorante, che non si trovava altra prefenza di Dio nelle anime noftre, suor di quella, che ha per grazia in quella de' giusti . La feconda cofa, che intefe in questa rivelazione, fu una grand' ammirazione, ponderazione della malizia del peccato : poichè non affentandofi Iddio dall' anima, che sta in peccato, ma restandovi così intieramente prefente, per rispetto della fua immensità, può il peccato impedire, che non fi comunichi all' anima quello splendore di gloria, ed i gran beni, e tesori, che tiene dentro di sè . La terza cofa, che ne cavò, fu una così profonda umilià , e conoscimento di sè stessa, che dall'ora in quà, pare, che fe bene voleva, non fi potesse raccordare di sè in nessuna cosa buona, che facesse. Imperocche veggendo con tanto grande chiarezza, che tutta la bellezza dell' anima procede-

va da quella bellezza, e tutta la virtù da quella virtù, e potere, e tutto il sapere da quell' immensa sapienza, dalla quale escono tutti gli originali di qualfivoglia bene, che in noi fi trova, fenza cooperare noi a nulla di buono, se non in quanto siamo ajutati da questo potente Re; difcerneva con gran luce quello, il quale in se conteneva di Dio, e quello, che vi era di suo. La quarta cosa, che ne cavò, su il motivo di scrivere il libro, che gli era stato comandato, che scrivesse, il quale intitolò : Castello interiore , e Mansioni : dandole il Signore Iddio infieme con la materia, il titolo, e nome del libro : scrisse in esso ( come avanti diremo ) sette ammirabili gradi d' orazione, per li quali , come per un'altra scala di Giacob, sale l'anima infin' all' entrare nella fettima Mansione, dove trova Gesù Cristo in cima della scala, e dove è il talamo del Re Salomone, e dove fi celebra il matrimonio spirituale dell' anima con Dio nostro Signore.

Dissemi anco, che gli aveva fatto il Signore Iddio una grandissima, e fegnalata grazia, la quale fu, che in un raggio velocissimo di luce, il quale le passò per l' intelletto , aveva inteso più verità di cose altissime di Dio, che se mille anni le sosse stato insegnato da' Teologi . Doveva questo raggio, al parer mio, effer fimile a quello, che racconta San Gregorio nel fecondo libro de' Dialogi al cap. 35. effere stato comunicato da Dio al glorioso Padre San Benedetto: nel qual vide quel globo grande di fuoco, e molti Angeli, che salivano al Ciclo , ed altre assai grandezze di Dio, donde maggiormente forniva di comprendere la baffezza delle creature.

E se in questo velocissimo raggio conobbe tante verità; che dovette essere quando Cristo nostro Redentore, come già dissimo di sopra, la conduste al Ciclo, e sacendosela sede-



re appresso, cominciò a mostrarle per gran spazio di tempo molti di quelli secreti, ed ineffabili tesori, che tiene rinchiusi, e riposti nel suo petto, per premio di quelli, che l'amaratto di spirito, fu intromessa nella Maestà, e grandezza di Dio, dove gli diede ad intendere quello ch' era verità, com' ella narra nel cap, 36. di fua vita con tali parole : In quefla Maefla mi f diede a conoscere una verità , cb' è il compimento di tutte le verità : non sò dir come , perchè non vidi nulla, diffemi, e non vidi chi, ma ben intefi effere l' ifteffa verità . Non è poco questo, che io faccio per te, è una delle cose , perche tu molto mi devi ; atteforche tutto il danno , il quale viene al Mondo, nasce da non conofcere le verità della Scrittura con la chiara verità , non mancherà un pelo d'effa . A me è parso d'aver fempre ciò creduto , e che tutti i fedeli il credano , Dissemi : Ahi figliuola , che pochi mi amano con verità: che fe mi amaffero, non tenerei loro celati i miei secreti. Sai tu che cosa sia amarmi con verità, è il conoscere esfer bugia tutto quello, che a me non piace. Chiaramente vedrai questo, che ora non intendi , in quello , che giovarà all'anima tua.

E così appunto l' bo veduto, fia lodato il Signore: Perciocche da quell' ora in quà tanta vanità, e bugia mi pare ciò, che non veggo effere indrizzato al fervizio di Dio, che non lo saprei dire, come l' intendo . Diffemi qui il Signore una particolar parela di grandissimo favore : io non to come ciò fi foffe , perchè non vidi nulla: ma rimasi in modo, che ne anco il so dire , con grandissima fortezza per adempire da dovero con tutte le forze mie la più piccola parte della Scrittura . Rimajemi una verità di quefla divina verità, la quale mi si rapprefento, fenza fapere io come, ne che, tanto scolpita, che mi fa portare un nuovo rispetto , e riverenza a Dio , percoè da una notizia di sua Divina Maefia, e

pur d' una forte , che non fi può dire . ma fi conosce effere una gran cosa . Rimasemi grandissimo desiderio di non dir giammai cofa, se non molto vera, e che laprei quello , che qui nel Mondo fi tratta. Intest, che cosa sia andare un' antma in verità innanzi all' ifteffa verità . Quefto, che io intesi, è darmi il Signore ad intendere, che cofa fia la medefima verità . Tutto quello , che bo detto , intest to ragionandomi il Stonore alcune volte , ed altre fenza che egli mi favellaffe, e con maggior chiarezza alcune cofe, che quelle, le quali con parole mi venivano dette . Intest grandifime verità . sopra questa verità , più che se molti letterati me l'avessero insegnate.

Parmi , che in nessuna maniera avrebbono potuto imprimerla così , nè tanto chiaramente mi fi farebbe data a conoscere la vanità di questo Mondo . Questa verità, la quale io dico, che mi fu data ad intendere , è in ie fteffa verità , ed è senza principio , e fine : e tutte l altre verità dipendono da questa verità , come tutti gli altri amori da questo amore , e sutte l' altre grandezze da quefta grandezza : Ancorche quefto fia detio ofcuramente , rispetto alla chiarezza . con la quale il Signore volle , che mi foffe data ad intendere .

Le diede parimente Sua Divina Maestà ad intendere, come tutte le cole stavano in Dio, e questo con una notizia così chiara, che cagionò nell' anima di lei gran giovamento . Stando ( dice nel fuddetto cap. ) una volsa in orazione , mi si rappresentò in brevissimo tempo, fenza veder cofa formata , ( ma fu una rappresentazione con ogni chiarezza ) come fi veggono in Die tutte le cofe, e come tutte le contiene in se; io non sò ciò ben scrivere, ma rimase molto impresso nell'anima mia, ed è una delle grazie grandi, che il Signore mi ab. bia fatto, e di quelle, che più m' banno fatto confondere , ed arroffire , ricordandoni de peccati commessi. Credo . che . fe foffe piacetito al Signore, avefi ciò veduto in altro tempo , e che fe lo vedeffero coloro, che l'effendeno, non eurebbono

bono cuore , ne ardire di peccare : Parvemi , dico , senza potere offermare di aver veduto nulla , pure qualche cofa fi debbe vedere : onde io posso dare questa comparazione , ma è per un modo tanto fottile , e delicato , che l' intelletto non vi può arrivare, o io non mi iè intendere in queste visioni , che non pajono immaginarie, e pure in alcune deve effere qualche immaginazione, se non ch' effendo nel ratto , le potenze non lo sanno dopo formare in quel modo, obe ivi nostro Signere lo rappresenta loro , e vuol , che la godino; Diciamo adunque, che fia la Divinità come un chiarifimo diamante, maggiore affai di tutto il Mondo: Ovoero uno specchio nel modo, che diffi dell' ani. ma nella vifione paffata; falvo che gli è per sì alta maniera, che io non sapro esprimerlo : e tutto quello, che noi facciamo, fi vede in questo diamante, effendo tale, che ogni cofa rinchiude in se, perciocche non vi è cofa, che si trovi fuori di quefla grandezza. Maravigliofa cofa per me fu il vedere in sì breve [pazio tante cose congiunte insieme qui in questo chiariffimo diamante: e compassionevole insteme, ogni volta, che mi fi ricorda di vedere, che cofe cost brutte fi rappresentano in quella purissima chiarezza , come erano i peccati miei , ed in wero è corì , che quando me ne vicordo , non so come lo possa soffrire : Onde rimafi all' ora tanto errossua, e confusa, che mi pareva, che non [apeffe dove nascondermi . O chi poteffe dare ad intendere questo a coloro, che commettono brutti , e disonesti peccati ; acciocche fapeffero , che non fono occulti, e che con ragione dispiacciono a Dio , poiche fono tanto presenti a sua Divina Maesta, e voi con si poca riverenza ci portiamo avanti a quella. Vidi quanso giustamente si meriti l'Inferno per una sola colpa mortale, perchè non fi può comprendere quanto gran cofa fia peccare dinanzi a tanta Maefta , e quanto fiano aliene da chi ella è cofe fimili : e cost fi scorge più la misericordia , poichè sapendo noi tutto questo ci comporta. Hammi fatto confiderare, che fe una cofa come quefta Spaventa tanto, che fa-

rà il giorno del giudizio, quando questa Maesta chiaramente si mostrerà, e vedremo l'ostele, che abbiamo compesse?

mo l'offese, che abbiamo commesse? Gli rivelò Nostro Signore, che gli erano perdonati i fuoi peccati, e che per consequenza, stava in grazia, ed in amicizia feco, com' ella ferive nel cap. 33. della sua vita, dicendo così: Vidi Noftra Signora verso il lato dritto . ed il mio Padre San Giofeffo al finistro, che mi vestivano quella bianchistima vefle , ed in quell' atto mi fu date ad inc tendere , come io ero già netta da' miei peccati. E l' istesso dice nel cap. 34. con queste parole : Ricordomi che in quelle ore d'orazione, ebbi la notte una grand afflizione , in pensare , se io ero in amicizia di Dio: BA allora intefi, che ben mi potevo consolare, e confidare d' effere in grazia : perchè simile amor di Dio, ed il fare sua Divina Maefta quelle mercedi , e li fentimenti , che dava all anima, non era conveniente, che fi facessero ad un' anima, la quale stefse in peccato mortale . Dove e da noce ne fuoi libri : Intest questo, o me lo dice il Signore, è rivelazione, com' ella dichiara nel cap, 35. della fua vita . Ne ebbe folo notizia per particolare rivelazione dello stato dell' anima fua , ma le rivelava anche il Signore quello di molte altre, come fcriveremo, quando trattaremo del dono della profezia, e discrezione di spirito, ch' ebbe.

ipritto, ch' ebbe. In quefa, ed in altre rivelazioni, che la Santa ebbe (come direno apprefio) conofecifi chiramente,
che tutte erano date dalla mano dell'
Altifitimo, poiche di natura loro fono altifitime contemplazioni di Dio,
o di fue verità. Tutte conformi alla Serittura facra, alla dottrina de'
Santi, ed alle regole di chi ciò intende: e tutte erano ordinate a granfrutto, o profitto della Santa iffefa, o d'altre persone, alle quali
frettava i e quello, che più è da
ammirari, è la chiarezza, coca cui ella le ferire, etezza, coa cui ella le ferire, etezza, coa cui ella le ferire, e-

spirito, e verità, con cui le-narra; il fucco d'amore di Dio, che accende in chi legge, che pare appunco che opportunitati apparalo la sun fireccia attofficata, la quale frifica, e ab brucci il cuore di chi l'afcolta. Non fono le cofe, che infegna ragazzarie; n'e s'affambo all'intendimento di donna, il quale ordinariamente fuole occuparfi in cofe bafe, e di poco valore, e fosfanza: sono tutte cofe di molta dottrina, gravi, grandi, ammirabili, occulte, e veramonte divine.

Non si fermavano le grazie, e carezze, che Gesti Cristo faceva alla sua sposa nelle visioni tanto maravigliole, come abbiamo raccontato, e nella tivelazione di misteri cotanto occulti, e di verità tanto giovevoli : ma in mille altre maniere, e modi, che sà cercare, e trovare l'amore, le manifestava l'affezion grande, che le portava : or dandolo a conoscere a lei, or moftrandosi per rispetto , ed a preghiere di lei liberale con altre persone . e talora mostrandogli lo stato di molte anime, e scuoprendole mille secreti di cose suture, le quali Iddio teneva nel suo seno, come più a lungo fi vedrà nel corfo della nostra Istoria . Perchè adesso porremo qui folo le grazie, che il Signore le fece in questi principi, avanti, che cominciasse la nuova Riforma degli Scalzi : e da tali principi si caverà , quali dovevano esse-re i mezzi , e li fini , se è così , come è , che sempre andava la Santa crescendo più nell'amore del suo Spofo , ed alla mifura dell' amore crescevano anche le mercedi.

Fece fra gli altri il Signore un gran favore alla Santa Madre Terefa di Gesù, e fu il dirle, che non le negherebbe nulla di quanto gli domandaffe: E quefto fi per una dimostrazione, e contrassegno grande di amore, come la Santa istesia-ractonta, e noi scriyeremo più a lun-

go al fuo luogo . In fine non pare, che Iddio pensasse in altro, che in manifestare alla sua Serva quanto pasfava in Terra, in Cielo, nel Purgatorio, e nell' Inferno: Che se bene e vero , che per effere un' anima fanta, non è necessario, che il Signore le comunichi questi secreti, e visioni , ne le faccia simili rivelazioni, perche la fantità, e perfezio-ne de Santi non si misura con le rivelazioni, e visioni, ma con la maggiore, o minor carità verso Iddio, e verso il prossimo, con la prosonda umiltà, e prova di pazienza, e sofferenza ne' travagli ; con tutto ciò suole Iddio dare a suoi Santi per giunta alcune mostre, e segni dell' amor fuo : e se bene non son cose, che vadano annesse alla fantità, tutta volta non fi dà ordinariamente questo secondo senza il primo : ma lo dà il Signore Iddio, come, quando , ed a chi a lui piace , senza che veruno glie ne dia legge, ne meno possa altri trovar ragione , perche faccia questa grazia più ad un Santo, che ad un' altro. Con la Santa Madre fu Iddio fegnalatissimo in questo, così in effere le mercedi molto particolari, e grandi, come per farle fede così ordinariamente, che in verità pareva più un'anima beata, la quale spogliata già della carne della nostra mortalità, godesse di così sovrane carezze, che una creatura mortale, vestita di queflo così groffo, e vil facco, come è la nostra carne.

# C A P O XXI.

Comunica la Santa Madre il suo spirito, e le grazie, che il signore le sa, con il Padre Madino Avila, e cola B. Pieto d'Alcantara, e con altri uomini gravi, e tutti l'asseurano, e l' appresuno.

Ra tanti favori , e particolari grazie di Dio non si teneva la Santa Madre per sicura, anzi quando era più favorita, stava più timorosa, e quando più era innalzata da Dio, più umile : E quanto più cresceva la familiarità, tanto più si ricordava dello stato così miserabile, e povero, nel quale in altro tempo, al parer suo, s' era ritrovata: il che gli era di non minor pena, che di giovamento. Ed avvengache fossero così grandi le mercedi che riceveva, con tutto ciò teneva più ordinariamente occupato il penfiero in lamentarfi d'aver lasciato per cofe sì basse così gran Maestà. Parevale, che le grazie fossero censo amovibile, e che le recasse un precipitofo fiume, e che le ritiraffe a fua posta: ma che i suoi peccati stessero come un fango, dandole continuamente cattivo odore, e pena alla memoria. Viveva tutta piena di timore, che Iddio non l'abbandonasse, per offenderlo, e rivedersi un'altra volta nello flato, nel quale (al parer fuo) era stata prima . E se bene alcune volte già gli aveva detto nottro Signore, che i suoi peccati erano stati perdonati, non le dava però questo nessun conforto, anzi gli aggiungeva nuova pena, confiderando tanta bontà in Dio, e così sovrane grazie verfo di chi era stata tanto cattiva, ed ingrata . O virtù ammirabile dell' umiltà, che a maggior salita dà maggior sbassamento, ed a maggior grazia rappresenta maggiore indignità, ed a maggiori favori corrisponde con maggior riverenza, e timore.

Nè folamente l'umiliava in questo, ma anche nel modo, e nella via, che teneva di fare orazione : Perché con effer tanto alte, ed eccellenti le vifioni, e le contemplazioni, e così ordinari ratti , ella dal canto suo , quando cessavano queste influenze, che venivano dal Cielo, poneva tutto il fuo studio in mirare la fantissima umanità di Gesù Cristo Nostro Signore. E teneva per grand' errore, e tentazione del Demonio, per altiffiina , ed eminente , che fosse la contemplazione, allontanarsi dalla considerazione della vita di Cristo . E questa deve esfere la cagione (secondo dice la Santa) che molti contemplativi non profittino, nè arrivino alla vera libertà di spirito, perchè perdono questa guida, dicendo il medesimo Signore, ch'egli è la via, e la luce, e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo suo. Oltre, che è mancamento d' amiltà, benche occulta, se lo miriamo bene-Li Santi gran comtemplativi non tenevano altra strada : San Paolo non aveva mai altro in bocca, che Gesù : San Francesco lo piagò con le fue piaghe, e gl' impresse i suoi dolori infin alla morte : San Bernardo non lasciò mai quel mazzetto di mirra della Croce di Cristo: e l' istesso leggiamo di Santa Catterina da Siena. E per dire quanto ciò importi, porrò qui certe parole, che la Santa Madre dice a questo proposito nel cap. 12.

della fua vita.

Veggio i obiaramente, e l' bo veduto
feopre the per piacere a Dis, e percièci
facti gran grazie, vuol, che la polit per
le moni di quella factatifima umanità.

Mottiffime volte l' bo ville per efeprienza,
me l' ba detto il dignore, ed io bo obiaramente voluto cho per quella porta abbiamo da entrare, fi voglamo che fua
Divina Manfia ci molti gran fecreti. A
talchè neffuno voglia altra via, berchò
filia nella fommità della contemplazione:
di qui fi và ficure: quefo Signor nefto
è quefi, per cui ci turgogno tutti libquefi.

ni: egli l'infegnerà, mirando la sua vita, egli è il siù migliore esemplare.

E come la Santa Madre l'infegnava, e lo configliava, così lo metteva in opera, per afficurar meglio i fuoi passi. È se ben tutre le mercedi . che il Signore le faceva , principalmente queste ultime erano sigillate, e sottoscritte di sua mano, e davano così fermo tellimonio di lui, che non ne poteva più dubitare; tuttavia, perché si fidava tanto poco di se, e confiderava l'affuzie, e gl'inganni del nimico, non si straccava, benche per lei sosse grandissimo travaglio, e mortificazione, di dar conto dell'anima sua a'suoi Consessori, o a chi le pareva, che meglio potesse difingannarla; nel che usò grandiffima vigilanza, in guila tale, che per certificarsi più, non lasciò mai di fare diligenza, che le paresse necessaria: e fra l'altre questa le su di grandistimo giovamento. S'abbatte in quel tempo a venire in Avila il Santo Padre F. Pietro d' Alcantara , che era allora Commissario de' Padri Scalzi di San Francesco, Uomo di grand' orazione, e di vita fantiffima, e conosciuto per tale in tutto il Regno, e che per la sua virrue, e meriti l'aveva eletto nostro Signore per colonna, e fondamento d' una nuova Riforma di Scalzi , la quale a tempo di lui fi fece nel fuo Ordine . Non lo conosceva allora la Santa Madre, ma lo conofceva una Signora di quella Città , molto nobile , e virtuofa , chiamata Guiomar d' Uglioa , la quale aveva allora grande amicizia con la Santa, e con cui ella (per detto del fuo Confesiore ) comunicava il suo timore, e l'aiflizioni, perchè era persona di molta orazione, e virtù, ed in cui fempre trovava riftoro, e conforto, e gli aveva Iddio dato luce per conofcere la verità, ed il gran buono spirito, che regnava, ed operava nella Santa Madre . Ora , perchè la Madre potesse godere di si buon Macfiro, fenza dirle nulla, ottenne licenza dal Provinciale di lei , di poterla tenere otto di in cafa fua; e quivi alcune volte, ed altre in Chiefa, parlò la Madre, e comunico il suo spirito con questo sant' uomo, dandoli intiero conto, al meglio che seppe, della sua vita, e del modo di procedere nell' orazione , con la maggior chiarezza, che porè, fenza ne pur celare i primi movi-menti . E come i buoni spiriti subito fi conoscono, e s'intendono; egli come Maestro, ed esperimentato nell' arte, per quello che sapeva di Dio, per lunghissima esperienza, intese subito, e conobbe chiaramente la luce, e lo spirito che si ritrovava nell' anima di lei. Le dichiarò alcune cofe . nelle quali ella aveya dubbio ; l'afficurò molto de' fuoi timori, e le diffe, the lodaffe Iddio Nostro Signore per le mercedi che le faceva: che stesse così certa, che quello era spirito di Sua Divina Maestà, che dalla Fede in poi, non vi poteva effere cofa nessuna più vera , ne che tanto certamente si potesse credere .

Conofcendo adunque quel fanto vomo li favori , che il Signor Iddio faceva a quell'anima, e la molta disposizione, che ella aveva, perche andaffero ogni giorno crescendo. gli prese molto amore, e da lì avanti conferiva assai con lei , e gli dava conto de' suoi negozi, e la pregava, che la raccomandasse al Signore Iddio. Le disse, che uno de'magziori travagli del Mondo era quello, il quale aveva patito con aver contraddizione d' uomini buoni ; ma che con tutto questo le rimaneva ancora da patire affai ; onde aveva tutta via necessità di qualche guida, e Maestro . E conoscendo , che ella non aveva in quella Città chi la intendesse, parlo al Padre Baldassar Alvarez della Compagnia di Gesù, religiofo di gran spirito, e fantità di vita, ch'era allora quello che la consessava, e gli allegò molte ragioni, approvando il cammino della Santa: e lo ricercò ad afficurarfi da ll avanti, ed a non inquietarla piò. Con quefto lafciò la Santa quafi afficurata de' fuoi timori, foddisfatta della fua firada, ed obbligata, e grata per la luce:, che gli aveva dato in cofa di tanta confolazione, ed importanza.

di tanta consolazione, ed importanza. Oltre le prove., che per spazio di alcuni anni facevano i Confessori dello spirito della Santa Madre, ed oltre quella di questo sant' uomo, per la quale ella era rimafta molto confolata , l' umiltà , ed il riguardo di lei non confentivano, che licenziaffe affatto il timore, o ( per dire il vero ) non voleva il Signore, che ne viveffe fenza, acciò che da questo prendesse occasione di umiliarsi : di maniera , che perche la grandezza delle vifioni , e rivelazioni non la innalzassero, o facessero in parte vanagloriare, le faceva contrappefo col timore, con cui teneva l'ago pari . Di questa zavorra ha bisogno la nave della nostra carne, acciocche non fia agevolmente portata dal vento della vanagloria : ed è cosa ordinaria a Dio il mettere queste paure, e configliarle a quelli, che godono queste rivelazioni. Laonde la prima regola, che diede Santa Catterina da Siena, per non effere ingannata, fu temer sempre il peggio : perche , come dice la divina Scrittura : Beato l' uomo , che sempre è pavido : Ed è certo, che perdendo la paura della nostra sragilità, delle nostre inclinazioni, de' nostri stimoli, della potenza del Demonio, e della nostra miferia, nafce subito in noi uno spirito di proprio contentamento, ed una vana ficurezza, e confidenza, che agevolmente ci invanisce, e ci

Ben si conformò con questa regola la nostra Santa, poiché non afficurandosi mai del unto, per grandi che sostro de miscricordie di Dio, e le mercedi, che riceveva, sempre temeva il peggio, e come perseverava il timore, perseveravano anco le diligenze. E veggendo che non vi era Confestore grave, dotto, e santo, con cui ella potesse conserire, che non l'avesse sittato, le pareva, che non ci restasse altro se non dar conto di se alla Chiesa, e daspettare il giudizio di lei, per gover-

narfi con effo.

Occorfe adunque che venne (come d usanza ordinaria ) alla visita della Città d' Avila il Licenziato Salazar , che allora era Inquisitore, e morì poi Vescovo di Salamanca . Determinossi di comunicare con lui quello che fentiva del fuo fpirito . credendo, che come uomo sperimentato in casi simili , la potesse difingannare . L' ndì con attenzione , e le rispose, che quello non toccava al fuo tribunale, al quale s' aspetta folo caftigare, ed emendare quello che è colpa ; che se il suo spirito era di Dio, era fua gran mercede; se del Demonio, era pena patita da lei contra fua volontà, e che non doveva temere, purchè non fi lasciasse condurre a mal veruno, caso che glie lo persuadesse, o l'ingannasse. Rispose saviamente, ed accortamen-te, e lasciando di fare l' ufficio di giudice, il fece di padre; e configliolla a scrivere in un soglio quanto fentiva, e gli era accaduto, e che inviaffe al P. Maestro Avila, il quale risedeva in Andaluzia, e fioriva allora in grande opinione di santità, e virtà, perché era uomo di molte lettere, e spirito, e l' averebbe intesa meglio. Approvarono ciò i Confessori di lei, e specialmente il Padre Maestro F. Garzia di Toledo, religiofo dell' Ordine del gloriofo San Domenico, e Commissario dell' Indie: e così per ordine fuo mise in iscritto la vita, ed il successo di lei, ed il fuo spirito, con tutto quello, che interiormente fentiva, e ne fece una relazione chiara, ed intera, fe beno alquanto breve , la quale dopo alcuni anni per ordine de' fuoi Confessori, scriffe più distintamente, secondo,

che và stampata nella sun vita, e la mandò a questo Padre, che stava allora assente, acciò che la mandasse al Padre Maestro Avila, e con essa su mandata questa lettera.

Lettera della Santa Madre Terefa di Gesù al Padre Maestro Fra Garzia di Toledo dell' Ordine del Glorioso San Domenico.

Lo Spirito Santo sia sempre con V. R. Amen .

Non credo, che sarà male, racco-mandare questo negozio a V. R. per obbligarla più ad avere a cuore il raccomandar me a Dio; perche fecondo le cole , che bo paffate in ritrovatmi [critte, e ridurmi alla memoria tante miserie mie , ben petrei ( quantunque con verità poffa dire ) aver patito più in [crivere le grazie, che il Signore ba fatto a me, che le offese, le quali io bo fatto a sua Divina Maefia . Io bo fatto quanto V. R. mi comando in dilungarmi, con patto, che ella faccia quello, che ha promeffo a me, cioè di firacciare quello che le parra. Non avevo io ancora finito di ripederlo . dopo che l' bo scritto , quando V. R. mando a torlo ; può effere , che vi siano alcune cose mal dichiarate, ed altre poste due volte : imperocche si poco è flato il tempo, che bo avuto, che nè anco potevo ritornare a vedere quello che Scrivevo . Prego V. R. ad emendarlo , e farlo copiare, fe fi ba da portare el Padre Maestro Avila : perche potrebbe agevolmente qualcuno conoscere la mano. Io desidero grandemente , che si faccia ogni opera, che egli lo vezga, che con quefto intento lo cominciai a [crivere : perche parendo a lui , che io vada per buona firada . rimarrò molto confolata , non mi rimanendo più , che fare dal canto mio . In tutto faccia V. R. come le parra, e vicordifi effere obbligata a chi così le confida l'anima sua : quella di V. R. sutto il tempo di mia vita raccomando io al signore . Per tanto affrettifi di fervire a sua Divina Maefta per far pai gratia a me : stelfacciò vedeù ia qualla, che qui l'econitera quanta bene i' impirga il darf unto, come bene V. R. ba caminciato a, coi con tanta liberalità e i fi dona . Sia fempre beneditto: to fapra nella fun miliciposità, che ci ci vedermo, deve più chiaramente l'uno, v. d'uno di no vedermo il gratie granti, che fun Divina Maglia ne ba fatto, ed in eterno la lodismo. Ampa:

Queflo compeadio della vita di lei, fu mandato dal Padre Fra Garzia di Toledo con fue lettere, e d'altri, che erano fitti Confessori della Santa Madre, al Padre Maderto Avila, ricercatolo a vederlo, ed a dire il suo parere. Vide il fanto uomo la relazione, ed i passi, per li quali No-fro Signore guidava la fua ferva, e conobbe subbto, che questa era opera di Dio, e le rispose in sicristo. E fra l'altre ragioni, che dice nella fua lettera, ferrue le seguenti.

Lettera del Padre Maestro Avila alla Santa Madre Teresa di Gesù.

NEi ratti trovo i contrassegni di quel-li, che sono veri. Il modo d'infegnare Iddio all' anima fenza immaginazione , e fenza parole ne interiori , ne esteriori , è molto sicuro : e non vi trovo intoppo : & Sant' Agoftino ne parla bene . Le parlate interiori banno ingannato molti in quefli tempi : l'efteriori sono le manco ficure . L' accorgerfi , che non fiano dello spirito proprio ( è cosa facile : ) il discernere, fe fiano dello spirito buono . o cattivo , è più difficile : Danfi molte rezole, per conoscere, se sono del Signo-re. Ed una è, che siano dette in tempo di necessità , o di qualche gran giovamento : come per confortare un' uomo tentato , o diffidente , o per qualche avvijo di pericolo . Conciofiacofacbe come un' uomo prudente non dice parola , fen- . za molto peso, tanto meno la dirà Iddio. Ed avendo riguardo a questo, ed all'esfere le parole , conformi alla Scrittura Divina , ed alla Dottrina della Chiefa , a me pare, che quelle, le quali fi con-

tengono nel libro, fiano da parte di Dio: Ed aggiunge appresso : Le visioni immaginarie, o corporali sono quelle, che ban più di dubbio : e quefte a patto veruno devono desiderars, anzi fuggirsi quanto è possibile, se bene non col mezzo di far le fica , falvo , che quando fi sa certo, che è fpirito cattivo: che certo a me cagionarono orrore quelle , che in questo cajo furono fatte . Deve l' uomo Supplicare Iddio , che non lo guidi per la via di vistoni : ma che con la buona vifts fua , e de' fuoi Santi guardi verfo il Cielo . E torna a dire : Ma fe faito tutto quefto, durano le vifioni, e l' Anima ne cava giovamento, e non induce a vanità, ma a miggiore umiltà, e quanto dicono è dottrina della Chiefa , e dura loro molto tempo , e con una foddisfazione interna , ebe meglio fi può avere ; che dire , non ci è causa di fuggir da loro ; fe bene neffuno deve in ciò fidarfi del suo giudizio, ma comunicarlo Subito con chi può darli lume . E questo è un mezzo aniversale, che s' ba da prendere in tutte quefte cofe , e Sperare in Dio , che fe vi è umiltà , per soggettarfi al parere altrui , non loscierà ingannare chi defidera far bene . E foggiunge: E non si deve l' uomo mettere a con-

dennare così subito queste cose, per vedere, che la persona, a cui fi danno, non è perfetta : ( questo lo dice , perchè nel principio di queste visioni non aveva la Santa Madre tanta perfezione, nè così fode virtà, come abbiamo già narrato . ) Perche non è nuovo alla bonta del Signor far di mali giufli , ed anco di peccati gravi con darli molti gufti , secondo bo vifto io: Chi dara legge alla bonta del Signore ? tanto più, che queste non si danno per merito, ne per effere uno più forte : anzi ad alcune persone più deboli: e come non fanno la persona più santa, non fi dan sempre a Santi. E seguita dicendo:

Non banno ragione quelle, li quali per questo solo non credono queste cose, perchè sono molto alte, e par cosa incredibile, che è abbassi i inficita Maesta a comunicazione così amerosa con una sua vile creatura . Sta feritto , che Iddio è amore , e fe è amore infinito , è bontd infinita , e di tal' amore , e bonta non è da maravigliarfi , che faccia tali ecceffi d' amere , che turbi quelli , che non lo conoscono . E quantunque molto lo conoscano per fede , tutta volta l'esperienza particolare dell' amorofa , e più che amosofa traccia di Dio con chi egli vuole , se non si ba , non si potra bene intendere il punto , dove arriva quefta comunicazione . E così bo veduto molti scandalizzati di vedere le grand' opere di Dio nelle sue creature : E come ne flanno eglino molto lontani , non penfano, che faccia Iddio con altri quello . che non fa con loro. E finalmente conchiude:

Parmi, per quanto apperifer in quafo lobo, che Y. S. obha relibir a quefit ceft, arcs più dat devere: Parmi, che obbisso givente di ainma fur, e spreialmente, che le obbisso fatto conoferen più la que propris migleria, ed i macamenti, ed emendarfere. Hon dratto millo, e sompe con popitto spirituale iscittande ad amare Iddio, ed al suo propris disprezza, ed a siar peniuma: non veggo proché si devante boner.

Questa lettera di questo santissimo uomo è stampata con l'altre, che egli scrisse a diverse persone . E per lo stile di esta, per la gravità, e pelo delle fentenze, per la chiarezza e distinzioni buone, con cui parla di cose tanto sottili, ben si conoscerà, quanto grande fosse lo spirito, e la fantità del suo autore . E chi più a lungo sr vorrà accertare chi fosse il Padre Maestro Avila, legga i suoi libri assai bea conosciuti, e stimati per tutta Spagna, e suori di effa, e quello, che in lode di lui scrisfe il Religiosissimo Padre Fra Luigi di Granata, il quale tratta a lungo della vita, e virtà di lui. E fra l'altre grazie, e doni , li quali dice effergli stati comunicati dal Signore, uno fu l'avergli dato particolarmente dono di diferzzione, e conofeimento di fipiriti. Quivi fa parimente menzione, che conobbe, ed approvò lo fipirito della noftra Santa, e di quefia lettera, che le feriffe, come anco riferimmo nel prologo di queflo libro. Tutto queflo s'è detto, accioche s' intenda quanto fi ha da fiimare l' approvazione di quefl' uomo di tanta virri, e diferzzione. Un' altra lettera le feriffe queflo fant'uono in altra occafione, con la quale torna ad afficurarla del fuo buono fipirito, e modo d'orazione.

Sarà ragione ole, che a tante, e sì gravi approvazioni, ne agiungiamo qui una gravissima, e degna che l' autor di quella non si occulti: la quale si trovò nell' Incarnazione sra altre carte della Santa Madre . Per quanto n'ho potuto raccogliere, è di qualche Padre della Compagnia di Gesù, e su fatta per informare il Padre Maestro Avila; perchè è scritta per via di relazione. Ma o fia fua , o fia d' altri , l'autore è molto dotto, e spirituale, e la relazione ben fondata', e degna d' effer letta . Contiene in se trentatre ragioni, che ciascuna d' esse in materia di spirito è efficacissima, e tutte insieme sanno una chiara dimostrazione della sua gran virtù, e santità.

Relazione dello spirito, e modo d' ordzione della Santa Madre, fatta da un Confesore di lei.

1. I. fine di Dioè condurre un'anima asè, e quello del Demonio è lepararla da Dio. Noftro Signore no mette mai paura, che feparino uno da sè, nè il Demonio, che conducano a Dio. Tutte le visioni, e l'altre cofe, che passano per lei, la conducono più a Dio, e la fanno più umile, obbediente, cc.

2. E'Dottrina di San Tommaso, e di tutti li Santi, che l' Angelo di luce si conosce nella pace, e quiete, che lascia nell' apima. Ella non ha mai queste cose, che non rimanghi con gran pace, e contento, tanto, che tutti i piaceri della terra insieme, non le pajono come il minore di quelli, che sente.

3. Non ha mancamento, ne imperfezione veruna, della quale non sia ripresa da chi interiormente li parla.

4. Non chiese mai, nè desiderò queste cose, ma solo di adempire in tutto la volontà di Dio Nostro Signore.

5. Tutte le cole che le dice fono conformi alla Scrittura Divina, ed a quello, che la Chiefa infegna, e fono molto vere in ogni rigore scolastico.

6 Ha gran purità d' anima, gran candidezza, desideri serventissimi di piacere a Dio, e calpestare per ciò

quanto è nel Mondo.

7.L'é stato detto, che quanto domandarà a Dio, essendo giusto, le si concederà; glie ne ha domandate molte, e cose che non sono da scriversi per lettere, per effer lunghe, e tutte le sono state concedute da nostro Signore.

8 Quando queste cose sono da Dio, sempre sono ordinate per ben proprio, o comune, o di alcuno. Del loro profito ha esperienza, e di quello di molte persone.

 Nessuno tratta con lei , se non ha mala disposizione , che le cose di lei non lo movano a divozione , benche ella non le dica.

io. Ogni di và crescendo nella perfezione delle virtù, e s'empre l' insenano cose di maggior periezione. E così in tutto ricorso del suo tempo, nelle medefime visioni, è andara crescendo nella grazia, che dice San Tommaso.

11. Non le sono mai dette novelle, ma cose di edificazione, ne le son dette cose impertinenti.

12. Di alcuni l'è ftato detto, che fono pieni di Demoni, ma acciocchèintenda, come stà un'anima, quando mortalmente ha offeso il Signore.

13. E' stile del Demonio, quando pre-

tende

tende ingannare, avvisare, che si taccia quello che dice: ma a lei dice, che lo comunichi con persone dotte, serve del Signore, e che quando tacerà; potrà effere ingannata dal Demonio.

14. E' tanto grande il profitto dell' anima fua con queste cose, e la buona edificazione, che dà con l' esempio suo, che più di quaranta Monache trattano nella casa, dove ella stà,

di gran ritiramento.

13. Queste cose gli occorrono ordinariamente dopo lunga orazione, e stando molto raccolta in Dio, ed infiammata neil'amor di lui, o comunicandosi.

16. Queste cose le danno gran defiderio di camminar bene, e che il Demonio non l' inganni.

17. Cagionano in lei profondissima umiltà; conosce, che quanto riceve, le viene dalla mano del Signore, ed

il poco che ha, da se.

18. Quando è fenza queste, fogliono darle pena e travaglio le cose, che se l'offericono: e venendo queste, non ha memoria dell'altre, ma ha gran desiderio di patie, e di queste ha tanto gusto, che è gran supore.

19. Fanno, che gusti, e si consoli ne' travagli, nelle mormorazioni contro di sè, e nelle infermità, le quali pate terribili, come di cuore, vomiti, e molti altri dolori, che tutti le cessano, avendo le visioni.

20. Fa con tutto questo grandissima penitenza, digiuni, discipline, e mor-

tificazioni

21. Soffre con uguaglianza d' animo le cose, che nella terra le possoro dar scontento, ed i travagli infiniti, che ha patiti, senza perdere la pa-

ce, e quiete d'animo.

à2. Ha così fermo proposito di non offendere il Signore, che ha fatto voto di sar tutto quello che ella intenderà essere di maggior persezione, o altri le dirà esser tale. E con tutto, che tenga per santi quei della Compagnia, e le paja d'aver ricevuto per mezzo loro tante grazie dal Signore; ha detto a me, che se fapesse, che il non trattar con loro sosse maggior persezione, non parlarebbe mai loro in eterno, ne si vedereshe, con essere eglino quelli, che l'hanno quieta ta, ed incamminata in queste cose.

23. Li gusti, e sentimenti, che ordinariamente ha di Dio, ed il liquefarsi nel suo amore, è certo cosa da stupirsi. E con essi suole stare quasi

tutto il di in estasi.

24. Intendendo parlare di Dio con divozione, ed efficacia fuole fpeffe volte andare in effafi, e con procurare di refifere non può, e rimane al lora in guita tale agli occhi di chila vede, che cagiona grandiffima divozione.

25. Non può comportare, che chi tratta con sè, non la riprenda de' suoi mancamenti, il che riceve con gran-

de umiltà.

26. Con queste cose non può soffrire, che quelli che stanno in istato di persezione, non procurino d' averla consorme al suo instituto.

a 7. E' flaccatissima da parenti, e di folitudine; ha gran divozione a' Santi, ed alle loro sesse, e mister; rappresentati dalla Chiefa; ha grandissimi sentimenti di Nostro Signore.

28. Se tutti quelli della Comnagnia, e fervi di Dio, che fono nel Mondo, le dicono, o diceffero, che fosse mosfia dal Demonio, teme, e trema avanti le visioni: ma stando in orazione, e ritiramento, sebbene la sbranastero, non porterbe altro persuaderli se non che quegli; che seco tratta, e le parla, fai l'ddio.

29. Halle dato Iddio un' animo cosi forte, e valorofo, che fa ftupire. Soleva effere timida, ora calpefia rueti li Demonj. Non ha vezzi, pè bagattelle da donne: non ha scrupols, ed è rettiffima.

30. Con questo le ha dato Nostro Signore il dono di soavissime lagrime, e gran compassione de' prossimi, co-

по-

noscimento de' suoi mancamenti, stimare assai i buoni, e vilipendere se stessa : e dico certo, che ha giovato a molte persone, ed io sono uno di

quelle. 31. Ha continua memoria di Dio, e fentimento della fua prefenza. Non le fu mai detto cofa, che non fosse

così, e che non fi fia adempiuta: e quefio è grandissimo argomento. 32. Queste cose cagionano in lei una chiarezza d' intelletto, ed una suce

nelle cose di Dio ammirabile.

33. Che le su detto, che mirassero le scritture, e che non si troverà, che anima veruna, la quale desiderasse piacere a Dio, sosse stata tanto tempo ingannata.

Queste ragioni conteneva tal foglio, il quale, come ho detto, si trovò fra altri della Santa Madre nell' Incarnazione d' Avila: Le ragioni fono affai efficaci : Lo stile mostra, che sia d'uomo dotto, e spirituale. Da quello che qui dice , fi conosce , che fu Confessore della Santa Madre: e così che è vero tutto quello che scrive, così per quello che abbiamo detto , come per quello, che io ho sperimentato in lei . Il P. Maestro F. Pietro Bagnes Rettore del Collegio di San Gregorio in Vagliadolid, che fu Confessore per molti anni della Santa Madre, scriffe un trattato di molti fogli, mettendo insieme molte cose della Scrittura, e de Santi in approvazione dello spirito di lei, il quale ho visto io di fua mano , e per essere così lungo , non lo pongo qui.

11 Fine del Primo Libro.

# VITA

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

# SANTA TERESA

LIBRO SECONDO.

Dove si tratta della nuova Riforma degli Scalzi, e Scalze della Madonna del Carmine, alla quale diede principio la Santa Madre Teresa di Gesù.

## CAPO PRIMO.

Come Nostro Signore inspirò la Santa Madre Teresa di Gesù a sare una nuova Risorma del suo Ordine : e le cause, che a ciò la mossero.



Er la risposta, ch' ebbe la Santa Madre Teresa di Gesù dal Padre Avila, (che su luce, e gloria de' suoi tempi) per essere d' uomo tanto dotto, ed esercitato

in cofe di ſpirito, e per l' altre approvazioni, che nel primo libro abbiamo narrate, procedette da havantic on maggior ficurtà, e be ne ſempre con circonſpezione, e ſiguardo: Intendendo, che anche ſra quelli, co' quali parla Iddio, e li dâ ſmilii viſfioni, ſſ maſchera il Demonio, e ſſ ſſ ſſgo un Angelo di luce, volendo disfare quel che ſſa Iddio.

Con questa approvazione, stando fempre sopra di sè, come chi cammina con timore di ladri, e guidandosi con l' obbedienza, proseguiva il

fuo cammino ficuramente, crefcendo Iddio nelle grazie , ed ella nelle virtù , e nell' amor di lui : Ma essendo l'amor di Dio un fuoco, che non cessa mai di dar calore, e luce, dove stà, ne lassa stare oziose l' anime , nelle quali vive , ( perchè sempre le stà movendo, e svegliando a cose maggiori nel servizio di Dio, cercando continuamente nuove occafioni, affinche quello che stà nel cuore, fi mostri velle opere) faceva nella Santa quelli medefimi effetti . Ed avendo già la Maestà sua dato calore all'anima per digerire altre vivande più sode, non si soddisfaceva dell' ordinarie, delle quali infin'a quel dì s'era sostentata: onde vinta dall'amore, immaginava mille invenzioni, e pensava del continuo come potesse maggiormente piacere a chi tanto doveva.

Stava occupata in questo pensiero: e dopo aver veduto in una visione; ch' ebbe dell' Inferno, le tenebre; pene, e tormenti, che quivi patono i dannati: dove vide anche il luogo, che per li fuoi peccati averebbe me-

ritan

ritato, se avesse seguitato la strada incominciata, ed il Signore non l' avesse prevenuta, e cavata con la fua potente mano dall'occasioni, nelle quali andava allacciandofi : dopo aver veduto la gloria, ed il premio, che fi dà a' buoni , ed altre cose , e secreti grandi , li quali il Signore pet sua bontà le volle mostrare; cominciarono a darle grandissima pena due cose; La prima era il vedere quanto poco s' era mostrata grata al Signore per così gran mercede, d' averla liberata dall' Infetno, e quanta poca penitenza ( al parer fuo ) aveva fatta de' suoi peccati. Che questa è la qualità di quelli, che da dovero amano Iddio , che non par loro mai d'averlo cominciato a fervirlo . Procurava mille modi, e maniere di poter fare più penitenza per foddistare in parte al gran debito, e guadagnar tanto bene, e tesoro, quanto è quello, che Iddio ha apparecchiato per quelli , che lo fervono . Desiderava fuggire dalle genti a i Deserti , come secero altre Sante , e quivi posta in una caverna , separata già affatto dal Mondo, dar fine alle cose di lui , e principio a' suoi desideri : inventava mille altri modi per affliggere, e castigare il suo corpo, e nulla le foddisfaceva. La feconda cosa , che le dava grandissima pena, era il vedere le molte anime de Luterani , che si dannavano : imperocchè avendo veduto le pene dell' Inferno, e riconosciuto li beni eterni della gloria, sentiva con eccesso grandissimo, che quelli sventurati cangiastero così alla libera tanto bene con sì incomparabile danno. Quefto zelo nato dal funco dell' amore , che nel suo petto ardeva, divorava , ed abbrucciava le sue viscere , e di qui le nascevane certi impeti gagliardi di giovare all' anime : ed in grado tale, che certo non averebbe dubitato, per libetarne una fola da così gravi tormenti, patire essa molte morti; e non finiva di compatire,

e di disfarfi in lacrime, confiderando la quantità dell' anime, che il Demonio per mezzo dell'erefic aveva guadagnato per sè, e giornalmente guadagnava · L' abbominazioni de' peccati fenza numero, gli affronti, ed i tradimenti contra Dio, del cui onore era ella zelante, e pretendente. E dalla medefima radice di carita nafcevano i due raggi d'a more così gagliardi, l'uno dell'amor del proffimo, e l' altro della glora di Dio, che ambedue infiammavano, ed abbrucciavano l'anima fua.

Per questa causa non cessava d'importunare il Signore giorno, e notte con orazioni , e lagrime , per il rimedio di tali mali . Ma veggendosi sola a domandar questo, ed essen-do così poco soddisfatta de' suoi meriti , e vita , le pareva poco tutto quello che faceva : Onde di nuovo crescevano in lei quelle ansietà mortali , le quali aveva della falute di questi ciechi , e disgraziati . Non si quietava il suo spirito con questi penfieri, ne si allentavano i suoi desideri con veruna di quelle cose, che pensava, per rimedio di sì gravi danni; però questo travaglio non era inquieto, ma foave, e ben fi conosceva, che era da Dio.

In mezzo di questi pensieri le sovvenne, che la prima, e miglior cofa era effere persetta nel suo stato , e nella fua vocazione, offervando la prima persezione della sua Regola s Conciolia cola che, sebbene è vero, che nel Monastero, dove ella viveva, fi offervava la Regola della Madonna del Carmine, data da Santo Alberto Patriarca di Gerusalemme l' anno del Signore 1171. agli Eremiti , che dimoravano nel Monte. Carmelo vicino al fonte del Profeta Elia; con tutto ciò era già questa Regola stata mitigata da Innocenzo Quarto l' anno del Signore 1248. e poi da Eugenio Quarto nel 1431. Ed oltre a queste mitigazioni di quefti, ed altri Pontefici, avvenga che н

in quel Monastero si viresse religiosamente, non si offervava clausura, e vi erano degli altri inconvenienti, nè era il minore per la Santa, le molte delizie, che quivi le pareva d'avere, per essere grande, e delizioso. Tutto questo l'ajutava a procurare di offervare quella prima Regola, la quale, come a bassi di remo, è di somma persezione, e rigore : quesso si come la sussi di vienuo;

va, e soddisfaceva a defideri suoi. In questo tempo, quando questa Santa Vergine andava rivolgendo dentro di se questi santi pensieri . occupata tutta in nuove traccie, ed invenzioni d'amore, per servire più al suo divino Sposo, le venne a notizia la strage grande, che cominciava a fare in Francia, ed in altre parti. l'erefia di Lutero, e di altri sventurati , e ciechi Eretici . Stando ella adunque già toccata così gagliardamente dal defiderio della falute dell' anime, fi accese agevolmente nell' anima sua un così ardente, e vecmente fuoco, che come quando una faetta percuote un' arbore con la forza del colpo, e della fua secreta virtù converte a quella parte, dove toccò , i rami , e le foglie dell' arbore; così la Santa dimenticatafi della fua quiete, di se steffa, e del fuo premio , e della fua gloria , fi convertì , e diedesi tutta a procurare , al meglio, che poteva, il rimedio di queste anime. Laonde sebbene il defiderio suo infin' allora era stato di aggiustare una vita aspra, e penitente ; con tutto ciò da quell' ora innanzi, come ella scrive nel Cammino di perfezione al cap. r. si risolse di fondare un Monastero con l'eccesso di rigore, che a forze umane fi permetteffe; Come quella, che già trattava d' ordinare la penitenza, ed orazione fua , e delle fue compagne per foddisfare per tanti peccati, e placare Iddio, che tanto era offeso per li peccati del Mondo . Quefti erano i motivi , che la stimolavano allora', per

fare nuova professione della prima ; antica Regola del suo Ordine .

Non era suo questo pensiero, ma di Dio, e come da tal mano veniva tal rimedio, che bastava per curare le piaghe del suo amore, e soddisfare alle due cose, che richiedeva il fuo defiderio : le quali erano , come abbiamo detto, fare nuovo facrifizio del suo corpo, con nuovi rigori, e penitenze, e trovare qualche rimedio, perchè il Signore levasse la mano dall' ira, e caftigo, che per li peccati nostri mandava alla sua Chiesa . Perchè nella Regola d' Alberto trovava il rigore, e la penitenza, che ella cercava, per esfere una delle più aspre regole, che si trovino nella Chiefa, come fi vedrà, quando la riferiremo; era altresì un' efficacissimo mezzo per quello, che principalmente la Santa pretendeva, che era ajutare con le sue orazioni la Chiesa, pregando Iddio per l'anime di quelli , che stanno ciechi , ed ostinati nell' erefia . Imperocche fra gli altri precetti, che questa Regola dà, principalissimo è quello , il quale obbliga i suoi prosessori a stare giorno, e notte, per quanto comporta la fragilità umana, occupati in continua orazione, e meditazione della legge del Signore . Qui trovava un convenientiffimo mezzo, per quello, che pretendeva : imperocchè non essendo permefio a lei, per effere donna, la predica , nè la dottrina , nè l' altre strade di giovare all'anime, le restava folo la porta aperta, per quelta dell'orazione, ch'è la più necessaria. e con cui più poteva ajutarle.

Penfava a ciò alcune volte: e quanto più lo mirava, craccomandava a nolro Signore, tanto migliore le pareva. Non capiva in se pel contento, veggendofi in una cafa povera, veftira di facco in compagnia d' altre della qualità, e fipirito lio, e do occupate tutte in orazione, fenza parlacori, o grate, flaccate dalle concidirate pello il eucore nel loro di diqui a, e polto il eucore nel loro

fpofo. Trattavano insieme, come avessero potuto mettere in elecuzione questi pensieri , ed era rivolta in mille cure : perche l' amore , ed il desiderio, che aveva di vedersi sepasata, e ritirata con poche, vivendo, come defiderava di vivere, la poneva in quelto pensiero: ma ne la cavavano mille impossibilità, che subito se l'appresentavano : imperocché se le faceva innanzi la difficoltà di ottenere la licenza da' Prelati, la poca comodità per l'edificio, e fondazione della casa, la novità, che era per cagionare questo fatto, ed il dire delle genti : nè minor pena le dava il pensare, se vi fosse stato chi la volesse seguitare : e quando ritrovava questo, temeva del successo suo. e delle fue compagae. Ma come non era effa l' autore di questi desideri , e pensieri , li tornavano , e sempre più accesi: perché il Signore, che li metteva, li affrettava ancora, veggendo, che si avvicinava il tempo a ciò determinato.

Ed affinchè si vegga da quanto piccoli principi comincia Iddio opere così grandi, quello che ebbe la nuova Riforma degli Scalzi, fu questo. Aveva la Santa Madre una Nipote chiamata Donna Maria d' Occampo, che poi fu Monaca Scalza, e chiamossi Maria Battista, molto amata da lei . Stava questa Signora , quando la Santa andava ruminando dentro di sè questi pensieri, in serbo nel Monastero dell' Incarnazione d' Avila: e trattando un giorno quanto fofse penosa vita quella, che in quella cafa fi menava, per effervi tanta gente : diffe questa Signora, che sareb be bene, che quelle, le quali erano quivi ( che allora vi stavano alcune infieme in converfazione ) se n' andassero a vita più solitaria, a foggia di Romiti : e di parola, in parola, vennesi ad accendere in guisa tale il ragionamento, che colei, la quale l' aveva cominciato, dava mille ducati della fua legittima per la cafa: cofa, che alla Madre diede molto gusto, per vedere, che in mezzo delle sue soggie, e vanità, si mostrasse così zelante di un'opera tanto aliena dall' abito, che portava.

Or come la Madre viveva con questi desideri, cominciò a trattare il negozio con Donna Guiomar d'Uglioa, che era quella Signora , la quale dicemmo di fopra effer tanto fua amica , ed ella vi entrò da dovero , ed offeristi di ajutare l'opera, che tanto le pareva di fervizio del Signore : ed entrambe cominciarono di proposito a raccomandarla a Dio: il quale come aveva voglia, che si facesse, così ordinava, che la fua ferva lo pregaffe, e glie lo domandaffe, Camminando in questi fervori, e preghiere, un giorno dopo effersi la Santa Madre comunicata, e stando così raccolta, gli apparve il Signore, e chiaramente le disse, che lo tentasse, come ella narra nel cap. 1. delle fondazioni con queste parole: Un giorno dopo esfermi comunicata , imposemi firettamente sua Divina Maeftà , che lo procuraffi con tutte le forze mie , facendomi gran promesse, che non mancherebbe di farfi il Monostero , e che sua Divina Macfla sarebbe molto fervita in effo, e che fi chiamaffe di San Giofeffo , che una porta ne guardarebbe egli, e l'altra la Vergine Noftra Signora, e che Crifto verrebbe con effe noi , e che farebbe una ftella , dalla quale uscirebbe gran splentore , e che quantunque le religioni fossero rilafciate, non penfaffe, che feffe poco fus Divina Maefta fervita in effe: e che casa sarebbe del Mondo , se non fossero i religiofs ? Che diceffs al mio Confessore quello , che sua Divina Maesta mi comandava; ed avvertifie a non voler far contra , ne me lo impedifse .

Diffe ciò Noltro Signore alla San-ea, e lafciolle nell' anima questa vifione effetti sali, ch'ella non porè dibitare, che fosse Iddio quello, che li
parlava: e così si inanimo affai; sebbene il senso, e la carne si ritiravano, sentendo lo spogliamento, che ne
Ha segui-

feguiva : perché subito dettolo dal I Signore, tenne per certistimo, che dovesse essere. Onde cominciò a staccarfi da alcune cose, che le rendevano gustoso il vivere del suo Monastero . E sebbene se le facevano innanzi le difficoltà, che vi erano, i travagli, e le contraddizioni, che le potevano venire, vinceva ogni cola la volontà del Signore il quale non una volta fola, ma molte ce lo diceva. e comandava, com' ella scrive nel fuddetto cap. Furono molte volte quelle, che il Signore mi favello di questo, ponendomi avanti tante cause , e ragioni chiarissime, che io comprendeve ester sua volontà ; sì che non ebbi ardire di fare altro , che dirlo al mio Confessore , dandegli in iscritto quanto passava. Non ardì egli risolutamente dirmi, che io mi togliessi da tal pensiero, ma vedeva la cofa non aver garbo per ragion naturale, per estere pochissima, e nessuna possibilita nella mia compazna, la quale era quella, che doveva farlo.

· Videfi qui il Confessore in gran confusione: perché nè gli pareva giusto contraddiclo, ne anche conforme alla prudenza configliare una cofa, la quale per ragione umana se gli rappresentava come impossibile. Si risolvette a dirle, che ne trattasse col fuo Provinciale, e che facesse quanto da lui le fosse risposto. Era Provinciale allora Frat' Angelo di Salazar, persona molto religiosa, ed amica d' ogni riforma, e virtù : gli diede conto del fatto D. Guiomar d' Uglioa, offerendogli la comodità che aveva di ciò fare : parve a lui molto bene, e si offerse di darle la licenza. Aveva scritto prima la Santa al Beato Fra Pietro d'Alcantara, domandandogli il suo parere, e risposele, che gli parcva cofa molto prudente, e di gran servizio di Dio, e però non lasciasse di farlo. E non contenta d'avere la luce, e la caparra, che aveva dal Cielo per intraprendere questo negozio : perche sebbene teneva certifiimi i parlamenti , e

le visioni di Dio, non si reggeva immediatamente da loro, fe non erano approvate prima dal fuo Confeffore : tutta volta in questo caso . per esfere il negozio così grave, ed estraordinario, oltre al Confessore, al Prelato, ed il Beato Fra Pietro d' Alcantara, mandollo anche a confultare col Beato Padre Fra Luigi Beltrano, la cui santità in quel tempo risplendeva in Ispagna come una itella , ed effendone giunta la fama in Avila parve alla Santa, che stando egli così vicino a Dio, averebbe faputo dare buona notizia della volontà, e gusto suo; onde li mandò a chiedere configlio, scrivendogli una lettera, e dandogli conto di quanto in fin' a quell' ora era feguito; alla quale rispose il Santo, come riterisce il Padre Maestro Fra Vincenzo Giustiniano nelle addizioni, che fece alla vita del Beato Fra Luigi Beltrano . con queste parole : La Santa Madre Terefa di Gesù , fondatrice della Scalze , e delli Scalzi Carmelitani , ne primi anni, che trattò di fondare la riforma del suo Ordine , procurò di consultare il suo intento, con molte persone spirituali, e particolarmente col Beato Fra Luigi Beltrano, al quale scriffe una lettera , e diede conto del suo defiderio . e di alcune rivelazioni, che aveva fopra di ciò avute . Il Beato raccomandando a Dio nelle sue orazioni , e sacrifizi la buona intenzione di lei , dops tre, o quattro mest le rispose in questa forma .

Lettera del Beato Luigi Beltrano alla Santa Madre Terefa di Gesù.

M Adre Terefa, ricevei la voftra lettera, e percebi il negozio, sopra
il quale mi obicidete parere, è tamo di
fervizio di Du, do valuro raccomendagileto nelle mie povere orazioni, e facrifizi: e questa è fista la cagione della
mia tardanza in rispondevoi: ora dico
in nome del medissimo Signore, che vi
innaminate per cui grande imprefa, che
egli vi ajuterà, e favorirà: e da sua
paret vi si certa, che non passirano
cinquami anni, che la vostra Resiginon nella Chiefa di Dio, il quale vi guardi, see.

In Valenza .

Fra Luigi Beltrano .

Dallo stile di questa lettera si coconoscerà la facilità, e verità, con cui trattano i Santi.

#### CAPO II.

Delle contraddizioni, che pati la Santa Madre nella fondazione del primo Monaftero.

Tava la Santa molto contenta delle teffinonianze, ed approvazioni, che avera da Cielo, e dalla terra intorno alla fua fondazione: ma
le durò poco l'allegreza: perché fubito, che in Avila fi cominerò a penetrare il fluo intento, il Demonio,
che indovinava il fuo danno, levò
una gran borafca per tutto il luogo:
di maniera, che non fi potrebbe
ferivere con poche parole la perfecuzione, che venne fopra di lei, e
della fiua compagna, che era quella
Guimar gli dedec conto dell'entrata,
guimar gli dedec conto dell'entrata,

Signora , la quale l'ajutava . Cominciarono a destarsi le dicerie , le risa , le beffe, il dire , che era sproposito , e tanta diversità di pareri . che non folo la plebe se le mostrava contraria; ma anche gli uomini dotti . e spirituali se gli opponevano : tanto che il negozio si revocò in dubbio , non folo fopra l'effere fattibile , o no , ma fe era lecito il farlo : ed alla Signora D. Guiomar fu perciò negata l'affoluzione, che per la fua natural condizione , e scrupoli , su per lei cosa di grandissimo travaglio. Viveva la Santa molto affannata, e non sapeva, che farsi : ricorse a Nostro Signore come faceva sempre, e cominciò Sua Divina Maestà a confolarla, e ad inanimirla, e le diceva che da questo conoscerebbe le gran cole, che avevano patito i Santi, li quali avevano fondato le Religioni, e che ella affai maggiori perfecuzioni aveva da patire di quello, che si poteva pensare, ma che non se ne curasse. Con questo si consolava, e quietava la Santa Madre, ma non i rumori: imperocchè oltre quello, che s' era sparso nel popolo , dove non era persona, la quale non fosse contraria alla Santa, e non giudicasse ciò un grande sproposito, erano tanti i motti , e le mormorazioni nel fuo Monastero, che al Padre Provinciale parve cola ardua l' opporfi a tutti tarto di dentro, quanto di fuori del Monastero . Onde mutò parere, e non volle ammettere la fondazione, nè dar licenza, allegando fcufe, che apparentemente eran fondate in ragione, e prudenza, Risedeva in quel tempo in Avila un Padre Domenicano, Presentato nel suo Ordine, e tenuto da quel popolo in grande opinione di letterato, chiamato Fra Pietro Yvagnes, di cui abbiamo fatto menzione di fopra, il qu'le infino a quell' ora non aveva preso cognizion veruna di quel negozio : a questi ne diedero conto ambedue; D. н

che pensava di dare al Monastero, e la Santa Madre delle ragioni, che la muovevano a farlo : ma non gli difse d'averne rivelazione da Dio: perchè ella non voleva, che li fuoi negozi si giudicassero per le rivelazioni . ma per il Vangelo, e per l'altre regole, che Iddio ha lasciate nella sua Chiefa . Chiefe questo Padre prudentemente otto giorni di tempo per rifponderli, ma volle prima sapere, se erano ambedue determinate di feguire il fuo parere : promifero di stare a quel che diceise, se ben nessuna di loro si persuadeva, che non dovesse seguire, ma si obbligarono a feguirlo: particolarmente la Santa, come ella narra nel detto cap. 1. Io (dice) quantunque mi paresse impossibile , che non avesse a farsi : e talmente credevo , che fosse vera la rivelazione . purchè ella non vada contro la Scrittura Sacra , e contro le Leggi della Chiefa , che fiamo obbligati ad offervare ; Onde con tutto , che mi parelle veramente cosa di Dio, se quel Dotto però m' avesse detto, che non lo potevamo fare, senza offendere Sua Divina Maeffa , e che facevamo contra conscienza , pareva che Subito l' avrei lasciato .

Il Padre Presentato, come dopo confessò alla Santa Madre, prese a petto il negozio, con risoluzione di fare quanto potesse, per deviarle dal loro intento, essendogli già venuto a notizia il rumore del popolo, e gli pareva parimente sproposito, come agli altri; ed aveva tolto il termine così lungo, per impedirlo più riposatamente . Ma Iddio , il quale aveva determinato quello, che doveva essere, ed eleggeva questo Padre per mezzo di quest' opera, lo mutò in guifa tale nello spazio delli otto giorni , che chiese , che mentre più mirava a quello, che doveva rispondere, e penfava al negozio, ed all' intento, che avevano, ed alla maniera del concerto , e religione , più si disponeva a credere che fosse molto conveniente, che fi facesse, e che

un' opera di molto servizio di Dio non dovea lasciar di sarsi . E così prima , che passassero gli otto giorni, rispose loro, che s' affrettaffero ad adempirlo, e che fe bene la facoltà era poca, b'sognava fidarsi in qualche parte di Dio. Diede loro il difegno, ed il modo, che dovevano tenere per negoziare, e prese sopra di sè il diffenderle , ed ajutarle , rispondendo in favor loro a quanti li contraddicessero. Con questo, quantunque quafi tutto il popolo fin' a a quel punto avesse loro contraddetto dall' ora innanzi vi fu qualcheduno , che cominciò ad effere dalla parte loro : onde anche il Provinciale andava inclinando a darli la licenza.

Con questa risposta trattarono subito di mettere in esecuzione quello, che tanto avevano defiderato: e così s' accordarono di comprare una casa: (che è quella dove ora è il Monastero ) e se ben era molto picciola , per il fine , che fi pretendeva . alla Santa Madre poco importava, perché gli aveva detto il Signore che cominciasse come potesse, perché averebbe veduto dopo quello , che egli averebbe fatto . Era già stabilita la compra della cafa, e dovendosi il giorno feguente fare la scrittura promovendo di nuovo il Demonio l' opera fua, ed ofcurando con ragioni apparenti, e di prudenza umana gli animi, ed i giudizi di molti : ad altri aprendo la bocca con odio, che, per loro danno, portano al bene, e danno onesti colori a lor detti, si levo tal grido, che venne la causa, e la sollevazione all' orecchie del Provinciale. Il quale veggendo la mormorazione della Città, e del Monastero dell' Incarnazione, si confermò più in credere, che non conveniva, e che era cofa ardua il metterfi contro tanti , e così si risolse , e diffe . che non voleva più dare la licenza, che prima aveva offerta.

Non avendo il Provinciale voluto

ammettere la fondazione, fubito il Confessore li comandò, che non vi pensasse più : ed essendoli costato molti travagli, ed afflizioni il condurre il negozio al termine, nel quale si ritrovava, con tutto ciò ne levò mano con tanta facilità, e pace dell'anima sua, come se non n'avesfe mai trattato, effendo risoluta di non far nulla contro la volontà del fuo Prelato, nè del fuo Confessore. Cessò per allora; e cominciarono di nuovo le mormorazioni, se bene ella confervava sempre la pace dell' anima sua, senza perder la quiete, nè la speranza, che si dovesse fare, come scrive nel cap. 33. della sua vita con queste parole : Dopo , che lo lasciammo, e rimase così imperfetto, tuttavia si confermarono maggiormente le genti in opinione , che fosse scioccheria di donne , ed accrebbefi la mormorazione contra di me , avendolo comandato infin' a quell' ora il Provinciale : Io ero molto mal veduta nel mio Monaflere , perchè volcvo fare Monaftero più chiuso; dicevano, che io facevo loro effronto, e che io potevo similmente servire a Dio , esfendovene dell' altre molto migliori di me, che non portavo amore alla cafa , e che meglio era procurare qualche entrata per quella, che per altra . Altre dicevano , che dovevo effer posta prigione, altre, ma poche, fi mettivano in favor mio . lo bin vedevo , che in molte cose avevano ragione : ed alcune volte trovavo con effe qualche [cufa, ancorche, come quella, che non volevo dire la causa principale, che era il comandamento di Dio , non fapevo , che farmi , e così tacevo . Altre velte facevami il Signore grazie grandiffune, di maniera, che tutto questo mi dava poca noja : anzi il lasciai con tanta facilità, e contento, come fe non vi aveffi durato alcuna fatica : e quefto non lo potrebbe credere alcuno, ne anco le medesime perione d'orazione, che converfavano meco, anzi pensavano che io fleffi molto afflitta , e vergognofa : e di più il mio Confessore ftesso non finiva di crederlo. Ma io parendomi d' aver fatte quanto potevo, giudicavo non effer obbligata a più , per quel , che mi aveva impefto Iddio , e rimanevami nella cafa , dove flavo contentissima a mio agio , avvenga , che non poteffi mai lasciare di credere, che fi aveffe da fare ; ma non ci vedevo ormai più mezzo, nè sapevo il come , ne il quando , ma lo tenevo per vero .

#### CAPO III.

Lascia per un poco di trattare della fondazione: le comanda poi Nostro Signore , che la profeguisca : e de' travagli, che in ciò patì.

M Araviglioso è il Signore nelle opere sue: e sono i pensieri, e difegni fuoi fopra tutto quello, che la nostra bassezza può comprendere ; chi averebbe detto, che un' Iddio cotanto potente, e-favio, volendo fare una cafuccia povera, e piccola, e dar principio ad un negozio di tanto gusto, e gloria fua, dovesse permettere così gagliarde contraddizioni? tanta dilazione di tempo ? ed usare tante invenzioni, come le avesse solo il volere, e non il potere? Veramente questo è quello, che fa maravigliare, e fa il nostro Iddio ammirabile, e buono : poiche potendo da per se folo fare la cofa , ce ne vuol dar parte, acciocche faticandoci noi. fia maggiore il merito, ed il premio. Perchè se bene egli è il principale autore d'ogni bene, e le creature fono strumenti, e mezzi di lui, opera soavemente, e muove la nostra volontà al bene, lasciandola in poter del suo consiglio, e libertà. Ben poteva Iddio in questa fondazione far la cafa, con una fola parola, poichè con un altra creò il mondo; e mettervi la Santa, e fare, che il Provinciale defle nuova licenza, e che l'approvasse il Consessore, darle compagne, che la feguissero, danari da

H 4

spendere, e spianar le difficoltà, che vi fossero, ed aggiustare tutto il reito , che fosse stato necessario per la fondazione d'un Monastero: ma piacque a Sua Divina Maestà per sua maggior gloria, e della fua ferva, che a lei costasse tanta fatica, tante orazioni, e pensieri, e che in ciò avesfero parte, così quella Signora, come li Confesiori , che ajutavano : è vero , che il Padre Baldassare Alvarez , il quale all' ora la confessava, veggendo, che il Provinciale l'aveva tolto la licenza, la rivoluzione, ed il rumore, che passava nel popolo ( di che anche a lui doveva toccare parte di colpa, come a quello, che rezgeva, e governava la Santa) revocò la licenza, che gli aveva dato, e giudicò, che dovesse essere più immaginazion di lei, che ordine di Dio. Li scrisse una lettera, nella quale dice-va, che già per il successo, che il negozio aveva avuto, poteva ella vedere, che tutto era fogno, e che da lì avanti , s' emendaffe , ne voleffe trattarne, ne parlarne più : poiche ella vedeva lo fcandalo, che fi era follevato, ed altre cose simili. Diede gran pena alla Santa, questa lettera , per ritrovarsi all' ora in mezzo de' maggiori travagli, e perfecuzioni, e per effer egli il Confessore, donde sperava qualche conforto. Dovea esfer volontà del Signore, che anche donde più gli avea da dolere, li veniffe nuovo travaglio.

Ritt-vandofi orma la Santa fenta verun di quegli appoggi, che a lei importavano : perché così il Provinciale, come il Confeffore, gli avevano tolto la licenza di trattare di quefto negozio: il che li dava gran pena, e la poneva in nuova tribulazione, ed angufia, perché Noftro Signore gli aveva molte volte detto, he tratteffe con diligenza tal fondazione, ed i fuoi Confeffori, e l'obedienza, che erano le regole più eerre, ed ordinarie delle fue opere, gile lo contradicevano »-zal che tro-

vavafa in gran perpleffità, e travaglio: Ed anco il Demonio cominciò a rinovare i paffati, procurando di farle credere, che le fue rivelazioni foffero flate immaginazioni, e fogni: piche s' erano per quefla fondazione cagionati tanti ficandali nel popolo, e non ne feguiva, nè se ne sperava frutto alcuno.

Ma il Signore, che sempre stava attendendo la maggior necessità della fua ferva, per ajutarla, e confolarla : La inanimò , e parlogli nel modo , che riferisce nel cap. 33. Nessuno (dice) fi maravigli , fe ciò mi diede maggior pena , che tutto il reftante , parendoms d'aver io dato causa , o avuto colpa , che indi fi offendeff: Iddio , e cominciai a dubitare fe quelle mie visioni erano illusioni, ed immaginazioni, che tutta la mia vita folle inganno , e che io dovevo effere molto ingannata , e delusa , e talmente ciò mi ajflisse , che flavo tutta turbata , e travagliata . Ma Iddio , che non m' abbandorò mai in queste pene, obe bo raccontato, molte volte mi confolava, e confortava in modo , che non occorre narrarlo qui ; diffemi allora , che non mi affligeffi , perche avevo molto fervito a fua Divina Maelia , e non offesela in quel negozio : Onde facessi quello, che mi comandava il Confessore , di tacere per allora , fin santo, che venisse il tempo di ritornare al negozio. Rimafi tanto confolata, e contenta, che mi parve nulla la persecuzione, la quale pativo: e qui mi in-segnò il Signore, quanto sia grande il bene , che apporta il soffrire travagli , e persecuzioni per amor suo, imperocche fu tanto l'accrescimente, che to sentì nell' anima mia d' amare Dio , ed altre molte cose, che flupisco: e questo cagiona in me, che non posso far di meno di non desiderar travagli: e l' altre perfone fi immaginavano , che io flessi molto afflitta , ed effrontata : e così farebbe flato, fe il Signore in tanta effremità d'afflizioni non mi avesse favorita con sì alte grazie. Allora m' incominciarone maggiori impeti dell' amor di Dio . e maggiori ratti , ancorebè tacessi , e non dicessi a persona alcuna questi acquisti .

Fra tanto venne a visitare la Santa Madre il Padre Maestro Pietro Yvagnes, che era quello, il quale aveva cominciato ad ajutarla, e difenderla, e di nuovo faceva l' istesso, tenendo per certissimo, che dovesse avere effetto la fondazione: e veggendo, che la Madre aveva già difmesso, e che per allora non ne trattava, fe non come se non ci avesse mai pensato; si prese egli molto a petto queito pensiero : ed insieme con quella Signora negoziava, avvifava, e fcriveva a Roma, procurando Breve da fua Santità , perche fi facesse . Il Demonio, che tanto fospetto aveva di questo negozio, ruggiva, come un fiero Leone, e cercava mille modi, ed aftuzie, per oscurare la fama della nostra Santa, o almeno per metterli gran timori , perchè lasciasse quello che incominciava . Procurò , che da una persona in un'altra si divulgasse, che la Santa Madre aveva avuto qualche rivelazione in questo negozio: con che alcuni, che le volevano bene , cominciarono a temere, ed a sollevarsi: e con molta paura le dicevano, che i tempi erano terr bili , e pericolofi , che farebbe bene lasciare quegl' intenti, che se bene erano buoni, ed uscivano da petto zelante, e cristiano, potrebbono forfi levarfegli contro alcuni, riferendo quelte cose agli Inquisitori, donde li naiceffe qualche inquietudine , e vergogna . Ma tenendo la Santa dentro dell' anima fua iddio istefso, e dall' altra parte non muovendo passo senza il parer de' suni Confesfori, ed attri dotti, faceva poco conto di queste ciarle, avvengi che non lasciasse di comunicare la sua vi ta, ed or zione con il P. Yvagnes, il quale era ranto dotto, e prudente, come detto abbiamo.

Ed affinchè si vegga il poco fastidio, che ciò li dava, e la molta verstà, che viveva nell' anima sua,

infieme con la generofità, e grandezza del suo animo, datale da Nostro Signore porrò qui le parole, e la rifposta, che diede a quelli che mettevano questi timori, tratte dal capsuddetto: Quefio io me lo tolfi per burla , e mi post a ridere , percioccbè in questo caso non ebbi già mai paura, sapendo benissimo in me , che delle cose della fede, per la minor ceremonia di Santa Chiefa , o per qualfivoglia verità della facra Scrittura , mi farci io posta a morire migliaja di volte : e diffi , che di questo non temessero, che molto gran male per l' anima mia farebbe flato , se in essa fosse cosa da farmi temere l' Inquifizione; che fe io penfaffi ci foffe cau -[a , io flessa vi forei andata a cercarla: ma che se di questo si fosse levato rumore , il Signore mi averebbe liberata , e farei rimafia con guadogno . Trattai ciò con quel mio Padre di San Domenico , il quale come bo detto , era tanto dotto, che ben mi potevo afficurare in quanto m' aveffe detto : e gli diffi allora tutte le mie visioni, e modi, che tenevo nell' orazione, e le molte grazie, che mi faceva il Signore, con la maggior chiarezza, che seppi, e lo pregai, che confideraffe molto bene , e mi diceffe , fe vi era cola alcuna contro la facra Scrittura : e quello che di tutte le mie cofe egli giudicava . Egli mi afficurò grandemente . ed al mio parere, gli apportò non poca utilità; Imperocche febbene era molto buo-no, da indi in poi si diede molto all'orazione .

Quefto è il proprio della converfazione, e familiarità de' buoni, che fi attacca a quelli, con quali efficomunicano: che come quelli, che trattano con fari, fempre apprendono qualche cofa; codi quelli che converfano con gente provetta, e di fipirio, non è poffibile, che o dall'efempio, e converfazione loro, o per merzo delle foro orazioni non cavino molto frutto, ed utilità. Traffelo molto grande quefto Padre dal contefare la Santa, perchè veggendo in lei tanta finerità, e pui rità, colà profonda umiltà, tanto staccamento dalle cose, che il Mondo apprezza, tanta familiarità con Dio: e quello, che più lo confondeva, veggendo quanto familiarmente Iddio conversava , e trattava con lei , le grazie , che le faceva , le doti , ed i tefori , che aveva depositato in quella sant' anima; gli furon tutte queste cose, come tante legna poste da Dio nel fuo cuore, e cominciando a foffiare lo Spirito Santo, essendo la Santa mezzana con le fue orazioni, cominciò ad accendere un gran fuoco d' amor di Dio : e veggendo per esperienza quanto si comunichi Iddio a quelli, che si dispongono, e da do vero il cercano, e quanto stretta amicizia tenga con l' anime, che l' amano; si risolse in questo tempo di ritirarfi per alcuni mefi in un Monastero del suo Ordine, dove era molta folitudine. Quivi andarono crescendo i suoi desideri, ed il suo profitto, che così fu dal Signore rivelato alla Santa Madre, che quando fleffe con pena, e penfiero dello flato dell' anima fua , non l' avesse , perchè era ben guidato . Tornò dopo ben profittato, e così dovette ordinare il Signore, non folo per ben di lui, ma per quello, che alla Santa ne rifultava : perciocché quegli , che in fin' a quivi con le sue lettere l'afficurava, e confolava, lo faceva anche ormai con esperienza di spirito, e di cose soprannaturali. aveva. Lo fece venire Nostro Signore in tempo, che doveva essere necessario, per ajutare al Monastero, che Sua Maestà voleva, che si faceffe .

In queño tempo flava ogni cofa in filenzio: ne la Santa Madre trattava di nulla, come già, abbiamo detto; noftro Signore non glie lo comandava, il Provinciale gli aveva tolta la licenza, e così paffarono cinque o fei meli, che il negozio Rette in calma, ed abbandonato affatto: benché fieffe fempre prefente nelle

speranze della Santa. Aspettava il Signore miglior congiuntura, perchè i suoi Coniessori glie lo comandassero, e la potessero ajutare, poichè ella era risoluta di non si adoprare senza il lor parere: ed era bene, che così sacesser.

L' ordinario Confessore della Santa Madre era il Padre Baldaffare Alvarez, che quantunque fosse spirituale, e Santo, con tutto ciò per effere della Compagnia seguiva santamente l' instituto di lei , la quale ordina , che in cole fimili diano conto a' Superiori di quello, che trattano, e così faceva egli : Il Rettore, che era allora, il quale, o non doveva effere bene informato della finezza dello spirito della Santa, ovvero per esfere molto timido, o per la novità di cofe tanto straordinarie, prudentemente temeva; doveva forse alquanto ritenerlo, configliandolo a tener fempre in freno la Santa, temendo, che l' uno, e l' altra non si precipitaffero . Venne un' altro Rettore in Avila , chiamato il Padre Gasparo di Salazar, uomo molto religiofo, e più esperto in trattare, ed indrizzare anime : Questi avendo inteso per mezzo del Confessore della Santa Madre la strada tanto straordinaria, per la quale il Signore la guidava ; volle più da vicino toccare , e trattare lo spirito di lei , parendole . che per di fuori malamente fi potesse dare il suo parere, o consiglio in cosa così ardua. L'andò a vedere, ed il Confessore gli ordinò, che trattasfe con lui con ogni verità, e chiarezza: e se bene ella fentiva gran repugnanza in far ciò fenza gran necessità, obbedi al Consessore, e non fenza suo gran giovamento : perchè il Rettore aveva dono particolare di conoscere spiriti: e così intese subito. quello di Dio, che abitava nella Santa, e configliò il Confessore a confolarla, ed a deporre ormai il timore, ed ad aprire la porta, acciocche lospirito di Dio operasse, e che nonera dovere tenerlo più legato.
In questa occasione quando il Con-

fessore di lei restava più soddissatto, e più certo del suo buon spirito, di nuovo il Signore le comandò, che ritornaffe a trattare del negozio del suo Monastero : e che perciò dicesse al fuo Confessore, ed al Rettore alcune ragioni , perchè non la disturbassero . Il Rettore, effendo ficuro, che quello era spirito di Dio, considerava con molto avvertimento quello, che la Santa diceva, e non ardiva disturbarlo: e parimente il Ministro, che era suo Consessore temeva d' impedirlo . Fu fervito Iddio, che un giorno venisse chiaramente ad intendere, che ciò era sua volontà : perché in mezzo di questi dubbj , e difficoltà , nelle quali egli era posto, disse un giorno Nostro Signore alla Santa queste parole : Di al tuo Confessore , che intertenga la sua Meditazione sopra questo verso: Quam magnificata sunt opera tua Domine , nimis profunde facte funt cogitationes tua : che fono parole del Salmo ot. e vengono a dire : Quanto fono . o Signore, magnificate l'opere tue, grandemente profondi fono i tuci penfieri . Subito gli scriffe la Santa una poliza, nella quale fi conteneva quello, che gli aveva detto il Signore . Egli così fece, ed effendo uomo di molta orazione, in poche girate, meditando il verso, chiaramente vide, che Iddio gli mandava a dire, che per mezzo d'una donna aveva a mostrare le fue maraviglie , e che quello era il fondo de' fuoi penfieri, che egli in fin' allora non aveva intefo: onde certificato di ciò , le disse subito, che più non aveva da dubitare, ma che tornasse a trattare da dovero la fondazione del Monastero.

# CAPOIV.

Compra la Sarta Madre una casa, per fare il Monestero: lo comincia a fabbricare: gli appariscono la Madonna, e San Goisesto, e le fanno una grazia molto singolare:

On questa risposta, ed approvazione del fuo Confessore , la Santa Madre , che già stava spensierata della cafa , e della opera , attendendo principalmente al profitto dell'anima, crescendo ogni di più nell' amore , e ne' desideri di patire pel suo Sposo; tornò a pensare con nuova cura , e difegni al suo Monastero . Se le poneva innanzi la gran fatica , che doveva in ciò durare , ( che già abbiamo narrato, che Noftro Signore gli aveva detto, che le restava molto più da patire) la poca poffibilità, che aveva, i novi incontri , e contraddizioni , che aspettava ; ed avvengaché con animo grande calpestasse questi contrari, alcuna volta battuta da travagli , afflitta , e perpleffa dalle difficoltà , fi voltava a Dio, e diceva : Signor mio , como mi comandate cofe , le quali pajono impossibili ? che sebbene fost donna , se avest avuto liberta , fi farebbe forfe potute fperare qualche buon' effetto , ma ritrovandomi legata da tante bande , fenza danari , senza assegnamento di trovarli ne per ispedire il Breve , ne per altra cofa , che poffo io far , Signere ? In questa guifa fi lamentava qualche volta con Dio, ma però non si sbigottiva in nulla.

con la sua gran prudenza, e santità, e principalmente con Dio, che non l'abbandonava mai, che per esfe non mancò mai un punto all' obbedienza, la quale secondo le regole della sua religione, doveva alli fuoi Prelati; benche lo desiderasse tanto, e tante volte il Signore glie lo avesse comandato, che veramente cagiona maraviglia, e stupore. Cominciarono a trattare il negozio ella . e la fua compagna con molto fecreto, che era quello, che per allora più importava : E così procurò la Santa, che una fua forella, la quale abitava in Alva, chiamata Donna Giovanna d' Aumada, venisse ad Avila, ed in nome suo comprasfe la casa, e così seguì. Fatta la compra della casa, cominciossi l'opera in nome della compagna, che era quella Signora chiamata Donna Guiomar d' Uglioa, benchè la fatica , la follecitudine, ed il danaro, che coflava, fosse tutto suo, che ( com'ella narra ) faticò affai in cercarlo, in trovar la casa, e farla fabbricare, ed in condurre la fua forella . Imperocchè quella Signora, benchè facesse quanto poteva, poteva molto poco, per avere molti altri obblighi, e così tutto il peso era della Santa, che per una persona così povera, ritirata, e sola era gravissimo. Mentre si faceva l' opera, stando ella in gran necessità, non avendo ne pure con che pagare i lavoranti, gli apparve il Glorioso San Gioseffo , e li disse , che li accordaffe, che non mancherebbe di che pagarli : e così fece; e per la paga le providde il Signore danari per vie tanto straordinarie, che ella ne stupiva.

Quando venne a difegnare il Monaftero, parve alla Santa la cafa molto picciola, e tanto che le pareva impoffibile, che avesfe capacità per fare un Monaftero, per picciolo che fosse. Pensava, che farebbe stato bene comprarne un'altra, ma le forze pon agguagliavano nè la necessità,

ne il defiderio . Perche non vi era come, nè con che comprarla, e così non sapeva che sare . Dopo essersi comunicata un giorno le disse il Signore, come ella scrive nel medesimo cap. 33. Gia t' bo detto , che tu entri , come puoi : ed a modo d' esclamazione soggiunje : O avarizia dell' umana generazione, che ancor penfi , che la terra ti abbia da mançare: quante volte dormi al sereno per non avere dove colcarmi? lo rimali spaventata , e conchbi , che aveva ragione : e me ne andai alla cajetta , e disegnando trovai , che se bene era picciola , baftava per un Monaftero ereffo . e non mi curai di comprare altro fito . ma feci lavorar qui tanto, che vi fi poteffe fare , tutto femplice , e rozzo , senza lavori , tanto solamente , che non fosse dannoso alla sanità , e così s' ha da far sempre .

Le diede per tutto ciò questo ragionamento del Signore maggior animo, ed andando un giorno di Santa Chiara a comunicarsi, gli apparve questa Vergine con gran bellezza, e li disse, che si ssorzasse a tirare avanti quello , che aveva cominciato , perchè ella l'ajutarebbe : e come il dire de' Santi è fare , sperimentò il favore di questa gloriosa Vergine dall'ora in poi in due cole : (lasciando la principale , che era l'essere mezzana con Dio, per il buon successo di questo negozio) l' una fu il gran defiderio, che ebbe la Santa Madre. che i suoi Monasteri vivessero con la povertà, la quale Santa Chiara aveva piantato ne' fuoi , e così lo procurò nella fua vita : La feconda che un Monastero di Monache dell'Ordine di lei, che si chiamava Santa Maria di Gestì; dopo che la Santa ebbe. fondato il suo , savorì lei , e le sue Monache, e l'ajutò a sostentarsi con

le limofine.

Andava l' opera con fervore, e
fretta, e la Santa Madre non era punto trascurata in provedere a quanto
era necessario. Passando l'opera tanto

innanzi, cominciò ella a dubitare, come dovesse dar conto di ciò, che s'era fatto al Provinciale, poiche necessario, che lo sapesse, dovendosi dare a lui obbedienza . L' avvisò Noftro Signore, che conveniva, che in quei principi non desse l'obbedienza all' Ordine , e le ne diede alcune cause, per le quali le dicde ad intendere, che importava, che ciò si facesse così . Ed insieme le disse, che mandasse a Roma per certa via, che di li anche farebbe Sua Divina Maestà venisse il recapito: e così fu, che venne molto compito, e come eila, e le sue compagne desiderava-no. Tutti questi savori, e grazie saceva Iddio alla sua serva, ajutandola affai ordinariamente con fuoi configli, e disegni: e non come suol fare con altri Santi , dando loro luce di quello, che hanno da fare, la quale ordinariamente non è così chiara, che non vi rimanga qualche dubbio, e difficoltà, fe sia voler suo quello, a che interiormente la volontà loro fi inchina : con la Santa parlava Iddio a faccia, a faccia, come faun'amico con l'altro, e per ordinario lo teneva a lato, lo vedeva, e conversava con lui .

Ne folo Cristo nostro bene, e sposo della Santa ajutava quest' opera, mostrandosi tanto favorevole in tutte l'occasioni , come abbiamo narrato , ed il gloriofo San Gioleffo, fotto nome di cui si edificava il Monastero; ma anche la Santissima Vergine, la quale la Santa infino nella fanciullez-2a aveva tolta per madre, volle mostrare quanto gradisse i servizj , e l' amore, che portava al suo Figliuolo, ed il zelo grande, che nel petto di lei ardeva della fua Religione, di cui è stata sempre padrona, e difenfora questa Signora dal tempo della predicazione degli Appostoli in quà; e così non poteva fare di non gradire così buoni defideri, e pagare dal canto suo così grati servizi. Apparvele dunque in compagnia del fuo sposo

San Giofeffo, e diedele ad intendere, che l'ajutarebbe; ed altre cofe, le quali li furono di molta confolazione, come ella stessa, riferisce nel detto capitolo 33. con queste parole:

role: In quest' ifteste giorni nella festa dell' Assunzione di Nofira Signora , flando in un Monaftero dell' Ordine di San Domenico , andava considerando i molti miei peccati, li quali ne' tempi passati avevo confessati in quella casa , e le cose della mia mala vita ; vennemi un ratto sì grande, che quafi mi cavo di me flessa; mi post a sedere , e mi pare , che non potesti vedere alzare il Signore, ne udir Meffa ; di che rimafi poi con scrupolo . Stando in quel termine pare, che mi vedeffi veftire di una vefte molto bianca. e rilucente: ed al principio non vidi chi me la vestisse, ma dopo vidi nostra Donna verso il lato dritto, con il mio Padre San Giofeffo al finifiro , che mi vefirvano quella vefte : ed in quell' atto mi fu dato ad intendere come to ero gia netta da miei peccati . Finita di vestirmi con grandissimo diletto mi parve subito di afferrare le mani di Noftra Signora , la quale mi diffe , che fentiva gran contento , che io servissi al glorioso San Giofeffo , che chiedeffi quanto pretendevo intorno al negozio del Monaftero, che l'avrei ottenuto , che ivi si sarebbe fatto gran servizio a Dio, e ad ambedue loro , a che non dubitaffi , che foffe giammai per effere in effo alcuna rottura , ancorche l' obbedienza , che dava , non fosse a gusto mio : che essi ci custodirebbono : e che già il suo dolcissimo figliuolo li aveva promesso di essere con noi , e che in segno della verità di queflo , mi donava quella gemma , o pareva , che mi aveffe posto al collo una collana d' oro molto bella , alla quale era attaccata una Croce di molto valore . Brano quell'oro, e quelle pietre tanto differenti da quello, che qua si trova, che non vi è comparazione , effendo la bellezza di queilo molto lontana da quello . che potiamo noi immaginarci ; nè giungo l' intelletto a sapere di che maniera era

la vo-

la velle; nè ad immeginarsi la biancoetta, la quale vuole il Tigorre, cobe si rappressi quanto qui li rivou, pare, a modo di dire; com è un sobitto di ce: Rimassi con un impeto grande di disfarmi, e com un impeto grande di sifrarmi, e com una impeto grande di Dio, e con tali effetti, e tutto questo in maniera tale, che mo patei moi dubitare, ancucchò molto lo presturssi, cobe non sessi di bia: lasciamni consola-

tiffima , e con molta pace . Quello, che disse la Reina degli Angioli alla Santa Madre dell'obbedienza, era per la pena, che sentiva di non darla all' Ordine, di cui era figliuola : perchè ella non conosceva il Vescovo, ne sapeva la sua natura, ne come la prendesse. Temeva da una parte di non disgustare il suo Provinciale, il quale grandemente amava , e dall' altra molto più il porre una pianta nuova di tanta perfezione in mano di chi non professava religione, che per buon zelo, che abbia, è difficile, che infegni obbedienza, e perfezione religiofa chi non l' ha efercitata . Ma confidò in Nostro Signore, come nel resto aveva fatto, e conobbe dall' opera , quanto fosse conveniente , che desse obbedienza al Vescovo, perche piacque a Dio, che egli le favorifie tanto, che col favor suo si potè far l'opera, e fondare il Monastero come avanti diremo.

# CAPOV.

Come mentre s' edificava la caja, cadde un pezzo di muro, ed uccife un nipote della Santa, il quale rifuscitò per mezzo delle sue orazioni.

A Ltre cole accaddero alla Santa innanzi , che si finisse il Monaftero, alcune delle quali furono per prova di lei , e nostra edificazione , ed altre , perche testificassero la sua fantità, e pazienza. Stando un giorno alla predica nella Chiefa di S. Tommaso insieme con sua sorella, crescendo nel popolo il bisbiglio del nuovo Monastero, un Padre, il quale allora predicava , cominciò a trattare di rivelazioni , e d' altre cose in questo genere, ed a riprendere tanto alla fcoperta, e così aspramente la S. Madre, come se ella avesse commesso il maggior peccato del mondo: Che questa e la compassione de nostri tempi. ch'essendo tanti scandali nella Repubblica, tante abbominazioni, ed offefe di Dio per le strade, e piazze, diffimulano queste con nocivo filenzio li Predicatori, o sia per mezzi, e rispetti umani de' quali sono alcuni impregnati, e pieni ; o sia, perché . non hanno animo di riprendere se medefimi, perché fi veggono nella medesima catena , e vizj , li quali doverebbono riprendere in altri, e voltano le lor prediche a fanciullezze, ed impertinenze, non cavandosene altro frutto il predicare, ed udire se stessi; o trattano di quello . che non intendono, nè fanno, come faceva questo buon Padre : il quale doveva aver buon zelo, poiche dal pulpito diceva parole tanto piccanti . e dall' altra parte tanto chiare , che altro non ci mancava, fe non che egli la mostrasse a dito : Onde Donna Giovanna forella di lei , la qualeera presente restava affrontatissima, e svergognatissima di quello , che il Prc-

Predicatore diceva; ma la Santa così allegra, e gioconda, come averebbe potuto ftare un' altra, che fosse molto vana, ascoltando di sè lodi, ed

encomi pubblici.

Succedette anche un' altra cofa di grande ammirazione, e stupore, nella quale si vide quello, che la Santa poteva, ed otteneva da Dio. Stando a veder lavorare un fanciullo , figlinolo unico di questa sorella della Santa Madre, onde era da lei, e dal padre teneramente amato; ed era di età di forse cinque anni, cadde un pezzo di muro, e colse il fanciullo, e lo lasciò freddo, e senza sentimento, e senza verun segno di vita. Corfero subito a chiamare la Santa Madre , la quale allora era in cafa di Donna Guiomar d'Uglioa, e dandole nuova, che era morto, andò fubito ella con questa Signora con molta fretta , e giunte , D. Guiomar tolfe il fanciullo in braccio, e come quella, che ben sapeva per esperienza quanto la Madre Terefa di Gesù poteva con Dio, non dubitò di vederlo rifuscitato per mezzo dell' orazioni di lei : e così le diffe : Sorella questo fanciullo è morto, al poter di Dio non vi è misura, se egli vuole, gli può dar vita: guardate, che hanno cavato vostra sorella, e vostro cognato dalla casa per causa vostra, e quanto afflitti tornaranno ad Alva fenza il lor figliuolo, impetrate da Dio, che gli dia vita. Lo tolfe fubito la Santa in braccio, e procurò, che la madre non l' intendesse : ma non poté celarsi tanto, che ella non lo venisse a sapere : e subito, che l' intese, usci tutta turbata dalla stanza, dove stava, gridando, o mio figlinolo : che non avendone altri , e veggendolo in tale stato, era eccessivo il sentimento : e se ne venne dalla Santa Madre, mostrando la fua pena, e sperando il rimedio dalle orazioni di lei . Ella teneva il fanciullo attraverfato sù le ginocchia, e molto più nel cuore, pa-

rendole, che tutto fosse accaduto pet causa sua , poiche a sua petizione la forella era venuta da Alva a trattare del Monastero , nell' edificazione del quale era morto il figliuolo: e ftimava, che ella le dicesse a punto, come quella vedova al Profeta Elia nel 3. de' Regi: Per que fto mi conducefli qui, per uccider mio figliuolo? Queflo è il caso istesso, che per sè era penofissimo, e l'assiggeva sopra modo . Determinò di ricorrerere a Nostro Signore con molta sede, e domandargli la vita di quel fanciullo : diffe alla forella , che fi chetaffe , e e così differo gli altri: e stavano tutti fospesi , aspettando dove quella sventura avesse da baitere. La Santa tirandofi il velo d'avanti , ed abbaffando la testa, accostandola al fanciullino, esteriormente tacendo, sebbene nel di dentro, a guisa di Moisè, ed Elia esclamando a Dio, perché non permetteffe, che restassero sconsolati coloro , che egli aveva pigliato per mezzani dell' opra, che voleva fare, ed effendo stata un poco a questo modo col fanciullo in braccio, e col cuore in Dio, subitamente quello, che tutti giudicavano per morto. cominciò a ravvivare, come se si foffe svegliato dal sonno: all'ora levandosi la Santa il fanciullo di braccio diffe alla forella : Pigliate qui vostro figliuolo ; il quale di lì a poco stava già tanto bene, e tanto sano, che andava correndo per la ftanza, e ritornando verso la zia, l'abbracciava, e faceva altre fanciullerie . Tutto quello fu notorio in cafa di fua forella: onde il fanciullo isteffo , che era refuscitato , essendo di maggiore età, soleva dire alla Santa Madre, che era obbligata a fare che Noftro Signore lo conducesse al Cielo , poiche se non fosse stata ella , già dall' ora vi sarebbe stato . Dopo Donna Guiomar d' Uglioa, come ella stessa racconta in una lettera scritta da lei al Padre Maestro Fra Luigi di Leone, la quale ho vedato io, dice, che foleva ella dira alla Santa Madre : Il fanciullo era morto ; comi è flato quefto ? e che la Santa non le rifpofe nulla, ma folo forrife, il the non faceva altre volte ; quando cha diceva altre cofe fue, perché fubito la Madre amichevolmence la riprendeva perché diceva cofe ratore foco fe nato fenza propo-

Non era questo solo quello che il Demonio ordiva, e tramava: perchè non avendo potuto disturbare questa opera per mezzo delli Confessori, del Prelato, del follevamento, e de clamori del popolo, con la difgrazia di quelto fanciullo, che quelta fola era sufficiente per disturbare ogni cofa, e con timori, che metteva alla Santa; fu tanta la collera, che di ciò prese, che si voltava contro le mura, e fabbrica del Monastero, facendo come un cane arrabbiato, che quando non può mordere chi gli tira, si volta contro la pietra. S' era fatto un muro affai buono, e grande, col fondamento di pietra, ed il resto di creta con sostegni, o pilastri di mattoni, molto fermo, perche era fatto affai a fquadra, ed a piombi-no, ed era coffato di buoni danari : or quando questo era più ficuro, cadde tutto in una notte . Voleva Giovanni d' Ovaglie, cognato della Santa, che i muratori lo rifaceffero a loro spese : lo seppe ella , e chiamando Donna Giovanna fua forella. le disse : Dica a mio fratello , che non la pigli a petto con questi Muratori , che effi non vi ban colpa, perchè fi sono uniti molti Demoni per gettarlo a terra : fe ne quieti , e torni a dar loro altrettanto, perchè lo rifaccino . Nessuna di queste cose turbava la Santa, ne la sbigottiva il trovar nuovi danari, per innalzare il muro, e perfezionar l' opra : quello che più pena le dava , era un' altro fuoco, che il Demonio cominciava ad accendere : ed era . perchè per molta cura, che ella ufaffe , acciocche non si intendesse quello che difegnava, non aveva giovaz ci perché fi bibbigliava già quel che era, così nel fuo Monaftero, come nella Città, e tenevali che venendo il Provinciale, e fapendolo, le doveffe comandare, che non pafaffe più oltre, e fubito era distatro il tutto perché la Santa Madre era rifoltut di obbedirgli, benché fi perdefici il Mondo tutto: Ma providde il Signore, e trovò modo, che quenti for que propiede di preme di propiede di propiede di premo fi fequente capo.

#### CAPO VI.

Comanda Nostro Signore alla Santa, che se ne vada ad Avila, per la sondazione del suo Monastero. Fa per mezzo di lei gran grazie ad un Religioso dell'Ordine di San Domenico:

TUtto quello, che il Demonio disfegnava, per disfare questo Monastero, tutta la guerra, che li faceva, e tutte le machine, che fabbricava , tutte fi convertivano in maggior danno, e confusion sua; perche quando Iddio vuole una cosa . sebbene dà licenza, e forza al Demonio, perche la contraddica, finole effere questo il mezzo, che motte volte piglia, acciocché quello che egli ha ordinato, resti più stabile, e fermo : perché effendo infinitamente potente, e favio, si vale de' disegni del fuo contrario, ed i colpi, ch'egli dà per atterarlo, servono a Dio, per più fortemente stabilire l'opera fua : e per quella strada, per la quale egli la vuol disfare, la perseziona Iddio più , e ne i lacci , che egli tende , lo prende: volta contro di lui le factte , che tira , e cava da' mali di lui bene, affinche egli rimanga confuso, ed Iddio glorificato, e li fuoi Santi con guadagno. Così avvenne nella prefente occasione, dove con tutte le arme, che questo nimico tolse per

conquistare, e rovinare la fondazione di questo Monastero, fu maltrattato, e ferito. Imperocchè, se (come abbiamo veduto ne i paffati capitoli) procurò, che il popolo fi follevasse, e si inquietasse il Monastero, e si mutasse di parere il Provinciale, ed il Confessore; non ne cavò altro frutto, che l'offerire nuove occafioni, nelle quali maggiormente risplendesse l' umiltà, e l' obbedienza della Santa, e fi provasse la pazienza di lei con le dilazioni , che frapponeva, e peníando, che col tempo dovesse raffreddarsi , e lasciare il cominciato, più tofto crebbe la fede, aumentossi la speranza, che dalla sede nasceva, e si persezionò la sua obbedienza, e col molto esercizio de i travagli, con le nuove grazie, che in premio d'essi riceveva da Dio, si infervorò più la carità.

Ne furono punto di minor confufione per il Demonio, che di gloria per la Santa gli altri mezzi, che egli prese di lì avanti, per impedire quello, di che tanto temeva. Imperocche sebbene procurò , che il Predicatore disonorasse la Santa, pensando , che questo bastasse per rinchiuderla nel suo Monastero, e che dismettesse quello che trattava : se diede la morte al fanciullo, volendo, che il padre, e la madre per il dolore lasciassero l' opera; e se quando più non potette, andò contro le mura : e finalmente se apriva la bocca d' alcuni , perchè il segreto si divulgaffe, e si impedisse il Monastero, venendo alle orecchie del fuo Prelato, tutro questo le giovò poco; perché gli affronti , e l' ingiurie , che nella predica gli furono dette , furono rose per la Santa : il fanciullo rifuscitò, onde più si inanimorono il padre, e la madre, per intendere, che questa era opera di Dio : il muro fi rifece, e provvide Iddio il danaro : e già , che il fecreto s' andava pubblicando, dà Iddio un difegno, con cui la fordazione non folo non fi perda, ma più toflo fi faccia con più fua gloria, e confinione del Demonio, come diremo avanti, perete ordino Sau Divina Marità, che la Santa s' affentafie un poco, con che fi quietarono i mormoratori s' accecarono gli offervatori, ce tutti credettero, che poiché fe ne aodava, non doveffe trattar di milla. El la acquifiò un grand' amico a Dio, e quel che al Demonio più fere guerra; fu una frema determinazione di fondare con povertà, e fenza veruna entrata il fuo Monaftero.

Fu adunque in questa maniera. che tra questo morì in Toledo Aria Pardo, Cavaliere de' più nobili, e principali di Castiglia, e per quel che si dice, il più ricco d'essa : La moglie, che si chiamava Donna Luisa della Cerda, sorella del Duca di Medinacelli, rimase molto assitta. tanto che si temeva molto della sua vita, e falute. Arrivò la fama della gran santità della Santa Madre Teresa di Gesù a Toledo, che, come il Sole non può stare molto nascosto in Cielo, così la fantità de'gran servi di Dio, non permette Sua Divina Maestà, che stia nascosta in terra : ma effendo luci, e molto più chiare del Sole, a suo tempo le pone Iddio fopra il candeliero , perchè illuminino il Mondo tutto, e con queste siano conofciute le loro eroiche virtà , e le nostre fragilità . Pervenne agli orecchi di questa Signora questa nuova stella , ed essendo tanto Cristiana , e virtuosa , procurò per tutte le vie possibili d' averla seco : e come tanto potente, e principale, ottenne licenza dal Provinciale Frat' Angelo di Salazar, il quale sebbene stava allora affai ben lontino da Avila , mandò un mandato con precetto d'obbedienza alla Santa, che fubito si partisse per Toledo con un' altra compagna. Arrivò alla Madre questa obbedienza la sera di Natale dell'anno 1561. e le cagionò molt' afflizione , e pena , non tanto per avere

da ufcire d' Avila in tempo, quando la prefenza fua pareva, che foffe più neceffaria, per negozi di tanta importanza, come erano quelli che trattava, nè per le incomodità, che gli fi potevano porre avanti, della fua poca fanità, del lafciare la fua terra, e metterfi in cammino, (che queffe, ed altre maggiori cofe, intervenendovi l'obbedienza, le lafciaro per vederfi conduire con titolo di buona, e di fanta, de di neconetto tanto difuguale da quello, che ella di sè penfava.

Se ne andò da Nostro Signore quafi dolendosi, che in tal tempo la cavasse d'Avila, e de'titoli, con quali la conduceva ; se ne stette per tutto il mattutino in gran ratto, nel quale udi il Signore, che li parlò nella maniera, che ella narra nel cap. 34. della fua vita ; Mi diffe il Signore che non lasciassi d' andare, e che non ascoltassi il parere d'altri , perchè pochi mi configliarebbono senza temerità, che ben-che io abbia de travagli, restera grandemente servito Iddio , e che per questo negozio del Monastero, era cosa convenevole l' allontanarmi, fin che fosse ve-nuto il Breve, perchè il Demonio aveva ordito una gran trama , per quando foffe venuto il Provinciale, e che non temeffi di nulla , perchè egli mi farebbe flato cola in ajuto, Con queste parole, non facendo couto di quelle, che altri li dicevano, li quali la configliavano a scrivere al Provinciale, che li levaffe quel precetto d' obbedienza : si meste in viaggio, e giunse a Toledo.

ledo.

Monto fi confolò quella Signora con fa ventuta di lei , e con la prefenza di libuno monto populare ma quell' ora populare ma quell' ora populare ma quell' ora tabile. Pole grand' amore alla Sanata, e di qui venne ad effere poi fondatrice d' un Monaftero in una Villa fua chiamata Malagone, come diremo innanzi. La Madre (tebbene l' appagava quella buona volontà , viappagava quella buona volontà , viappagava quella buona volontà , viappagava quella buona volontà , via

veva però con gran Croce, perchè le delizie davano gran tormento, il vedere il traffico, e l'inquietudine di Palazzo, le leggi così dure, alle quali fono foggetti così i Signori, come i servidori , l' affannava affai . Si maravigliava di quella cura, e sollecitudine così grande del vivere . e del mangiare fuor di tempo, e fuor di ora determinata, cosa più conforme allo stato suo, che alla sua complessione, e gusto. Le davano anche fomma pena l' emulazioni , e l' invidie degli uni contro gli altri, per la maggiore, o minor familiarità; e più quando vedeva, che per il grande amore, che quella Signora le portava, non ci mancava chi l' invidiasse . Dall' altra parte il vedere . che questa Signora faceva tanto conto di lei , la faceva vivere con gran timore, e camminare con più cura, e ritiramento . Fecele quivi il Signore grandissimi favori : tra' quali fu il darle una libertà grande per disprezzare tutto quanto vedeva, e cavo di qui una gran compassione de' travagli , e della foggezione in cui vivono questi Signori, che (come ella dice) una delle bugie, che dice il mondo, è chiamar Signori fimili persone, parendo a lei, che non fiano fe non schiavi di mille cose.

Con l' esempio della Santa, e per mezzo delle fue orazioni cominciò in breve tempo a farsi in casa di questa Signora gran mutazione, e miglioramento ne i coltumi : perchè da lì avanti cominciarono a frequentar più i Sagramenti , le limofine , ed altre buone opere: li portavano tutti gran rispetto, e riverenza: e maravigliandosi di vedere la sua santità, desiderosi di vedere parte delle grazie , le quali udivano efferle fatte dal Signore, quand'ella si ritirava nel suo appartamento, l'offervavano, e molte volte la vedevano tutta rapita in estasi , e trasportata in Dio.

Arrivò in questo tempo in Toledo il Padre Fra Vincenzo Varrone

Pre-

Presentato dell' Ordine del glorioso San Domenico, persona molto principale, e con cui la Santa aveva comunicato alcune volte : con lui trattò di nuovo del suo spirito, e de' fuoi intenti , e travagli , che aveva passati . Li piacque in estremo il fuo talento, e li parve più avveduto, che mai, e di grande intendimento: e considerando in lui così buone parti , per giovare asiai , se si deffe affatto a Dio, se le cominciò ad accendere nell'anima un defiderio, che fosse molto fanto : perchè ella aveva questa natura, che quando vedeva una persona di gran talento, aveva grandissima ansietà di vederla tutta impiegata in Dio, e così pregava, ed importunava molto il Signore per fimili persone : così sece per questo religioso, e ritirandosi da lui, tutta raccolta, ed unita con il Signore Iddio, dopo avergli domandato con molte lagrime, che impiegaffe da dovero quell'anima in fuo fervizio: dicendogli, che febbene ella lo teneva per buono, non si contentava, ma lo voleva più buono, diffe queste parole : Sienore non mi avete a negare questa grazia , mirate , che è buono quefto foggetto per effere noftro amico .

Domandando tanto di cuore, e con gran desiderio di ottenere questa grazia, e non rispondendole subito nostro Signore, cominciò la Santa Madre ad affliggerfi , dubitando forse di non essere in grazia, e che questa sosse la causa di non ottenere quello, che domandava, (non perche ella desiderasse di saper questo, ma per la pena, che li dava il penfare, se avesse offeso Iddio. ) Lo strinse di nuovo, e tutta liquesatta, e dirotta in lagrime, chiedeva al Signore Iddio, che non permettesse nell' anima sua veruna offesa di sua Divina Maestà . Allora ( dice ) intef , che ben mi potevo confolare , e confitare di ftare in grazia , perche fimile amore di Dio , ed il farfi da sua Divina Matsha favori tali, ed il sentimento, che dava all' anima, non convenivano sari ad ur' anima, la quade fiesse in peccate mertale. E considerai, che il nosse signore Iddo ossi per sare tutte quelle, di che le supplicavo per quefla presona.

Li disse allora il Signore, che dicesse certe parole a quel Religioso, che sebbene a lei fu di gran mortificazione, (come le su sempre, che doveva avvertire una terza persona ) al fin si risolse, e le scrisse in un foglio, e glie lo diede. Furono di gran giovamento le parole, e gli diffe , perché cagionarono in lui una gran mutazione di vita, ed in breve tempo gli fece il Signore così eminenti grazie, che venne a stare tanto occupato, e trasformato in lui, che non pareva vivere per cole terrene . Con questo lo mutò il Signore quasi del tutto, di marriera, che non si conosceva. Gli diede forze corporali, per far penitenza, che prima non le aveva , per effere molto infermo : rimafe molto inanimato, per feguire tutto quello, che è più di perfezione, ed altre cose, donde si conobbe chiaro la buona intercessione, che la Santa aveva fatto con Dio . Vide poi , stando egli assente, che gli Angeli lo portavano con molta gloria, e di qui intese , che l' anima di lui era molto innanzi : ed era così, che in quella occasione aveva patito gran perfecuzioni, e travagli fenza colpa con molta pazienza, e gulto.

manifiele nou vacilli, n'e pieli parrer da airri, che di [quaci di configili di Criflo che [chèrene qii altri fi fairvano, fi florenno quello, che fono obbligati, comunemente una banno lacri per pui di quello, che parano ce quantunque il lor confisio fia bunno, noglio è quel di Criflo Neffro Signare; il quale ia quello, che configiia, e del favure pri adempirlo, e da finalenzare la paga a chi confida in lui, e nun nelle cofe della terra.

Da Avila 14. d'Aprile 1562.

Umile Cappellano di V. S. Fra Pietro d' Alcantara.

# CAPO VIII.

Parla Noftro Signore alla Santa Madre, e le comanda, che fondi il Manoftro in poveria, ed ella fi rifolore di sono Torna da Toledo ad Avila, e da, per comandamento del Signore, l'abito a quattro Religiofe, e principio al Juo Monaftero

PReziofa gioja è nelle Religioni la fanta povertà, e felice colei, la quale volontariamente possiede così gran tesoro : e sebbene questo è tanto occulto al mondo, non però è così per li amatori di Crifto: poichè per amor di lei, come avari Mercadanti , rinunciano , e vendono quanto hanno, per non avere . Viveva la Santa Madre con quest' ansietà , ancor che mo'to combattutta da vari pareri : ma il Signore dopo effere ella andata investigando di quà, e di là quello che fosse maggior sua gloria, al fine le dichiaro la fua volontà, come ella narra nel capitolo trentesimo quinto di sua vita, con tali parole : Stando un giorno inflantemente raccomandando questo negozio a Dio, mi dise il Signore, che in nessuna maniera lasciassi di farlo povero , perchè questa era la volontà del suo Padre , e sua , e che egli mi ajutarebbe. Eu con sì grandi effetti in un ratto , che in nessun modo poter dubitare , che non foffe da Iddio . B di nuovo un' altra volta mi disse , che nelle rendite stava la confusione, ed altre coje in lode della poverta , ed afficurandomi , che a chi lo ferviva , hon mancava la necessaria softentazione : ne di questo mancamento (co. me bo detto ) io giammai ebbi paura per conto mio . Rivolle ancora il Signore Iddio il cuore di quel Padre di San Domenico, che prima mi aveva scritto in contrario : ed io flavo molto contenta in aver veduto quefto, e con avere tali pensieri , parevami di possedere tutte le riccbezze del mondo, in d:liberare di vivere di elemofine.

Era già stata la Santa Madre in casa di questa Signora circa sei mesi, e dopo questo tempo il Padre Provinciale li revocò il precetto, che gli aveva dato, e li diede licenza di tornare ad Avila, e starsene quivi a suo volere : la causa di darle questa licenza, che se ne venisse, su, perchè si doveva fare elezione d'una Priora nel suo Monastero dell' Incarnazione d'Avila, e secondo il dovere, e diritto era obbligato il Provinciale a darle comodità, che se ne ritornasse. Prima di partirsi seppe, che la volevano far Priora nel suo Monastero, che a lei per la natura sua il solo pensarvi gli era un tormento così grave, che più agevolmente si sarebbe deliberata di patire qualfivoglia tormento : perche , come favia , e molto discreta vedeva quanto fosse gran peso il governar molti, ed il gran pericolo per la conscienza, e così fempre quando aveva potuto, aveva riculato uffizi. Per impedire l'elezione in lei, scrisse alle sue amiche, che non li dessero il voto, e convennesi di trattenersi in Toledo in sin a tanto, che fosse fatta. Onde stava molto contenta di essersi scusata dal ritrovarsi presente in questa occasione, quando il Signore, che con la provvidenza di lui aveva altri fini, ed altri disegni di quello che elNostro Signore viverebbono sconfolate, e scontente : che costarebbe loro molto pensiero, e follecitudine il procurare da sostentarsi , che per gente , la quale professava orazione, sarebbe di molto danno , perche i pensieri , quando fono foverchi, agevolmente affogano lo spirito. Ne vi mancava chi fi persuadesse, che fosse più perfezione avere entratta, e forfe più conforme alla legge evangelica : che tant' oltre arriva, non il zelo della perfezione, ma l'avidità delle ricchezze . Altri le mettevano innanzi gl' inconvenienti, ed i danni, che l'esperienza ogni di mostrava ne i Monasterj poveri, e la distrazione, che alle volte di qui ne feguiva.

Da tanti pareri, e ragioni si vedeva quafi convinta; ma ritornando all' orazione, e mirando Cristo così povero, e nudo, non poteva foffrire d' essere ricca. Lo pregava con lagrime, e sospiri, che ordinasse i negozj in modo , che ella vivesse povera, come egli. Il Signore nell' orazione li manifestava gl' inconvenienti , che vi erano in tenere entrate : e quello che dicevano i Letterati, che ajutavano alla quiete, vedeva la Santa con luce particolare del Cielo, che erano madre di maggiori penfieri , e distrazioni , e chiaramente conosceva, che li Monasteri poveri erano tali , per non effer molto ritirati , e non che la povertà fosse cagione della distrazione . Considerava, che l' entrata era la madrigna della penitenza, la fubornatrice delle delizie , e nimica della temperanza , e vedeva i danni , li quali fono nati ne' Monasteri dalla fuperfluità, ed abbondanza, che senza fallo, al parer fuo , erano maggiori , che quelli, li quali erano nati dalla povertà. E non faceva riflessione, se vi sarebbe stato chi la seguisse, perche il medefimo Signore, che dava a lei quei desideri, era potente per darli anche a molte. Finalmente non poteva dubitare, che cià non fosse maggior perfezione, tanto più effendo quefa la fiu avocazione, il fio infiituto, e la fiu a regola, il pareva d'effere più tenuta a credere a quefto, che a tutti i Letterati. Con quefte, ed alter ragioni difputava con quelli che erano di contrario parere. Ma veggendoli fola, ricorfe al Padre Fra Pietro Yvagnes, da cui in Avila era flata ajustas, e l'ajustava anche adefo, penfando, che la doveffe in ciò favorire, come ella narra nel capitolo trentefimo quinto della fiua vita con quefte parole:

Scrift al Padre di San Domenico, che i aistava: mandomni inferitto due fogli di convenerfe, e teologia, che congli di convenerfe, e teologia, che conpiente di propositi di confirmation, che la vivo al gli rispoli, che per non effet confirma la mia vuocatione, al vivo, che avvolatti di poverit, e di configili di Crifto con agni prifezione, non valevo valermi di qualla teologia, ni volevo, che egli in questo caso con la sua dutrina mi faverifee.

Piacque al Signore, che in questo tempo a preghiere della nostra Santa, e per l'intercessione di D. Luisa della Cerda, venisse a Toledo il Beato Padre Fra. Pietro d' Alcantara, ed alloggiasse nella medesima cafa , dove ella stava : Il quale , come quello che era vero amatore della povertà, e tanti anni l'aveva offervata, molto bene fapeva la ricchezza, che in essa era, essendo certo, che non la gusta, se non chi la prova , e così ajutò affai la vocazione della Santa Madre, e configliolla. che in veruna maniera lafciasse di tirarla avanti. Or con questo favore, e parere, come di persona, che meglio di ogni altro lo poteva dare, avendo per lunga esperienza provatolo, deliberò la Santa di non andar cercando altro : ma non perfeverò molto . perchè voleva Iddio, che ella andasse vacillando, in fin' a che egli dichiaraffe la fua volontà . Partiffi il B. Padre F. Pietro, e di nuovo tornarono

stà li aveva inspirato : unite già le pietre vive, le quali dovevano effere il fondamento dell' edifizio spirituale, e tempio vivo di Dio: avendo refo l'obbedienza al Vescovo, e deliberato egli di prendere fotto la protezione, e difesa sua quella santa, e picciola gregge: dopo tanti travagli , e fatiche della Santa Madre, che ogni cosa le costava lagrime, ed orazioni . Stando , dico , qui tutte le cole concertate, e pacifiche, ed in punto, perche fi cominciasse un' opera di tanta gloria di Dio, e di tanto giovamento, e frutto nella Santa Chiefa; piacque al Nostro Signore, che il giorno del glorioso San Bartolomeo Appostolo, che viene alli vintiquattro d' Agosto, l' anno di nostra falute 1562. governando la Santa Chiesa il Santissimo Padre Papa Pio Quarto, regnando in Ispagna il Cattolico, e prudentissimo Re Don Filippo Secondo, ed essendo Generale dell' Ordine della Madonna del Carmine il Reverendissimo Padre Maeftro Fra Giovan Battifta Rubeo da Ravenna, fi ponesse il Santissimo Sagramento, e si desse l'abito a queste quattro persone, che di sopra abbiamo detto , con grande allegrezza , e solennità . E così restò fondato il Monastero, e la Santa Madre diede fine a' suoi desiderj , e principio alla nuova Riforma, ed a nuovi , e maggiori travagli , come diremo avanti . Fu nominato il Monastero di San Giosesso, perchè essendo questo glorioso Santo stato quello, che tanto aveva ajutato in questa, ed in altre fimili occasioni alla Santa ( quando non se gli fosse dovuto per dritto) era ella tanto grata, che non poteva fare di meno di non offerire le primizie del suo Ordine, e de suoi travagli a chi tanto amava, e riveriva.

Fu fondato questo Monastero nell' anno medesimo, che i Turchi presero la Città di Cipro, e distrussero quivi un Convento, che vi era della Regola primitiva, che era l'ulti-mo di quei, che fi sapevano. Onde fu provvidenza Divina, che allora si cominciasse in Ispagna la nuova riforma , e prosessione di questa Regola.

Trovaronfi presenti con la Santa Madre a dar l'abito alle novizie due Monache dell' Incarnazione, e rimase per allora ella con loro, ma non di stanza; perchè pensava tornarsene al fuo Monastero dell' Incarnazione . per andare di lì, con licenza del Provinciale, quando volesse dargliela. Imperciocche, sebbene le Monache, ed il nuovo Monastero erano soggette all' Ordinario, che così convenne: tutta volta la Santa Madre essendo ella Monaca professa dell' Incarnazione, in fin a che il Provinciale non la liberava, non poteva foggettarfi ad

altro Prelato.

In nessuna di queste cose su contraria alla volontà, ed obbedienza de' fuoi Prelati (che di ciò teneva grandissimo conto, ) com' ella stessa riferisce nel capitolo trentesimo sesto della fua vita con queste parole : Non facevo cosa , la quale non fosse con parere di Letterati , per non fare un punto contro l' obbedienza; li quali veggendo , che era cofa molto giovevole a susto l' Ordine per molte cause, quantunque andaff: secretamente, e guardandomi che non lo Sapessero i miei Prelati , mi dicevano, che il potevo fare : perchè per una piccola imperfezione, che mi aveffero detto , che vi foffe , mille Monafteri averei lasciato , non che uno . Quefto è certo , perchè febbene io lo desideravo . per allontanarmi da ogni cofa , e feguire la mia professione, e vocazione con più perfezione, e ristringimento, in guisa tale però il defideravo , che quando aveffi intefo , che foffe più fervizio di Dio il lasciarlo , l'averei fatto , come feci l' altra volta , con ogni tranquillita , e pace .

che ella giunse ad Avila, arrivò anche lo spaccio, ed il Breve di Roma, perchè si facesse il Monastero, e la fretta, che il Signore le faceva, perché si partisse di Toledo ( come quegli, che così gli aveva ordinato) era perche il Breve era per viaggio. e così dispose di maniera, che ella, ed il recapito di Roma giungessero ad un tempo medefimo, cofa, che recò ammirazione alla Santa, ed a quanti l'intefero : ne fu minor maraviglia il vedere, che la Santa giungesse in congiuntura, che trovò in Avila il Vescovo, il quale soleva starne assente ordinariamente. Era parimente quivi il Santo Padre Fra Pietro d' Alcantara, che pare appunto, che il Signore ve lo conducesse a vista della Santa Madre, affinché potesse ajutarla nel tempo delle fue maggiori necessità .

Si ritrovava anche in Avila in quei giorni quel Cavaliere, chiamato Francesco di Salzedo, di cui alcune volte abbiamo favellato di fopra, in cafa di cui alloggiava il Santo Padre Fra

Pietro d' Alcantara.

Pare, che il Signore avesse disposto ogni cosa in guisa tale, che ben · fi conosceva effere già arrivata l' ora di adempire la sua volontà, ed i defideri della sua Serva . Si dichiarava nel Breve, che le Monache rendefsero obbedienza al Vescovo: E su anche necessario, che il Santo Fra Pietro, e quel Cavaliero ne lo ricercaffero . Il Padre Fra Pietro pose innanzi al Vescovo il grandissimo spirito, e la santità della Santa Madre Terefa, dandogli ad intendere al meglio, che potè, che quel negozio era più divino, che umano, e che in esso il Signore Iddio aveva posto il suo consiglio, e la sua mano, e gli rappresentò la grandissima gloria, che da questa fondazione ne seguiva alla Sua Divina Macstà, il gran bene alle anime, che quivi entraffeto;

le sue sante orazioni, e con l'esempio così vivo , perche tutti gli altri Monasteri si risormassero ad imitazione di questo. Il Vescovo, il quale era così nobile per qualità, sì come anche per lignaggio, e per bontà fua inchinato a tutte quelle persone , le quali vedeva deliberate di servire al nostro Signor Gesà Cristo. e sebbene da principio si oppose all' ammettere Monastero di Monache povere , e fenza entrata ; tutta volta con quelle ragioni, che il Santo Fra Pietro gli diffe, fi affezionò molto a favorirlo, come da lì avanti fece.

Da lì a otto giorni si partì il Santo Padre Fra Pietro , poco dopo il Signore lo chiamò a sè, a godere il frutto delle sue fatiche , e della sua . penitenza , la quale fu molto grande; onde pare, che Sua Divina Macstà non per altro lo conservasse, che perche si finisse questo negozio. Tutte queste diligenze , le quali si facevano, erano fatte fotto gran fecreto : perché temevano , se si sosse rifaputo, di qualche cattivo avveni-mento, stando il popolo cotanto avvelenato.

In questo tempo stava la Santa Madre dentro al fuo Monastero dell' Incarnazione : ed era un grandissimo mancamento, che non vi fosse la sua presenza, per concludere questo negozio così importante : ma il Signore , che aveva dato l'ordine per il resto, lo diede ancora per questo. Infermosfi Giovanni di Ovaglie , fotto l' ombra di cui si edificava la casa, la quale doveva servire per Monastero: e questa su occasione, che la Santa Madre uscisse di casa sua, e così non fi penetrò nulla . Fu cosa mirabile , che non stette più tempo infermo suo Cognato, di quanto la Santa ebbe necessità di star suora del Monastero dell' Incarnazione per finire di negoziare quello che vi mancava per la fua nuova fondazione, ed essendo nee finalmente il frutto, che farebbe cessario, che avesse fanità, glie la in quella Città, e nella Chiesa con diede il Signore : onde egli le disse

fuo parere, avendo allora come fofpeie tutte le virtù, e la fede, perchè la defendesse da tanti colpi . Era tale questa battaglia, che non la lasciava pensare ad altro: e con questo aveva un' affizione , ed ofcurità , e tenebre nell'anima tanto terribili, che malamente si può dare ad intendere a chi non ha sperimentato questa sorte di tentazione, e travagli, li quali ( permettendolo il Signore ) può caufare un'anima il Demonio. Basta dire, che in quel tempo pare, che Iddio abbandoni l'anima, e la dia al ne-mico, concedendogli licenza, che l' inquieti, turbi, ed affligga. Fu quefto, (come la Santa Madre confessa) uno de peggiori, e più trifti accidenti , che passasse in vita sua . Ma il Signore, che in fimili occasioni moftra la sua maggior clemenza, in queste tenebre così grandi li mandò un raggio di luce , a fin che manisestamente vedesse; che era il Demonio. quello, che la voleva spaventare con bugie, e farle abbandonare quello, che aveva cominciato. Onde pofe gli occhi nelle gran determinazioni che prima aveva fatto, di fervire al Signore, e ne i defideri di patire per lui : e li fovveniva , che per adempirla, non doveva procurare ripofo; e che , se desiderava travagli , erano molto buoni quelli, che allora. aveva d'avanti : e poiche nella maggior · contraddizione stava maggior guadagno; non era dovere, che le mancasse l'animo, per servire a chi tanto doveva . E così facendofi forza con queste, ed altre considerazioni, andò dinanzi al Santiffimo Sagramento, e quivi promeffe di fare quanto pocesse, per ottener l'cenza di andare al luo nuovo Monastero, e stare, e perseverare in esfo, e promettere claufura , potendolo fare con buona coscienza. Allora la Santa sece faccia al Demonio, e si determinò di nuovo a patire per Dio ciò, che le veniste : Fuggi in un'istante il nimico, e tornò nin tal maniera la tranquilli-

tà, ed il conten'o, che da lì avanti mai più perse la serenità, e pace dell' anima fua, per grandi, e forti occafioni, che se le offerissero. Il che suol fare molte volte Iddio, e che in premio di qualche gran tentazione, o travaglio patito per amor fuo, e vinto, avendo fatto virilmente refistenza, fuole non folo torre la tentazione, ma dare qualche eccellente dono, e prerogariva, come sece con San Tommaso d'Aquino, dopoi che ebbe valorosamente satto resistenza alle carezze, e follecitazioni di quella perversa donna, che li voleva rubare il tesoro della castità . Essendo adunque stata la tribulazione, la quale qui pati la Santa Madre, tanto grande, ed avendo ella virilmente refistito all' impeto, e suria dell'inimico, piacque al Nostro Signore di farle, in premio di questa vittoria, così fegnalate grazia, che da lì innanzi non perdeffe la stabilita pace . e costanza dell' anima sua , per travagli, e persecuzioni, che se le offeriffero.

Non era ben fornito ancora quefto travaglio, che stando ormai, la Madre con gran sicurezza, e necellità di dormire , e ripofarsi un poco . ( il che per molte notte avanti non aveva potuto fare per il travaglio della fondazione ) nell' instante , che volle cominciare a quietarfi alquanto. non le fu permesso : perché subito . che nella Città , e nel fuo Monastero dell'Incarnazione si seppe quello , che aveva fatto, fi levò un' altra nuova tempesta, e follevazione, parendo ad alcuni, che si dovesse perdere, e distruggere la Città, se non fi disfaceva quel Monastero, e ad altri, che svergognasse la loro Religione : e fenza porfi avanti il nocumento grande , che s' era per fare a quella nuova pianta; mandò fubito la Superiora a dirli, che se ne tornasse all'Incarnazione. La Santa non aveva ancor veduto il comandamento della Priora, quando licenziandofi dalle quattro fue novizie, che restarono molto assiste, se ne venne

al fuo Monastero .

Ben vide ella, che se le offeriva-no grandi travagli, perchè credeva, the la dovessero subito mettere in · carcere, e dațle gravi penitenze: ma andava con gran desiderio di patire per Dio, e con molto contento, ed averebbe grandemente gustato, che fi soffe effettuata questa carcerazione, per non parlare a persona, e ripofarfi un poco in folitudine, che era , quanto essa desiderava . Subito che giunfe, rese conto di sè alla Priora: e se bene si placò alquanto, determinò in ogni modo di chiamare il Padre Provinciale, che cra all'ora il Padre Frat' Angelo di Salazar , perche egli conoscesse, e giudicasse la causa: venne il Provinciale, e la citò a comparire in giudizio davanti a sè: e quello, che quivi occorfe, lo narra la Santa con la fua umiltà, e prudenza in questo modo nel detto capitolo trentesimo sesto:

Venuto il Provinciale, io fui condotta in giudizio, con molto gran contento, credendomi patire qualche cof a per Criflo : poiche in questo caso , te contro la Divina Maefta , ne contra la Religione mi trovavo aver fatto alcuna offesa; anzi procuravo con tutte le forze mie accrescerla , e sarei volontieri morta per questo ; effendo tutto il mio defiderio, che fi faceffe con ogni perfezione. Ricordaimi del giudizio di Crifto, e vidi quanto poco, o nulla era quello . Diffi mia colça , come molto colpevole , cosi parea a coi non sapeva tutta la cau. fa . Dopo d' avermi fatto una gran riprenfione, ma non con tanto rigore, quanto meritavano i miei peccati , ne quanto molti dicevano al Provinciale, io non volvo discolparmi , perchè andavo risoluta di patire : anzi chiefi perdono , e diffi, che mi coftigaffe, e non fteffe difgustato meco . In alcune cofe ben vedevo io, che mi condannavano senza colpa, dicendomi, che io l' avevo fatto per effere flimata , e nominata , ed altre fimili

cofe : ma nell' altre chitramente intendevo , che dicevano la verita, nelle quali io era più peccatrice , che l' altre : che se non avevo custodita la molta sanita , che era in quella cafa , in qual modo pensavo di offervarla in un' altra con più rigore ? che io scandalizavo il popolo , e caufavo novità . Tutto quefio non mi dava alcuna inquietudine, xè pena , ancorcbè io mestrassi averla , per non mostrare di stimare poco quello che mi dicevaro . Finalmente mi comando . che dinanzi alle Monache io deffi ragguaglio del tutto, e fecilo fenza travaglio, Sentendomi interiormente quietare guidata dal mio Signore . Diedi il rogguaglio mio di maniera , che ne il Provinciale , ne quelle Monache , che vi erano presenii , trovarono capo , per lo quale dovefsero condannarmi : ed al Provinciale . parlai poi più chiaro, e rimase malto foddisfatto : e promeffemi , che ceffando i rumori della Città , mi averebbe conceduto licenza di andare nel nuovo Monaftero .

Non contento il Demonio delle paffate turbazioni , già che Nostro Signore aveva acchetato la turbazione della Santa , il follevamento, e l'inquietudine del fuo Ordine , l' indignazione della Priora, e del Provinciale : affinche non le mancasse mai in che patire; mosse un' altra nuova persecuzione molto terribile, e pericolosa, e bastante per dissare tutto il fatto, se Iddio non ci avesse rimediato : perchè con la nuova pianta, e Monastero, come di sopra presimo a dire, su tale alterazione, e sì gran fuoco nella Città, come se fosfero affediati da' nemici , o li fosse flaro fatto una grande ingiuria, o aggravio, o come se fosse occorso qualche gran male , al quale fosse necesfario provedere subito di rimedio. Ed oltre al molto, che si diceva, e mormorava di questa novità in ogni parte, e la libertà, con che di ciò si parlava, convennero di ragunarfi in forma di Città , il Governatore , i Rettori , ed alcuni del Capitolo ,

chiamando anche a questa ragunanza le persone più principali, e di qualità delle Religioni , i Letterati più famosi della Città , e Comune del popolo, come se realmente la Città stelle per perdersi , nel maggior perricolo, che immaginar si potessero. Trattoffi subito di disfar la fondazione già fatta con gran caldezza, e perfidia : e dopo le molte amplificazioni, e ponderazioni de'danni gravi, che da quel povero Monastero ne potevano seguire: la conclusione della confulta fu , che a patto veruno non si permettesse, che andasse avanti, ma che subito fi levasse il Santissimo Sagramento, e si disfacesse la fondazione . Tanto pericolofa è la novità in ogni cofa, che quantunque paja di maggior virtu , può tenersi per sospettosa, in sin' a tanto che de' testimonj soprannaturali non sia consermata. Onde non è gran fatto, che ognuno sospettasse in questa occasione, nella quale il Demonio rapprefentava, ed ingrandiva quanti inconvenienti poteva, per difturbare così fant' opra, donde presentiva, che do-veva nascere il suo danno: ed il Signore dall'altra parte ordinava per maggiore, e più sicuro fondamento di questo edificio, che precedesse tanta esamina, e contraddizione, a fin che che col successo si certificasse il Mondo, che quest'opera non era disegno umano, ne era fondata sù l'arena, ma sopra la pietra viva, la quale dice il Vangelo, che è Cristo, e la fua parola.

La rifoluzione adunque di tutti fu, che fi disfacefise il Monafero ; e ne farebbe fubito feguita l' efecuzione, fe non fi metteva di mezzo il Reverendo Padre Maesfro Fra Domenico Bignes dell' Ordine di San Domenico, e Catedrante poi della prima di Teologia nell' università di Salamanca ; il quale, fe bene era fatto di parere, che il Monafero non fi facefise fenza entrata, con tutto ciò, come unomo dotto, e Crifiano,

fentì male della frettolosa risoluzione, che in quella Congregazione s' era tolta: ed arditamente, e prudentemente disse loro, che quello non era negozio da determinarfi così prefto, ma ricercava più maturo consiglio, e che sarebbe stato bene considerarlo più adagio, già che v'era tempo, e che era negozio, il quale più apparteneva al Vescovo, che alla Città. Con queste, ed altre prudenti ragioni, che quivi propose, si sospese l'esecuzione, ma non il furore, e la rabbia, che tutti avevano contro il Monastero : perché in tutta la Città non si palava d' altro , condannando la Santa Madre, e tutti quelli che l' avevano ajutata : e veggendo i capi , e le persone principali d'essa dichiarate contra le povere Monache, e principalmente contra la Santa, se li levarono inimici di fotto terra, ed in fin le pietre , perche fi voltaffero contro di loro : cresceva il fuoco , e la tempesta della persecuzione era ogni di più terribile. Che doveva effere il vedere allora una povera donnicciuola contrastata da una Città tutta, e tanto principale, come è quella d' Avila, e da tutte le Religioni d' essa, che ne anche nelli pulpiti li perdonavano? Dalla maggior parte del capitolo, e da tutto il volgo posta per bersaglio delle loro maledicenze, e quel che più importa, è, che ( come abbiamo detto ) nel medesimo tempo era anco combattuta dalla fua Religione: che sebhene questa finì prima, non fu però la minore ! Perchè quanto i contrari sono più domeltici , tanto maggiore è la guerra, e più fanguinola : imperocché stando più vicini , feriscono più dappresso , e cogliono più sul vivo. L'affaltavano tutti, come lupi affamati, ognuno per darli il suo morso: ma ella come un mansueto agnello, fi lasciava condannare da tutti, e posta in Dio la fua speranza, e giustizia, non temeva di persona.

In questo tempo dunque la Santa

fola , e abbandonata da tutti , non dormiva, come Giona fotto la coperta della nave, ma più toflo esclamava a Dio, e con quefto flava il suo cuore tanto tranquillo , come fe non fi dicesse nulla di lei , o come se sosse ro cose , che toccassero ad una terza persona , tanta era l' equanimità , e la confidenza, che aveva nel Signore . E quando tutti trattavano di disfare il Monastero, stava ella con tanta fede, che scrivendo a Donna Guiomar d' Uglioa , sua amica , la quale prima aveva ajutato, ed allora dimorava in Toro, le mandava a domandar Messali , ed una Campanella . che le bisognava, per la sua sondazione . E' vero, che alle volte fi nascondeva il Signore, e perchè maggiormente meritaffe la fua ferva, permetteva, che entrasse la tentazione, il timore, e la pena, se si doveva disfare. Onde stando una volta alquanto afflitta, ed affaticata con questo pensiero; il Signore che le stava tanto vicino per consolarla, ed inanimarla in tutti li suoi travagli , le diffe : Che temi , non fai , che io fon potente? e l'afficurò che non fi faria disfatto .

La Città , la quale aveva preso questa perfidia tanto a petto , faceva fra tanto tutte le diligenze possibili perche il Monastero si dissacesse : ed il Governatore veggendo, che non vi era chi li facesse resistenza, pensò, che tutto il negozio fosse finito con andare a San Giofeffo, e comandare alle quattro novizie, che vi stavano, che se ne andassero, se nò, le spezzerebbe le porte : ma elleno risposero coraggiofamente, che allora farebbono uscite del Monastero, quando l' avesse comandato loro chi ce l' aveva condotte, che egli non aveva da far con loro , per non effere lor Prelato. Tant' oltre potè arrivare il zelante calore del bene, o (per dir meglio ) la rabbia, ed il surore del nemico, a cui facevano cruda guerra quattro Monacelle povere, ed in nna

cafa, come un buscio. In fine il Governatore rientrando in se . giudicò miglior mezzo non guidar quella caufa per forza, ma per giustizia: e così cominciarono subito citazioni, e risposte : si fece lite ordinaria , e si tirò al Configlio Reale . La Città mandava persona per la parte sua alla Corte, ed era parimente necessario . che il Monaffero vi mandaffe per la fua , forto pena di perderfi il negozio. Ma non aveva ne persona, che fi arrischiasse d' andare , ne danari per questo affare, nè la Santa Madre sapeva, che farsi : E soprattutto, per maggiormente tormentarla ordino Nostro Signore, che la Priora le comandasse, che non trattasse più del Monastero, che era un gettare in un bicchier d' acqua tutto quello che era fatto. Allora la Santa se ne andò a cercare il rimedio; dove sempre lo soleva trovare, che era in Dio, e gli diffe : Signore questa cafa non è mia ; per voi s' è fatta ; ora che non vi è persona, che negozi, faccialo voftra Maefia . Detto quefto , rimase tanto ricreata , e senza pena , come se avesse avuto tutto il Mondo dalla fua, e fubito tenne il negozio per ficuro.

Non tardò punto a sperimentare quanto vaglia la sede, e la considanza in Dio, perché subito presero la disesa delle al casa alcuni fervi di Dio, e principalmente il Maestro Daza, e Gonsalo d' Aranda, a ambedue di nota, e senatara virrè: ed uno di loro ando a Madrid, e l' altro, cioè di Maestro, restò in Avila, e si trovò in un'altra adunanza della Città, nella quale tutti stavano così sorti, come nella prima, che abbiamo detre: effendo di opinione, che fi dissectife, e si dissolventa la un molta prudenza li ma eggi con la sua molta prudenza li

placò per allora.

Mentre duranon queste liti, e quefii disgusti, vennero quei della Città
ad un partito, efferendo alla Santa
Madre di contentarsi, che il Monafero

stero andasse innanzi , purche avesse entrata. Non dispiacque il partito alla Santa , parendole che l'averebbe potuta poi lasciare, quando avesse voluto: ma trattandofi l' accordo, fi parlò Iddio, e gli apparve il Beato Fra Pietro d' Alcantara, e le occorfero l'altre cose, che ella brevemente narra nel detto cap. 36. con queste parole : Diffemi il Signore , che io non facessi tal cofa , perche se avessimo incominciato ad avere entrate, non permesterebbono poi, che le lasciassimo, ed alcune altre cofe . La notte ifteffa mi apparve il Padre Fra Pietro d' Alcantara . il quale era gia morto, e prima, che morisse, mi aveva scritto, quando seppe la persecuzione, e contraddizioni, che noi avevamo, e fi rallegrava molto d'udire, che foffe la fondazione del Monaftero con contraddizione il grande perciocebe era segnale , che fi doveva servir molto al Signore in questo Monastero , poiche il Demonio tanto operava , perche non f faceffe; che in neffuna maniera consentissi, che vi fose entrata : ed ancora due , o tre volte mi promife nella lettera , che come io aveffi fatto così ; verrebbe ogni cofa a farfi come io volevo. E così con questi trattati durò la persecuzione quasi un mezzo anno: nel qual tempo patì la Santa quello, che Iddio sà, e che ciascuno potrebbe immaginarsi .

Tra tanto , che queste cose passavano , stavano le quattro novizie ritirate nel loro Monastero, ed il Vescovo le provedeva di Confessori, e di chi l' inanimasse, ed instruisse, e facesse ragionamenti spirituali . Ma con tutto ciò effendo affente la Santa Madre, erano come pecore fenza pastore, e bisognose di chi insegnasfe loro l' offervanza, e vita religiosa : nella quale difficilmente può esfere maestro, chi non è stato prima discepolo, ed avutone sperienza. Onde piacque al Signore, che in questo tempo giungesse in Avila il Padre Presentato Fra Pietro Yvagnes, di cui facessimo menzione di sopra, il quale ebbe boona parte, ("per la molta opinione, che s'a vera della fua dottrina, e fantità ) in placare i cuori di molti, e perche il Padre Provinciale del Carmine deffe licenza alla Santa Madre di venire a San Giofeffo per governare, ed infegnare alla fue navisire, cofa, che pareva non folo difficile, ma anche impossibile da outenerfi.

#### CAPOX.

Quietate ormai le contraddizioni torna la Santa al suo nuovo Monastero, dove Nostro Signore le pose una corona, in premio di quello, che aveva patito, e travagliate per lui.

Ra mezzo anno , e più , che la Santa Madre stava trattenuta nel Monastero dell' Incarnazione , lontana dalle sue figliuole : onde subito che ebba licenza, se ne ando a questo nel mese di Marzo del 1563. dove fu tanto allegramente ricevuta . quanto era ftata con gran lagrime , e sospiri desiderata . Facendo orazione nella Chiesa, prima d' entrare nel Monastero, su rapita in ispirito, e vide Crifto, che la riceveva con grande amore, e le metteva una corona in testa, ringraziandola assai, per quello, che aveva fatto per sua Madre ; dopo stando in coro in orazione vide la Madonna con grandiffima gloria, vestita con un manto bianco , fotto il quale ricuopriva la Santa , e tutte le sue Monache , come ella racconta nel capit. 40. della fua vita con queste parole : Fu grandissima consolazione per me il giorno, che vennemo: facendo orazione nella Chiefa prima d' entrare nel Monafiero , e ftando quaft in ratto , vidi Crifto , che con grande amore pareva, che mi ricevelle. e mi ponesse una corona in capo, rineraziandomi di quello che fatto avevo per (ua Madre . Un' altra volta fando tutte in Coro , dopo la Compieta , vidi noftra Signora con grandissima gloria , con un

manto bianco, sotto il quale pareva, che ricoprisse tutte noi, ed intesi quanto alto grado di gloria dara il Signore a quelle

di questa cafa .

Appreffo'il popo'o cominciò a pigliare molta divozione al Monafero, ed il Signore cangiò, come fuol
fare, di tal maniera li cuori , che
di maggiori contrari, li fe maggiori
divoti della cafa: e già difingannati
chiaramente vedevano effere opra di
Dio, e loro perfidia, inganno, e
tentazione: onde a poco a poco difimeffero le litti, toccando con l'efperienza, che quel Monafero era di
gran gloria a Dio, onore, ed utile
alla loro Città.

Menò feco la Santa Madre, quando uscì dall' Incarnazione, quattro Monache, avendo il Provinciale dato anco licenza di potere andar con lei, a quelle, che gustassero di seguire quelta nuova vita , e perfezione . E queste quattro erano Anna di San Giovanni, Maria Isabella, Anna de gli Angeli, ed Isabella di San Paolo . Di queste sece Priora Anna di San Giovanni, ( perchè la Santa per la fua grand' umiltà guftava , anzi d' obbedire , che di comandare ) e Sottopriora Anna de gli Angeli , Ma in progresso di tempo, vedendo il Prelato, che conveniva, che fosse Priora quella, che veramente era Madre , e Maestra di tutte , le fece pigliare , ed esercitare l'ufficio.

Aff ora cominció la Santa con prudenza, e fiprito del Cielo a governare le Monache, dando luca modo di vita, fanti, e falutiferi configli, e facendo anche conflituzioni, ed ordini con approvazione del Vefcoro, che in quel tempo era fuo Pretato, in ordine alla perfetta of fervanza della primitiva regola, che ra quella, la quale pretendera, che ra quella, la quale pretendera, che figgio el difficulta della primitiva regola, che figgio el difficulta della contra della primitiva regola, che figgio el difficulta della contra della primitiva regola, che figio el difficulta della contra della primitiva della primitiva della contra della primitiva della contra della contra della primita della contra della

è il particolar fine, e vocazione del-la nuova regola, la quale avevano presa, o per meglio dire, della antica, che avevano professato quelli Santi Eremiti del monte Carmelo . Appresso dopo questa pietra , che è ferma colonna, la quale sostenta la religione, ne pose un' altra non meno necessaria, per sostenere questo edifizio, che su il ritiramento, serrando i parlatori, e le grate, che chiamandofi reti, il nome stesso pubblica i danni, che recano, e l' efperienza a spese della Risorma de' Monasteri, e di molte anime li piange : proibendo converfazioni , e pratiche, anche fra parenti : ferrando le porte a tutte le consolazioni umane . Stabili anche il vivere senza entrate ( cosa tanto raccomandatale dal Signore, e nella quale aveva durata tanta fatica . ) Finalmente institui una vita penitente, cambiando la sajetta delicata in un sacco aspro ; le scarpe , o scarpini in calzari di corde , il letto molle in duro pagliariccio, ed a questo aggiunte il povero mangiare; essendo tutta la vita di pesce, ed erbe, come comanda la regola : della quale sarà ragionevole , che prima di passare innanzi . facciamo qui menzione , affin che meglio s' intenda, qual fia la regola , e l' instituto , che la Santa Madre eleffe, che è quella, che oggi fi offerva nel fuo Ordine , così da Padri Scalzi, come dalle Monache.

# CAPOXI.

Regola Primitiva dell' Ordine della Madonna del Carmine, la quale la Santa Madre volle, che fi esservasse nel suo Ordine, e della gran persezione, che in sè contiene.

A Ffinche più chiaramente si cono-fca la regola, la quale la San-ta Madre Teresa di Gesti elesse pel fuo Ordine, conviene, che sappia prima il lettore, che nell'anno 1171. Alberto Patriarca Gerofolimirano, che prima era stato religioso eremita del Monte Carmelo, diede una regola a' fuoi Frati Carmelitani, che allora abitavano in detto Monte, tratta, e raccolta da un' altra, che al medefimo Ordine aveva dato Giovanni Patriarca pur Gerosolimitano . come più a lungo riferifcono, e provano l' Istorie di detto Ordine : la quale , come regola data a' Romiti . era molto rigorofa, ed afpra, e tale , che da chi professava vita eremitica in poi , difficilmente l' averebbe potuta offervare. Onde riducendosi i Romiti a vita più comune, e conventuale di prima, fu necessario moderare , e dichiarare alcuni punti di questa regola, data da Alberto . E così ricorfero da Innocenzio IV. che allora governava la Chiefa domandandozli moderazione, e dichiarazione di essa . Ed egli l' anno del Signore 1248. ed il quinto del fuo Pontificato, la dichiarò, ed accomodò , facendola più soave, che prima non-era: ma rimafe in tale ftato, che ( come da essa si vedrà ) è una delle più perfette, ed eccellenti, che fiano nella Chiefa.

Questa regola moderata da Papa Innocenzio si chiama Primitiva, perchè la moderazione, che egli sece, si solo in due cose: l' una nel sisenzio, che prima era rigorossissimo, ed allora rimase temperato, dal dopo la Compieta in sin' a dopo Prima: e l'altra nell'aftinenza dalla carne . che prima era necessaria l'eccessiva fiacchezza, o l'infermità, perché un religioso ne potesse mangiare : cosa che cagionava molti scrupoli, così negli animi de' Prelati, come de'fudditi: e dichiarò Innocenzio, che bastava, per poter mangiar carne, l' infermità, o la debolezza. Prima non convenivano ne in Refettorio, ne in altri atti di comunità, se non rade volte, come gente, che professava vita folitaria, e romita. Innocenzio ordinò, che si ragunassero in Resettorio : e parimente, che potesfero aver case, non solo negli eremi, ma anche in qualfivoglia altra parte, dove fosse loro data, purche fossero accomodate secondo la loro professione, il che non era permesso nel tempo, che con ogni rigore si osservava la regola d' Alberto.

Questa regola d' Alberto Patriarca, dopo effere stata dichiarata da Innocenzio Papa, ( come abbiamo ve-duto ) si osfervo per alcuni anni nell' Ordine di nostra Donna del Carmine: ma come col tempo fuole mancare , e finirsi lo spirito, non altrimenti che l' altre cose tutte, parve tanto rigo-rosa, che su giudicata insopportabile, onde la Religione domando ad, Eugenio IV. che la mitigasse, e poi fece l' istesso ad altri Pontefici , di maniera che alcune delle offervanze più rigorofe, erano già mitigate : e particolarmente ne' Monasteri di Monache era molto scemata l' offervanza, e perfezione religiola: perchè oltre le licenze generali, e gli slargamenti della regola, con gli abufi, e mancamenti della claufura, che allora non fi professava, vivevano con gran larghezza, e libertà.

Ouello era ló stato, e la regola, che la Santa Madre professava, meatre viveva nel Monastero dell' Incarnazione. Ma stimolata dal Signore, come diremo a basso, si deliberò di abbracciare, e seguire la regola Primitiva del suo Ordine, che è quel-

la che diede Alberto Patriarca, e dopo dichiarò, e moderò Innocenzio IV. la qual dice a questo modo:

Regola Primitiva data dal Beato Alberto Patriarca di Gerusalemme, e confermata da Innocenzio IV.

Lberto per la grazia di Dio Patriarca di Gerusalemme agli amati figliuoli , Broccardo , ed altri Religiofi Carmelitani , che abitano fotto la sua obbedienza , nel Monte Carmelo , vicino alla fontana d' Elia , salute nel Signore , e benedizione nello Spirito Santo . Per molte vie , e modi inflituirono i Santi Padri, in che modo ciascuno di qualsivoglia ordine fara, o in qual fi sia modo di vita religiosa , che eleggera , debba vivere in servigio di Nostro Signor Gesù Cristo, e servirlo fedelmente con puro cuore, e buona conscienza. Imperocchè, perebè ci domandate, che secondo la vefira maniera di vivere, vi scriviamo regola, la quale offerviate da qui avanti; ve la diamo con le seguenti parole:

Che abbiano Priore, e de i tre voti.

I Mituiamo primieramente, ed ordiniamo, che abbiate uno di voi per Prince: il quale fla eletto per quello ufficio, di comune confenso di tutti, o della maggier, e puì primette parte, al quale cinfenno di voi prometta obbedierca, e dopo di averla premella, procuri d'offervaria con versità d'optre, insieme con cassità, e povertà.

Del ricevere luoghi.

Potrete aver luogbi, e cose negli eremi, o dove vi saranno dati, disposti, e comodi per l'osservanza della vostra religione, secondo che al Priore, e Frati parrà convenirsi. Delle Celle de' Frati.

Ltre a ciò nel sito, ch' eleggerete, abbia la suc Cella murana, come gli sarà asserata, per disposizione del Priore, e consenso degli altri Fratelli, o della puù prudente parte di loro.

Che mangino in Refettorio comune .

D I tal maniera, che quello che vi te in comine Refettorio, udendo qualche lezione della Sarra Serittura, dove comodamente fi potrà fare. E nelluno de Fratelli potrà mutarfi luogo, nè cangiarto con altro [nza licera del Priore

La Cella del Priore fia all' entrata del Convento, acciocche fia il primo, che esca a ricevere chi verrà. Ed ad arbitrio, e disposizione di lui si faccia quanto in casa s' avera da fare.

Stia ciascuno dentro della sua Cella, meditando giorno, e notte nella legge del Signore, e veggbiando in orazione, se non sara occupato in altre giuste occupazioni.

Dell' ore Canoniche.

Uelli, che sapranno recitare l'ore Canoniche co' Sacerdoti, le devono recitare conforme agli flatuti de' Santi Padri, ed al cossume usato dalla Chiesa.

E quelli che non fappanma, diranna pal Mattuinino exciticinque Pater nufer, eccetto la Domeniche, e feste folenni, che si quenduna, ne mattuini de quali statuama, che si dica il detta numero vaddoppiato, cheò cinquanta volte, e sette volte si dica la medessima orazione per le laudi, e per l'altre une sette volte per ciascuna, fatro, che al Vespro, che si dica quattordici.

Del non tener di proprio.

Essuno Religioso dica d avere coja alcana propria, ma ogni cutte
per mano del Priore, o del Frate deputato a questo sufficio di fiesso, coi fara mospiere, avendo riguarquello, coi fara mossiere, avendo riguardo all eta, e necessità di ciascuno.

Di quello che possono tenere in comune.

Potrete tenere asini , o Muli , secondo che richiederà la vestra necessità , e qualche animale , o uccelli per votro nutrimento.

Dell' Oratorio , e Culto divino .

Acciasi l'Oratorio in mezzo delle Celle, al meglio, e più comodamente che si può: dove ogni di vi radunarete per u dir Messa, potendosi comodamente fare.

Del Capitolo, e correzione delle colpe de' Fratelli.

Oni Domenica, o altro giorno, quando farà necessirio, trastarette dell' osservanza dell'Ordine, e della salute dell' anime, dove parimente si cassisserranno con carità le colpe, e gli eccesde Fratelli, se alcuni ve ne saranno.

Del digiuno de' Fratelli.

Diginnarce ogni dì, eccetto la Domenica, dalla folla dell' Efaitazione della Corce in fin' al giurno della Refurrezione del Signone: [s l'infermità, o debolezza del corpo, o altra giufia cauja non prijuadera, cote fi lagidi digiunare, percoè la necossitia mon ba legge. Dell' aftinenza delle carni.

On mangiarete carre, se non sarà per rimedio d'insermità, o dévolerza. B percetò vi conversa spesson mendicare camminando, acciocción mo neu modes in spessio poste delle vopice coste porvete mangiare caldo, e leguami, o altre coste cette con carre, e spessi il mare vi sarà levito mangiare carre.

#### Efortazioni.

E Perche la vita dell' nomo sopra la terra è una tentazione, e quelli, che piamente voglione vivere in Crifto . banno a patire persecuzione, ed il nemico voftro avversario va ruggendo , come un Leone , cercando chi devori ; procurate con ogni sollecitudine di vestirvi dell' arme di Dio , per poter resistere agli aguati del nimico. Cingete i vostri lombi con cinto di castità, fortificate i voftri petti con fanti penfieri , perchè è [critto : Il penfiero [anto ti guardera . Mettetevi la corazza della giuftizia, accioccbe con tutto il voftro cuore , e con tutta l' anima vofira , con tutte le vofire forze amiate Iddio voftro Sionore, ed i vofiri proffimi come voi medefimi . Abbiate in tutto lo scudo della fede , nel quale possate Spegnere tutte le saette di fuoco del nemico: Mettetevi in tefta l'elmo della salute , e grazia , acciocche dal Salvatore solo aspettiate la falute , che fatoa i suoi popoli da' loro peccati . Stia , e perseveri nelle vofire bocche, e cuori abbondantemente la spada dello spirito, che la parola di Dio , e tutto quello , che farete , fia in (uo nome .

Degli esercizi corporali .

VI esercitarete in qualche esercizio provi sempre occupati , e non abbia adito all anime vofire , facendo porta della vestra oziosità . Avete di ciò buono esempio, ed ammaestramento, o dottritrina dell' Appostolo San Paclo , nella cui bocca parlava Gesu Crifto , che effendo finto dato per Predicatore, e Dottore delle genti nella fede , e verità , se lo feguirete , non potrete errare : con travagli ( dice ) e fatiche fiamo flati fra di voi , laverando di giorno , e di notte, per non vi aggravare : non perchè non abbiamo facoltà, e licenza per domandare, ma per darvi forma, ed efempio da imitarci: che questo vi annunciamamo vivendo fra voi, ed ogni di vi predicavame, che chi non vorra faticare, non mangi . Abbiamo udito , che sono alcuni fra voi , che vivono inquieti , e fenza far nulla: questi tali avvertiamo , e pregbiamo nel Signor noftro Gesù Criflo, che mangino il lor pane, lavorando in filenzio: quefta firada è buona, e fanta, camminate per effa.

Del Silenzio

L'i reccomenda l' Appelle il Silvazio, quando ci comanda, che fasiobiane con esse i comanda, che fasiobiane con esse i comanda, che fasiobiane con esse i comanda, che fatan l' momento, cui della sipsificia è il filorzio. Ed in no'
allor luego : Nel filorzio. Ed in no'
altro luego : Nel filorzio. e ferenzasioria la solfra firetzia. Per tamo siariamo, e comandanono, che detra Compieta fi essendanono i col detra Compieta fi essendanono i col detra Compieta fi essendanono i sol detra Compieta fi essendanono i sol detra Compieta fi essendanono i sol detra Compieta fi essendanono i solo detra Commolta diligenza il molto parlare i Perciole, come è feritos, e l'infegna fi espevienza: Nel molto parlare non manchera
precesso.

Ed in un' altro luogo : Chi parla senza considerazione , sentirà male . Ed in un' altro : Chi parla troppo nuoce all' anima fua. Ed il Tipone dice nel Pargolo: Di qualtuque parada evifa a che diranno gli vomini ; daranno conto nel giorno del Giodizio. Faccio adunque ciafenno una bilancia per le fue parale, et un freno per la fue bacca, acciecche una fluuciali , e cada con la lingua, e la fua caduta fin metale: e configiri cal Profeta le fue vir, acciecchè non pecchi con la fue fingua: e con molta diligenxa, e fluito offervi il fluorio, nel quale confife il culto della Giuficira.

Esortazione del Priore all'umiltà.

E In Fra Beccarde, e ebiunque sapa de pod it e eletto Priore, tenete sempre a mente, e mettete in opera quello, che dice il Jignore nel Vangelo: Chifra di voi vorrà esser maggiore, si avsiro Ministro, e chi vorrà essere priore, sara vostra estron.

Esortazione a' Fratelli, che onorino il lor Priore.

Voi altreit Fratelli, omvate il comando, che fia più 1960 con agni umilià, fiimando, che fia più 1960 ciffa, che chi è; paichè egli ve le pofe fapra, e dice à Prelati della Chifa: che i devo i ad une, e chi disprezza voi, disprezza une: affunde cai mon vi giudici Iddio pel disprezzo, ma che uncitate per l'obbedierza il premio della beatutaine.

Queste cose serviciamo brevemente, orașila del vofito moste di vivere; ma je etezo del vofito moste di vivere; ma je etuno fară qualche cosa di più, il Signore, qquando vera a giudicare ne lo premieră. Ufis però distrazione, chi è la regela della vivià. Fasta in decon l'anme del mostro Signore mille cento settema me del mostro Signore mille cento settema

E perché meglio s' intenda che cofa fia quella regola, e quanto l' Ordine, e tutta la Chiefa deve a quega Santa, per avere rifufcitato un modo di vita così perfetto, noterò qui brevemente ciò, che in quella Regola fi contiene.

Questa

Questa Regola d' Alberto Patriarca è di fomma perfezione, e rigore, comprende in se cose divine, ed altissime instituzioni : ed è come un compendio del perfetto, e rigorofo, che nelle altre Regole si trova . Ha per particolar fine, ed instituto la continua orazione, e medirazione : e questo è il principale articolo, che la con contenga: (cofa non vista mai in veruna Regola di Religione ) e questo non è per via di configlio. come fece San Francesco nella sua, ma d' instituto, e precetto. Ha la claufura degli ordini Monacali, e più ftretta, poiche non folamente comanda la claufura del Chiostro, ma proibifce anche l'uscire d'una firetta Cella, fenza licenza, o necessità. Sono in esta più digiuni, che in verun' altra Regola di quante io ne ho vedute : perchè comanda , che si digiuni dall' Esaltazione della Croce , infino alla Domenica di Resuerrezione : il che non si trova in veruna Regola approvata : e fe alcune Re-. ligioni l' offervano , è per statuti , e constituzioni proprie . L' altro precetto è dell' astinenza continua dalle carni, e questo per tutta la vita, fenza veruna eccezione, falvo che per infermità, che non è poca strettezza, ed angustia, congiungendo tutto questo, con quello, che abbiamo detto , e diremo . Imperocche il nostro corpo sostentato con buone vivande, e fostanziose, qual' è la carne , soffre agevolmente qualfivoglia travaglio, e penitenza: come al contrario, mancandogli le buone vivande, non vi è delizia, che gli foddisfaccia . Ben l' intefero quei Santi Padri dell' Eremo . li quali riduffero tutta l'asprezza, e rigore all' astinenza nella qualità, e quantità del tutto . Che dirò della stretta povertà ? Fu questa Regola, e senza dubbio, la prima di quelle, che ora vi fono, che infegno il vivere in povertà in particolare, ed in comune, · come dichiararono i Pontefici Gregorio IX. ed Innocenzio IV. Lascio di dire quanto raccomandi lo stretto silenzio, e con quanta cura comandi il staticare con le mani.

Di maniera che questa regola conviene con le Monacali nel rinderamento, e contemplaziono con el dide Mendicanti nella povertà: con el diserte, e che profession penitenza, ni i digiuni, e nell'astinenza della carae, nel camminare a piedi, e nel continuo rinferamento della Cella, che con ragione è comparato con una carcere perpetua; e finalmente con le Religioni ordinate alla vita atriva si contà molto bene questa regola nella cura, che pone nella fatica delle mani.

Questa è la fomma della regola d' Alberto, e questa è quella che la Santa Madre eleste, e si offerva ora nella nuova Riforma degli Scalzi, e Scalze, con altre unove Conflituzioni , le quali hanno aggiunto alla regola nuovo rigore, e strettezza : e con lo spirito, e servore, che il Signore ha dato a' nostri tempi si sono sforzati gli uomini , e le donne non folo ad abbracciare una regola, che per il fuo rigore, ed asprezza dice di lei il Sommo Pontefice Eugenio IV. che è inosservabile , cioè che non si trovano forze, com' egli dice, oggi nella natura per tanto pefo, e carica, e che conviene mitigarsi, perché non vi sarà chi intraprenda professione così stretta, ed ardua; ma con fanto zelo, e prudenza (non di quella , che la carne infegna ) vi hanno anco aggiunto altre molte, e gravi offervanze. Ma perché la mia intenzione e di trattar qui di quello che fece la Santa Madre; lasciero questo per altro tempo . Aggiunfe adunque la Santa Madre molte cofe di più perfezione, oltre la regola, come già cominciammo a dire : le quali confermò il Vescovo d' Avila, come fuo Prelato: ma dopo aver fondato più Monasteri, andò persezionando le sue Constituzioni, come più a Jungo scriveremo in fine di questo i ti, imitare la fanta nudità, obbelibro. I dienza, mortificazione, e Groce in

### CAPO XII.

Stette la Santa Madre per qualche tempo nel Monestero di San Gioseffo d' Avila, e de gran fervort, che in quel tempo vi erano.

Ome colui, il quale scappato da una gran burasca, e tempesta, essendo giunto al porto non cape in se per l'allegrezza, e contento ; così era la Santa Madre dopo aver paffato tanti travagli, e tribolazioni -E veggendosi già in un' altra nuova regione, e vita di maggiore asprezza, claufura, e penitenza, stava contentissima , e le pareva essere in un Paradiso, e che quell' anime, fra le quali viveva , fossero Angeli . E non era gran fatto , ch' ella ciò fentisse; poiche l'istesso Signore, gli aveva detto, stando una volta in orazione. che quella cafa era un Paradifo terreftre . Erano già tredici , che era il numero, il quale ella voleva : tutte Monache da Coro, che per allora non fi ricevevano Converse: non chiedevano limofina, ne avevano entrate: filavano, e lavoravano continuamente con le mani, e le vigne, e le possessioni, donde vivevano, erano la rocca, e l'ago, e foprattutto la confidanza grande, che avevano nel Signore: e così avevano, senza chiedere, quanto li bisognava: e se qualche volta mancava, (ordinando così il Signore, perchè le sue serve sperimentassero il frutto, e la soavità della fanta povertà ) allora stavano più contente, e ririrate. Si pensava tanto poco al temporale, che la Santa Madre, con effere Priora, non occupava mai il suo pensiero in quefto. Tutto lo studio di quella santa compagnia di Religiose era di ftringersi col suo divino Sposo, e tutte staccate, e dimenticate di ciò, che non è Iddio, con animi virili, e forti, imitare la fanta nudità, obbedienza, mortificazione, e Croce: in quesso mettevano ogni lor cura, ed in pensare come per tutte le vie potessero fervire, e piacere più a Dio-

La Santa Madre ogni di riceveva maggiori grazie, e favori dal fuo celeste Sposo: e le Monache con l'esempio, e parole di lei volavano, e non correvano nel cammino della perfezione. Era la Santa la prima ad egni cofa . al Coro , alla cucina , al filare, allo scopare, ed alle altre fatiche corporali , e per questo mezzo era più efficace la sua dottrina . Aveva gran enra d'esercitare le sue figliuole nella mortificazione, e nelle vere virtù, affinche questo esercizio servisse per elamina, e prova de i propoliti, e finezza d' orazione. Conciofiacola che bene spesso si ingannano alcune anime, penfando, che le loro confiderazioni fiano virtù, che i loro fogni siano rivelazioni, e le loro immaginazioni profezie : e per queste , e per quelle , che attendono all' orazione, non vi è la più gentil prova, che l'occasione, dove l'opera corrifponda al penfiero, e scuopra se è oro, o alchimia quel che riluce . Laonde siccome non può dirfi valente, ne stimarsi soldato, chi non s' è trovato negli affalti, e nelle fcaramuccie co' nemici, così non si può dire, che abbia virtù, chi non ha veduto in faccia il vizio contrario, e sperimentato le occasioni di prova, di mortificazione, e Croce,

Intendendo queilo la Santa, procurava con molte prove (come nel corfo di quella liforia fi andrà narrando) provare, ed «fercitare le fue Monache nell' Obbedienza, e nelle altre virtù: Oade flando una volta in Refettorio prefe un pezzo di cedriuolo molto fottile, e tutto fracido dentro, e chiamò una delle novizie di migliore intendimento, che Joffe nel Monaftero; che fu la Madre Maria Battilla, e volendo provare la fua obbedienza, le comandò con gran

diffi-

disfimulazione, che andasse a seminare quel cedriculo in un'orticello, che avevano: ella (come colei, che aveva imparato in così buona scuola ) fenza passar più oltre col pensero, lo prende in mano, e domanda alla Santa, se aveva da porlo per lo dritto, o disteso, e le rispose, che disteso. Andò subito, e con graa prontezza, ed arrendimento lo semino, come in Santa Madre le diste, serva venirle immaginazione se si aveva da appicare, o nò, come disse

dopo. Fece anco un' altra prova con un' altra serva di Dio, che su una delle prime quattro , la quale si chiamava Orfola de' Santi : aveva avuto questa Religiosa casa, e samiglia: e volendo in que' principi la Santa introdurre la persezione dell' obbedienza , pose più particolarmente gli occhi in questa, che nelle altre, perche era ufata a comandare, volle provare, come si accomodava ad obbedire : Imperocché riuscendo buona Maestra d' obbedienza , sperava gran frutto nelle altre con l' esempio di lei : e così l' andava provando per tutte le vie in quella virtà. E corrispondendo molto bene in tutte le prove ordinarie, pensò una straordinaria, con intenzione ( per quanto diffe dopo ad un suo Confessore ) se mostrava disubbidienza in quella di levarle l'abito : e fu , che incontrandola un giorno nel Chiostro alla presenza delle Monache, le toccò il polfo, e le diede ad intendere, che le aveva pietà, e compassione, e significando con alcuni gesti , che era ammalata, ed aveva febbre ( ma fenza dir parola, che fosse bugia, perchè in queste prove, che ella faceva, per provare, e perfezionare le sue Religiole, le bene usava tante cautele, non averebbe detto una bugia pel Cielo, nè per la terra) e le comandò, che se ne andasse subito a colcare: Obbedì la Monaca, senza che le paffaffe per l'immaginazione altro,

fe non che era inferma, come la sua Priora le diceva . La mandava a visitare la Santa per altre Monache, e domandandole esse come stava, rispondeva, che molto male: e-dicendole che aveva, e che le doleva rispondeva non sò sorelle, la Madre lo dice: e perseverando in quella santa, e fincera obbedienza, parve alla Santa, che sarebbe bene andare avanti nella prova , e vedere , se obbediva in fin' allo spargere il sangue . Andò a visitarla, e toccandole di nuovo il polío, diffe, o povera me, forella: vadafi a chiamare il barbiere, che li cavi fangue : venne il harbiere , e li trasse sangue, senza che ella replicasse cosa alcuna, ne ebbe mai altro penfiero, se non che così sosfe , come la fanta obbedienza diceva : da quell' ora avanti li pose la Santa Madre un particolarissimo amore ; ed a lei non fece danno veruno il sanguinarsi . Un' altra volta comandava ad una fuora offici incompatibili, per esercitarle insieme nella fatica, e provarle : e lavorava la Santa Madre le pietre, che aveva scelte per questo edificio. E perche farebbe troppo lunga cofa il porre qui elempi, e casi particolari, che questo solo richiedeva un gran libro, andaremo accennando, e toccando brevemente nel filo dell'Istoria (quando occorrerà ) qualche cosa notabile, e di edificazione.

Con questo efercizio andavano crefernol le virtà in quei felito principi,
e curandosi l'imperfezioni, e facchezze della nostra natura. Camminerano
con questo le Monsche tanto piene
di spirito, e di celeste consolazione,
che non si curavano delle cost della
terra, se non come se pe sostiero sioni
ri, godendo dell'altra stra. Ciò che
non era laddio, era loro amaritudine,
el era tanta i adviozione; che tutto
l'officio, efercizio, e studio loro era
orazione, e continua contemplazione.
La povertà, con cui vivevano era
eccessiva i possibile arrivò tal' ora a

# CAPO XIV.

Mossa per rivelazione di Dio tratta di fondare altri nuovi Monasteri di Frati, e di Monache.

On effere sì grande il rigore, e la persezione in quei felici principi, alla Santa Madre pareva tutto poco . E quantunque sosse vissuta cinque anni , ( che tanti n' erano passati dal principio della fondazione della cafa di San Giofeffo in fino allora ) da una parte con gran confolazione per vedere l'abbondanza, con cui il Signore spargeva il suo spirito, e le sue ricchezze sopra quella casa: e dall' altra stava quel generoso cuore , e più che di nomo , che non poteva capire in se, combattuto da molti generofi penfieri , prodotti da quel vivo spirito, e zelo dell' anime, che nel Mondo si perdevano; fe le schiantava il cuore considerando la tirannia, con cui il Demonio trattava, e teneva oppresse l'anime create per il Cielo, e redente col Sangue di Gesù Cristo, e quante ne teneva cieche l'erefia e gli errori, che a fuo tempo avevano feminato i Luterani . E così passava gran parte della notte, e del giorno, tremando, gemendo, fospirando, e fupplicando Iddio a fargli grazia di perdonare, ed illuminare quell' anime, che erano tanto ingannate. Li faceva gran forza la perdita così generale del Mondo, il quale li pareva, che fosse arrivato al peggiore stato, che possa essere, e che li peccati degli uomini alzassero le voci al Gielo , domandando vendetta più rigorofa, che mai. E che così era neceffario uno de' due mezzi, che in tali casi suole usare Iddio, cioè o gran castigo, o gran misericordia.

Ritrovandosi in questo pensiero, la venne a vistare un Padre Scalzo di San Francesco, chiamato Frat' Alonso Maldonato, che di nuovo era ve-

nuto dall' Indie . Raccontò alla Santa Madre l' infinita moltitudine di anime, che in quella terra fi perdevano : con le quali nuove in tal guifa la ferì, e li paísò il cuore, come se li fosse stato trafitto da una faetta . Non potea quietarsi , ne capire in se medefima : se ne andò subito ad uno di quelli oratori , li quali già aveva fatti nell'orto, e ritiratifi quivi, piena di lagrime, e sospiri esclamava al fortano Creatore dell' anime, ed a chi tanto erano costate , perche li desse alcun mezzo, con cui ella potesse giovare a qualche cosa, per guadagnarli qualche anima delle tante, che si portava il Demonio . Supplicava con grand'istanza al Signore, che a questo effetto le sue orazioni valessero qualche cosa, perchè ella non era buona per più . Non cessavano le fue anfietà , ne le fue lagrime , finchè una notte stando nella fua folita orazione, ebbe una visione, ed in esta vide Nostro Signore Gesù Cristo, il quale consolandola gli diffe : Afpetta un poco figliuola, e vedrai gran cofe . Rimafe confolata , ed innanzi mai fi fcordò queste parole , le quali li restarono ben fisse , e stampate nella memoria. Pensava, e ruminava alle volte fra se, che cofe potessero esfere quelle così grandi, e per che via dovessero sarsi, ma non poteva penetrare la fignificazione, ed intento della rivelazione.

E (ebbene allora non intefe il fecreto , che flava rinchiuso in quelle brevi , e misteriose parale; (come suole avvenire a Proteit; à quali ride de volte, insieme con la visione, comunica Isdoi l'intelligenza, em amnifestazione di quel, che vuol dire) tutta volta raccoglieva dalia soddistazione garande, e con cui restava il suo spirito, e mosto più della luce, che seco recavano quelle parole, per il compimento de suoi dessiste, che avea da esfere el al mezzo, che vi sossemie, le quali perfettamente lo servisifo, in luogo delle manente lo servisifo, in luogo delle

molte, the l'offendevano . E questo 1 non poteva dubitare, che poiche Iddio rispondendo alla sua orazione, e defideri, gli aveva detto, che vedrebbe eran cose : ed essendo la sua risposta a proposito, non poteva fare di non intendere, che doveva essere ella la mezzana di sì gran cose, e che per mezzo della debolezza d'una donna aveva da operare il Signore nuove maraviglie, per meglio mostrare la grandezza fua , ma il che , ilo come, nè il quando non glie lo rivelò per allora , fin' a che offerendofi pofcia l'occasioni, che avanti diremo, mediante una luce divina, intese più în particolare le parole, che Iddio gli aveva detto, e come era volontà fua, che sondasse una nuova Risorma con molta persezione di vita , non folo di donne, ma anche d' uomini. e che la voleva sare Madre di molta gente, dandoli figliuoli, e figliuole, che con l' orazione , esempj , e dottrina ajutasfero l'anime per tutti i secoli, che durasse la Chiesa, la cui falute, e rimedio cotanto l' assligge-

· Intefe insieme, che queste opere per le quali Iddio la pigliava per instrumento, non avevano da esfere in qualfivoglia modo grandi, ma in ogni genere grandissime, ed eminentissime, e con notabile eccesso superiori all' ordinarie foprannaturali, che Iddio opera per li fuoi fervi . Imperocché fe quello , che è grande nella stima, e nella bocca d'un Re, supera le cofe maggiori de' fuoi vaffalli ; quello che farà grande nel generoso pensiero di Dio, e che egli con la fua bocca chiama grande, che potrà effere, se non una cosa straordinaria, e di non mezzana grandezza? e veramente le mostre, che ha dato in fin'a qui questa nuova Risorma, fono ammirabili, e fanno flupire il mondo, ed ogni di promette crescimenti maggiori, e maggior frutto nella Chiefa; tanto che arrivi alla grandezza, che Iddio rivelò alla

Santa Madre : e quafi la medefima rivelazione ebbe ( come scrissimo nel principio di quello fecondo libro ) il Beato Padre Beltrano : dicendo, che fra cinquant' anni sarebbe questa Riforma una delle più illustri Religioni della Chiesa di Dio. Che essendo un medefimo spirito quel che parla, e rivela a' Santi i nafcosti fecreti del petto di Dio, necessariamente, benchè le perfone, e li tempi fiano difserenti, la sostanza, e verità di quello, che rivela, ha da essere la medefima, perche non può Iddio effere contrario a se stesso. Onde con questa rivelazione li diede ad intendere . che doveva effere fondatrice, e Madre di questa nuova Riforma, e che questa nuova pianta verrebbe ad esfere nella Chiefa un' arbore altissimo figurato in quel di Daniele, dal cui frutto fi fostentassero non folo gli uccelli del Cielo, che fono l'anime, che per mezzo della contemplazione volano all' alto ; ma anche gli animali terrestri , e le bestie fiere , che dinotano così i gran peccatori quali stanno dentro della Chiesa , come gl' Insedeli, che non han preso fopra il collo il foave giogo della fede . O potere dell' Altissimo , o profonda fapienza, e pelago immenfo, dove fi perdono i maggiori favi prudenti della terra ? Chi averebbe detto, che effendo il mondo in quel tempo tanto pieno di Letterati, e di persone in ogni genere grandi , dovesse cercare Iddio per le sue grandezze la picciolezza, e fiacchezza d' una donna, e lasciando tutti quelli, prendere lei per mezzo delle opere fue ?

Effendo adunque arrivato il tempo, che Iddio aveva determinato, per dare principio a que'e gran co-fe, e per feuoprire questo reforo al mondo, e che quella chiariffima luce. La quale stava copera dentro a quelle strete mura, appariffe in pubblico, e si ponese nel candi lero, donde illuminasse la fua Chiefa forma della superioria della considera del

dind che il Padre Generale del Carmine, che allora era Fra Gio: Battista Rosso da Ravenna, venisse da Roma in Ifpagna, a visitare il suo Ordine: (cofa, che infin'a quel tempo non s'era mai veduta, ne si spe-rava vedere:) arrivo ad Avila, e la venuta fua , la quale la Santa Madre temette, che dovesse essere mez-20 per disfare il fatto, o almeno per farli nuova contraddizione, li fu, perché Iddio metteffe in esecuzione i fuoi difegni, e la Santa i suoi desiderj . Temette la Santa Madre, che il Generale fosse per offendersi, e gravemente sentire l' aver rinunziata la fua obbedienza, trasferendola nel Velcovo, e l' aver fondato il Monastero senza sua licenza : onde stava con gran fospetto, e timore, che non la facesse tornare all' Incarnazione . Ma avendo ella in ogni cofa cercato la gloria di Dio, e l' aumento della fua Religione, ne in veruna cofa era andata contro l' obbedienza , esaminata la fua confcienza da tutte le parti, non folo non si nascose dalla presenza del Generale, ma con grande animo, e valore procurò, che venisse al suo Monastero di San Giofeffo, dove ella stava. In venendo gli diede conto non folo della fondazione, ma quasi di tutta la sua vita , con quella simplicità , e verità , che era folita, e con la quale l' averebbe data al Signore istesso, il cui luogo egli tenea . Gli diffe , come Nostro Signore gli avea rivelato, che fi sarebbe molto servito della rinovazione di questa Religione, conforme alla primitiva Regola, ed altre cose , narrate da noi nel principio di queflo libro.

Era il Padre Generale uomo religiofifimo, ed amico d'ogni virtù, e fantità, e confiderando l'opera, che s'era fatta, ed i motivi, che la Santa Madre aveva avuto, mirando la fantità di lei, ed i frutti così belli, che già produceva la nuova pianta, la confolò affai, e l'afficurò, che non la caverebbe di lì: Reshava amirato della fanità di quel Monassero, e gli pareva di trovare in esio Ordine. Lodava fra se l'animo, e la prudenza della Santa Mare: ma quello, che più lo saceva stupire, e cai si petto, e l'animo, che aveva avuto una donniccioola sola con tanti contrasti, ed avversità. Nel gli cagionavano minore ammirazione quelli grandi, ed accesi desderej, che vedeva in lei di condurre anime a Dio.

Conobbe fubito chiaramente, che era lo Spirito di Dio quello, che reggeva, e governava quella donna, e che non era dovere resistere alla Divina ordinazione: onde tutto ciò insieme su cagione, che non sola-mente li desse gusto il satto, ma che inanimaffe la Santa a paffare avanti: e così diede le Patenti affai favoree cortesi , perche potesse far nuovi Monasteri di Monache, con condizione, che quelli, che da lì innanzi fondasse, restassero sotto la sua obbedienza, benche quel d' Avila per effer già fatto , dovesse per qualche tempo effer foggetto al Vefcovo.

Trattò anche la Santa Madre con lui , perché li desse licenza di fondare Monaster) di Frati Scalzi, che così per l' uno , come per l'altro era divinamente instigata, ed indotta dallo spirito, e rivelazione di Dio. Il Generale parendogli, che questa novità potesse cagionare grande alterazione nell' Ordine , non li concedette per allora licenza, se non per le Monache. Ed affinche meglio fi vegga l'affezione, e la stima, che egli faceva della Santa Madre, (che tutto era disegno di Dio, in ordine a' fini, che andiamo dicendo ) metteremo qui la prima Patente, che li diede di poter fondare, ch' è la fe-

guente:

Noi

Noi Fra Gio: Battista Rosso da Ra-venna, Priore, e Macstro Genesale, e per grazia di Dio, servo di tutti li Frati , e Monache dell' Ordine della gloriosissima sempre Vergine Maria del Monte Carmelo, alla Reverenda Madre Terefa di Gesti, Priora delle Religiose Monache di San Gioseffo d' Avila dell' ifteffa Ordine , professa , ed ornata del facro velo nel Monaftero nostro dell' Incarnazione, purità di spirito, e fermercadante, nè buon lavoratore, nè soldato , ne Letterato , che non abbia penfiero, e miri, ed ufi diligenza, ed ogni sollecitudine, e prenda gran travagli per ampliare la sua casa, la sua roba, il suo onore, e tutta la sua facoltà. Se queft: fanno ciò , tanto più fi deve procurare da quelli , che servono a Dio , f acquistar luoghi, far Chiefe, e Monasteri, e raccogliere tutto quello, che fi può, per servizio dell' anime , e gloria di jua Divina Maesta . In questo avendo continuo pensiero la Reverenda Madre Terefa di Gesù Carmelitana , figliuola , ed umile (uddita noftra ; ora Priora , con nofira licenza , del Reverendo Monastero di San Gioseffo: ci ba supplicato , che per onore , e grandezza di Dio , e della sua Santissima Madre , a prò dell' anime divote , li diamo facolta , e potere di far Monasteri di Monache del nostro facro Ordine in qualfivoglia luozo del Regno di Coffiglia , le quali vivono secondo la Primitiva Rego-la, con la forma di vestire, ed altre maniere same , che banno , ed offervano in San Giofeffo , e l' altre , che faranno ordinate : e tutto fot to la noftra obbedienza, e d'altri Generali, che ci succederanno .

E parendoci questo desderio mosto religioso, e santo, non possimon recusarto, ma favorirlo, abbracciarlo, ed aumentarlo. Per tanto con autorità del nofire Generale Usficio concessimono, e diamo libera s'acolia alla Reverenda Madre Teresa di Geià Carmelitana, Priora wasterna in Jan Giossimo, o di rosfira obbedienza, che possa pigliare, e ricevera cafe, Chiefe, fiti, e luoghi in ogni parte di Caftiglia , in nome del nostro Ordine, per far Monasterj di Monache Carmelitane , fotto la nostra immediata obbedienza, le quali vadano veftite di mezga lana groffa bigia : e la vita fia conforme in tutto alla Primitiva Regola . Neffuno Provinciale, ne Vicario, o Priore di questa Provincia possa loro comandare , ma folo noi , e chi fara deflinato per nofira commissione. Il numero delle Monache in ogni Monastero possa effere di venticinque, e non più . Ma prima, che si piglino case , e si faccino Monasteri , si procuri d' avere la benedizione dall' Illustrissimo , e Reverendissimo Ordinario ; Vescovo , o Arcivescovo , o loro Luogotenente, come comanda il santo Concilio di Trento . E perche tutto fi faccia con effetto , le concediamo , che possa pigliare per ogni Monastero , che fi fara , due Monache del nottro Monastero dell' Incarnazione d' Avila , quelle , che vorranno, e non altre : ne le pessano impedire il Provinciale noftro, ne la Reverenda Priora , che fara , cè alcuna persona nostra suddita sotto pena di pri-vazione de loro usse, ed altre gravi censure : e li Monasteri stiano sotto la noftra obbedienza: che altrimente non intendiamo, che questa nostra concessione vaglia. Non potendosi trovare mezza lana, fi pigli panno groso: e noi li daremo Vicari , e Commiffari , che le governino -

Fatta in Avila a' 27. d' Aprile 1567-

Fr. Joannes Baptista Rubeus Generalis Carmelitarum.

N'altra fecondo Patente le diede il Generale a' 10 di Marzo
del medefimo anno, ed un'altra li
mandò di Roma l'anno 1711, ed in
effe, ed in lettere particolari, che
ferive alla Santa Madre, le impone
quefte fondazioni, e l'inanima com
molto fipirito a fatiente in effe : e
quello, che più importa, glielo coman-

manda con precetto d' obbedienza non volendo lasciare in elezione di lei una cofa , la quale al parer suo importava tanto. Con questi fervori, e patenti, fi vide ormai la Santa aperta la strada a' suoi desideri, e già cominciava a vedere le gran cole che il Signore in quella visione gli aveva rivelato: .imperocchè qual maggior cosa, che prendere Iddio una donna debole, povera, e fenza veruno appoggio, ed ajuto temporale, per un' opera tanto eroica, e di tanta gloria, come era fondare un' Ordine di tanto frutto, ed esempio nella Chiesa? Suole ordinariamente la Divina Maestà eleggere per gran cose mezzi di poca fostanza, a giudizio degli uomini, e tutto a fine, che dagli effetti fi conofca l'opere sue esfere tanto maggiori, quanto più fon fatte di niente , e per niente . Per questo volle la bontà, e misericordia fua eleggere una donna poverella, ed umile , per rimedio di molte anime , e mosse il cuore del suo Generale , perchè pubblicamente approvasse il fatto, e desse autorità di far di nuovo altri Monasteri .

Quando la Santa fi vide aver Patente per fondare nuovi Monasteri fenza pretenderla, ne procurarla, fubito glie li rapprefentò nostro Signore tutti , come se già gli avesse fatti . Ed avvenga che dall' altra parte vedesse la molta tranquillità, e quiete, che godeva nel nuovo Monastero; quanta necessità vi fosse di danari, e favore, perché una donna non conosciuta, senza lettere, o pulpiti, fondasse Monasteri poveri; e se le rappresentaffe quanto aveva penato in quello d' Avila : e che era negozio grande; i molti inconvenienti, i vari giudizi , veggendofi una Monaca per le strade, e per le piazze: le fue poche forze per resistere a tante difficoltà, che se gli avevano da offerire ; contuttoció come quella , che aveva animo per intraprendere cose grandi , e difficili , cotanta fede , e

tanto dessiderio della glota di Dío, ed della salute delle anime, non si sgomentava di nulla. E non era gran fatto, che chi aveva tali qualità da Dio, ed avera sperimentato tali savori, il voccasse parte della grandezza, e forezza sua; onde si risolite senza aspettar altro savore umano, di dar principio a quel che chiaramente intendeva essere volontà di Dio.

Era in questo tempo il Monastero di San Gioleffo foggetto all' Ordinario per Breve particolare di fua Santità, come abbiamo detto, e così era la Santa Madre, e l'altre due Monache, che erano uscite con lei dell' Incarnazione : le quali per Breve pure particolare ( convenendo più così per la nuova Riforma ) avevano renunciato l' obbedienza dell' Ordine , ed erano passate a quella del Vescovo: ma tutte tre, con licenza del medefimo Vescovo, tornarono a rendere obbedienza al Generale l' anno mille cinquecento feffanta fette a' 29. d' Aprile, rimanendo il Monastero, e l' altre Monache venute di nuovo alla Religione, fotto la giurifdizione del Vescovo, infin' a che per divina rivelazione la Santa Madre fece, che si foggettaffero all' Ordine , come avanti diremo.

### CAPOXV.

Va la Santa Madre a fondare un' altro Monastro di Monacche inche Medina del Campo: od attiene anche licenza del Padre Generale dell'Ordine, di poter fondare Monasteri di Prati Scalzè Carmelitani.

Pondato il Monaftero d'Avila, ed avendo dato principio ad opera così gloriola, contenta per la Patente datali dal Generale, e molto più delle occasioni, che aspettava di rravagli, (che erano i mercati, dore la Santa arricchiva l'anima sua) con

un'ardente zelo della falote dell' anime piena di liperanze del Cielo, e confidata ne foliti favori del fuo fipo fo, fi deliberò non folo di profeguire le fondazioni de Monafteri di Monache; ma anche intraprendere, oltre quello, che al leffo, e condizione fua s' afpettava, fondazioni d'Frati, che offervaffero la medefima Regola, e rigore che ella, e feguiraffero l'infittuo antico degli Eremiraffero l'infittuo antico degli Eremiratione per supportante del propositione del propos

ti del Monte Carmelo. Fu questo pensiero postoli nell'anima da Dio, ed espressa volontà, e rivelazion sua, come già abbiamo detto : e lebbene alla Santa ( avendo riguardo alla pufillanimità, e debolezza sua , e molto più alla dissomiglianza della fua condizione) pareva sproposito, e pazzia; tutta volta quando confiderava, che Iddio l'aveva eletta per cose grandi, ponendo gli occhi in sè, come in un'istrumento di Dio, e mirandosi come tale, per nessuna cosa, per grande, ed eminente, che sosse, si trovava inferiore, ne disuguale. Da una parte li pareva cola nuova, che una donna debole qual'ella si immaginava, avesfe a dar principio ad una nuova riforma d'uomini: (cosa rara, e quasi non mai veduta nella Chiesa.) Dall'altra parte questa medesima fiacchezza l'inanimava, e destava a sperare, che Iddio, per mostrare le sue grandezze, farebbe quest' opera. Vedeva effere necessario, che vi sosseso Frati , li quali insegnassero , confessassero, e governassero le sue Monache, e che come gente esercitata nell' offervanza della regola, e nell' orazione, e penitenza, ajutassero anche a suoi Monasteri, acciocche non cadesfero. Ma quando considerava come, e con che mezzo doveva ciò farfi . trovava serrate tutte le strade . A penfarlo li pareva superbia; a dirlo l'era una confusione, ed agli altri doveva esfere una cosa da riso, e pazzia: e per eseguirlo non vedeva per

allora via, nè fi apriva porta veruna.

Ma quando intendeva, che era volontà di Dio , non poteva desistere da' fuoi intenti, quantunque, come dicemmo nel capo passato, il Generale, avendogli domandato la Santa licenza per sondare qualche Monastero di Religiosi, ed avendogli rappresentato, che era volontà Divina . e rivelazione di Dio, che si facesse questa nuova Riforma della primitiva Regola, così di Monache, come di Frati, non aveva voluto, o non s' era attentato a concederla : perché sebbene egli l'averebbe voluto fare , trovò molta contraddizione nel suo Ordine, e così non le parve, che per allora convenisse. Onde sebbene il Vescovo d' Avila , ed altre persone gravi, ad instanza della Santa Madre ne lo pregarono, non poterono impetrare questa facoltà, e beneplacito. Ma ella, la quale non si sgomentò mai per le difficoltà, nè per li travagli, nè si stancò per le contraddizioni; avendo già inteso, che questo era maggior gloria di Dio, e volontà di lui, non rallentava, nè fi ripofava punto, così in fare orazione, chiedendolo al Signore, come in accrescere diligenze, supplicandone il Generale . Al fine pote tanto la sua perseveranza, che stando il Padre Generale in Valenza di ritorno per Roma, tornando la Santa ad importunarlo con lettere, ed a mettergli innanzi la gloria di Dio, il bene universale della Chiesa , l' aumento della Religione, e quanto importasse a questi nuovi Monasteri di Monache, che vi fossero alcuni Frati della medefima professione, e spirito, e che gl'inconvenienti, li quali in ciò fi offerivano, non doveano bastare, per impedire così gran bene ; furono di tanta efficacia queste, ed altre ragioni, che quello, che prima non s' era ottenuto con favori umani . volle Iddio, che si impetrasse con una sola lettera di lei. In fine il Generale mandò la licenza, che si sacessero due Monasteri di Religiosi , ma rimella però al Provinciale, che era allora, ed al paffato : acciocche precedendo l'efamina, ed il confenso d' ambedue, si potessero sondare. Questa limitazione, e dipendenza de'Provinciali , che conteneva la Patente . metteva gran difficoltà nel negozio : ma veggendo la Santa fatto il principale, gli pareva anche, che già fosse fatto il resto ; e così su , come s' immaginò . Perche sebben ci fu gran difficoltà , come diremo avanti, volle il Signore, che si ottenesse, parte per intercessione del Vescovo, e parte con la buona industria, e fatica della Santa Madre .

Crebbe con questo il contento della Santa, ed insieme cresceva il penfiero: Imperocché nè ella, nè i Frati, che conosceva del suo Ordine, trovava chi li paresse, che sosse per gustare di tanto rigore, e penitenza, ne anco vedeva secolare, che si attentaffe a dar principio a così grand' opera : ne aveva casa , ne modo d' averla: nè fi trovava con appoggio, apparecchio, nè comodità veruna, per sar la fondazione : aveva solamente le Patenti , ed i buoni defideri : e con essi grande animo , e speranza, che avendo il Signore conceduto l' uno , concederebbe l' altro . Andossene all' orazione, (che era il comune rifugio de' fuoi travagli, e pensieri , ed il mezzo per ottenere da Dio ciò , che domandava ) e quivi supplicò il Signore a restar servito di deputare una perigna, per cominciare quest' opera di tanta gloria sua. Maravigliofa cofa dovette effere vedere un Patriarca d' una Religione. come un San Benedetto, ed un San Francesco, San Domenico, occupato in così alti pensieri, come era dar principio ad una nuova Congregazione, e famiglia : che per esser tali questi Santi ebbero ben necessità delle forze, e spirito più che umano, che Iddio li diede : ma molto maggior maraviglia doveva effere, vedere in questi tempi una donicciuola fola, povera, nuda, e fenza forze, e favore mondano, con animo, e petto per negozio così difficile: e non solo con spirito di sondare i Monasteri di Monache, ma anco d' uomini, soggettandoli a regola, e leggi di tanta ffrettezza, e perfezione, e trattando di riformare, e rilevar un' Ordine caduto, cola molto più difficile . che il farne un nuovo , ed impresa, nella quale sogliono spendere molti Pontefici, ed altri Presati gran tempo d'orazioni, e di fonno, e molti anni di travagli, e follecitudini : ed in fine non ne cavano altro . che l' aver mostrato il lor buon zelo, e defiderio. Imperocché è di tal natura la larghezza, e la relaffazione, che dove pone una volta il piè, rade volte torna a dietro: perche perde il possesso, che una volta ha guadagnato: ed in aprire una porticella. o rompere da qualche banda la regola , e l' offervanze , fempre esce di lì , come il finme dal suo letto . senza dubbio: chi avesse considerato allora i pensieri, e gl' intenti della Santa Madre, mirandoli con occhio umano, gli averebbe tenuti per cofa da ridere, e da sarsene beffe. Ma ella , che con occhi di Lince penetrava i difegni, ed i configli divini . non folo li teneva per buoni, ma li mirava già , come presenti , e posti in esecuzione.

Andando con quefti penfieri, l'affrettara Noftro Signore, perché profeguifie l'opera di fondare i Monaleri di Monache, e che cominciaffe da Medina del Campo, che per effere luogo comdo, e ricco, era a propostro per questo intento: sebtene quello d'Iddio non era folo quetto, ma pretendeva offeririi quello, che tanto desificava, cioè che desse principio a' Monasteri di Religioli Scalizi, come avanti dire-

Rifoluta la Santa Madre d' andare a Medina del Campo a fondare, prima

ma d' andarvi , procurd di mandarvi il Padte Giuliano d'Avila, Sacerdote di gran fantità, e virtà, molto amato da lei , ed il quale in fin da principio ajutò molto, e lei, e la fua religione, e si confessava assai ordinariamente con lui , per esfere suo continuo compagno, così nella Città, come ne' viaggi , e travagli delle fue fondazioni . Questi dopo la morte della Santa Madre restò tanto ajutato dalla conversazione di lei , e con tanta sperienzà per reggere, è governare anime , particolarmente Religiofe , che l' Arcivescovo di Toledo Garzia de Loifa , avendo notizia del fuo talento, e buone qualità, lo mandò a pregare, che l'ajutasse a vifitare, e riformare alcuni Monasteri di Monache del suo Arcivescovado : gli fece tanta instanza, che lo cavò della fua cafa, del fuo paffo, e della fua condizione . Cominciò a fare l' ufficio, in cui l' aveva posto l' Arcivescovo con grande approvazione, e frutto. Ma effendo cotanto violentato, per esfere di natura sua raccolto, non baltavano i prieghi, ne i favori, che l' Arcivelcovo gli faceva, per ritenerio, che egli non se ne tornasfe alla folitudine , ed al ritiramento del suo contone : dove stette in sin' a che piacque a Nostro Signore di tirarlo a se; mentre ferviva per Confesfore delle Religiose di San Gioseffo d' Avila, con più gusto, e consolazione, che non aveva in effere Visitatore di quelle dell' Arcivescovato di Toledo. Ho detto questo affinche fi intenda, che persone erano quelle, che accompagnavano la Santa Madre , e delle quali si valeva ne' suoi negozi, e nelle sue fondazioni.

Andò dunque il Padre Giuliano da Avila a Medina, e portò lettere della Santa Madre al Padre Baldaffare Alvarez, Rettore allora della Compagnia di Geaù in quel luogo, e prima in Avila era fitato Confessore molto ordinario della Santa Madre: ed altre per il Padre Frate Antonio di

Eredia, Priore del Convento di Santa Anna de' Carmelitani Calzati . Al fuo Confessore domandava nella lettera , che gl' impetrasse licenza dall' Abbate di Medina , che allora non vi era Vescovo, ed era egli il Superiore di quella terra, e Chiefa: ed al Priore, che li cercasse, e comprasse una casa per la fondazione, tanta certa della paga, come se avesse avuto i danari in un banco della Terra medefima: e certo con molto maggior certezza, perchè questi banchi fallifcono, e mancano, ma dove ella aveva collocata la fina speranza, e la paga era la parola di Dio, che prima mancherà il Gielo, e la Terra, che lasci ella di adempire . Il Padre Rettore della Compagnia, che ben sapeva chi era la San-ta Madre, ed il gran bene, e tesoro, che Iddio mandava a quella Terra, intese esfere negozio di tanta gloria, e servizio suo ; e come molto zelahte dell' onore di Sua Divina Maestà per esfere molto santo, e spirituale, informò subito l' Abbate : E quantunque trovasse gran disficoltà; in fine con le sue sante, e buone ragioni, ottenne la licenza. Non la volle dare l'Abbate, che prima non precedesse una informazione giuridica . la quale fece il Padre Giuliano d'Avila, ed in essa giurò il medesimo Padre Rettore, è la maggior parte del suo Collegio, ed alcune altre persone gravi di Medina, in confermazione dell' utile , che la Terra averebbe fentito da questa felice e nuova fondazione. Il Padre Priore del Carmine comptò una casa, o per meglio dire, un casolare : poichè appena aveva un' androne, e certe muraglie mezze rovinate , nella via di San Giacomo , che è dove ora è posto il Monastero: onde veggendo Giuliano, che la cala comprata non era sufficiente, ne

tolle un'altra a pigione a lato a San-

to Agostino, acciocche in essa si ac-

comodaffero di presente : e con que-

flo, e con la licenza dell'Abbate, fe

ne tornò molto contento ad Avila, Subito, che ciò seppe la Santa Madre , determinò di andare a quella fondazione. Prese due compagne da San Gioseffo, cioè la Madre Maria Battista , sva nipote , ed Anna degli Angeli, Vedendo le Monsche di quel Monastero i prodigi, e le maraviglie, che il Signore operava per mezzo della fina Santa, cominciavano già a credere, che non fosfero sogni, nè illufioni, nè meno ipocrifie, come prima fi immaginavano, ma il braccio potente di Dio, che pigliava in mano la fragilità d' una donna, per fare opere così grandi, e maravigliose : onde la seguirono quattro di loro, che furono Donna Agnesa di Tapia, che poi si chiamò Agnesa di Gesù, e Donna Anna di Tapia fua forella, che si chiamò Anna dell' Incarnazione, ambedue cugine della Santa Madre, e molto fimili allo spirito di lei: le quali governarono poi, e furono molti anni Priore ne' Conventi, che la Santa fondò : e Donna Isabella della Croce, la quale poi fece Priora di Vagliadolid, ed un' altra chiamata Donna Terefa di Chefada.

Con queste compagne, e con l'altra gente, che era necessaria per andare con la decenza dovuta, usci la Santa Madre dal fuo Monaftero d' Avila, cinque anni dopo di effere stato fondato, a' 13. d' Agosto del 1567. Quelle , che restarono , sentirono teneramente la fua partita, nè alcuna ve n' era , che volentieri non l' avesse accompagnata. Prima che uscisse del suo Monastero, se ne andò ad uno di quei Romitori , o Cellette, che erano nell'orto, dove era un Cristo molto divoto alla Colonna, dipinto col medefimo fembiante, e figura , che ella l' aveva veduto , come narrammo di fopra: Lo supplico con gran divozione, e tenerezza di lagrime , (com' era usata di fare) che quando ella tornaffe, trovaffe il tuo Monastero nel grado, e perfezto-

ne, che lo lasciava; ed il Signore li parlò, e glie lo concedette, come domandava, che non su poca consolazione, e grazia per la Santa.

Cominciò a seguire il suo viaggio con molta fretta , defiderando affai . che il nuovo Monastero si fondasse il giorno della gloriosa Assunzione della Vergine Maria Nostra Signora, e non vi erano se non due giorni in mezzo: ma era tanta la sua confidanza, che si dovesse far quel giorno, come se vi fossero stati due anni . per fare le diligenze, che ci restavano , o per meglio dire , come fe già l' avesse fatte . Imperocche , sebbene ella non lo diceva sempre, è però certo, che queste, e simili altre cose le vedeva come in uno specchio, e non nel medesimo Dio, ma in certe rappresentazioni, e specie, come in questa vita si permette . Conciosiaco. la, che l'affeverare tanto le cofe future, l'usar diligenza in cose incerte , afficurandole per tempo precifo , il riuscire tutte le cose tanto tagliate alla mifura, che ella defiderava, e tanto certe, e conformi a quel, che diceva, è chiaro, ed evidente segno di quello, che diciamo: e così lo sperimentai molte volte sebbene la Santa per la sua grande umiltà, nell' esterno trattava queste cose per le strade, e termini ordinari, come se non ne avesse rivelazione dal Signore.

Non potette questa partita esfere tanto fecreta, che non si sapesse in Avila, e su occasione, che si levasse di nuovo una grande, e generale mormorazione in tutta la Città : alcuni dicevano della Santa, che era una matta: altri, che stavano aspettando per vedere, dove era per battere quello sproposito : altri, che era un prurito di andare a spasso, e quelli, che più li volevano bene, non approvavano questo viaggio; onde procurarono, per diflurbarla, di proporli gran difficoltà : Ma la Santa, con la caparra , che aveva da Dio , per nessuna di queste cose si sgomentava,

nê ne faceva gran conto. Il Veſcovo era quello, che più d'ogamo la ſœntiva, così per eflet privo della prefenza di lei, dalla quale, oltre le gran confolazioni, ne traeva gran giovamotoper l'anima fua, come perchète lui cziandio non pareva, che joffe cofa riudicibile, ma non fi artifichiava ad impedire queflo viaggio, perchèt' amava tanto, che non gli voleva dat pena e così tacque, e con

fentì contro il suo gusto, e parere. La prima giornata prima di arrivare ad Arevalo, ricevette la Santa Madre una lettera dal padrone della casa, che s' era tolta a pigione in Medina per fondare il Monastero nella quale li diceva, che non partifte d'Avila in fin a tanto, che li Padri di Sant' Agostino , li quali erano vicini alla casa, non dessero il loro confenfo, che vi si facesse il Monastero, perche fenza il lor gufto , per effere divoto, ed amico loro, non voleva dare la fua cafa. Questa nuova , la quale era bastante per dare notabile pena, e sgomentare ogni alero, alla Santa diede maggior animo: parendogli, che, poiche il Demonio cominciava a sollevarsi, era segno certo, che si doveva molto fervire a Dio. Impose silenzio a chi portò la lettera, per non dar pena, ne turbazione alle sue compagne, ed alle altre, che con lei andavano. Si ritrovava in Arevalo il Padre Fra Domenico Bagnez, Confessore, ed amico della Santa: il quale sapendo il negozio, s'offerse di ottenere il consenso, e beneplacito da' Padri di Sant' Agostino: ma in maggior tempo di quello, che la Santa Madre aveva defiderio, e necessità: avvenga che stando ella risoluta, che la sondazione dovesse essere il giorno seguente della Madonna, ogni indugio l' era nojolo, e molelto. Provide il Signore, che giungesse quivi il Padre Frate Antonio d'Eredia, Priore del Carmine, il quale veniva ad incontrarla, e ad accompagnarla, alla fonda-

zione, molto ignorante allora del bene, che dalla Snita Madre, e per mezzo di lei, gli prometteva Iddio: ed intendendo la difficoltà, ed il travaglio, in cui flava, la conligliò dal andare a fondare nella cafa, che aveva accordata: nella quate pune era un portico, dove, pocontroli del properti il Santifilmo Sagramento.

Questo parve bene alla Santa Madre, per effere cofa più breve, e così si parti subito per Medina, dove giunfe la vigilia della Madonna a mezza notte; e fmontando nella porteria del Convento di Sant' Anna de' Padri Carmelitani: li quali crano già avvisati di questa buona venuta, ed avevano preparato gli ornamenti per dir Messa, e l' addobbamento per l' Altare : e fenza alcuna dilazione , così il Priore , come i Frati , e due Preti, e le Monache, che andavano con la Santa Madre si caricarono tutti tanto degli ornamenti, e de' tappeti, quanto di quello, che faceva mestiere per accomodare la Chiesa. Andava la Santa in mezzo di loro, affrettandoli con quell'ardimento, e rifoluzione, con che suol muoversi un valoroso Capitano con la sua gente a qualche impresa' di grande importanza : la quale , perché non si perda , procura , che fia prima fornita , che essi scoperti . Per maggior secretezza andavano di fuori della Terra; nella quale (dovendo effere festa, e caccia di Tori il giorno seguente ) era tutta la gente follevata, e moltifuori d' effa ; li quali incontrando quella così secreta processione di Frati, Preti, e Monache, ed a quell' ora, ciascuno diceva, e glossava a fuo capriccio.

Giunti alla cafa, dove doveva farfi il Monaftero, quando la Santa Madre vide quelle mura rovinate, febbene per effere di notte parevano auco meno, che non erano, e l'andito, dove fi doveva porre il Santifimo

Sagramento, tutto ripieno di terra, ed a tetto, le mura affumate senza effere intonacate, il soffitto coperto di polvere, e di ragnatele; vi mancò poco, che non lasciò di farsi la fondazione per quella notte, perchè giudicava non effervi la decenza necessaria, per mettervi il Santissimo Sagramento . Ma fi inanimorono fubito tutti ad accomodarlo: Alcuni attaccavano, altri assettavano l' Altare, altri cavavano la terra : nè la Santa Madre fra tanto stava oziosa . anzi era la prima a cavar terra, ed a fare quel'o che facevano l' altre . Si diedero tanta fretta, che nel far del giorno era già ogni cola in ordine, tapezzato, ed affai convenientemente ornato . Suonarono subito la campanella per la prima Messa, la qual diede grande ammirazione al vicinato, perche non sapeva, che potesse esser questa novità . Comparve tanta gente, che non capiva nel cortile : e vedendo un Monastero fatto dalla fera alla mattina, fi guardavano l' uno l'altro, e con grande ammirazione, e stupore non sapevano, che dire. Si pose subito il Santissimo Sagramento : e così restò fondato il Monastero del glorioso San Gioseffo di Medina, che così volle la Santa Madre, che si chiamasse, il di della facra Affunzione di Nostra Donna, a' 15. d' Agosto del 1567.

Fu questa fondazione miracolosa , che così lo disse Nostro Signore alla Santa nel Monastero di Malagone, .come diremo avanti, e veramente fu così : perchè miracolosa su , e grande la prudenza, che la Santa usò, per finire in un giorno quel che grandi Uomini non averebbono finito in molti anni : miracolofa la fermezza della fua fede , la quale non s' intiepidì per li detti degli amici , nè per la persuafione del Vescovo, ne per le mormorazioni de' nemici , nè per le male nuove avute per via, nè per le difficoltà, e travagli della fondazione : miracolofa la grandezza dell'

animo, che così gran cosa intraprese , e la condusse tanto avanti , tenendola per fatta, quando un' altro non averebbe cominciato a peníare, come fi aveva da fare : miracolofa cola in tre ore, e meno, d'una casa rovinata fare un Monastero, in una Terra così grande, e di tanta gente, fenza che lo sapesse la Terra medefima prima di vederlo fatto. Lascio il travaglio del viaggio, senza pigliar ripo'o, digiunando, e mangiando male, e giungendo a mezza notte, caricarfi di roba una donna inserma di cinquantatre anni, non ricordandosi di mangiare, ne di dormire, ma tutta imbriaca in cercare la gloria di Dio, ed in finire quello che aveva cominciato, non imbrogliandofi con tante cose, che aveva da fare : Non fo io , che cofa possa essere di maggior maraviglia nè più degna d' eterna gloria, ed eccellenza, che questo fatto della Santa.

Fatta la fondazione, quando la Santa Madre doveva stare più contenta, e soddisfatta del buon succesfo, li sopravenne una grandissima, e molto terribile tribulazione (che questo è il premio , che Iddio serba a' fuoi maggiori amici , i servizi de' quali quanto fono maggiori, ed a lui più grati in questa vita, li paga con nuovi travagli, che per chi li sà conoscere, e stimare, sono grandi, e nuove grazie ) finita la prima Messa, nella quale si pose il Santissimo Sagramento, andò la Santa a vedere il suo Monastero, e vide le mura in alcuni luoghi tutte per terra, ed altre ruine, che erano più proprie di casolare, che di casa . S' accorse, che il Santissimo Sagramento stava quasi nella via , e se ne atflisse molto : ed essendo allora i tempi tanto pericolofi da Luterani, ed in Medina tanto traffico con le nazioni straniere, e con alcune infette d'eresia; comincià a temere, che non vi fossero a caso alcuni eretici secreti ; L<sub>3</sub>

che le rubassero di lì il Santissimo Sagramento, e li facessero qualche irreverenza . Entrò di qui il Tentatore, e si ritirò, e nascose per un poco il Signore, acciocche la sua ferva fosse più provata, ed esaminata, mirando la battaglia, come di fuori via . Li propone il Demonio quello, che cominciava ad immaginarsi , come se già fosse succeduto , ed avesse già veduto dissatta la fonzione, e li rappresenta, ed ingrandifce i motti, e le mormorazioni della fua venuta: L'oscura l'anima : li leva di memoria le grazie, che dal Signore aveva ricevuto: li pone avanti la baffezza fua : e la comincia ad annichilare con una falfa umiltà, ed a metterli tante nebbie nell' anima, ed a muovere tante difficoltà, che li pareva quasi impossibile, che andasse innanzi il satto . Facevali credere . che si sosse errato in questo principio e che ormai non sarebbe più passata avanti con le fondazioni . Donde ne cavava, che se questo era vero, non era stato Iddio quello, che quivi l' aveva condotta, e che per confeguenza era tutto illufione . ed inganno, e che in tutta la vita fua era ftata ingannata, fenza speranza (il che a lei dava più dolore. e tormento ) di uscire nel rimanente d' essa da questa illusione, ed inganno .

Maravigliofa cofa è il vedere quefee mutazioni , che la Santa Madre
pativa , che non erano altro , che
certi avvertimenti , e dimoftrazioni
di Dio: ed a chi non averà esperienza , ne intenderà i suoi disegni , e
consigli , per giovate a' suoi Santi ,
cagionerà alterazione, e novità. Ma
chi sà lo stile , con cui Iddio tratta
ton suoi in consici, intenderà , che questa el a più comune , ed universale
usanza , che egli usi con suoi. Maio
son di parere, che più ordinario fosfe ciò con la Santa Madre, che con
altri . Prima , petchè avendo egli
depositati in lei così gran tefori , e

navigando ella con sì prospero vento , quest' oscurità , e tentazione , li ferviva per nuvola, con cui Iddio copriva le sue ricchezze, e scuopriva le miserie di lei, e per zavorra, con cui afficurava il navilio , acciocchè non lo portaffe il vento della superbia . Secondo , perchè essendo condizione di Dio, dar maggiori travagli a maggiori amici , non n' aveva verun' altro più alla mano, con che più affliggeste la Santa : perchè l'infermità l' erano riposo, i disprezzi gloria, e le perfecuzioni erano il fuo defiderio : con che dunque Iddio poteva provare la fua ferva, e darli da meritare, se non lo saceva con cosa, che tanto la scottasse, e la toccasse così sul vivo, come era il dubitare s' era Iddio, ch' ella tanto amava, quegli, che praticava con lei, li parlava, e la incamminava nelle sue cose. Questa su la Croce, che più l'affliffe in questa vita, e fu il contrappeso, che Iddio li diede, per afficurare i doni , che in lei aveva posto.

Li durò questa tentazione dalla mattina infino alla fera, che allora apparendo la luce, la quale ordinariamente risplendeva nell' anima sua sparvero le nuvole, e rimanendo il Cielo del suo spirito sereno, e chiaro, conobbe ad un tratto l'autore di quelle tempeste, e burasche. Deliberò fubito di trovare un' altra casa, fin tanto, che quella si accomodasse, dove stessero più raccolte, ed il Santissimo Sagramento più sicuro da tanti inconvenienti : e così fece : Prese loro fra tanto gran divozione una Signora principale, chiamata Donna Elena di Quiroga, nipote del Cardinale di Toledo Quiroga : la quale li diede grandi elemofine, ed ajuto ad accomodare la Cappella, e la cafa, di maniera , che fra due mefi se ne poterono tornare alla cafa propria . Prese l'abito una figliuola di questa Signora, che ora fi chiama Geronima dell'Incarnazione, dopo la quale fece

anco l'ificifio la madre, fipogliandoli de penfiri, de figliuoli, e della roba, e chiamofi Elena di Gerà. Entraron altre Religiofe di pornara, e di utile per la Religione: fra le quali fegnalara fi la Madre Catterina di Crifto, di cui, fe il tempo me lo permettefe, vorrei lo potre ferivere la gran fantità, virrà, e miracoli.

Quando la Santa Madre vide fatta questa fondazione, cominció a perdere la paura di esfere ingannata, vedendo, che si Signore l'elegeva per fondare un nuovo Ordine, come ella lasció notato in un foglio veduto da me, di sua mano seritoto con queste

parole: Se il Signore non mi avesse fatto le grazie, che mi ba fatto, non mi pare, che io averei avuto animo per l'opere, che fi fono fatte, ne forze per li travagli patiti , ne per refiftere alle contraddizioni, e giudizi : onde dopo cominciate le fondazioni perfi i timeri , che prima avevo di penfare di effere ingannata , e mi accertai , che era Iddio ; e con quefto mi avventavo a cofe difficili, sebbene sempre con configlio, ed obbedienza. Donde intefi , che volendo Noftro Signore eccitare il principio di quefto Ordine avendomi per sua misericordia tolto per mezzo a ciò , deveva Sua Divina Maefia darmi quanto mi mancava , che era il tutto , perchè avesse effetto , e fi moftraffe maggiormente la grandezza sua in cofa così vile , e cattiva ,

### CAPO XVI.

Comincia a tratter di nuovo della fondazione de Monofferi del Frati Scalzi, e perfuade al Padre Priore Frate Antonio di Bredia, ed al Padre Fra Giovanni della Crocc, che figuano di nuova Regola, e diano principio a queff opera.

A Vendo già la Santa Madre concluía la iondazione di Médina,
li parre di flare riciofa, non avendo
travagli da parte e o opere cuiche,
e grandi da intraprendere per fervizio
di Dio. Pendo che foffe biona opportunità, e congiuntura, per trattare della fondazione de Monafleri di
Religiofi Scalzi, il che, come avera
già intefo, era guifo, e volontà di
Dio, e cofa d'importanza per l'aumento, e confervazione de Monafleri di Monache, non fi potera quietare, in fin che non vedeva fatto
quello, che non poteva dubitare doverif fare.

Non aveva in fin allora trovato persona a sodisfazion sua, da chi incominciare, e che fosse il Capitano di questa impresa : Si determinò in fine di trattare col Padre Frate Antonio d'Eredia: e gli disse con molta secretezza quello, che pretendeva , per vedere , che configlio li dava : Egli in udirlo, fi rallegrò grandemente, ed inspirato da Dio le disse, che gli pareva cosa del Cielo, e che sarebbe stato egli il primo. Non fece molto caso per allora la Santa di tale offerta : perché sebbene sapeva, che era ftato sempre buon Frate, e ritirato; dall'altra parte lo ffimava molto delicato, e non affuefatto a tanta penitenza, che poteffe promuovere il rigore, e l'asprezza, che ella disegnava piantare : e come la fentiva, così glie lo diffe: Ed egli che parlava molto daddovero, e con defiderio, e determinazione di fare quello , che aveva offerto , certifico la

San-

Santa Madre, che erano molti giorni, che il Signore lo chiamava a vita più stretta, e che sino allora stava risoluto di paffarsene alla Certosa . Ma avvenga che fi rallegraffe ella di fentire queste, ed altre ragioni, non si soddisfaceva affatto, ne le pareva, the egli fosse tanto maturo, come averebbe voluto. Lo pregò, che per qualche tempo si sospendesse il negozio, e che fra tanto s' esercitasse in fare, e provare le cose, che aveva da promettere, ed offervare. Fu ciò, come un noviziato, e provazione, nella quale la Santa Madre il pose : perché durò un' anno prima, che si Scalzasse, e sacesse verun Monastero di Frati: e fra tanto, che egli provava se stesso, e si preparava per si grand' opra, era molto meglio provato da Nostro Signore, il quale procurò di ben pulire la pietra, che doveva effere una delle prime dell' edificio. Perche permesse, che gli fossero apposte molte cose false, e che avesse anche molti travagli, e persecuzioni, ma di tutte uscisse così bene, e con tanto profitto, che non si poteva defiderare miglior noviziato per la professione della nuova Regola, che sperava; di che la Santa Madre stava molto foddisfatta, e contenta. In queflo tempo conduffe il Signore a Medina un'altro Padre del medefimo Ordine, il quale era chiamato Fra Giovanni della Croce, giovane, ma di grande spirito, e talento: ed avendo avuto la Santa Madre notizia della vita, e religione di costui, determinò di parlargli, per vedere, se era cola, che potesse servire per la sua intenzione ; e subito , che gli ebbe parlato, come buona giojelliera conobbe il valore, e la stima di quella perla preziofa, e ne gli parve quello, ch' era , e che egli folo hastava per la prima pietra del Monastero, che voleva fare, volendo Iddio il medefimo, ed avendolo già eletto, perchè fosse il primo Scalzo , si presentò buona occasione per la pratica : perchè

avendo egli scoperto alla Santa Madre , che aveva defiderio di vita più persetta , ed aspra , e che perciò defiderava paffare alla Certofa: ella gli perfuale, che farebbe maggior perfezione professare, ed osservare la sua prima vocazione della Regola primitiva, (che era quella, la quale ella, e le sue Monache offervavano ) che sperimentare nnovo Ordine, e prosessione: mutazioni, che rade volte fogliono effere di maggior profitto . Onde lo pregò a trattenersi fin tanto, che ella avesse avuto Monastero. per dar principio alla nuova Riforma degli Scalzi . Egli li promife di così fare, purche il negozio non aveffe d'andar in lungo. Con questo rimase la Santa molto allegra, per aver trovato due pietre vive, quali ella defiderava, per la fua fondazione : ma fottoposta a nuovi pensieri, e travagli, che era quello, che andava cercando . Si rallegrava , che il negozio alquanto si prolongasse, acciocche eglino la confideraffero meglio, ad anche per aver tempo di trovargli cafa, dove potessero ritirarfi.

Stando la Santa Madre nel suo Monastero di Medina con molto pensiero di piantare in quella casa lo spirito che Iddio gli aveva dato di orazione, e mortificazione, e penitenza: avvenne, che in questo tempo la venne a cercare un Cavaliero principale, e giovane, il quale era chiamato Don Bernardino di Mendoza, figliuolo del Conte di Ribadavia, e fratello del Vescovo Don Alvaro di Mendoza, di cui tante volte abbiamo fatto menzione; e di Donna Maria di Mendoza , Signora molto nominata, e conosciuta in Ispagna. Da quello, che questo Cavaliere aveva udito della Santa Madre dal Vescovo", gli aveva preso particolar divozione : ed avendo intelo, che andava a fondare Monasteri di Monache, desideroso di fare qualche servizio a Nostro Signore, ed alla San-

tistima Vergine, di cui egli era molto divoto, e mostrare l'affezione, che portava alla Santa Madre, senza, che sapesse il gran bene, che di qui aveva da venirgli, gli offerse una cafa, con un giardino molto principale , e di gran valuta , che egli aveva in Vagliadolid, la quale prima era stata casa di diporto del Commendator Corbos. L'affrettava affai. perche ne sacesse prendere subito il possesso, e sondasse in essa un Convento di Monache : par che si indovinaffe, che questo doveva effere il mezzo della falute fua. Ben conofceva la Santa, che quello non era luogo a proposito per sondazione di Moche, per effer quafi un miglio lontano dalla Città: ma per corrispondere alla divozione così grande, che era in quel Cavaliere: e per parerli, che posto quivi una volta il Monassero . averiano agevolmente potuto paffare poi nella Città, accettò la donazione, con proposito di sondare in quel luogo un Convento.

Ma prima la chiamava il Signore in altra parte , perchè essendo già cominciato a divulgarsi nel Regno la fama della fua fantità , venne a notizia d'una Signora, che allora rifedeva in Corte, molto nobile, e molto favorita dal Re Don Filippo II. per esfere stata sua Aja, che si chiamaya D. Leonora Mascaregnas. Ouesta per il desiderio, che aveva di vedere la Santa Madre, e per la grande instanza, che li faceva Maria di Gesù, che era quella divota beata, la quale per comandamento della Madonna Santissima aveva sondato un Monastero in Alcalà d' Enares sotto la Primitiva Regola dell' Ordine del Carmine, come più a lungo scrivesfimo nel primo libro, e ricercava la Santa Madre, che andasse ad instruire quelle Monache, ed a riformarle in quello, che fosse mestiero. Al che ella acconfenti, confiderando, che poteva essere cosa di molto servizio del Signore. In quello istesso tempo,

che era in Medina aveva mandato a pregarla Donna Luifa della Cerda, di cui fecimo menzione di fopra, che fondafse un Monastero nella sua terra di Malagone.

S' accozzò ogni cofa in una volta, per obbligare la Santa Madre a questo viaggio: se li presentava allora buona occasione pel suo cammino, ch'era l'andare in compagnia di Donna Maria di Mendoza, la quale andava a Ubeda, e doveva paisare per Alcalà d' Enares . Parti la Santa a mezza Quarefima dell' anno 1568. dopo essere stata in Medina circa sei mefi , lasciando quivi Priora la Madre Agnesa di Gesù, e per Sottopriora la sua sorella Anna dell' Incarnazione. Mandò ad Avila per più Monache, e ne prese per compagne due di loro chiamate una Anna degli Angeli , e l' altra Maria del Sagramento . Ed in giungendo ad Alcalà su ben vista da quelle Religiose, e dopo essere stata con loro alquanto di tempo avendo ordinato alcune cofe , che le parvero convenienti al fervizio di Dio, e maggior osservanza della Regola, si parti per Toledo, e dipoi per Malagone, come diremo nel seguente capo.

## C A P O XVII.

Come la Santa Madre Teresa fondò un Monostero nella Terra de Molagone, dove gli apparve Nostro Signor Gesù Cristo, e quel di più, che succedette in quella sondazione.

Paceva grande inflanza alla Santa Madre, mentre flette in Medina, come abbiamo narrato nel paffato capo, D. Luía della Certa fore, la del Duca di Medina Ceti ; e Signora delle più principali ; e nobiti di quelli Regni , la quale, come abbiamo riferito nel libro primo , aveva non folo conoficuta , e o praticata la Santa Madre ; ma l'aveva anche tenuta , e goduta molti giorni in ca-s

fa fua : con che l' era rimasta tanto affezionata, quanto foddisfatta della fua gran fantità, e virtù, e defiderava, che fondasse un Monastero di Monache in una fua Terra chiamata Malagone : di che la pregava con gran prieghi, offerendole cafa fatta, e l' entrata , che fosse necessaria , per la fostentazione delle Religiose, che per effere il luogo piccolo, non potevano vivere d' elemofine, come la Santa pretendeva : Ma quantunque ella defideraffe di dar gusto a quella Signora, non voleva a patto veruno ammettere quelta fondazione, per non obbligarsi a tenere entrata, cosa da lei grandemente abborrita.

Trattò questo negozio con alcuni Letterati, e specialmente col Padre Fra Domenico Bagnez, che fu molti anni fuo Confessore, e refugio : ed egli la configliò a non s' opporre alla rendita, che poiche il Concilio Tridentino dava licenza di poterla tenere, non era giusto, che per questo fi lasciaste di fare un Monastero, dove tanto si poteva servire al Signore. Ella, che fempre si governava per parere d' uomini dotti , negò il fuo , sebbene mal volontieri : perchè essendo vera amatrice della fanta powertà, non si poteva consolare in tenere entrate. Ammesse la fondazione . e partissi per Toledo, dove stava D. Luifa, e di lì dovevano andare infieme a fare la fondazione.

Stando in cafa di quefta Signora poneva per la fua grande umita gran fludio in ricuoprire le grazie, che il Signore li faceva, ma egli per fua gloria ne difcuopriva alcuna: onde, non baftando le diligenze, che ella faceva fitraordinarie, per diffimulare i gran ratti, che aveva, due volte la videro in pubblico levarfi in effañ, di che ella reflava dopo vergognofa, e confuía - Di Toledo parti per andare a fare la fondazione in compagnia di quella Signora; ed effendo arrivate a Malagone la Domenica del-le Palme i 7 amo 1568: 3 eccordó fas.

bito di fare la fondazione, e porre il Santiffimo Sagramento . Venne tutto il luogo in processione alla fortezza, e casa di Palazzo, dove stavano la Santa Madre, e le fue compagne: le quali ufcirono con le loro cappe bianche , e veli neri d'avanti al viso , come usavano portarli . Se ne andarono così alla Chiefa del luogo, dove avendo udito Messa, e Predica, uscirono poi di lì col Santissimo Sagramento per tutti in processione, e vennero al nuovo Monastero, dove fu ripofto al fuo luogo; elleno fe ne rimafero in casa loro, e così fu fondato il terzo Monastero: il quale pure volle la Santa Madre, che si chiamasse di San Giosesso, per la gran divozione, che a questo Santo portava, ed in ricognizione delle manifeste grazie, che da lui fempre aveva ricevuto. Era questa cafa su la piazza , e l' ebbero in prestito , ma dopo fece questa Signora un Monastero in un oliveto fuori della Terra . molto buono, ed accomodato per la quiete, ed orazione, che le Madri professano.

Come questa fondazione fu fatta con entrata, fubito la Santa Madre confiderando i danni, che reca feco l' abbondanza ne' Monasteri, e religioni riformate, procurò di ferrare tutte le porte , per donde temeva , che potesse entrare qualche rilassazione nel suo Ordine; e già che non potè ssuggire l' entrata, pose gran diligenza in fare, che le Monache di quel Monastero, non possedessero cofa alcuna in particolare, ma che in tutto si offervassero le costituzioni , come nell'altre case , dove si viveva con tanta povertà. Intendeva ella benissimo la destruzione, che ne viene alle comunità di Monache per queste entratuccie, e proprietà, che posseggono, e tengono le Monache particolari, l'uso, (come dicono con licenza ) e fotto questo uso , hanno più proprietà, e dominio, che se foffero Signore fecolari, dando contra la volontà de' Prelati, occultando loro quello che tengono , negandogliclo , quando glie lo domandano, e fenedando in ufi (uperfui) ; per le quali cofe nel li Prelati possiono, in danno licenza, ne esse son siere in conscienza . Estendo adunque la Saria ta Madre tanto povera di spirito, in portava , che tutti il suo Monasteri fossero alli, temendo, che non venissero a così notabile ruina, pura curava di prevenire gli inconvenienti.

Dopo fatta la fondazione , ed afficurata ella da tanti , e tanti gravi Letterati, ancora non fi poteva cavare dal cuore questa spina dell' entrata, che ogni volta, che di ciò & ricordava, la pungeva, e passava per mezzo . Ma perchè aveva lasciato , e cattivato il parer suo , per seguire quello di coloro , li quali erano in luogo di Dio ; il medefimo Signore l'afficurò: paffando ella un'altra volta per quella caía, confolandola con la visione, e con le parole, che seguono, le quali ella narra nelle aggiunte al libro della fua vita, in questa maniera:

Dopo , che mi fui comunicata una volta il secondo giorno di Quarefima in San Giofeffo di Malagone , rappresentommifi Noftro Signore Gesù Crifto in visione immaginaria, come è solito, e stando io rimirandolo, vidi, che nel capo , in vece di corona di fpine , in tutta quella parte, ove ella doveva effere fiata, e dove le spine avevano fatto piaga, aveva una corona di grande Splendore . Ora effendo io molto melto diveta di queflo misterio, senti gran consolazione, e cominciai a penfare, che gran termento dovea effer flato quello, poiche aveva fatto tante , e sì gravi ferite , e davami molta pena . Diffemi il Signore , che io non gli avest compassione, per quelle pene, e ferite; ma il bene per quelle, che ora gli erano date in gran numero . Diffegli io , che cofa potrei fare , per rimediare a questo? che ad ogni cosa ero apparecebiata . Risposemi il Signore , che ora non era temps di ripolo, però che mi alfrettegia a fore quelle cele; che con le lora anime averebbe egli ripolo, che ne prendefit quante ma re verivane offere, elfendavi molte, le quali per, non aver dove, non la freviuono, e che quelle, che io facelli in limpòi picculi , felfero come quella, che tente partenno mentare con il defiderio di fra quello, che nelle altre figire per la conservazione di defiderio di fra quello, che nelle altre di fre e conservazione con la defiderio di fra quello, che nelle altre di però di manenamente compositi, con periodo per la compositi, con figirale del parti intribue, che compositi, con fi predeble di parti intribue, che compositi, con fi predeble di parti intribue, che con fi predeble di parti intribue, che manenale mai milla.

Con questo si consolò la Santa Madre , e fi animò a ricevere l'entrata in fimili luoghi, e così volle, che fi offervaffe nel fuo Ordine . Ma perche il tempo è quello che scuopre gl' inconvenienti, ed anche quello che li causa, e reca seco; mostrò con lunghe, e gravi esperienze, che conveniva alterare, e mutare questa dispofizione, ricevendo, e tenendo entrata in comune, fenza veruna eccezione in tutti li Monaster) : conciosiacofa che non predicando, ne confessando le Religiose, ne sacendo altri benefici al popolo di quelli, che si toccano con mano, e veggono con gli occhi, ed essendo già maggiore il numero di prima , e le forze per faticare minori, per effere confumate con l' esercizio dell' orazione, vigilie, ed asprezze : e dall' altra parte scemando ogni dì la divozione de' fedeli , e piaccia a Dio, che non faccia l'istesso la fede, e confidanza de' Religiofi : e quello che non è di minor considerazione, per vedersi obbligata una cafa povera a fare, che la Prelata affifta continuamente ad una grata a visitare chi le dà un pezzo di pane, fotto pena, che non lo dia un' altro giorno : ( che così fredda è oggi la carità ) li parve bene , per offervar meglio, e con maggior rigore l'altre constituzioni, rompere questa. E questa e stata la cagione, che oggi le Monache Scalze possono tenere en-

trate

trate in tutti li Monasteri di Spagna, schbene molti vivono con gran povertà, e consolazione, e tenza gl' inconvenienti, che abbiamo di già

narrato.

E quantunque Nostro Signore . comandasse, nel principio, che sondaffe li suoi Monasteri in povertà, non fu contraddizione alcuna in queste due rivelazioni, che ebbe la Santa : perchè il comandarlo Iddio, che l fondaffe fenza entrata, potette avere il suo principio in due cose : La prima in volere, che questa Santa avesse in ogni cosa spirito Evangelico, e cominciasse con la maggior persezione, e nudità possibile, a seguitare ella con le sue compagne Cristo nudo nella Croce. La feconda, perchè volendo Iddio, che fi fondaffero molti Monasteri, e case per mezzo della Santa , farebbe stato quasi imposfibile , ( parlando per via ordinaria ) che si fossero fatti , se avessero avuto ad avere entrata; e così fu convenientissimo, che da principio si fondaffero con si eccessiva povertà, come detto abbiamo. Poscia con esperienza si vide, che non si potevano confervare fenza veruna entrata , effendo donne, e così ristrette, e la Santa Madre costretta da molti dotti fuoi Confessori, essendovi ormai nuove circostanze, non senza gran dolore, e fentimento del fuo cuore arrese a permettere, che li suoi Monasteri avessero entrata : e questo è quello, che approvò il Signore con la detta rivelazione.

In queflo Monaftero parlò Iddio alla Santa Madre, e fra I altre cofe li difie y che farebbe molto fervito dalle anime di effo. E parimente li comandò, che feriveffe quefle fondazioni: poiché tutte erano cofe particolari, e maravigliofe da contare: e coal lo fece, come fi pob vedere nel libro, che fla feritto a mano, delle fondazioni di quefli Monafteri, dal quale fi fono cavate gran parte di quelle, che qui raccontiamo. Non

si trattenne la Santa Madre in Malagone più di due mesi, per la ragione, che diremo avanti, e lasciò quivi Priora la Madre Anna degli Angeli, la quale era una delle compagne, che aveva condotte dal Monastero dell'Incarnazione.

#### CAPO XVIII.

Torna la Santa Madre a trattare di nuovo di fare il primo Monostero degli Scalzi. Fonda quel delle Monache in Vagliadolid: e si racconta un caso particolare, che quivi succedette.

Rande era la fretta, che aveva I la Santa Madre di uscire di Malagone, e venire alla fondazione di Vagliadolid, e così non si quietava il suo spirito, e con una santa impazienza nata dal fuoco della carità, che nel suo petto ardeva, ogni ora li pareva un' anno . L' occasione di affrettar tanto la sua partita, era l' incredibile pensiero, che aveva di dar principio alla fondazione d' alcuni Monasteri di Frati : il quale tanto più la stringeva, quanto più li pareva , che le mancasse più poco , poiche , aveva già le pietre vive per l' edifizio, e solo li mancava la casa. La stimolava eziandio il parerli di stare oziosa, e di mangiare il pane a tradimento, quando non aveva grandi occupazioni , ed imprese fra le mani , dove potesse fare , e patire conforme al grande animo, e desiderio, che il Signore li dava : e così l' era nojosa, e trista la vita, che passava senza travagli, quanto ad altri era grata, e deliziofa fenza quelli.

Ne la spingeva meno un' altra occassione, la quale aveva per le mani, ch' è la seguente : Quando la Santa Madre stette nel Monastero delle Monache di Alcalà di Enarce, ajutandole con il suo buono esempio, e dortrina, e spirito, li venne nuova, che Don Bernardino di Mendoza, il

quale gli aveva dato la casa, ed il giardino per la fondazione di Vagliadolid, era morto in Ubeda, fenza poter parlare, e fenza confessarsi . febbene con molti fegni di dolore, e contrizione : si diede gran pena questo successo, perchè ella era molto grata, e molto doveva a questo Cavaliere, al Vescovo, ed a Donna Maria fuoi fratelli , ed il cafo era tale, che quando bene fosse avvenuto ad uno, che passasse per la strada, era sufficiente per darli gran dolore, e sentimento. Sentì gran pena, temendo, che quell'anima non fi foffe dannata, e stando ella raccomandandola a Dio , li rivelò nostro Signore (come diremo avanti) che la falute fua era stata molto in forfe , ed a pericolo , e che non uscirebbe di Purgatorio in fin a tanto, che non fi dicesse quivi la prima Meffa.

Fu forzata a trattenersi prima per quello, il quale li pareva più neceffario , e di maggior fervizio , e gloria del Signore, e per quello, che ella tanti anni aveva defiderato, e procurato, e domandato al Signore lddio, il quale allora gli aveva dato ad intendere, che era venuta la congiuntura, e l'occasione. Laonde con questa intenzione, avanti d' andare a Vagliadolid, andò al fuo Monastero di San Gioseffo d' Avila . supplicando a nostro Signore, che li mandasse qualche cosa, con che cominciassero quei due primi Padri, già che per altro non fi restava . In giungendo ad Avila, che fu nel mese di Giugno del mille cinquecento fessant' otto, venne subito a vederla un Cavaliere di quivi, il quale era chiamato Don Raffaele d'Avila Mosfica, che avendo egli udito dire, che si voleva fare un Monastero di Scalzi, gliofferse una casa, la quale aveva in Duruelo, villa d' Avila di pochi abitatori, e scomoda, dove abitava un fittuario, che raccoglieva le fue entrate . Ben vide la Santa Madre, fecondo la relazione, che del popolo, e della cafa le dava il Cavaliero, quanto poca comodirà vi farebbe fiato per un Monaftero: Ma come non defiderava, fe non cominciare, e vedeva vifibiliente la boue na opportunità, che fe gli apprefentava, fu grande l'allegrezza fua, e molte le grazie; che ne diede a fua

Divina Macstà. Deliberò subito nel mese di Giugno ufcire d' Avila per andare a Vagliadolid, ed infieme per vedere la casa, e comodità, che questo Cavaliere le offeriva per dar principio alla nuova Riforma delli Frati . Vi giunfe molto tardi, e mirando a bell' agio la casa, la trovò esfere tale, che ne ella , ne le sue Compagne si arrischiarono di fermarvisi per quella notte : perché tutto l'edificio era in riffretto un'andito, con una camera a due folaja, ed una picciola cucinetta. Dilegno fubito la Santa Madre il suo Monastero : deputò l'andito per la Chiefa, la camera terrestre per il Coro, ed il di sopra per le Celle , e la cucina per Resettorio . Dopo questo se ne andò in Medina del Campo, e quivi trattò con il Padre Frate Antonio di Gesù, e col Padre Fra Giovanni della Croce , che volessero cominciare in quella cafetta, la quale di prefente Iddio gli offeriva, dicendo, che era occasione buona per ottenere la licenza da'Prelati, e che il tutto era cominciare, e che tenessero per certissimo, che il Signore li provederebbe, e che col tempo vederebbono gran cole; e quando ella li inanimava, e diceva queste cose, n'aveva tanta confidanza, e certezza, come se l'avesse veduto fatto . E non avendo li Padri altro defiderio, fi rifolfero fubito all' esecuzion di quanto la Santa Madre li aveva proposto : ed ella menò seco a Vagliadolid, per dove partì dopo alquanti giorni, il Padre Fra Giovanni della Croce : al quale , come se fosse flato novizio, diede notizia,

e mi-

e minuta instruzione del modo di vivere, che si offervava ne i suoi Monasterj, dell' orazione, penitenza, e mortificazioni, e di tutto il resto, che a lei pareva conveniente, perchè le cose fossero ben fondate, e stabilite da principio : nel quale confifte sutto il bene, e la perfezione d'una Religione, la quale e appunto come un' edificio , che ordinariamente fondandosi bene, così resta. Elesse questo Padre, perchè aveva già penetrato il grande spirito, che nostro Signore gli aveva dato, ed indovinava bene le virtù eroiche, ed i doni. che era per porre in quella fant Anima, come in prima pietra, e fondamento di sì grande edificio . E febbene per dignità , e per età era minore del Padre Frate Antonio , volle Iddio dargli questa prerogativa , che fo(se il primo a scalzarsi , ed a professare la Regola Primitiva, non fenza divino configlio, e provvidenza : affinche quegli , che tra gli uomini doveva dar principio a vita così alta, e perfetta, potesse essere un' esempio di orazione, uno spettacolo di penitenza, ed un' abisso di umiltà : Imperocchè avendo quella Regola per fine principale l' orazione, ed a quella ordinando tutti gli altri esercizi di ritiramento , filenzio , digiuno, ed altre asprezze, era necessario, che chi aveva da effere maestro degli altri , fosse anche di orazione . Onde eleffe Iddio per le donne una Maestra così divina, dottorata ne' teatri del Cielo, come fu la Santa Madre, acciocche fia disciplina di orazione; e fra li religiofi questo Santo Padre, al quale comunicò Iddio in così alto grado questo dono di orazione, e lo fece tanto eccellente in questa , ed in altre virtù , che se la Santa non fosse stata chi era , quasi quafi l' averebbe agguagliata . Ebbe altissimo spirito, e prosonda intelligenza, e penetrazione delle cose d' orazione, e contemplazione, delle quali scrisse libri d' ammirabile , ed

alta dottrina. Dopo la fua morte ha operato il Signore per mezzo delle fue reliquie molti miracoli, come dirà più a lungo chi feriverà la fua vita.

Veggendo adunque la Santa Madre i felici principi di quello che tanto aveva defiderato , s' affrettava affai per partirsi per Vagliadolid , solleci. tandola grandemente il pensiero dell' anima di Don Bernardino di Mendoza , la quale era ritenuta nelle pene del Purgatorio . Ma Nostro Signore , il cui amore verso gli uomini , eccede infinitamente qualfivoglia altro amore, e carità delle creature, per molto, che la Santa s' affrettaffe a far quella fondazione, e defideraffe di soccorrere a quell' anima; maggiore però era la fretta, che Nostro Signore li dava . E come , che ella per li negozi , che fe gli offerivano . s' andava intrattenendo, flando un giorno in orazione in Medina, egli medefimo la fpronò , e li diffe , che abbreviasse la sua andata , perchè quell' anima grandemente pativa. O fmifurata bontà del nostro Dio, al quale non folo le nostre colpe , ma le nostre pene pongono in tanta follecitudine , e pensiero ! Certo non vi farebbe madre, la quale per molto che amasse un suo figlinolo, veggendolo in qualche afflizione, e tormento, procuraffe la fua quiete con tanta diligenza, quanto poneva egli per l'anima di quello Cavaliere.

Subito la Santa lafciò quanto aveva per le mani, e fi parti come pote e, ed entrò in Vagliadolid a' dieci d' Agofto 1988. giorno di San Lorenzo. Conduffe per queffa fondazione l'abella della Croce, ed Antonia dello Spirito Santo, la quale aveva rimenato feco da Malagone, e Maria della Croce, che pur fu delle prime quattro. Arrivarono alla cafa, e giardino, dove fi aveva a fare la fondazione, e fubito, che la Santa Madre la vide, s' accorfe, che era più per ricreazione, che per Monaftero di

Monache: e li diede anche pena la fcomodità, che per ciò aveva: tacque però, per non difanimare le fue compagne, sperando in Dio, che poiche gli aveva comandato, che venisse, darebbe loro modo di vivere. L' accomodò al meglio che potè, perchè vi fosse clausura, ed il ritiramento. che conveniva. Non si era per ancora ottenuta la licenza, sebbene si aveva certa speranza, per esporte il Santissimo Sagramento. E per questo venendo un giorno di Domenica , l' Abbate la diede , perché folse loro detto Messa nella casa, che avevano presa per Monastero. Disse la Messa il Padre Giuliano d' Avila, e quando arrivò a comunicare la Santa Madre, rimase in un gran retto, quale ella lo folèva avere ordinariamente avanti, e dopo la Comunione, ed allora gli apparve l' anima di Don Bernardino, come la medefima Santa Madre scrive nel libro delle sue fondazioni , natrando il fuccesso di questo Cavaliere, con queste parole:

Mort in brevissime tempo affai lontano da dove to flavo; mi diffe il Signore, che molto felicemente fi trovava in luogo di salvazione, e che aveva avuto misericordia di lui per quel fervizio, che fece a sua Madre in donar quella casa, perchè fi facesse in essa un Monastero del suo Ordine, e che non uscirebbe di Purgatorio , fin ebe non fi diceffe quivoi la prima Meffa , e che allora farebbe falite alla gloria . Io avevo così presenti le gravi pene, che pativa quest' anima , che Sebbene defideratio di fondare in Toledo, lo losciai per allora , e mi diedi quanta fretta potei, per fondare in Vagliadolid, quantunque non poteffe effere come io defideravo di fare: E più a basso proseguendo questo medesimo caso, dice: Diedero licenza per dire ta prima Mefa, ed io ero flata bene fpenfierata, che altora fi aveffe da adempire quello, che mi era flato detto di quell' anima : perche febbene mi era flato detto , che cro farebbe alla prima Meffa , penfai , che doveffe effere a quella, nella quale fi fof-

le posto il Santifimo Sagramento, Venutà il Sacerdote dove avevano da comunicarci col Santissimo Sagramento nelle mans, accostandomi io per riceverlo, mi si rappresento vicino al Sacerdote quel Cavaliere, che bo detto, con velto risplendente, ed allegro, e con le mani giunte ringraziandomi grandemente di quanto mi ero adoperata per lui , accieccbe uscisse di Purgatorio , e ciò fatto , se ne sall al Cielo . B' certo , che quando la prima volta intefi , che fleva in flato di falute, ed in cammino pel Cielo, mi rallegrai molto , perchè in quel primo , che io feppi la fua morte , e come era flata tanto repentina , ne rimafi ben fuora di (peranza, con molta pena, temendo, che quell' Anima non fi foffe dannata , parendomi , che altra morte fi richiedeffe alla vita, che menato aveva, perchè febbene uveva alcune buone parti , era pero immerso nelle cose del Mondo . Vero è che aveva detto alle mie compagne . che teneva molto presente la morte. Non fi può credere quanto gradifca Noftre Sis gnore qualfivoglia servizio, che fi faccia a sua Madre, e quanto fia grande la sua misericordia . Sia di tutto lodato , e benedetto , che così paga con eterna vita, e gloria la buffezza dell' opere nostre, e le fa grandi, effendo di piccolo valore .

In fine fu grande la ventura di que-Ro Cavaliere : e fu , come s' è detto, quella buona opera il mezzo, per cui il Signore l' aveva predestinato ; perche veramente febben il fare qualfivoglia limofina è opera molto grata a Dio, ed un bicchiero d'acqua frefca farà premiato; con tutto ciò il fondare un Monastero, ovvero Chiefa, e l'ajutare a fimili opere, è un fervizio, che fi fa a Sua Divina Maestà, il quale contiene in sè molte buone opere, e benefici molto generali , e di gran frutto nella Chiefa : onde non può non effer premiato con particolar guiderdone . Ricevette con questa visione la Santa gran contento, e tanto più, quanto meno peníava, che quello, che il Signore kli aveva detto , avesse da seguire allora: perchè ella avea creduto, che

non dovesse uscire di Purgatorio, sin tanto, che non si fosse posto il Santissimo Sagramento nel Monastero. Fondò la Santa Madre questo Monaftero fotto l'invocazione della Con-

cezione della Madonna del Carmine: e vi fi pose il Santissimo Sagramento il giorno dell' Affunzione di Nostra Donna a' quindici d' Agosto del 1568. Nominò per Priora Isabella della Croce, e dopo alquanti giorni caddero quasi tutte inferme , per effere il fito di mal'aria. Vedendo ciò Donna Maria di Mendoza, che già era tornata da Ubeda, perfusse alla Santa Madre , che lasciasse quella casa , e si offerse di comprarne loro un'altra, e così fece, accomodandogli una Chiefa . e casa conveniente , dove passarono l'anno seguente a' tre di Febraro del 1569. con gran processione, e folennità del popolo. Questa divozio ne andò crescendo ogni di più, e dura tuttavia a quella casa, come ne i principj . Vi ha condotto Nostro Signore molte anime di gran spirito, e perfezione , delle quali fi potrebbe ferivere un libro intero , se molte di loro non sossero vive, o a me il tempo lo permettesse. Risplendette qui fingolarmente, fra gli altri Conventi, l'offervanza regolare, ed è stata una delle case, delle quali più s'è fervita la Religione, per l'aumento, e perfezione d'altri Monasteri di Monache, cavandone molte Religiofe , e di gran talento , e santità , per Priore, e Maestre di Novizie. Morì in questo Convento la Madre Beatrice dell' Incarnazione , di cui io potrei dir molto, s'avessi tempo, e la Santa non l' avesse satto prima . La quale con molta brevità scrisse nel libro delle fue fondazioni, la vita, e virtù ammirabili di questa Serva di Dio.

CAPO XIX.

Da ordine, che si fondi il primo Mona-stero di Frati Scalzi, con che diede principio alla nuova Riforma non folo di Donn: , ma ancora d' Uomini .

A Ltro non vi mancava ormai . falvo, che la licenza de' due Padri Provinciali : perché quella del Generale , come dissimo di sopra , era conceduta con condizione, che li due Provinciali della Provincia di Castiglia, cioè il passato, ed il prefente, desfero il loro consenso: ma non vi mancava poco, perchè penofsi , e saticossi grandemente in ottenerla. Ma la Santa Madre, che per qualfivoglia difficoltà, per grandiffima, che fosse, trovava il passo, parlò al Provinciale, che era di prcfente, che si chiamava Frate Alsonso Gonzalez, e si ritrovava allora in Vagliadolid : e gli diffe tali cofe, e con tale spirito, ed efficacia, che non parve , che stesse più a lui il non dar licenza, la qual prima non averebbe data per cosa del Mondo : Con l'antecessore, ch'era Frate Angelo di Salazar, il quale era affente , si valse d' alcuni favori , come del Vescovo d' Avila , e d' altri : e principalmente di quel di Nostro Signore in cui ella aveva collocati tutti i buoni configli: e fi arrese a quanto la Santa domandava. Con questo davasi ella gran fretta, come quella, che sapeva per esperienza, quanto fosse nociva la dilazione in questi negoz), e temendo, che non cagionaffe qualche sturbamento il non esfersi sbrigato affatto il Padre Frate Antonio d' Eredia del suo ufficio . che tuttavia era Priore del Convento di Medina del Campo; mandò innanzi il Padre Fra Giovanni della Croce, perché accomodaffe la Chiefa, e ne prendesse il possesso : il che egli prontamente efeguì, perchè non vi era cofa, che più desiderasse. Scal-

zoffi

woffi subito, e vestiffi d'un' Abito di s panno aspro, e delibero di vivere, e professare la Regola primitiva, ed andoffene con gran confolazione ad abitare in quella prima cafa . Appresso rinunziò il suo Priorato il Padre Frate Antonio , e sece l'istesso: e con licenza di D. Alvaro di Mendoza , Vescovo d' Avila , il quale niente meno della Santa Madre defiderava questo negozio, esposero il Santissimo Sagramento, e così restò fatta la prima fondazione, e cafa di Scalzi l' anno del Signore 1168. la prima Domenica dell'Avvento, a'a8. di Novembre . Rimale la Santa, quando lo feppe, in estremo contenta di vedere il fine de' fuoi defideri . ed eseguito quello, il quale per tanti anni con tante diligenze, ed orazioni aveva procurato.

Il luogo era molto fcomodo per viverci religiofamente, e così in breve tempo fi trasferì nella Terra di Manzera quella prima cafa, dove vissero per alquanti anni con gran rigore, e penitenza, ma tanto opprefsi da infermità, che non avevano un giorno di fanità : il che tutto pare , che ordinasse Iddio, perchè quella nuova pianta fi traspiantaffe nella Terra, dove era nata la Religione : e così fubito, che il Signor Don Lorenzo di Ottaduy, Vescovo d'Avila, venne a quel Vescovato, per la molta divozione, che aveva alla Santa Madre, ed a tutta la foa Religione, domando all' Ordine, che trasferifle quella prima cafa ad Avila, dando tutto il neceffario per la fondazione, come padrone, e fondatore di esta, e così fu fatto : e sono oggi in quella Città li due primi Monafleri, che la Santa Madre fondò, così di Monache, come di Frati.

Nè folamente su mezzo la Santa Madre per questa prima sondazione, ma anche per quella del secondo Convento, che su quello di San Pietro di Pastrana, e di molti altri. Ma a me, che non pretendo se non scrive-

re quello, the il Signore operò in quetti principi per mezzo di lei ; bafterà aver toccato qui l'origine della nuova Riforma degli Scalzi, parendomi così necessario, prima, perche difficilmente si potrebbe intendere il corso della vita , e dell' Istoria sua: fenza faperfi quello, che qui abbiamo notato : perchè sebbene il buono ordine richiedeva che si proseguissero le fondazioni, i successi, e le vite così de' Frati, come delle Monache; tutta volta, per non confondere il Lettore, mi fono contentato di fuccintamente narrare la vita della Santa Madre, fenza interromperla con altre cose, benche siano tali, e così grandi, come della fua nuova Riforma fi potrebbono scrivere : la quale si và ogni di grandemente aumentando, non folo in perfezione, e spirito, ma anco in numero: poiche non effendo più di quarant' anni, che si cominciò, s'è slesa per molte, e diverse parti del mondo, ed in così breve tempo ha già due Generali ; uno della Congregazione di Spagna, e l'altro di quella d'Italia: e così gli uni, come gli altri fioriscono in tutte le parti in orazione, lettere, e dottrina : e col loro esempio di penitenza, tanto necesfario oggidì per il popolo Cristiano . allettano, e stimolano i fedeli a questi medefimi esercizi , e persezioni de vita .

Ma perché l'intento mio è di accennar folo, come la Santa fu anche Autora, e principio della nuova Riforma degli Scalzi, non ho receffit di fittender più la penna, poiché da quello, che abbiamo detto, e diremo avanti, chiaramente fi vede : Perché febbene è vero, che quefla fanta Religione, come cominciai a dire nel primo capitolo di quefta Isforia, ha per principali fondatori, e padroni li Santi Profeti Elia, ed Elifeo, che furno i ionti, e l'origine dell'infittuto monaftico: ed a cempo della primitiva Chiefa, rifufctio Iddo

un' Antonio , un' Illarione , un Pacomio, ed altri innumerabili Monaci. ed Eremiti, che allora fiorivano nell' Egitto, e nella Palestina; con quali era così fiorita la terra, come il Cielo con le stelle : tuttavia in sin da quei tempi fu questa Religione con perpetua successione soggetta alle mutazioni , che fogliono patire tutte le cose umane, e temporali : è però vero in fine , che tutto questo fiore di fantità, e religione era già molto minorato, e svenuto, insin a che non piacque a Dio d' innalzarlo, e restituirlo al suo primo stato per mezzo di questa Santa Vergine . Ella fu la mezzana con Dio : ella l' intercessora con gli uomini : ed ella fu (per dirlo in una parola) l'Autora di questo edificio . Imperocche , come si può vedere da tutto quello che abbiamo riferito, la Santa fu quella, che ebbe rivelazione dal Signore, per fare così li Monasteri de' Frati, come delle Monache : per gli uni, e per gli altri l'elesse Iddio per operare mediante lei gran cose . Ella procurò, ed ottenne dal suo Generale la licenza, non fenza gran fattidio , e travaglio : ella perfuafe , e riduffe li due primi Padri , che abbiamo detto, ad effer i primi Scalzi, e le prime colonne di questa opera : e dopo , mentre visse , come vera Madre di famiglia, condusse molti operari nella nuova vigna: onde ella fu, che perfuase il Padre Mariano, e suo compagno Fra Giovanni della Miseria, e quel gran Padre Fra Nicolò di Gesù Maria, della nobilissima famiglia Doria, che su poi Generale di quest' Ordine, il Padre Fra Gegorio Nazianzeno Provinciale , il Padre Fra Francesco di Gesù , con altro nome l' Indegno , ma degno di perpetua memoria per la fua ammirabile fantità , bontà , e virtù: e quefti , ed altri conduste alla fua Religione, e furono poi ferme colonne di questo edificio. Ella instruì come prima Maestra, il primo Scal-

zo, che fu il Padre Fra Giovannni della Croce : ella gl'impetrò , cercò , accomodò, e difegnò la cafa, come se fosse stata per Monastero di Monache: e così ella fece tutta la spesa. e vi pose tutta l'industria, e fatica : quello folo non vi pose, che non pote , che fu il vivere con effi , e governarli : cofa, che sebbene era asfai agevole al suo gran talento, non è permessa alla condizione delle donne: ma quel che non faceva per titolo di giurisdizione, suppliva con suoi continui configli, avvertimenti, ed avvifi , de i quali i Religiofi per tutto il tempo, che ella visse, che furono alcuni anni dopo, non folo ne i principi, ma quando anche vi era gran numero di Soggetti, e persone di talento, per governar l'Ordine loro, e d' altri , in tutte le cose d' importanza si valevano, e conferivano con lei, e pigliavano il fuo configlio, come se fosse stato del Cielo, e la offervavano, ed onoravano, come Madre , e fondatrice di questi nuovi Monasteri, e riformatrice degli antichi. E d'allora in quà si preggiano e con molta ragione, d'avere tal Madre , e principio : poiche quello , che può onorare una Religione, o Riforma, è l'eccellenza della fantità di chi li die principio , che l' effer uomo, o donna, è cosa molto accidentale, e di poco momento.

Con questo nome di Fondatrice o Riformatrice la chiama Papa Sisto Quinto in una Bolla , nella quale confermò le sue Costituzioni , dove dice così : Avendo una Donna chiamata Terefa di Gesù , così illustre per la nobiltà del lignaggio, come chiara per la gloria de' suoi fatti , e per la maravigliofa opinione di fantità, col suo esempio , e santissima dottrina tirato , mentre viffe , molte donzelle , e donne alla professione della prima Regola . E più a basso dice : con l'esempio, e persuafione sua molti Uomini Religiofi, abbracciando la medefima Riforma, ec. E per tal Riformatrice è tenuta, e riverita in tutta Spagna , e fuori di essa , come afferma Bozio . E così viene ad effere questa Santa Risormatrice dell' Ordine della Madonna del Carmine, così per avere drizzata la nuova Riforma delli Scalzi, e delle Scalze, come per effere stata occasione per questo mezzo, che anche li Padri , li quali prima professavano la Regola mitigata, si riformassero nella loro professione, e vivessero con più religione, e strettezza di prima, con molto esempio, ed edificazione del popolo Cristiano, come adesso fanno. E se si mira bene, in rigore questa è più Risorma, che Fondazione di nuovo : poiche quegl' istessi della regola mitigata furono quelli, che continuarono nel medefimo Ordine, e con la medefima Regola, tolte via le mitigazioni, che vi erano : e così li Sommi Pontefici, e particolarmente il nostro fantissimo Padre Clemente VIII, hanno dichiarato esfere la medesima Religione, ed avere li medefimi privilegi , e prerogative . Perchè , come quando l' Ordine fi mitigò, non perfero i professori d' esso il nome , l' antichità, i privilegi, e l'altre circostanze, che fanno tal' Ordine : cosi quando la Religione si riforma, e restituisce a' suoi primi origini , devono godere i medefimi favori, ed esenzioni di prima ; e con molta ragione , poiche quelli fono i veri , e persetti Carmelitani, che prosessano la medefima Regola, ed Ordine con più persezione , come di già fanno li Padri Scalzi dell' una , e dell' altra Congregazione.

## CAPOXX.

Và la Santa da Vagliadolid alla fondazione del Monastero di San Giosessi di Toledo, e de travagli, che quivi patì.

ERa in Toledo un' uomo molto onorato, e fervo di Dio, chiamato Martino Ramirez, ricco di beni temporali , e fenza figliuoli , perche non mai prese moglie, e desiderava lasciare del suo qualche memoria per servizio di Dio. Si ritrovava allora in Toledo il Padre Dottor Paolo Hernandez della Compagnia di Gesù, persona molto pia, e Letterata, il quale conosceva benissimo la Santa Madre, per averla confessata, e trattato con lei, quando paísò per Toledo per andare alla fondazione di Malagone, ed era restato con tanta stima della fua prudenza, e fantità , che foleva dire : La Madre Terefa di Gesù è gran Donna dal petto in giù , e molto maggiore dal petto in sit. Volendo in ciò fignificare la gran prudenza , e spirito di lei . Fu questo Padre a visitare Martino Ramírez, che stava già per morire: ed avendo inteso l'intenzion sua , lo configliò, che se desiderava lasciare qualche memoria , l' impiegaffe in fare un Monaftero di Monache Scalze : perchè oltre al gran fervizio, che farebbe a Nostro Signore, poteva lasciar quivi alcune Cappellanie, che era quanto pretendeva . Lo strinsero tanto in questo mentre gli accidenti di morte, che non avendo tempo per concertare ; e disporre le cole in ordine a questa fondazione , lasciò il tutto alla disposizione, ed all' arbitrio d' Alonfo Alvarez fuo fratello, perché egli effettuaffe questo negozio, come meglio giudicasse convenire .

Fatto questo testamento, se ne mori Martino Ramirez, e subito il Padre Paolo Hernandez, ed il statele M 2 10

lo di lui , stando la Santa Madre in Vagliadolid li diedero conto di quanto paffava , e la ricercarono , che fe ne venisse immediatamente ad effettuare questa fondazione. Ella non tardò molto in spedirsi , e così arrivò in Toledo a'24. di Marzo del 1169. conducendo feco due Compagne, che aveva cavate di San Gioleffo d'Avila, che furono la Madre Isabella di San Domenico, ed Isabella di San Paolo , Religiose di molta confidan-2a, e talento, e se ne andò a smontare in casa di Donna Luisa della Cerda, fondatrice del Monastero di Malagone : la quale ricevette con grande amore, e contento la Santa, e li diede fubito un'appartamento ri-

tirato per lei , e per le sue compa-

gne, perche avessero così maggior quiete, e ritiramento.

Cominciò subito a trattare la Sana con Alonfo Alvarez della fua fondazione , e non s' accordarono , perdomandare egli molte condizioni , che non savano bene all' ordine . Ma avendo ella posto tutte le sue speranze in Dio, questo non li dava pena veruna; anzi quando pativa più travaglio, e povertà, tanto maggior contento aveva : . trattò di far da per se , e valerfi folo del braccio fuo, anzi di quello di Dio, che altro mon ne aveva per li fuoi negozi, e così diede ordine di pigliare una cafa a pigione , per prendere il possesso , e procurare la licenza, che erano le due cose, delle quali fole li pareva d'aver necessità per sare un Monastero. La casa non si trovava, avvenga che fi cercaffe con molta diligenza, e la licenza era difficile ad aversi , con tutto , che la procurasse Donna Luifa della Cerda, e persone gravi di Toledo : toccava a darla al Governatore dell' Arcivescovaao, che allora, per non esservi Arcivescovo, era il Licenziato Don Gomez Girone : il quale aveva opposto sante difficoltà in dare questa licenza, che quasi rendevano la fondazione impossibile. Già erano passat due mesi, che la Santa Madre era entrata in Toledo, e dopo questo tempo, e dopo la spela, e tervaglio del triggio, e molta tollectudine, e diligenza, che ci avesse possibilità di cara, e de cara l'acenza, e e fenza avere un quattrino, ne modo d'averne, ma non fenzi animo, e considanza in Dio, di dover conseguire la sina speranza.

Deliberoffi, dopo averlo raccomandato al Signore, di parlarli da per se al Governatore, e domandargli la licenza, che infin allora aveva così rifolutamente negata : andoffene ad una Chiefa a cauto alla cafa di lui, e lo mandò a fupplicare, che fi contentalle d' ascoltarla : venne il Governatore alla Chiesa, e con essere la Santa di natura fua così umile, e mansueta , ed il Governatore così per rispetto della persona, ed ufficio, come per conto del lignaggio persona molto grave: fu mossa da Nostro Signore a parlargli con una grande, e fanta libertà, in questa maniera:

Sono più di due mest , Signore , che io venni a questa Città, non per vederla, ne in quella pigliarmi [paffo, ma per cercare la gloria di Dio , ed il bene dell' anime, e per fare alla Maefta Sua in quefla così illustre Città il medesimo servigio, che in alcune altre gli bo fatto , che è fondare un Monastero di Monache Scalze, le quali offervino la primitiva Revola dell' Ordine di Noftra Donna del Carmine , e per ciò fare bo qui meco alcune Monache. Cofa degna era della molta dottrina, virtu, e dignità di V.S. il favorire alcune povere donne, per opera così fanta, e dar lore animo, che paffaffere avanti , poiche Iddio l'ba posta in questo luogo . Ne io bo questo veduto ; perche in tanto tempo, ne l'autorità di coloro, che banno domandato licenza, ne la giustizia così chiara della nostra causa sono state bastanti a fare con V. S. che la desse . Cofa dura è senza dubbio, che a povere Monache, le quali altro non presendono, che per l'amor di Dio vivere in tanta

rigore .

rigore , perfezione , e ritiramento , con Tervare interamente i configli Evangelici , non ci fia chi voglia porgere ajuto : e che coloro , che non possano per niuna di queste cose, ma se no flanno in ricreazioni, e piaceri, e viveno a voglia lore, ardiscano difturbare opera di tanto servigio di Dio. Per certo abbiamo noi case. dove abitare , e se ce ne ritornassimo , averemmo poco , che avventurare , poiche won abbiamo in questo Mondo, che perdere . Ma vegga V. S. quello , che potria perdere questa Città, e quanto saria mes-so a suo conto, se ciò per lei lasciasse di farfi : fludj un poco di che maniera potra scusarsi , quando stara avanti al co-Spetto di Gesù Crifto Noftro Signore, per amore, e volontà del quale fiamo qui venute . Io non vegge con che potrà V. S. scufarfi , se difturba cofa tanto grata al Signore, da cui ella è stata qui pofla , per ajutare con tutte le forze fue tutto quello, che è in servizio di Sua Divina Maefia,

Queste ragioni, uscite da quel petto tanto infocato in Dio cagionarono grande ammirazione nel Governatore, di vedere in una donna così grande animo, e valore, e gli fecero tanta forza, che prima di partirsi la Santa Madre dalla fua prefenza, li diede licenza, ma con condizione, che non avesse entrata, ne padrone . ne fondatore. Di che ella fu molto allegra, e contenta, e diede ordine di cercar casa ; e dopo essere stata cercata dalle più ricche, e più stimate persone, che sossero in Toledo, in fine non avendola trovata, volle Nostro Signore, che si trovasse per mezzo di un Giovane onorato, sebbene povero : il quale s' offerse, così richieftone dal fuo Confessore, che era divoto della Santa Madre, di ajutarla con la fua perfona: e febbene nell'apparenza pareva tale, che era necessaria la sede , e confidanza della Santa Madre, per sperare frutto veruno dalle fue mani; ella gli impose, che li cercasse casa, non fenza ammirazione, e contraddizione

delle sue compagne, che non speravano più dalla persona di lui quello. che l' effer suo prometteva. Egli usò tanta diligenza, che quello, che perfone molto ricche non avevano potuto trovare in tre mefi , fecelo in un fol giorno, che cercò : trovò una cafa molto buona, ed a contentamento della Santa Madre, di che ella non stava poco maravigliata, quando confiderava i configli , e le vie, che Iddio tiene per fare i fatti fuoi . Si risolse di accomodare subito la casa in forma di Monastero, per la qual cofa li furono prestati certi pochi danari, con che comprò due immagini per l'Altare, due saccomi, ed una coperta per sè, e per le sue compagne : e questo fu tutto il mobile , con cui si fondò il Monastero di Toledo.

Ebbe gran contraddizione da' suoi amici, e conoscenti, perchè non fondaffe , parendoli temerità cominciare un Monastero senza altro fondamento, che era un porre una casa in aria , ed un tentare ad un certo modo Iddio . Di queste, e simili ragioni , nate da prudenza umana , faceva poco conto la Santa Madre, come quella, che si governava per una tramontana molto differente ; e così deliberossi di porvi il Santissimo Sagramento a' 14. di Maggio, giorno di San Bonifacio Martire dell' anno 1569. e chiamò il Monastero col nome medesimo di San Gioseffo , come aveva chiamato quasi tutti gli altri .

S' infuriò fubito il Demonio, e procurò levare nuovi tumulti, e guerre a chi non ne temeva veruno: perchè il Governatore non aveva dato la licenza in licritto, na a parola, e fe ne era andato, rimanendo in fuo luogo nel governo Ecclefaltico il configlio dell' Arcivefcovo, che prima non volle mai dar licenza per tal fondazione. Quando quelli del Configlio adunque intefero, che fi era fatra il Monaftero, turbandoli affai, e flupiti dell' ardimento, dicevano : Come, telemento difficevano : Come ti dell' ardimento, dicevano : Come.

M 3 una

una Donnicciuola contro il voler no- i firo ha da fondare un Monastero ? Trattarono di disfarlo, e subito mandarono una fcomunica, comandando, che non si dicesse Messa in quel Monastero, fin che non mostravano le spedizioni, con che s' era fatto. La Santa Madre parlò a D. Pietro Manriche, che era Canonico allora di quella fanta Chiefa, e che poscia fu religioso della Compagnia di Gesti, nomo di gran talento, e riputazione in quel luogo, e molto devoto fuo, perchè egli parlaffe, ed acquetaffe quelli del Configlio : ed egli lo fece con la prudenza, che le qualità sue promettevano, ed allegò tante buone ragioni di quello , che la Santa Madre faceva, che cessò il fuoco, il quale cominciava ad accendersi .

Vivevano in quelli principi con gran necessità, così di vivere, come di vestiti: perchè non avevano altro, che li due facconi, e la coperta : in guifa tale, che avendo una notte la Santa Madre freddo, che per effere inferma, non li mancava mai qualche accidente; domandò, che li mettessero qualche robba addosso: e le compagne graziofamente li risposero . che non chiedesse più robba, poichè aveva tutta quella, ch' era in casa, cioè la detta coperta, e le loro cappe: il che poi ella raccontava con allegrezza grande . Il mangiare era conforme a mobili, ed alle vesti: ma l' allegrezza interna, ed esterna, che il Signore li dava, era tanto grande, che non capivano in sè di contento: La Santa per la divozione, e confolazione, che quella povertà li cagionava , stava suori di se : tanta è la foavità della fanta povertà, che chi la prova con spirito, non può fare di non la fentire molto maggiore. che non farebbe con tutte le ricchezze, e piaceri del Mondo. Era tanto eccessivo questo gaudio, che ritrovandosi poi con qualche sacoltà, le compagne della Santa, si sentivano prive di questa allegrezza, e gubilo, con

che prima le carezzava quella felice povertà: tanto che accorgendofene la Santa, e volendone fapere la caufa, li risposero: Che abbiamo a fare, Madre, che ormai pare, che non siamo povere?

In questa fondazione ricevette la Santa alcune Novizie senza punto di dote, perche era tanto difinteressa. ta, che mirava più le virtù, il talento naturale, e la vocazione, che le conduceva , che la dote : defiderando in ciò dare esempio alle Priore de i suoi Monasteri, di sare il me. defimo . Ne questo gli occorse solo in Toledo, ma quafi in tutte le fondazioni , che saceva : perche non li capitò mai persona, di cui ella avesfe foldissazione, ed intendesse, che veniva a cercare Iddio daddovero . che per non aver danari, li ferrafse la porta de' suoi Monasteri. Il sare ella queste limosine, ed il raccorre persone onorate, e povere, lo teneva per uno de' premi, che il Signore li dava in questa vita de' travagli, che pativa nelle fue fondazioni.

Nel tempo che ella stette quivi . procurò di pianrare gran fervore , e spirito, e le Novizie dichiaravano con l' opere la Maestra, che avevano, e le grazie, che per mezzo di lei il Signore li faceva, come ella scrive nel libro delle sue sondazioni. al cap. 15. dicendo : Non fi può dire quanto in questo Monastero s' esercitavano in mortificazione, ed obbedienza: di maniera che per quel poco di tempo che vi stetti, avverti, che alle volte bisognava, che la Priora guardasse come parlava , che sebbene fosse stato inavvertitamente, e per burla, elleno lo mettevano subito in opera . Stava una volta la Priora mirando una fessa d'acqua morta che era nell' orto , e diffe ad una Monaca , la quale eragli preffo : Or che sarebbe fe vi comandaffi, che vi gettafte qui dentro? appena l'ebbe detto, che la Monaca vi era dentro : che quando se ne traffe , fu necessario , che fi mutaffe l'.

abito. Un' altra volta effendo io presente, flavano le Monacos confessandofi, e quella, che aspettava l' altra , la quale era innanzi al Confessore , s' accosto a parlare alla Prelata , e dicendoli ella , come ciò facelle, e se li pareva buona maniera di prepararfi , e che metteffe il capo in un pozzo, che era quivi vicino, e li penfaffe a' suoi peccati : intefe ella , che fi gettaffe nel pozzo , e corfe con tanta fretta per farlo, che fe non vi correvano prefto, fi ci gettava , pensando di fare a Dio il maggior (ervizio del Mondo, o altra cofa fimiles, e di gran mortificazione , tanto , che è flato necessario raffrenarle, perchè facevano alcune cose troppo rigorofe: ne questo avviene in questo Monostero solo, (sebbene m' è occorso dirlo qui ) ma in tutti fono tante cofe , che vorrei i) esfere atta a dirne alcune, acciocche fia lodato Noftro Signore nelle

fue ferve .

Molte altre cose di grande efempio, e di edificazione lasciò di scrivere la Santa Madre, temendo per la fua gran modestia, che non paresse . che lodasse l' opere delle sue mani : onde lasciando queste, seguita di raccontare nel medefimo cap. altri favori particolari, che il Signore fece a quella cafa, dicendo: Accadde, flando to qui in Toledo , che una Suora s' ammalo a morte, e dopo ricevuti li Sagramenti , e l'Estrema unzione , era tanto allegra, e contenta, e che così fe li poteva dire , che ci raccomandesse in Cielo a Dio , ed a Santi noftri devoti , come se fosse andata da un paese all' altro . Poco prima che fpiraffe, entrai to a flar seco; ( che me ne ero ita innanzi al Santifico Sagramento , per supplicare il Signore , che li deffe buona morte ) ed entrando vidi Nostro Signore nel mezzo del capezzale del letto , con le braccia aperte , come se fosse stato per difenderla : e diffems , che teneffi per cerso , che tuste le Monache , le quali moriffero in questi Monasteri , averebbe egli in quel modo difese, e che non avessero paura di tentazioni nell' ora della morte . Io rimafi melto confolata , e raccolta . Di li

ad un pochetto, me li accostai a parlare , e mi diffe , o Madre , che gran cofe bo da vedere : e così morì come un' Angelo . Ed alcune , che morirone dall' ora in qua , bo avvertito , che la lor morte era una quiete , e pace , come fe avellero un' eftafi , o qualche gran raccoglimento d' orazione , senza verun segno di tentazioni . E così spero nella bonta di Dio, che fara a noi questa grazia per li meriti di juo Figliuolo, e della gloriofa Madre fua , de cui portiamo l'abito . Per tanto , figlinole mie , sforziamo ci d'effere vere Carmelitane Scalze, che prefto fi finira la giornata: e se intendesfimo l' afflizioni , che molte banco in quel tempo , e le fottigliezze , ed inganni, con che li tenta il Demonio, ftimeressimo assai questa grazia. Questo, che dice qui la Santa efferli ffato detto da Nostro Signore è un singolar favore, e privilegio, conceduto da Sua Divina Macstà alla Santa Madre, il quale s' intende di quelle, che perfettamente offervaranno l' inftituto.

Mentre stava la Santa Madre a fare questa fondazione in Toledo, accade, che udendo Messa in una Chiefa , prima , che nella fua fi ponesse il Santissimo Sagramento, una donna a caso perse una pianella, ed andandola a cercare, il Demonio li pose in testa, che glie l'avesse rubbata la Santa, la quale per non esser conoscinta stava coperta, e turata con un manto. La donna prese l' altra pianella, che l'era rimasta, ed assalendola con gran collera, incomincià, a darle delle pianellate sà per la teffa; che per effere i colpi gagliardi, e la Santa Madre moito debole, ed inferma, li diede la malora : ma ella per la fua umiltà, e pazienza non li parlò, ne rispose pure una parola, e voltandofi alle sue compagne disse , Iddio la rimuneri quella buona donna, che affai male mi fentivo io la mia testa.

Accadde eziandio in questo tempo, che estendo in Toledo una donzel-M 4

la , la quale jo pur conobbi , molto amica di prediche, e stazioni, volle estere Monaca nel Monastero delle Scalze, Parlò alla Santa Madre, ed ella s' appagó a prima vifta dell' intendimento , Janità , ed inclinazione di lei : e così la volle ricevere : ed effendofi già appuntata la fua entrara, per un giorno determinato; venne la fera avanti a parlare alla Santa, ed a trattar con lei alcune cose. e quando si volle licenziare per andarfene a cafa, diffe : Madre, portesò anche una Bibbia, che ho: quando ella sentì queste parole, rispose con gran risoluzione : Bibbis , figliuola? non venite qua , che non abbiamo bisogno di voi , ne di vofira Bibbia, che fiamo donne ignoranti , e non sappiamo altro , che filare , e fare quel che ci dicono . E così la licenziò dall' effer Monaca, perchè intese da quella parola, che aveva detto, che non era buona pel fuo Monastero : perché li parve, che fosse una donna troppo saputa, e curiosa, che per Monache Scalze è vizio, e disetto notabile . Accadde poi, che questa fanciulla s' accompagnò con altre donne beate, le quali diedero in tali spropositi , e scioccherie, che furono prese, e castigate dalla Santa Inquisizione, ed a lei con l'altre fu messo l'abitello , l' anno mille cinquecento fettantanove, donde si conosceva chiaramente il dono, che aveva quella Santa di conoscere gli spiriti .

E per dar fine a questa fondazione vogilo raccontare un casto, che in esta ocorse degno di timore, ed ammizzione. Aveva un vicino di questie Religiose fatto molta contraditica con alla fondazione del Monastero, per certa opera, che in esso si accontanta va contro la vogila, e gusto suo, con contradicio del most operato, con contradicio di direntamente, e senza timor di Dio a dir male di loro: onde permesse il significanto con con con contradicio di direntamente, per guidazio giuttifismo suo, che passinado con un suo parente pel Poute d'Alcantara del-

la medefima Città, veniffe un Cavallo correndo fenza briglia, e fenza fella , e l' urtaffe con tal furia , che il fece dare della testa in una pietra di questo ponte, e se la fracassò tutta , e fe ne morì fenza poter dire . Gesù ajutami, e senza sapersi mai, che Cavallo su quello, ne di chi era, ne donde veniva, ne dove andava; onde si può credere, che mandasse Iddio quel Cavallo fenza freno , per castigo di chi non frenava la tua lingua. Ed a fin che intendano quelli . che perfeguitano i saccessori d' Elia , e d' Eliseo, che quando essi non si difendono, postono esferci de Cavalli , che li fracassino in luogo de' cani , e degli orfi , li quali vendicano l'ingiurie satte a' figli di questi Santi Profeti.

#### CAPOXXI.

Ponda il Monastero della Madonna della Concezione nella Terra di Pastrana, e tira alla Religione il Padre Fra Mariano.

E Rano poco più di due mesi, ehe la Santa Madre stava in Toledo, ed in così breve tempo aveva valorosamente vinto tante difficoltà, quante abbiamo veduto nel caso passato, e non erano più di quindeci giorni, che s' era posto il Santissimo Sagramento nel suo Monastero : e questi gli aveva passati in andare tutta occupata con artisti accomodando la Chiesa, mettendo ruote, parlatori, e grate, ed in mille altri acconci, che reca seco il mettere casa di nuovo : onde così per questi , come per li passati travagli era assai bene stracca: e sedendosi in Resertorio per definare, le venne uno straordinario contento, confiderando, che già aveva tutto questo fornito, e che averia potuto a suo piacere godere, e ripofarfi con Nostro Signore in quella Pafqua (che ciò fu la vigilia dello Spirito Santo dell'anno mille cinquecento sessanta nove, quindeci giorni dopo la fua fondazione) e si compiaceva tanto di questo pensiero, che quafi non poteva mangiare pel gaudio di quel che sperava .

Ma il Signore, che cerca più il profitto de' fuoi amici, che il loro gusto, e contento, ordinò le cose asfai differentemente da quello, che ella fi penfava; perchè quando stava più posta, e contenta in questo penfiero, con le speranze del suo ripofo , che era di starsene più tempo fola con Dio, fenza paura, che le fosse turbata la sua quiete, e tranquillità, arrivò un servitore di Donna Anna di Mendoza Principessa d' Evoli, moglie del Principe Ruy Gomez de Silva, che allora era molto domestico, e savorito del Re; la quale strettamente la pregava, che andasse a fondare un Monastero di Monache in Pastrana, secondo che fra di loro si era trattato, ed accordato. La Santa Madre non pensò mai, che dovesse eseguirsi così tosto tal pensiero , ne li pareva occasione di partire allora di Toledo, per essere il Monastero così nuovamente sondato; e veggendolo così nella fua fanciullezza, e principi, gli era duro levarfelo dal petto , prima di darli il latte: Confiderava la contraddizione, che vi era stata in fondarlo, e quanto male l' aveva preso il Configlio, ed appena li parcva, che stesse sicuro il fatto . Onde deliberò di differire la fua andata: benchè il fervitore li facesse grande instanza, dicendoli, che la Principessa con questa speranza era già partita di Madrid per Paftrana, e che la stava aspettando d' ora in ora, e che non essendovi ita per altro, era un sare aggravio, ed affronto ad una persona di tanta qualità. Con tutto ciò non mossero la Santa Madre dal fuo parere queste ragioni, ne altre più forti, che furono rappreientate: come erano le necessità, che aveva l'Ordine del favore della Principessa, e di Ruy Gomez suo marito, perché il Re la difendesse, incominciandofi già a scuoprirne le contraddizioni, ed i nemici de' quali diremo avanti : perchè confidata in Dio, posponeva ogni cosa al bene del fuo Monastero . Ma effendosene ita innanzi al Santissimo Sagramento a domandar configlio al Signore per scrivere una lettera , licenziando la Principessa in mode, che non si sdegnaffe, ma che soffrisse pazientemente la fua dilazione ; il Signore li rispose non a quello, che andava a domandare, ma a quello, che conveniva farfi, dicendole: Figliuola, non lasciar d' andare , che tu vai per altro , che per quefta fondazione, porta la Regola , e le Coftituzioni .

Quello, che fece la Santa dopo avere udito queste ragioni, m'è parfo porlo qui con le fue istesse parole, acciocche chiaro s' intenda quanto ella sicuramente camminava.

In (dice) intefi questo da Nostro Signore , e quantunque aveffe molte ragioni , per non andare , non ardi di fare se non quello, che solevo in simili cose, che era guidarmi col configlio del Confessore; e così lo mandai a chiamare, senza dirgli quello, che avevo sentito nell'orazione, perchè così rimango sempre più soddisfatta; ma supplicando il Signore a dar loro luce conforme a quello, che naturalmente possono conoscere, e sua Divina Marfia quando vuole, che fi faccia una cofa, la pone loro nel cuore, e queflo mi è avvenuto molte volte : Accade in questo caso , che il Confessore avuto riguardo al tutto, giudicò che andassi, e con questo mi risolsi d'andare.

Parti di Toledo per Pastrana il secondo giorno di Pafqua dello Spirito Santo, che fu a' trenta di Maggio la Madre Isabella di San Domenico. e menò feco due Monache, oltre la gente, che foleva accompagnarla. Si faceva la strada per Madrid, e se ne andò ad alloggiare in casa d' una Signora chiamata Donna Leonora Mascaregnas, che fu Aja del Re Don

Filippo Secondo , dove la Santa per I ordinario foleva stare, quando aveva occasione di passare per Madrid . Quivi conobbe il P. Mariano di San Benedetto, che allora andava in abito di Romito. Era questo Padre di nazione Italiano Nobile della Città di Bitonto nella Provincia di Bari nel Regno di Napoli , Dottore di Legge, ed in altri tempi era stato gran Cortigiano, e Cavaliere molto favorito del Re: ma conosciuti gl'inganni del Mondo, l' aveva lasciato, e s' era ritirato in un' Eremo, che fi chiama del Tardone nell' Andaluzia, dove viveva con certi altri Eremiti : ed allora difegnava d' andare a Roma, a domandare a sua Santità, che gli desse regola , e modo di vita , perché pretendeva fondare una nuova Religione. Piacque molto alla Santa il suo talento, perche l'aveva molto grande, e li parve, che farebbe stato a proposito per ajutare la nuova Riforma degli Scalzi : e così gli perfuadette, che andasse a pigliare l'abito, e la professione della Primitiva Regola di nostra Donna del Carmine . Egli desiderando di sapere più fondatamente la Regola, ed il modo di vita di questa nuova Riforma, la Santa Madre si trovò di ciò provveduta, che folamente per quefto fine l' aveva predetto il Signore, che portaffe feco la Regola, e le Coffituzioni, che per tirare alla Reli-gione degli Scalzi quest' Uomo infigne, l'aveva cavata di Toledo, e dettoli, che andava per più, che per la fondazione di Pastrana : e così fu , perché come vedremo avanti, la fondazione si disfece, e di queflo viaggio la Santa Madre ne cavò folo quello, che non stimava poco, cioè tirare all' Ordine il P. Mariano, ed il suo Compagno Fra Giovanni della Miferia: de' quali averei molto da scrivere, se questa fosse la materia del libro . Con questo si partì di Madrid molto contenta del buon fuccesso, che aveva avuto de i due nuo-

vi compagni . Giunfe a Pastrana fra due giorni , dove con buonissima accoglienza fu ricevuta dal Prencipe Ruy Gomez ; e dalla Principessa , e li diedero un' appartamento in cafa loro, dove flette più , che non averebbe voluto : perche la cafa , la quale la Principessa pensava dar loro era piccola, e scomoda per Monastero, e così fu necessario gettarne a terra una buona parte, e difegnarla in modo, che potesse servire per l' intento, che si pretendeva. E perche non li mancassero in questa fondazione travagli, come nell'altre, n'ebbe uno grandissimo in accordarsi con la Principella, perche li chicdeva condizioni affai gravi, e piene di molti inconvenienti : di maniera tale , che la Santa Madre si deliberò di romperla, attendendo più alla Gloria di Dio, ed a quel che conveniva alla fua Religione, che al gusto della Principeffa. Amaya ella tanto la Santa Madre, ed il Prencipe suo, che quivi era presente : era uomo di sì gran giudizio, e prudenza, che fi acquietarono a quello, che la Santa domandava : e con questo si fondò il Monaftero di Nostra Signora della Concezione a' o. di Luglio l' ottava della Visitazione l'anno 1569.

Mentre la Santa Madre stava occupata in questa fondazione, venne il Padre Mariano, e ricevette l' abito in Pastrana, e si fondò in quella Terra un Monastero di Frati de i più Religiofi, e divoti, che abbia l' Ordine, alche la Santa aiutò molto. Partiffi poi fra pochi giorni per Toledo , lasciando il suo Monastero asfai ben provveduto. Elesse per Priora la Madre Isabella di San Domenico . cavandola di Toledo , dove slava di presente, e per Sottopriora la Madre Isabella di San Paolo . Crefceva la divozione nel Popolo verso il Monastero, e l'affezione, e le limofine della Principessa. Ed ella avendo veduto la fua fondazione in buono stato, che fu dopo alquanti giorni, se ne parti per Toledo, come s' è detto, per tirare a fine quello, che

quivi aveva cominciato.

Questo Monastero della Concezione di nostra Donna di Pastrana, si trasferì poi a Segovia, per cause necessarie, le quali succedettero poscia di molta lode per la Santa, e per le fue Monache, che il riferirle fa poco al nostro proposito : onde pare . che nostro Signore ordinasse l' andata di Pastrana con occasione di questo Monastero, perchè procurasse la fondazione del Convento de Frati, e ne aveile la gloria, ed il merito, per effere stato questo Monastero la colonna principale di questa Riforma, e feminario, dal quale uscirono uomini infigni in spirito, e lettere, che poi l'illustrarono, e governarono nella Congregazione di Spagna, e d' Italia .

## C A P O XXII.

Fonda il Monestero di San Giosesso di Salamanca. Narrosi una apparizione, che ella sece ad una Religiosa di quel Monastero.

CTette la Santa Madre in Toledo, dopo il ritorno di Pastrana alcuni mesi: colà li scrisse il Padre Martino Guttierez , Rettore del Collegio della Compagnia di Gesù di Salamanca, Uomo di grandissima santità , e prudenza , ricercandola di andare a fondare in quella Città così infigne un Monastero di Monache . Conofceva quelto Padre la Santa, ed aveva molta notizia del fuo buon spirito, e del gran frutto, che li suoi Monasteri facevano in tutti li luoghi, dove erano fondati i e col fuo gran zelo procurava, che quella Città participasse di quel bene. La Santa Madre s' oppose alquanto da principio. confiderando la povertà di Salamanca : ma voltò tofto foglio, e mirando la solita Tramontana, che era la gran provvidenzadi Dio, e la sua parola, che non manca mai a chi lo ferve; e con l'esperienza, che già aveva, che in altre Città più povere non l'era mai mancato, si risolse di fare questa sondazione.

Fatta la risoluzione, si partì immediatamente di Toledo, e venne ad Avila, e di lì procurò la licenza, ferivendo al Vescovo di Salamanca, che era allora D. Pietro Gonzalez di Mendoza, ed al P. Martino Guttierez, perché l' informasse: quefti diede così buona relazione dell' Ordine, e della Religione, alla quale aveva dato principio la Santa Madre, che con essa, e con l'autorità, e credito, che aveva appresso al Vescovo, agevolmente ottenne la licenza: il che saputosi dalla Santa Madre, li parve, che fosse già fatto il Monastero. Fece subito pigliare una casa d'un Cavaliere, chiamato Gonzalo Yannez de Ovaglie, nel Rio di San Francesco: se bene vi su gran difficoltà in (gombrarla, per abitarvi fludenti, che l' avevano tolta per tutto l' anno . Alla fine s' accordò con effi, che la dessero, quando sosfe venuto chi aveva da abitarvi : perchè nessuno sapeva che dovesse fervire per Monastero; che in questo, come quella, che sapeva per esperienza, quanto importava, procurava la Santa Madre grande cautela, e fecreto, per la diligenza grande, che il Demonio faceva in contraddirli.

Parti la Santa di Toledo per Salamanca, dore ginnfe la vigilia di tutti i Santi del 1562. avendo camminato tutta la notte innanzi con molo freno do, ed infeme opprefia dalle fue indipolizioni, te bene ne per quefit; ne per altri travagli maggiori lafciava di mettere in efecuzione quello y che intendeva effere maggiori gloria di Dio. Andoffene a pofare ad un'alberto, per non avere in Salamanca periona veruna conofcente, dove ellar, e le fue Monache poteffero far ritirate. Quefii erano gli appogi, e di favori, con che ella fondava, una

ramera locanda, un Città povera dove non era conosciuta lei , ne il fuo Ordine, nè le fue Monache: ma con la fola licenza del Vescovo, aveva gran sede, e confidanza in Dio, che non le fosse per mancare, e con questo si inanimava a così grandi, e difficili imprese . Durò gran satica in fare, che li studenti sgombrassero la cafa, ma in fine con la fua buona maniera, e diligenza, per mezzo d'un mercadante onorato, e povero, ottenpe che se ne partissero quelli inquieti abitatori , e lo fecero ; fe bene a spese di molta sollecitudine, e struggimento. Ed ella viandò subito quasi di notte con la fua compagna, la fece assettare, e per dir meglio ella, e la fua compagna faticarono quafi tutta quella notte in accomodarla, che vi era da fare molto, per esfere lasciata mal tratta dalle mani delli stu-

denti . Si disse la prima Messa il giorno di tutti i Santi del 1569, e pose la Santa al nuovo Monastero il nome , che a tutti gli altri , che non avevano sondatore, cioè di San Gioseffo , Spofo della Beatissima Vergine. Mando fubito a Medina per Monache; perchè avendo provato quello, che l' era occorso nella fondazione di Medina, aveva determinato di non menar feço ( massime quando la sondazione era vicina) altro, che una compagna . Per quel giorno , e per altri le mandarono da mangiare, per limofina le Monache di Santa Isabella, che l'erano vicine, e l'ajutarono con molta carità nelle fue necessità . Venuta la notte rimasero due sole in una cafa così grande, e scoperta, che ad ogni uomo averebbe messo paura. La compagna della Santa, che si chiamava Maria del Sagramento, cominciò ad averla ben grande , immaginandosi , che qualchuno di quelli scolari, che se n'erano usciti con gran disgusto , per vendetta , o per burla, fosse rimasto in qualche vano, o cantone, che per effere la

casa così grande, ce ne erano molti: si ritirarono tutte due in una stanza. dove non era altro, che un poco di paglia, la quale serviva per letto, ed era l'ammanimento, che provedeva la Santa Madre nelle sue fondazioni . La compagna puntellò bene la porta. e con questo le pareva di stare alquanto ficura, e quieta dalla paura delli studenti . Nessuno di questi timori veniva alla Santa, perche gli aveva Iddio dato un' animo tanto valorofo, che non temeva nessuna cosa di questo Mondo: ma la compagna altro non faceva, che guardare in quà, ed in là , con mille penfieri tutti di timore: alli quali ajutava effere la notte de' Morti, e così il rumore grande delle campane (vegliava più la immaginazione fua, e la fua paura. Quando la Santa Madre la vide cosi inquietata, li disse : che guardate forella? Stavo io pensando, Madre, ( rispose ella ) se io ora mi morissi , che faria V.R. qui fola . Il cafo poflo in esecuzione averebbe dato molta pena alla Santa Madre, perchè se bene nessuna cosa le causava timore, in ogni modo la vista di qualsivoglia corpo morto l'indeboliva notabilmente il cuore : e così li fece la risposta della compagna; ma accorgendosi subito, che erano rigiri, e fanciullezze del Demonio, che a chi non teme lui, procura di mettergli paura in altri mille modi , e fargli perdere il tempo con mille ombre vane, ed immaginazioni di quello, che non è mai per essere ; le rispose con molta discrezione, e grazia: Quando questo fara, penferò a quello, che doverò fare: per era lasciatemi dermire. Con questo acqueto la compagna; ed il fonno. che erano già paffate due notte, fenza prenderne ponto , vinse in lei il timore, e ripofarono tutta quella notte, avendone gran necessità.

te, avendone gran necetità.

Vennero appresso di Medina la

Madre Anna dell' Incarnazione, la

quale fece Priora, Maria di Crisso,

che su Sottopriora, e Geronima di

Gesù:

Gesù: e d' Avila venne la Madre Anna di Gesù, che dopo fondò il Convento di Granata, e Maria di S. Francesco, che ora sta in Avila, e Giovanna di Gesù , che vive in Salamanca: le quali erano tutte tre novizie, e donne di molta virtà, e talento . Vissero in quella casa tre anni con grande scomodità, e travaglio, e poca fanità: perché era molto umida, e fredda : ma il peggio che le serve di Dio pativano, era il non goder quivi la Real presenza di Sua Divina Maestà, perchè non ci era posto il Santissimo Sagramento . nè vi era parte accomodata, nè decente per porvelo . La Santa Madre pochi giorni dopo fatta la fondazione , se ne parti per Avila , effendo così necessario, e forza per quello, che dirò avanti . Di lì non folo consolava, ed inanimava le sue Religiofe con lettere, ma li mandava anche parte del sustentamento, perchè non erano anco conosciute in Salamanca, e pativano gran necessità, e povertà : fentiva ella i travagli delle figliuole affai più, che se ella li patiffe : Onde per participarne alquanto . e per rimediare a' loro patimenti , fi risolse di tornare a Salamanca dopo tre anni: ed in quel poco di tempo, che vi stette patteggiò una casa d'un Cavaliere, chiamato Pietro della Vanda posta fra le case del Conte di Monterey, e del Conte di Fuentes, ed ebbe nell' accordo gran difficoltà , per esfere casa di Majorasco, ed esiere il venditore di natura, e di condizione alquanto dura, e rigorofa. Passarono in esta la vigilia di San Michele dell' anno 1973, dove fi patt eziandio un buon pezzo : ed esfendo già in casa tornò il Cavaliere con nuove condizioni, ftringendo la Santa Madre a quello, che non aveva promesto, e convenne litigare per qualche tempo.

Subito, che le Religiose passarono alle case di questo Cavaliere, cominciarono ad essere conosciute nella Cit-

tà, e con la conversazione loro cresceva la divozione, e la stima della loro fantità, e del loro Ordine, e li facevano molta limofina , e particolarmente la Contessa di Monterey D. Maria Pimentel, la quale le ajutavae favoriva con gran cura. Andò Nostro Signore destando gli animi, ed i cuori di molte Signore fanciulle figliuole de' più illustri , e nobili di quella Città : le quali calpestando le ricchezze, ed i tesori, che il Mondo stima, si deliberarono di cercare quello, che Iddio ha nascosto nell' umiltà, e povertà del santo Vangelo, e così molte presero l'abito. Sono sempre state in questa casa religiofe santissime, molte delle quali godono già il premio delle loro fatiche .

Paffati alcuni anni dopo la morte della Santa Madre, non potendosi accordare con quel Cavaliere, lasciarono la fua cafa, e fe ne paffarono ad una , che era Ofpitale del Rofario , vicina a San Stefano, Convento infigne dell' Ordine di San Domenico , che è dove stanno ora . Non si possono raccontare i travagli, e le difficoltà, che occorfero alla Santa in tutto questo viaggio, da che uscì d' Avila, così per via, come in Salamanca, nell'accordo delle case, nello fgombrarle, nell' accomodarte, e raffettarle , ed in altre cose , che accompagnavano queste, le quali io vò dicendo : onde foleva dire , che una delle fondazioni, che gli erano costate maggior travaglio, era questa di Salamanca.

Prima di passa più avanti racconterò un caso molto raro, e particolare occorso in questo Convento l' anno 173. e su che venendo a morte' una Religioso chiamata Itabella degli Angeli , dopo essere stata travagliata da una fera infermità, e da gravisismi dolori : e sopra tutto da oggiparte oppressa da servo, e da servica da tri travagli interni, che la tenevano tanto afsitta, che non era

parte nel suo corpo, e nell' anima, la quale non patisse con si grande eccesso, che cazionava gran compassione a chi la mirava . Particolarmente il giorno di San Barnaba Appostolo ftette in estremo faticata, perche stava per morirfi : fe ne andarono l'altre a Messa, ed ella restò raccomandandofi a Nostro Signore domandandogli rimedio, e favore in quel paffo , che con ragione è il più temuto, per essere il più pericoloso di questa vita . Quando la Priora , che allora era la Madre Anna dell' Incarnazione, e le Religiose tornarono da Messa, la trovarono con una straordinaria allegrezza, e contento; onde li disse la Priora : Lodato fia Iddio, forella, che pare che voi stiate meglio : che cosa è quella che sentite, che sete così allegra ? Rispose ella : L' allegrezza è, Madre, che oggi finiranno questi travagli, e goderò del bene, che da tanto tempo in quà desidero. La Madre Sottopriora che era quivi, li domandò : Chi ve l'ha detto sorella ? l' inferma forridendo rispose, Che domanda , Madre Sottopriora ? Chi può me l' ha detto : Ne diffe più per allora; uscirono suora le Monache, e rimale sola con lei la Madre Anna di Gesù , di cui abbiamo fatto menzione di sopra , la quale era stata sua Maestra nel Noviziato, e volendo esaminare dal fondamento la causa di questo contento , le disse : Che abbiamo, che state così certa d'avere oggi ad uscir di questo esilio? Ella affermò, che mentre stavano alla Messa, era stata con lei la Santa Madre Teresa di Gesù , benedicendola, ed accarezzandola, e che toccandoli il volto colle mani, diceva: Non fiate ftolta figliuola , e non ftate con questi timori , ma più tosto confidata affai in quello , che fece , e pati per voi il voftro Spojo, che grande è la gloria, che vi ha apparecchiata, e crediate pure, che oggi la goderete. Stava l' inferma tanto mutata per queste pa-

role, che li parve di cominciare già a fentirla nell' anima, godendo di tanta pace, e serenità, come se non avesse mai avuto guerra, timore, ne scrupoli : e così passò con quella vigilia, e speranza di gloria insino adun' ora avanti la mezza notte : quando ebbe un così vivo sentimento . che quella fosse l' ultima ora di sua vita, e che già fosse giunto il tempo, nel quale Iddio voleva feco condurla; che non potendo di ciò dubitare, lo diceva tanto affermativamente, che si persuase il medesimo la Priora, e ragund tutto il Convento; e dicendo il Credo, con l'ultime pa-role d'esso, cioè Vitam eternam, spirò quel giorno ittesso, che ella aveva detto . Rimase il suo corpo con sì gran bellezza, e splendore, che fi conosceva chiaro, che era tutto cosa soprannaturale, e divina: il che raccontarono non folo tutte le Monache, ma molte persone secolari . e religiose d' altri Ordini , che si trovarono al fuo mortorio, che per la strettezza della casa su seppellita nella Chiesa, e su tanto il concorso della gente a questa nuova maraviglia . che fu necessario, che il Conte de Fuentes, ed il Commendator Paez difendesfero il cataletto della desonta, mentre si sacevano gli uffici . Quel medefimo giorno , che l' inferma diffe aver veduto la Santa Madre, stava ella intorno alla fondazione di Segovia: e le Religiose di Salamanca, desiderando di certificarsi meglio della verità del caso, ne scrisfero alla Priora, e Sottopriora, petchè la contassero alla Santa, e procuraffero intendere da lei , come era passato: Elleno lo secero, e quanto più la Santa Madre diffimulava, tanto più ne facevano instanza, dicendole, che doveva la cosa avere gran fondamento, poiche la stessa mattina , dopo d' effersi comunicata , s' accostarono due volte, per darle un certo fpaccio, e non aveva rifpofto, perché stava come morta : e questa

dicevano effere l' ora medefima, nella quale avevano scritto di Salamanca, che era colà. Onde veggendosi ella quasi convinta , disse loro forridendo : Andate via , vedete che cofe Bravaganti inventano. Per le quali parole tennero per certo, che così fosse feguito, e di li ad un' anno fi feppe il caso più chiaramente : perché mandando la Santa Madre a torre Anna di Gesù, per condurla per Priora alla fondazione del Convento di Veas, volle informarsi più particolarmente di quanto l'inferma gli aveva detto, e con l'amore, che la Santa le portava chiaramente li rispose, che era stato vero: ed ella desiderando di ricevere una grazia fimile, pregò la Santa a farli tanto bene nell' ora della fua morte, che donde fi foffe, la visitasse : ed ella glie lo promesse , dicendo : Io ve l' offro , se Iddio mi darà licenza , che questo non è in poter mio, nè posso farlo se non quando egli l'ordini . Domandolle eziandio , se aveva detto quelle parole alla defonta . che Iddio gli aveva apparechiato molta gloria, e rispose di sì, perche Sua Divina Maestà ce lo aveva mostrato: e che era tanta la gloria, la quale godeva in Cielo , per cinque anni , che era flata Monaca, quanta altre per cinquanta di Religione, benchè vi fossero visute con molta rettitudine . E veramente la vita di quella Religiosa era tanto esemplare, che non si poteva dubitare di questo premio, perche fu grande il fervore, e grandi l'anfie, che fempre aveva di piacer a Dio . Quanto faceva , le pareva nulla , ed avendo lasciato molto per Dio nel fecolo, stava nella Religione la più abbierta, ed umiliata, tenendofi per la più sprezzata di tutte : non vi era veruna , da cui ella non fi ftimaffe effere grandemente superata : E quello, che e più , non si trovava mai degna di veruno contento interno, nè esterno: e non folo non lo defiderava, ma lo fuggiva di maniera, che recitando

l' ufficio divine s' accorgevano bene, fipello, che in arrivando a quel verfo del Salmo 118. Quando confolderio 
me, lo diceva tanto prefto, che (cordava dall' altre; e domandandoli la 
caufa di questa fretta, rifpode: Tremo, che Iddio non mi confoli in questa 
vita.

Come fia accaduto, che stando la Santa Madre in Segovia, fia perfonalmente venuta tante miglia a vifitare un' inferma , stando nel medefimo tempo in due luoghi, è negozio più da disputarsi fra Teologi, che da efaminarfi dall' Istoria , la quale attende solo a narrare la verità del cafo . Potette fuccedere questa maraviglia per molti mezzi, o stando il corpo della Santa per virtù divina in due luoghi, o che in uno stesse realmente, e nell'altro supplisce un' Angelo in figura di lei: o per altri modi, che il Signore sà, e può ordinare. Quello, a che io più inclino, ed ho potuto con maggior certezza raccorre dalla verificazione di questo fatto è, che la Santa venisse in persona a visitare, e consolare quell'inferma, come ella medefima lo confessò, ed il Signore avesse ordinato, che in Segovia si ritrovasse, supplendo per qualche mezzo naturale, o foprannaturale la presenza di lei in modo , che si vedesse, come se personalmente vi folle . .

#### CAPO XXIII.

Della fondazione dell'Ottavo Monafero, che fu in Alva di Tormes, dove fi pone una visione particolare, ch' chbe la fondatrice d'esse.

A Lquanti giorni dopo che la Sanvento di Salamanca, effendo ritornata ad Avila, e foccorrendo di li col fino gran aclo ad altre gravi necefiità, che in altri Monafteri fi offerivano (che come figlioti novellamente nati ne pativano molte) un Comouti-

outifta del Duca d' Alva D. Fernando , chiamato Francesco Velazquez , e Terefa de Layz fua moglie, importunarono la Santa Madre per mezzo di Giovanni d' Ovaglie, e di D. 'Giovanna d' Aumada moglie di lui , e sorella della Santa, perchè ella se ne andasse ad Alva per fondarvi un Monastero . Non gustava molto la Santa di questa sondazione, per essere Alva luogo piccolo, e per questo rifpetto era necessario, che il Gonven-to avesse entrate, il che ella ricusava asiai . Ma il Padre Fra Domenico Bagnez suo antico Confessore, il quale allora stava in Salamanca , la perfnafe a non lasciar di farlo in mo-do alcuno, dicendo, che se bene il Monastero avesse entrata, non disturherebbe nulla, perchè le Monache non fossero povere, e perfette; ed esfendo la Santa tanto obbediente, si determinò a fondarlo, veggendo, che non era possibile fostentarsi quivi di limofina .

Ma prima, che veniamo a trattare in particolare di quefa fondazione, farà bene, che diciamo chi fatimo di fondatori, e le ragioni, che li moftero a fondare che veramente fono maravigiofe, e degne di confiderazione: e quali tutto quello, chi Statta Madre (criff en el cap. y del libro delle fue Fondazioni, trattando di quefto cafo, del quale ella s'informò, e foddisfece interamente, e così l'andarò raccontando con le fue me-

defime parole.

Terefa di Layz era figliuola di padi nobili, li quali per non effere coal potenti, come la nobilità loro richiedeva, rifedezano in un popolo piccolo chiamato Tordiglios. Ionano due leghe dalla Terra d' Alva. Fu gran ferva di Dio, e molto pia, il che li fu pronoficato in fin dal fuo nafcimento, perché fubito nata caginon gran fertimento in cafa de' fuoi padri : li quali effendo carichi figliuole, e defiderando grande-

mente un maschio , che conservasse il lor nome , e la loro cafa , fecero di lei tanto poco conto , che febbene la battezzarono fubito , in ogni modo in capo a tre dì del fuo natale la lasciarono sola , ed in abbandono dalla mattina infin' alla fera . fenza ricordarsi d' aver figliuola , se non come se non fosse loro . La sera venne una donna, che aveva cura di lei, la qual'era stata in sin'allora fuori di cafa, e fapendo il poco penfiero, che fe n'era avuto, fe ne andò correndo a vedere se era morta, e seco altre persone, ch' crano venute a visitare la Madre, e surono testimonj di quello, che ora dirò : e pigliando in braccio la bambina 1? diffe con gran fentimento : Come figliuola mia non ficte voi Crifliana? quafi lamentandofi della crudeltà, che feco avevano ufato. La bambina al-

feco averano ufato. La bambina alzò la tefla , e diffe: 1/ jows: e non
parlò mai più parola fin' al tempo, nel quale fogliono gli altri cominciare a parlare. Tutri quelli , che l'
udirono, rimatero flupefatti , e la
Madre tenendo ciò per prefagio di
materia di la comincia di la caracte di comincio dill'ara a colle fine de da
accarezzarla, e diceva molte volte, che averebbe voltoto vivere tanto,
che averebbe voltoto vivere tanto,
che averebbe voltoto vivere tanto,
che averebbe quote polico, che l'adio
volteva fare di quefa bambina.

Venuto il tempo, che volevano maritarla, non averebbe ella voluto pigliare stato, ne li passava nel penfiero d'effere maritata : ma in sapendo , che la chiedeva Francesco Velazquez , servitore di Don Ferdinando Duca d'Alva, e da lì avanti subito si determinò di maritarsi seco . fenza mai averlo veduto in vita fua. e forse fenza sapere di ciò altra ragione, se non perchè era così mossa da Dio: il quale aveva ordinato, che per tal via fi facesse questo Monastero . Dopo avere questi consorti abitato qualche tempo in Alva, per certi rifpetti fi rifolfero d' andarfene ad abitare in Salamanca, dove viffe-

ro in servizio di Dio, ricchi, e contenti , fentendo folo pena di non aver figliuoli . Terefa gli domandava a Dio con grande istanza, e saceva molte divozioni defiderando folo averne, come ella diceva, perché vi restasse venendo ella a morte, chi da parte fua , e come in fuo luogo lodaffe Iddio Nostro Signore, ne mai in desiderarli ebbe altra mira . Avendo adunque paffati molti anni , tormentata da questa ansietà, raccomandò il negozio al glorioso Appostolo Sant' Andrea, il quale li fu detto, che era particolare avvocato per quello , che ella defiderava : e dopo aver fatto molte divozioni a questo Santo, per le sue intercessioni l'esaudi il Signore, per ottenere quello, che ella tanto pretendeva, che era aver generazione, che dopo la fua morte lodasse continuamente Iddio, sebbene non per li mezzi, ne come ella penfava, che era con avere figlinoli carnali : perché fi fece questo Monastero di Monache, come appresso vedremo, dove sono state, e sono tance ferve di Dio, occupate giorno, e notte in orazione, vigilie, e divine laudi . Stando ella adunque una notte nel letto, udi una voce, che le disse: Non volere aver figliuoli, perchè si danmerai . Rimafe molto turbata , e paurofa di questa voce : ma non per questo diffidata di ottenere quello, che chiedeva, parendole, che col fine, che ella aveva non doveva temere di dannarsi; e così proseguiva le sue divozioni, senza stancarsi, e sollecitava il Beato Appoltolo con la medefima diligenza di prima.

Accadde poícia, che flando una volta con questo medesimo desiderio, e sollecitudine, e bebe una visione, stenza che ella potessi e visione, stenza che ella potessi e visione do deminia e ma si conobbe nel fuecessi, che su di Dio. Parevale di stare in una casa, nel corrisi della quale forto il corridore era un pozzo, e viden simila possibilità de l'insteme vicino a quel luogo un

. . .

prato molto verde , fparfo di candi-di fiori di tanta bellezza , quanta non aveva già mai veduto, ne sapeva immaginarsi : Vicino al pozzo vide il medefimo Appostolo Sant'Andrea di molto bella, e venerabile presenza, la cui vista dava gran ricreazione, e li diffe : Altri figliuoli fono quefti de quelli , che tu vuoi : intendendo di que fiori bianchi, e belli che aveva veduto. Cagionò tali effetti in lei questa visione, che subito se li passò del tutto il desiderio di figliuoli , come se non l'avesse mai avuto : e chiaramente intese essere volontà di Nostro Signore, che facesse un Monastero, senza avere ella avuto mai tal penfiero; ma tutto questo se li diede ad intendere in quella visione: la quale fece tale operazione in lei, che cangiando il suo studio in altro migliore, da ll avanti cominciò a trattare di altri figliuoli, penfando giorno, e notte come poteffe fare ad eseguire quanto il Signore gli aveva comandato. Trattonne col marito, il. quale essendo simile a lei nella bontà, e pietà, se ne contentò, ma non già del difegno, che aveva di farlo in Tordillos, che era la villa, do-ve era nata. Stando ambedue in questa determinazione, la Duchessa di Alva , Donna Maria Enriquez mandò a chiamare Francesco, per sarlo computifta del Duca Don Fernando suo marito. Accettò egli l'ufficio di buona voglia, e comprò fubito cafa in Alva, e mandò a torre Teresa di Layz, che stava in Salamanca; la quale andò con molto fuo difgufto, ma maggiore cominciò a mostrarlo, quando vide la casa, che fuo marito aveva comprata; perchè febbene era in buon fito, ed era molto capace; e grande, l'edificio però, che era fabbricato, e fatto, era molto ben poco. Dormi la notte che arrivò, con quella pena, ma la mattina entrando nel cortile, vide un corridore ; e fotto di lui un pozzo, e subito si ricordò, che quel Poz20 cf. 1'ifleffo, che avera veduto nella visione, che abbiamo riferito: e reftò maravigliata, considerando, come fenza faperio il marito aveva comprara quella casa, che a lei tanonavante ra fara mostrata, e rimanendo cutta turbata, veggendo che con la visione corrispondeva il fatto, si risolie subito di rare in quel stot il Monaltero, e di vivere da quel punto como a questo estro altre caso viene a quella, acciocche vis ofsis finazio largo abbastanza per quello, che pretendevano.

Andava Teresa di Lavz con molto studio pensando, che Ordine dovesse eleggere, perché desiderava, che le Monache fossero poche, e molto ristrette , e di grande csempio , e spirito . Lo comunicò con due Religiofi gravi di diversi Ordini , ed ambidue s' accordarono in dire, che saria stato meglio impiegarlo in altre opere pie, che in fare ora Monasteri di nuovo : massimamente, che, sarebbe molto difficile trovar Monache di tanta perfezione, com' ella le dipingeva : Le propofero alcune altre ragioni , al parer loro , apparenti , e buone : per le quali ella, e suo marito si risolfero di mutare intenzione. perchè il Demonio si intrametteva, e temeva grandemente di veder quivi un Monastero tale, quale eglino defideravano.

Onde parve bene a tutti due di ammogliare un Nipote di Terefa con una Nipote del marito, e dar loro la maggior parte delle loro sustanze, ed il resto impiegarlo in far bene per l'anime loro.

Ma avendo Noftro Signore ordinato altra cofa, fervì a poco la loro determinazione, perché in termine di quindeci giorni venne un male coal gagliardo al Nipote, che in breve tempo se ne passo a miglior vita, e suroò i loro intenti. Alla donna cadde subiro in pensero, che la causa di quella morte cra stata il mancamento di coffanza , che avuto aveva nel fuo primo propofito, e li dava gran timore, ricordandosi di quello, ch' era avvenuto a Giona Profeta , per non voler obbedire a Dio . Determinossi da quel giorno di non lasciare di far il Monastero per cosa veruna. e l' istesso fece il marito, sebbene non sapevano come metterlo in esecuzione, perché a lei pareva, che Iddio li ponesse nel cuore di procurare Monache riftrette, gente di orazione, e di spiriro : e quando lo comunicava a qualcuno, e gli rapprefentava quali voleva, che fossero le Monache del suo Monastero, si ridevano di lei, parendoli, che non fofse tempo di cercare Monache così raffinate, com' ella le chiedeva.

Ma quello, che più di tutti la sconfortava , era un Padre di San Francesco suo Confessore, uomo di prudenza, e dottrina : ma permesse il Signore, che egli li portasse la buona nuova di quello, che egli prima aveva tenuto per impossibile : perchè andando fuora di quel popolo, ebbe notizia de' Monasteri, che fondava la Santa Madre, ed informandofi molto in particolare del modo, e forma di vita: trovò compito quanto i fondatori defideravano. Tornando poi ad Alva molto contento, diede loro nuova di quanto aveva saputo, e diffeli, che il mezzo, che ci era, perchè ciò si facesse in breve, era scrivere alla Madre Teresa di Gesu, che stava in Avila : il che essi fecero, come nel principio del capo co-

miociammo a dire.

Due voite fu la Santa Madre ad
Alva per queflo affare, e passarono
fra loro molte dimande, e risposte,
perchè venisse ad effettuarsi il Monastero: imperocchè li fondatori non
davano tutto il necessario per la sabbrica, e fossenamento delle Religiofe, e la Santa (come avveduta, e
prudente) e ra sempre di opinione,
che o li suoi Monasteri sossero sera entrate, ovvero quelli, che son-

dava in popoli piccioli , avessero la s che questo è il premio che dà il Nonecessaria, senza che avessero dependenza da padroni , parenti , ne da altre persone . In fine assegnarono l' entrata , che pareva sufficiente , e così senza alcuna contraddizione si fondò in Alva il Monastero della Nunciata, che così volsero, che si chiamasse, li sondatori, a' venticinque di Gennaio l' anno mille cinquecento settant' uno , il giorno della Conversione di San Paolo Appostolo, e si fondò nelle loro case medesime . Così s' adempì la visione di Teresa di Layz, e quello, che Sant' Andrea li disse : e conobbe in progresso di tempo, che quello era il prato, dove avevano da nascere quei bianchi, ed odoriferi fiori , come già per mifericordia di Dio fi veggono cresciuti di molto foave odore . Fece Priora Giovanna dello Spirito Santo, e Sottopriora Maria del Sagramento: e nel termine di pochi anni si ricevettero molte Monache di molte qualità : fra le quali surono Donna Bea trice di Toledo, forella del Duca d' Alva, Don Antonio Alvarez di Toledo, che ora fi chiama Beatrice del Sagramento, ed è l'riora del Convento di Salamanca, ed una Nipote della Santa Madre, figliuola di fua forella Donna Giovanna Aumada, la quale (come avanti (criveremo) venne alla Religione per mezzo delle orazioni della sua santa Zia, ed ora è Priora in Ocagna, e chiamafi Beatrice di Gesù .

Dopo morta la Santa Madre s'ammalò gravemente Teresa di Lavz fondatrice, e stando con qualche miglioramento, e senza pensiero di morirsi, gli apparve la Santa Madre Teresa di Gesù con la sua cappa bianca, com' elia l'aveva conosciuta, e trattato con lei , e li fece cenno chiamandola, che venisse seco, dal quale l' interma intefe, che si moriva, e che la Santa Madre la chiamava, per andare a godere la gloria, che le fue buone opere avevano meritato ,

stro Signore, e li suoi Santi a chi così s'impiega nel fuo fanto fervizio.

#### CAPO XXIV.

Come la Santa Madre fu eletta per Priora del Monastero dell' Incarnazione di Avila , e di altre cofe notabili , che succedettero in quefto Monaftero .

Omposta la fondazione d' Alva andoffene la Santa Madre al Convento di Medina del Campo per accordare alcune gran differenze, che vi erano, per conto d'una Novizia, fra le Monache, ed i parenti di lei, li quali , senza ragione , erano favoriti dal Padre Provinciale de' Carmelitani Calzati, e la Santa, parendoli, che avessero il torto, era loro contraria. E così per non aver in ciò dato gulto al Provinciale, come per non aver fatto Priora una Monaca, che egli pretendeva, che fosse suegnato, e rifentito gravemente di quefto fatto , fece un precetto fotto pena di scomunica alla Santa Madre . che se ne uscissero di Medina ella, e la Priora, che aveva eletto, dentro a quel medefimo giorno. E sebbene era già tardi, quando li notificò questo precetto, ed il tempo importuno, e rigorofo, per esser vicino al Natale , le fue infermità tante : e tanto gravi, ed il fentimento, e lagrime delle Monache grandissime; e sebbene elleno si offerivano di placare il Provinciale, ella si risolse di uscire fubito, e fare l' obbedienza, fenza replicare, ne discrepare un punto -Fece il Provinciale Priora la Monaca, che pretendeva, che si chiama-va Donna Teresa di Chesada, la quale era Monaca della Mitigazione . e la Santa si partì per Avila con la Madre Agnesa di Gestà, che era la Priora, la quale era stata prima eletta in Medina del Campo, patendo gran dolori, e freddo per le strade.

N 2

Occorfe poi in questo tempo, che s il Santo Pontefice Pio V. col gran zelo, che aveva della gloria di Dio, e dell' aumento delle facre Religioni, determinò di nominare Visitatori, per maggior Riforma d'alcune, E per quella della Madonna del Carmine della Provincia di Castiglia, su nominato il Padre Fra Pietro Fernandez dell' Ordine di San Domenico, Uomo Appostolico, e di molta prudenza, e dottrina: il quale esercitando l'ufficio, e visitando la sua Provincia, arrivò ad Avila con gran desiderio di conoscere la Madre Terefa di Gestà, di cui aveva udito raccontare gran cose dal P. Maestro Bagnes, e da altri Maestri, e persone gravi del fuo Ordine, ma sempre ne stava poco soddissatto, udendo cose tanto straordinarie, e con gran timore , e sospetto della sua santità , e delle cose, che di lei dicevano, temendo, come prudente, ed esperto, le astuzie, e gl' inganni del Demonio ,

che in simili casi sogliono intervenire.

Visitò, e parlò alla Santa Madre, che era Priora allora nel Monastero, fondato da lei in Avila: ed ella, come a Prelato gli diede conto della sua vita , e spirito , e di tutto il corso delle sue sondazioni, ed egli restò tanto soddisfatto della sua santità, quanto prima n' era dubbioso : onde poscia diceva, che Teresa di Gesù era gran donna, e che aveva mostrato al mondo, come era possibile, che vivessero donne osfervando la persezione Evangelica. E parendogli, che in Avila non fosse molto bisogno di lei , fra pochi giorni la mandò al Monastero di Medina del Campo, donde l' aveva cacciata il Provinciale, elegendola quivi per Priora col volere delle medefime Redigiose : perchè la Priora , la quale vi era avanti, aveva lasciato l' officio, e l'abito delle Scalze, e tornatasene all' Incarnazione : onde era molto necessaria la presenza della Santa Madre in quella casa. Venne subi-

to a Medina, e cominció a governare le sue Monache, il Padre Visitatore eziandio fi partì per Medina , fra due, o tre mesi torno ad Avila a visitare il Monastero dell' Incarnazione : e quello, che dalla vifita rifultò, su sperimentare la gran necesfità, che aveva quel Monastero di chi lo proteggeffe, così nel temporale, come nello spirituale, perche in tutto andava in rovina. La cansa era, che alle Monache non davano il necessario sostentamento, nè avevano di che darlo: ed elleno erano già rifolute di domandare licenza a' superiori per andarsene a casa de' lor parenti , che le fostentassero , che per effere tanta la necessità, ed il numero delle Religiose ranto grande, che pasfavano ottanta, era molto la spesa . E di qui nasceva l'effervi molta occasione, perchè si mancasse nel ririramento, e nelle altre offervanze fustanziali della Religione, e ne seguissero altri danni, che fuole cagionare nelle comunità il mancamento del temporale. Parve al Visitatore, che nesfuna persona si potesse trovare , la quale con tanta foddisfazione provvedeffe al rimedio di tutte queste neceffità, e riempiffe quel vano, come la Santa Madre Terefa di Gesù .

Onde consultando prima con Definitori del Capitolo de' Padri del Carmine Calzati, col loro voto, e con l'autorità, che egli avesa, sece la Santa Madre Priora del Monastro dell' Incarnazione, acciocché con la presenza, ed esempio suo, od infieme con la fua prudenza, e spirito

rimediasse a quella casa.

Senti molto la Santa Madre quefia lecisione, coò i per la gran quiere, e ripofo, che ella aveva ne' fuoi Monafleri di Scalze, come per la gran necessità, che tutti-avevano di lei; perché non fobo dipendevano tutti da fuoi configli; e lettere, ma anche bene spesso elciamavano per la prefenza sua, e massime in tempo di contraddizioni. Ne minor pena le dava

l'amo-

l'amore, che portava alle sue Monache, le quali avendo conofciuto tal madre, dovevano restar orfane, e sconsolate . A tutto questo s' aggiungeva la gran repugnanza, che la Santa Madre aveva agli offici, e prelature, massime dove aveva da moderare tante condizioni, e dove pareva, che li costumi fossero alquanto trasanda-, e stessero già quasi corrotte tutte le buoni leggi, che a suo tempo s' offervavano . Questi timori la trattenevano, non avendo ardire di esporfi a sì evidente pericolo, in fin' a che Nostro Signore come quello, che aveva mesto le mani in questo negozio , non dichiarò la fua volontà , e levò le difficoltà, e timori, com' ella l'ha scritto nella sua vita con queste parole : Stando io un giorno dopo l' ottava della Visitazione, raccomandando a Dio un mio Fratello in un Romitorio del Monte Carmelo, diffi al Signore : non so in quanto a me , perchè questo mio Fratello sia in luogo, ove corre pericolo della salute sua, se io vedessi, Signore, un vostro fratello in tal pericolo, che sarei per liberarlo? Pareva a me, che non averei lasciato di fare qualfivoglia cosa a me possibile . Mi rispose il Signore : O Figliuola , Figliuola : Fratelli miei fono quefle dell' Incarnazione , e tu ti trattieni : Or piglia animo , e mira , che lo voglio io, e non è tanto difficile, quanto ti pare : per dove tu penfi, che quest' altre cofe perderanno, per di quivi guadagneranno l' una , e l'altre . Non refiflere, che grande è il mio potere.

Quette parole dettele dal Signore pianarano tutte le difficoltà, che il negozio (eco recava: e così obbetì lenza replica a quanto il Vifitatore il comandava, determinandoli di morire, e crepare più toflo, che di riatrati da quello, che intendeva effere volontà di Dio. E perché il Visitatore nelle fier vifice avvera fatto un decreto, che qualunque Monaca della Regola mitigata volefie reflare nel Monattero delle Scalze pubblicameno rimunizifie à privilegi, e d alle

efenzioni della mitigazione : sebbene la Madre in sin da principio aveva fatto questa rinunzia, avendo perciò un Breve del Cardinale Aleffandro Crivello Legato Appostolico, dato in Madrid a' at. di Agosto del 1564. ed aveva eziandio fatta espressa professione della primitiva Regola : in ogni modo per foddisfare di nuovo al comandamento del Visitatore , ed a fin che non la stringessero, essendo Priora, a conformarsi con l'obbedienza della mitigazione, fece di nuovo questa rinunzia in mano del Padre Fra Pietro Fernandez, ed innanzi a molti , e gravi testimoni con le parole, e con lo stile seguente:

Dico Io Terefa di Gesù Monaca di Noftra Donna del Carmine, professa nell' Incarnazione di Avila , ed ora di prefente in San Giofeffo d' Avila , dove fi offerva la Regola primitiva , (la quale infin' ad ora bo offervata qui con licenza del noftro Reverendi fimo Padre Fra Giovanni Battifta Roffi , che me la diede anche con questo, che quantunque mi comandaffero li Prelati , che tornaffi all' Incarnazione , quivi l' offervass) che la volonta mia è di osservarla in sutta la vita mia : e cesì prometto , e rinunzio a tutti li Brevi , che abbino conceduti la Pontefici per la mitigazione di detta primitiva Regola , e col favore di Noftre Signore penfo, e prometto efferbarla infin' alla morte . B perchè coil è la verità , mi sottoscrivo di mia mano ,

A' 13. di Luglio 1571.

Terefa di Gesù Carmelitana.

L'Elezione della Priora fatta dal Vificatore in perfona della Santa Madre, cagiono nelle Monache dell' Incarnazione grande inquietudine, e follevamento, così per effere flatta fatta fenza'i loro voti, come perché il pareva: cherè doveste molto risfiringere, come quelle di San

anco, se sosse stato necessario e con metterle mano. Ma la Santa Madre, che come savio, ed esperto Medico . intendeva bene quando era tempo di carezze, e quando di purga, usò questo divino artificio : pose nella sedia Priorale (che era dove ella fi doveva sedere per soprastare nel Capitolo) una molto bella immagine di Nostra Donna, fatta di scoltura, e le mise le chiavi del Convento in mano, dando ad intendere, che essa non era nulla, e che la Santissima Vergine, di cui era questa Religione, e casa, era la vera Priora, che l'aveva da governare, ed ella si sedette a suoi piedi , per fare di lì il Capitolo.

Quando entravano le Monache, cd alzavano gli occhi alla fedia della Priora, e vedevano in effa quella così gran novità, cominciavano a temere, ed a raffrenare con quefto i loro penfieri, ed a molte di loro tetenavano le carrii, come molte volte poi raccontarono. Sedutefi le Monache in Capitolo, afpettando, che le parole della Santa Madre doveffero effere fulgori, e faette, che metteffero loro turbazione, e timore, ella non il diffe altro, che le feguenti parole:

Signore Madri , e sorelle mie , Nostro Signore m' ba mandato a questa casa , per fare questo officio, al che io pensavo santo poco , quanto fono lontana dal meritarlo. M'ba date gran pena questa elezione, sì per avermi posta a cosa, che io non fapro fare . come perche fia flata tolta alle carità voftre la facoltà , cheavevano di fare le lore elezioni, e li fia flata data Priora contra il voftro volere. e gufto : e Priora tale , che farebbe affai , le sapesse apprendere dalla minore , che aui fia, il molto buono, che ba. Vengo folo per fervirvi, e carezzarvi in tue. to quello, che potrò, ed in quefto fpero. che mi debba ajutar molto il Signore . che nel refto ognuno mi può insegnare, e riformare . Per tanto veggano , Signore mie , quello , che io poso fare per ciascuna, che quando bisognasse dare il fangue , e la visa , lo faro molto volentieri : Sono figliuola di questa casa, e sorella di tutte le carità voftre : e della maggior parte conosco la natura , e la necessia : non ci è occasione , che le carità vostre fi alienino da chi è tanto loro propria . Non temano del mio governo, perchè febbene infin' a qui bo vissuto , e governato tra le Scalze , so bene per la bonsa del Signore, come i'banno da governare quelle , che non sono tali . Il mio defiderio è . che serviamo tutte al Signore con soavita, che questo poco, che ci comandano la nostra Regola, e Costituzioni, lo facciamo per amore di quel Signore, cui tanto dobbiamo. Ben conosco, che la nofira debolezza è grande : ma gia chi qui non arrivismo con l'opere , arriviamoci con li desideri : che il Signore è misericordiofo , e fara , che a poco a pico le opere agguaglino l'intenzione, ed il defià derio .

Con questo ragionamento, e con la divozione, e vista della immagine (che aveva loro fatto grande impreffione quello spettacolo) rimasero tutte intenerite, e tanto foggette, che fubito prostrarono il cuore, (dove eran così rubelle) al servizio di Dio. ed all' obbedienza della loro Prelata , deliberandofi , ed offerendofi a qualfivoglia Riforma, che la Santa Madre ordinasse : perche vedevano . e provavano con esperienza da una parte la fua gran fantità, e dall' altra il grande amore, che con parole , ed opere li mostrava , e come poneva tutto il fuo Hudio, ed efercizio in cercare danari per carezzarle . Il Signore cominciò subito a provvedere con larga mano a quella cafa: perché dall'ora in quà non mancò mai alle Monache la loro porzione con maggiore abbondanza, che mai : E come Iddio henedisse la cafa, e la robba di Laban, dopo che vi entrò Giacob, così pareva, che nel temporale, e nello spirituale avesse mandato la benedizione a quel Monastero, dopo esfervi entrata la Santa . Ad alcune dava il velo , ad 1 altre la tonica, e l'abito, e foccorreva universalmente alle necessità di tutte, senza mostrare amicizia particolare con veruna'. S' esercitava in fare le feste de' Santi loio devoti, ed in darli fante, ed oneste ricreazioni . Cresceva con questo l' amore di tutte verso di lei, convertendosi la malagevolezza, e difgusto, che prima avevano mostrato in uno sviscerato amore, e riverenza: guadaand in breve le volontà loro, ed appresso usò molti mezzi, per guadagnar l'anima : perche mise alla Porteria , Sacriftia , ed in altri ufficj persone confidenti , e cominciò a tor le visite, conversazioni, ed altre corrispondenze, che sono il veleno de' Monasterj . Le Monache , che a poco a poco fi andavano affezionando alla virtà, ed alla familiarità di Dio, al che la Santa Madre le andava introducendo, fi scordavano infieme di quello, in che prima avevano collocato il loro contento : le vifite non necessarie s' andavano licenziando, e dimenticando col notabil valore, che in questo mostrò la Santa Madre, opponendosi a molta gente principale, le quali tentando la mutazione , e l' esemplare ritiramento delle Religiofe , volevano · flurbarlo.

Or' avendo la Santa Madre ben fortificata la Casa per di fuora, e ferrato le porte, ed i parlatori, per donde ordinariamente entrano i ladri. che rubano le anime, e la quiete delle povere Religiose : concluse, per rimediare più fondatamente all'interno. e più secreto dell'anima, che venilfero all'Incarnazione Confessori Scalzi della nuova Riforma, che già s' era fondata : perché alcune defiderando cominciare nuova vita, volevano fare confessioni generali , e stavano eon grande ansia di aver persone , le quali li trattaffero di spirito, e d' orazione . La Santa domando al Visitatore due Religiosi Scalze per Confessori del suo Convento: ed egsi nominò il Padre Fra Giovanni della Croce, ed un'altro Padre chiamato Fra Germano, tutti due di singolar virtù, e Reglione. Con questi mezzi, e principalmente con le suo orazioni, aveva la San-

ta Madre così riformato il fuo Monastero, come se fosse stato di Scalze, che quasi non crano in altro differenti , che nel vestire , e calzare : perchè vi era gran penitenza, ed orazione: S' escreitavano nella mortificazione interna , ed esterna : vivevano con gran purità, e ritiramento: erano tanto mutate in tutto, che non folo parevano altre, ma erano. Fu tale questa semenza, che per mezzo della Santa Madre nostro Signore piantò in quella cafa, che non folo la rinovò, e riformò per allora. ma infin'ad oggi vi dura molta parte di quello spirito, e religione, che ella vi lasciò fondato : e restarono le Monache tanto affezionate al trattamento, e conversazione di lei, tanto appagate della sua prudenza, tanto soddisfatte della sua santità che avendo ella fornito il suo officio, tornando elleno a fare elezione, con gran conformità, e gusto di tutte l' eleffero Priora: e non volendo li Superiori confermare quest' elezione ( che allora era il Provinciale del panno ) fu tanta l'inftanza, che fecero per riaverla in casa loro, che eccedette di gran lunga la contraddizione, che prima avevano fatto, perche non vi entraffe : Imperocche litigarono co' Superiori, e feguitarono la lite infino a metterla nel Configlio Reale, e molte di loro in così giusta domanda siettero prigioni, e maltrattate dal Provinciale: ma finalmente avendo già il Signore conseguito quanto pretendeva in quella cafa, e riferbando la Santa Madre per rinovare . e santificare molte altre, non permesse, che li defideri delle Monache si escauissero.

Per la grand' affezione, che le

Monache avevano posto alla Santa . e per la molta stima, che facevano della fua Santità, già che non potettero averla per Priora in casa loro, risolsero molte di seguitarla, chi per ajutarla ne'suoi Monasteri, e chi per vestirsi dell'abito, e professione della Regola Primitiva . Furono fra tutte le Monache, che uscirono dall' Incarnazione dal principio, che fi cominciò la Ritorma, ventidue : le quali furono le quattro prime, Anna degli Angeli , Maria Isabella , Anna di San Giovanni , Isabella di San Paolo; Maria della Maddale-na, Maria Suarez, Donna Agnesa di Cepada , Donna Anna di Tapia , Maria Vela, Donna Beatrice Suarez, Donna Giovanna Yera, Giuliana della Maddalena, Isabella di Gesù, Anna di San Giovanni , Donna Teresa di Chesada , Isabella Lopez , Isabella di San Giofeffo , Donna Catterina Yera , Geronima di Sant' Agostino, Donna Isabella Arias, Donna Antonia dell' Aquila , Donna Maria di Cepada . Di queste alcune per loro infermità tornarono all' Incarnazione, ma le più perseverarono con gran frutto loro, e della Religione, e ne vivono ancora alcune.

Nel principio, che la Santa Madre venne all' Incarnazione, dopo aver fatto il primo Capitolo, stando pregando il Signore per l'aumento (pirituale di quella cafa, vide la Beata Vergine nostra Signora, la quale le consolò, e le diede speranza di quello, che domandava, come fi di-ce nell' Addizioni alla vita della Santa Madre, con queste parole: La vigilia di San Sebostiano , il primo anno che io venni all' Incarnazione ad effere Priora , cominciantofi la Salve Regina , vidi nella sedia Priorale , dove è posta la Vergine Nostra Donna , descendere con grap moltitudine di Angeli la ftessa gloriosa Madre di Dio, e porfi qui. vi : parevami di vedere sopra le cerone della sedia , e sopra il parapetto molti Angels , ancorche non in forma corporale, perch rea vijbasi intilicituale. Siteitic cul tutua la Salve, e diffigmi: Ben
facelli a per qui quesa mia immagine: i in mi ritrovo lo prefente alle lodi, che si
daranna al mia sigliuola, e glicile rapprefentro: E di na latro luogo diffi: 1.2'
Ottana della Spirito famo mi speci il Sigone una grazia, e mi dicile peranza,
che questa casia, e mi dicile peranza,
che questa casia siglia. E così il adempiya la parola, che il Signore gli aveva dato, come chiaramente può
vedersi da quel, che sin qui abbiamo scritto.

#### C A P O XXV.

Essendo Priora dell'Incarnazione, per ordine di Nostro Signore fondò il Monastero di San Ciosesso del Carmine di Segoria, e di due vinni molto particolari, che quivi ebbe.

CTette la Santa Madre nel Monaftero dell' Incarnazione , fenza uscirne mai, due anni attendendo alla Riforma delle fue Monache, ed al governo di tutti li suoi Monasterj di Scalzi , e Scalze , che aveva fondato : perchè di li , come un altro San Paolo dalle carceri , fovveniva alle necessità, ed al contento delle sue figliuole : ed offerendosene. ( come di fopra cominciammo a dire ) una molto grande del Convento di Salamanca, intorno alla mutazioue, che volevano fare del fito, dove stavano, ricercarono le Monache il Padre Visitatore, che allora quivi fi ritrovava, a dar licenza alla Santa Madre di venire a Salamanca, perchè essendo ella presente pareva loro, e così era vero, che subiro si agevolerebbono le difficoltà. Il Visitatore condescese alle loro preghiere, e la Santa tornò a Salamanca, come le sue Monache, e la necessità richiedevano. Stando quivi un giorno in orazione, li comandò il Signore. che andasse a fondare in Segovia : cofa al parer suo impossibile : perchè ella fondafle per allora più Conventi, ma che affiltesfe al governo di quel Monastero dell'Incarnazione, dove si spran fratto . Stando ella in ciò pensando , li disse il Signore, che lo dicesse al Visitatore , che egli lo

farebbe .. Si ritrovava in quel tempo il Padre Visitatore in Salamanca, e subito la Santa Madre gli scriffe una poliza, dicendogli, che già sapeva, che ella aveva comandamento dal suo Generale di fondar in qualfivoglia luogo, che per ciò fare, avesse avuto comodità, e che di presente l' aveva in Segovia, perche il Vescovo e la Città avevano perciò prestato il confenso; e che gli scriveva questo per discarico della sua coscienza, ma che con quanto egli comandaffe, restarebbe sicura , e contenta . Ben si vide, che Nostro Signore Iddio lo voleva, poiche appena il Padre Visitatore vide la poliza, che mutò parere, e diede la licenza, che la Santa Madre chiedeva . Quella della Città di Segovia, e del Vescovo Don Diego de Covarruvias l'aveva impetrata un Cavaliere della medefima Città, chiamato Andrea de Ximena, fratello della Madre Isabella di Gesù , Monaça del medefimo Ordine : la quale diedero con molto gusto, e contento. E perchè confentirono così la Città, come il Vescovo con tanta dimostrazione di contento, parve a questo Cavaliere, che bastava, che avessero data la licenza in parole, e così non fece maggior diligenza . La Santa Madre prima d' andare a Segovia, fece pigliare a pigione una casa, per fondare, e satto questo, si parti subito con la sebre, e con altre infermità , la più forte delle quali li durò più di tre mesi , ed a queste si aggiungeva un male interno dell'anima fua datoli da nostro-Signore : cioè aridità , ed oscurità terribile. Ma non effendovi cosa , la quale bastasse a spaventaria, perchè ella lafciaffe di fare quello, che conosceva effere maggior gloria di Dio, parti di Salamanca all'entrare di Marzo del 1373: e menò feco la Madre Ilabella di Gesù: païsò per Alva, e per Avila, e cavò altre Religiofe di questi due Conventi.

Arrivò a Segovia la vigilia del glonnolo San Gioleffo, cel andò a fonotolo San Gioleffo, cel andò a fonotolo San Gioleffo, cel andò a fonochiamata Donna Angue e Ximena, , che era quella, che li aveva pigliata la cala a pigione, ed accomodateli altre cofe per la fondazione. Il giorno- feguente, che eta fella del gloriolo l'arriarca San Gioleffo, preel i poffeffo con fuo gran contento, per effere fato in giorno di quello Santo, il quale ella teneva per padre in tutte le fue neceffità. Si diffe la prima Meffa la matrina a buon'ora, e fi pofe il Santiffimo Sagramento: ci il nome del Monaftero iu S. Giu-

seppe del Carmine. E perché questa fondazione non fosse senza la sua parte di pena, e travaglio, come era occorso nell' altre ; permise il Signore , che se ne offerisse uno alla Santa Madre, e ben grande, e fa, che il Vescovo, il quale era quello, che aveva date la licenza allora non era quivi, ed il Vicario, a chi non s' era dato conto del fatto ; fubito , che lo feppe , andò la medefima mattina con gran colera al Monastero, procurando di sapere chi aveva fatto quell' Altare, e posto il Santissimo Sagramento; le Monache stavano rinserrate, e non rispondevano nulla. Fece subito guastare l' Altare, e staccare tutto quello, che s'era accomodato nella Chiesa, e lasciò un barigello alla porta, perchè niuno vi entraffe a dir Mefsa, e vi mandò un Prete, perchè consumasse il Santissimo Sagramento: e cercava chi aveva detto la prima Messa per sarlo prigione. Alla Santa Madre, ed alle altre davano poco fastidio questi rumori , perchè esfendoli preso il possesso, tenevano per certa la perfereranza. Si meffeto fra tanto di mezzo alcune pessoto di mezzo alcune pessoquale fapera che il Vefcovo aveva dato la licenza, ma fi reneva offeto, fi foffe fatto fenza darne a lui di muro parte: e così fi placò, e diede la fual licenza, che fi dicesfe Meffa, ma non che fi poneffe il Sanristimo Sveremento.

tiffimo Sacramento. Si trattenne la Santa Madre in questa cafa mezzo anno, perché come buon Capitano s' offeriva sempre a primi incontri , e travagli , che fono nel principio delle fondazioni : e procurava di assistervi in sin che fossero sedate le liti, e le borasche, ed accomodate le cole . In questo tempo , che sterte quivi , diede ordine , che si disfacesse la fondazione di Pastrana, la quale su come una traslazione a questa di Segovia; dove giunfero le Monache poco dopo. Presero fubito l' abito due Signore, madre, e figliuola, una chiamata Donna Anna de Ximena, che ora fi chiama Anna di Gesù, e l'altra Donna Maria di Bracamonte, che oggi fi chiama Maria dell' Incarnazione, ed al presente Priora del medesimo Convento di Segovia. Con l' entrata di queste due Signore, e d'altre, che entrarono dopo , e particolarmente della Madre Agnesa di Gesù, che nel secolo si chiamava Donna Agnesa di Guevara, la quale è stata Priora di quel Convento, fi comprò cafa , e rimafe il Convento molto bene provveduto nel temporale. Con la compra della cafa fi accrebbero nuove liti, così col Capitolo, come co Padri della Mercede , perche era vicina alla casa loro : e gli uni , e gli altri placò, ed accordò la Santa Madre , parte con danari , e parte con la fua buona maniera . Passarono alla casa nuova dopo sei mesi, ed in tutto questo tempo pati la Santa Madre gran travagli , e contraddizioni : ma il tutto soffriva con gran gusto , per averle detto Iddio, che se gli era per fare molto fervizio in quella casa , Quello , che più di tutto fentiva di quelle liti , era che non li mancavano più , che fette, o otto giorni per fornire i tre anni dell' ufficio di Priora , cha daveva necesfariamente da affilter nell' Incarnazione in queltempo contamento disposibilità di constanti di propere con difficio : perche con quelta nuova mutazione rimafero conclusi , e quieti quell' di quelta fondazione.

Stando la Santa Madre in Segovia ricevette due particolari , e segnalate grazie da nostro Signore, le quali riferifce nella informazione di Piedranta il Padre Maestro Fra Diego de Yangues, che allora fi trovò in Sevovia , ed era suo Consessore . L' una " fu , che andandosi a comunicare il giorno di Sant' Alberto , Santo del fuo Ordine a' fette d' Agosto del 1573. vide Crifto noftro Redentore alla fua man dritta , e Sant' Alberto alla finiftra : e dicendoli nostro Signore Gesà Crifto , Ripofati con lui ; sparve, e restò la Santa Madre col fuo Padre Sant' Alberto, raccomandandogli li negozi de' fuoi Conventi degli Scalzi, e delle Scalze: il Santo li diste certe parole, la sustanza delle quali era , che per il buon successo , ed aumento della nuova Riforma era necessario, che gli Scalzi, e le Sealze si-separassero da' Padri della Mitied avessero Prelati propri gazione : del suo Ordine istesso della Risorma, e da allora la Santa Madre ebbe l' occhio a questa separazione, ed ando disponendo le cose in guisa; che in capo di pochi anni, se bene con molte difficoltà, e travagli, come avanti diremo, vide adempiuto il fuo defiderio, e quello, che Sant' Alberto le aveva profetizzato.

In quest'anno medesimo uscendo ella dal suo Convento di Segovia, il giorno di San Girolamo, per tornare all' Incarnazione d' Avila, dove era Priora, andò per viaggio a fare ora-

Domenico del Convento di Santa Croce , dove il Santo stette , e sece gran penitenze. Entrò dentre, accompagnandola il Padre Priore di quel Convento, ed il Padre Maestro Fra Diego Yangues suo Consessore, ed altri Padri , fece quivi orazione : fi trattenne quafi per spazio di mezz' ora: quelli, che l'accompagnavano, aspettavano per vedere, che fine aveva così lunga orazione. Quando ebbe orato si licenziarono da lei il Priore, e gli altri Religiosi, e se gli accostò il Padre Maestro Fra Diego Yangues: come più samiliare, e Confesa fore fuo , e li vide il volto tutto infocato, e pieno di lagrime, e molto allegro: e li domandò che cosa avesse avuto, perchè tanto li aveva satti aspettare : ella gli rispose, che subito che entrò, e si pose inginocchioni, gli era apparso San Domenico con molto splendore, e gloria, e sra le altre grazie, e favori, che gli aveva fatto, gli aveva dato la fede, e la parola di favorirla, ed ajutarla nelle cose spettanti alla nuova Riforma degli Scalzi, e delle Scalze . come poscia vide effettuato : perchè ne' princip) di questa Religione', così la separazione, come tutte l'altre cofe gravi , e d' importanza , furono satte per mezzo de' Padri del suo Ordine, e col suo ajuto, e favore. Non terminò la grazia, e cortesia,

zione alla Cappella del gloriofo San

che San Domenico (ece alla Santa in quella medefina Cappella, perché paffata un'ora, flandofi ella confeffinado col Padre Maeftro Yangues, gli diffe che questo benedetto Santo la stava accompagniano è mano manco, come prima, è voltandosi la Santa a far riverenza a Notto Signore le diffe : Gaditi e da mio amire; e con questo spare, rimanendo in compagnia soa San Domenico. Finita la Mesta li diste il Confestore, che se voleva godere di quella Cappella, andasse a far corazione nella Cappelletta più piccola, dove er aun San Domenico di

rilievo: La Santa Madre il fece i e dono esfere stata quivi prostrata un quarto d' ora , si drizzò , e disse al fuo Confessore: che San Domenico era stato un gran pezzo con lei , che li diffe : Grand' allegrezza è flata per me, che tu sia venuta a questa Cappella . e tu non bai perduto nulta . Ed appresso li comunicò i gran travagli, che in vita sua passò quivi con li Demonj., e le grazie grandi, che da Dio vi aveva ricevuto nell'orazione: E domandandogli la Santa Madre, perchè gli appariva sempre a mano manca ? Rispose il Santo : Perchè la mano dritta è del mio Signore . Diffe parimente la Santa Madre, come testimonio di vista, al suo Confessore, che quella immagine di rilievo, che era in quella Cappelletta, era il vero rititratto del gloriofo San Domenico.

Con questi savori se ne tornò ad Avila, lasciando in Segovia per Priora la Madre Isabella di San Domenico , e per Sottopriora la Madre Isabella di Gesù . Giunse al suo Monastero dell'Incarnazione, dove era Priora in tempo, che fu eletta una perfona, di cui ella aveva molta foddisfazione, sebbene le Monache, come diffimo di fopra, fecero gran forza in volere eleggere di nuovo lei medefima, ma non lo permise il Provinciale, ed ella anche sece resistenza dal canto fuo : ma fu lei fubito eletta per Priora delle Monache di San Giuseppe, e la ricondussero a casa sua con gran contento, e gusto di tutte.

## C A P O XXVI

Della fondazione di San Giofesso in Vesi; Soccorre questo glorios Santa alla Santa per via in un gran pericolo. Narrasi il principio, che ebbe questa sondazione, che è molto maravigioso.

A Santa Madre stava contentissi-ma fra le sue Monache di San Giuleppe di Avila : ma appena aveva cominciato a ripofare fra di loro, quando da una Terra chiamata Veas, che è alli confini di Andalu-zia, li scriffero due Signore donzelle molto principali di quel luogo, offerendoli tutta la loro facoltà, per fare un Monastero, e le persone loro, per esser Monache . E perché il Signore sia lodato nelle opere sue, e si intendano più originalmente i principj di questa fondazione , li quali furono molto notabili , piglierò più da lontano il corfo: e sebbene vi è molto da dire , andarò abbreviando più che sarà possibile.

Era nella Terra di Veas un Cavaliere, che si chiamava Sancio Rodriguez da Sandoval, e la moglie Donna Catterina Rodriguez. Fra gli altri figliuoli, che nostro Signore li diede, furono due semmine. La maggiore si chiamava Donna Catterina Godinez. e la minore Donna Maria di Sandoval, che fono le due Signore, le quali domandavano la fondazione del Monastero. Aveva la maggiore quattordici anni , quando il Signore la chiamò , perchè lo ferviffe , che infin' a quest' età era molto lontana dall' abbandonare il Mondo, anzi aveva sì grande stima di se, che quanto egli ha, li pareva poco, tanta era l' alterigia de' suoi pensieri . Disprezzava tutti i maritaggi propostili dal Padre, perchè nessuna cofa s' affaceva con la grandezza, che ella aveva di sè conceputa. Stando una mattina in uno flanzino dietro alla camera, che dormiva fuo Padre, pensando ad un maritaggio, che gli era proposto, di che suo Padre era contento, ed a lei secondo lo stato, e qualità sua metteva conto, e stava bene, ma non secondo l'alterigia del suo cuore ; Diceva fra se così : Di quanto poco si contenta mio Padre, che abbia un majorasco, e penso io, che debba cominciare il mio legnaggio in me ? Mentre era fitta in questi ragionamenti, ed altri fimili, pose gli occhi in un Grocifisto, che quivi era, col titolo che ordinariamente fi pone fopra la Croce , cioè Gesù Nazareno Re de'Giudei, e subito lettolo, il Signore la muto tutta, e li parve, che fosse venuta una gran luce all'anima fua per intendere, e conoscere la verità : come se repentinamente entrasse di mezzo-di in una stanza il Sole: e con questa luce mirando il Crocifisso, che era molto sanguinoso, considerava quanto mal trattato, ed umiliato stesse il Creatore del Cielo , e della terra , e quanto era differente la strada , che ella teneva , camminando per quella vanità, e superbia. Rimale con quelto in un punto cangiata, e come fatta di nuovo. Li diede quivi Iddio un gran conoscimento della sua bassezza, e miseria, con desiderio grandissimo di patire una profonda umiltà, ed odio di insieme con certi accesi desideri di far penitenza de' suoi peccati . Si vide bene, che veniva da Dio questa mutazione i prima per l'opere che avanti diremo; secondo perche i primi scaloni, ne quali Iddio pone le anime, che vuole per se, sono il conoscimento, ed abborrimento di sè stesse, dietro a quali ne segue il mal trattamento del corpo. Stava con questi sentimenti inginocchioni innanzi a quel Cristo, disfacendosi in lagrime: e prima di partirli di li promise castità, e povertà, e trovossi in un punto tanto inimica del fuo proprio volere, che per stare foggetta ad altri averia voluto esser menata in terra di Mori.

Non gustava il Demonio di vedere così gran principi in una tenera donzella, che fogliono per lui esfere pronostichi di grandissimo danno: e così stando ella tutta occupata, e sempre immersa in questi sentimenti, sospiri, e lagrime, prima di-finire la fua orazione udi un grandillimo rumore fopra la stanza, dove orava, e li pareva, che per un cantone della camera sua calasse tutto quel fracasso, e strepito, dove ella si rittovava: Ed udiva insieme certi gran rugiti . che durarono per qualche tempo. Ne fu quello rumore immaginazione, ne pensiero suo, perche su così grande, che svegliò il Padre, il quale dormiva , e con gran timore cominciò a tremare, e come pazzo prese una veste, e la spada, ed entrò dove era la figliuola, tutto cambiato: e domandandogli, chi era quello? Ella gli diffe, che non aveva veduto nulla. Guardò in un' altra stanza più a dentro , e non trovò niente : e disse alla figliuola, che andasse da sua Madre . Dava segni con questi rugiti il Demonio del difgusto, che aveva di quella mutazione : perchè intendeva effere illustre esempio, e specchio all' altre, e stava come spaventato di vedere, che il Signore facesse tante grazie, ed in si breve tempo ad un' anima.

Fra quefte, che aveva ricevuto quefta donzella dalla potente mano dell' Altifimo, rimafe con grandiffimo defiderio di entrare in religione: e febbene andò tre anni combarteno co Patri fuoi, non ce il profe mai voltare. Faceva in quefto tempo molta de actacione, e finoritricava in quantu de la caracteria del mortificava in quantu de la caracteria del mortificava in quantu del mortifica del marva in un cortile, e fil lavava con acqua, e poi fi metteva al Sole, per divernare talmente britta , che nefuno fi voleffe ammogliare con lei, re pure mirafal in faccia. E vegen-

do di non potere Impetrare d' effere Religiosa, che tanto pretendeva, si mise in abito onesto, e perche suo Padre non la potesse impedire, andò pubblicamente il giorno di San Giuseppe alla Chiesa, avanti di dirgli nulla , vestita di un' abito bigio , e groffolano, parendoli, che avendola veduta in quella foggia il popolo , non ardirebbe il Padre di torglielo . e così fu . Quattro anni stette così , sacendo strane penitenze, ed una Quarefima portò un giacco di maglia di fuo Padre sù la nuda carne: L' orazione, la quale saceva, era lunghisfima , e di notte , perchè di giorno la tenevano molto occupata: e li avveniva dalle due ore avanti la mezza notte perseverare orando infin alla mattina . Per la continua penitenza , e mal trattamento , cominciò a patire grand' infirmità, perché aveva febbre continua, idropifia, mal di cuore, ed un carboncello, che dipoi li cavarono, e stette, e passò con queste così gravi malartie di diecissette anni : alli cinque della fua infermità morse il Padre, rimanendo ella , e sua sorella sotto la cura della Madre .

Donna Maria fua forella vedendo così raro esempio un' anno dopo . che ella sece mutazione di vita, procurò di feguitarla, e con effere amica di fogge , le rinunciò tutte , e cominciò a trattare d' orazione. Morto il Padre, la Madre, la quale era gran ferva di Dio , diede loro larga licenza di darfi da dovero a Sua Divina Maestà, e non mirando a puntigli d' onore, ed alla vanità del Mondo, permise loro, che pigliassero officio di infegnare a lavorare ad alcune fanciulle : il che elleno facevano con molto particolar gusto, e gratis, con gran desiderio di insegnar loro, ed introdurle nel fervizio di Sua Divina Maestà . Morì appresso la Madre, e Donna Catterina, che era la maggiore, trattò di propofito d' effere Monaca Carmelitana Scal-

za , per istinto particolare , e rivelazione divina . Perchè essendosi nel principio della fua conversione, e quafi venti anni prima della nuova riforma corcata una fera con gran desiderio di trovare la Religione più persetta, che sosse nella terra, per effere in esta Religiosa : e volendoli il Signore mostrare quello, che più a lei conveniva, e quello, perché l' aveva riferbata, fe li rapprefentò in fogno, che andava per una strada molto angusta, nella quale era pericolo di cadere in certi gran balzi, e vide un Frate dell' Ordine de' Carmelitani Scalzi , che li diffe : Vieni meco forella, e la menò ad una cafa di gran numero di Monache, dove non era altra luce, che quella di certe fiaccole accese, che portavano in mano. Domandò ella di che Ordine erano? e tutte tacquero , ed alzarono i veli, ed i volti allegre, e ridenti: e la Priora la pigliò per mano, e le diffe: Figliuola per qui ti voglio io. e le mostro la Regola, e le Costituzio-ni. Ella si risveglio con un contento grande, che le pareva effere stata nel Cielo, e paísò molto tempo, che non lo diffe a persona : e sebbene in generale procurava informarfi, per vedere, se trovava qualche vestigio di quello, che aveva veduto, nessuno li sapeva dir nulla di questa Religione : scriffe ella tutto quello , che si potè ricordare della Regola, che gli avevano letto, e procurò di tenerlo confervato pel suo tempo.

Venne quivi dopo molti anni un padre della Compagnia di Genà, il quale fapera i fuoi defideri, ed Genà, il quale fapera i fuoi defideri, ed gii modirò quello, che aveva ferito, diceadogli, che fe aveffe trovateno vi faria fubito entrata. Oh il ti Monatteri, il pondo contrata con la Medie Terefa di Genò, donna di ammiabile (prirto, e fantità. Si confolò molto di quella nuova, e veggendo filora libera, e dal quanto me-

glio delle fue infermità , determinà d' effere Monaca Scalza fuori del fuo luogo . I fuoi parenti li dissero , che poiche aveva della robba, farebbe stato maggior servizio di Dio sare un Monastero in Veas . Approvò ella il configlio, ed informandofi dove era la Santa Madre , li spedì un' uomo a posta, e le scrisse ella, ed il Vicario del luogo, ed altre persone, ricercandola a venire a fondare un Monastero in quella Terra . Stava la Santa Madre in quel tempo . che era l'anno 1572. in Salamanca dove tornò, essendo Priora dell' Incarnazione, per dar festo a quella fondazione, come di fopra s' è detto . Subito , che ricevette le lettere , febbene s' appagò de' defideri , e della disposizione, che vi era per la fondazione , dall' altra parte li pareva impossibile, essendo il Padre Vifitatore Appaltolico Fra Pietro Fernandez di parere , che non facelse per allora più fondazioni; onde stette per licenziare il mandato; Ma per obbedire a quanto il Padre Generale gli aveva comandato, cioè, che non lasciasse di sare veruna sondazione, che gli fosse offerta, gli mandò le medefime lettere, che aveva ricevuto. Rispose egli, che si era edificato della divozione di quelle persone, e che non le sconsolasse, ma più tosto scrivesse loro, che avendo la licenza dell' Ordinario, la quale era necessaria, andaria subito, ma che stesse sicura , e certa , che non l'averiano potuta ottenere, perche quella terra era Commenda di San Giacomo, e si aveva da cavare la licenza del Configlio degli Ordini : e che egli sapeva per esperienza d' altri casi , che in molti anni non s'erano potute ottenere fimili licenze. Il che disse più con intenzione di licenziare la fondazione, (domandando condizioni impossibili) che con animo, o speranza, che si facesfe . Scriffe la Santa Madre quanto il Visitatore gli aveva ordinato, e

con questa risposta la Fondatrice procurò fubito la licenza del Configlio degli Ordini, ne in quattro anni po-Veggendo questo i pate ottenerla. renti , la configliavano , che cessasse da tal pretensione, poiche non era possibile aver la licenza, ed ella era talmente trattata dalle fue indisposizioni, che era più atta per la sepoltura , che per effere ricevuta in verun Monastero. Il Confessore eziandio li diceva ; che si quietasse , che le fue infermità erano tali , che quando l'avessero ricevuta per Monaca, averebbono tornato a rimandarla. Il medefimo gli averebbe detto chiunque avesse mirato questo caso con occhi di umana ragione : perchè erano più di otto anni , che non fi levava di letto con febbre continua, etica, tifica, idroprica, e con tale infiammagione di fegato, che si fentiva sopra la Veste, e le bruciava la Camicia, e fopra tutto aveva gotta arterica . ed era punta da sciatica : Per queffe parole, e per vedersi insieme circondata da tante infermità, e tener quali per impossibile di conseguire li suoi defider), fi affliggeva grandemente, e voltandos a Nostro Signore gli diffe, che o gli togliesse questi desideri, o le desse modo per adempirli : Allora udì una voce dentro dell'anima fua, che li diffe : Credi , e spera , che sono so quello , che posso il tutto : tù avrai sanità, porchè colui, che ebbe possanza di fare, che tante infermità tutte per se fteffe mortali , non faceffero i loro effetti , più facilmente le potrà tor via . Confidata adunque in queste parole, che il Signore li aveva detto , rifpofe a suoi parenti , che se dentro d' un mese Iddio li dava sanità, averebbe inteso esfere volontà sua, che si facesse il Monastero, ed ella medesima andarebbe alla Corte a tor la licenza, se non desisteva dall' intento . Quando diede questa risposta , l' aveva già avuta interiormente da Nostro Signore, che ella sarebbe stata bene in tempo di potere a Quarefima andare a pigliare la licenza. Onefto fu intorno a' 19. di Decembre . e dentro d' un mese, la vigilia del gloriofo Martire San Sebastiano , li venne un tremore interno tanto grande, che la forella pensò, che ella fosse ormai al suo fine, ed in un punto si vide sana , e star bene di corpo, e nell' anima notabilmente megliorata . Defiderava ella grandemente ciò nascondere , dicendo , che la mutasfero ad altro luogo , acciocchè s' intendesse, che questo miglioramento non era venuto per miracolo, ma o per la buona temperatura, e mutazione di aria , o per altri mezzi : ma nè il Confessore, ne il Medico diedero luogo a questo, ne era postibile , che fi celaffe , che quella non fosse opera di Dio , e così l' intesero i parenti, ed infieme che era volontà divina, che si facesse il Monastero - Subito alla Quaresima fu per procurare la licenza alla Corte del Re , dove stette tre mesi , senza potere ottener nulla, fin che dette un memoriale al Re medesimo , supplicandolo a darle questa licenza: e come egli seppe, che il Monastero aveva da essere di Scalze Carmelitane . fenza rimetterlo a Configlio , glie lo concedette fubito.

conceeter indice.

Torno ella moto confolata alla fua
Terra con la licenta, e ferific fubito alla Santa Madre, che giù flava
in San Giufeppe d' Avila. Ed effendo paffato prima qualche tempo in
propofle, e rifpofte fopra quello negozio, al principio di Quarfema dell'
anno 1514, andò alla fondazione di
Vesa, paffando per Toledo, donde
conduffe feco la Madre Maria di San
Giufeppe, e la Madre Ilabella di
San Francesco, e mandò per la Madre Anna di Genù, e per a lire tre.
Monache, tutte per la fondazione di
Vesa.

Nell' ultima giornata, passando per Serra Morena, i Carrettieri persero la strada di maniera, che non sapevano dove s' andassero: e per essene il paese così aspro, si ritrovavano in gran pericolo . La Santa Madre difse alle Monache, che erano in sua compagnia, che domandassero a Dio. ed al glorioso San Gioseffo, che le guidatero, perchè i Carrettieri dicevano effersi perduti , e che non trovavano rimedio per uscire di certi precipizi altissimi, dove si trovavano , e che se fossero passati avanti , fariano andate in pezzi, ed il tornare addietro era impossibile. Si poseso tutte in orazione, e subito dal fondo d'una profonda valle (che con molta difficoltà si discerneva dall' alto di quei precipizi) cominciò a gridare un' uomo , che alla voce pareva vecchio , dicendo : Tenetevi , che andate finarrite , e vi precipitarete , se passate avinti. Si fermarono le Carrozze a questa voce , e le persone , che andavano in compagnia della Santa, cominciarono a domandare ad alta voce a quello, che le avvifava , che rimedio vi era , per uscire dallo stretto, e pericolo, nel quale fi trovavano? Rifpose egli, che si voltaffero tutti verso una parte, dove era così mal passo, che non su minor miracolo il paffar quello, che uscire dal pericolo, nel quale stavano. Veduto questo caso così maraviglioso, volsero alcuni andare a cercare chi li aveva avvisati; e mentre effi l'andavano cercando, disse la Santa Madre a tutte le Religiose con molta divozione, e lagrime : Non so perchè li lasciamo andare, era il mio Padre San Gioleffo . e non le trovaranno . E così fu , che non ne trovarono anco vestigio, sebbene arrivarono in fondo della valle : e d'allora in poi camminarono le Mule con tanta leggierezza, che i Carrozzieri affermarono con giuramento, che pareva che volaffero, ed era ben necessario così per arrivare quel giorno a buon' ora a Veas.

Per ricevere la Santa Madre, e le compagne, uscirono molti a Cavallo, che le stavano aspettando, e col contento grande, che avevano, facevano molte galanterie, ed allegrezze innanzi alle Carrozze, e l'accompagnarono infin vicino alla Chiés fa , dove era molta gente , che afpettava, ed i Preti con loro abiti di Coro, e Groce, e le menarono in processione alla casa delle due sorelle, che tanti anni l' avevano defiderate, ed era dove parimente si doveva fare il Monastero : Fu grande il piacere, ehe ebbero in vedersi l'une, e l'altre : e Donna Catterina veggendo i volti delle Monache, conobbe effer quelle, che fe li erano rappresentate nella visione, e così lo diceva dopo . Occorse anche , che stando quivi la Santa Madre, la venne a vedere un Frate Laico Carmelitano Scalzo, chiamato Fra Giovanni della Miseria, ed in vedendolo affermò Donna Catterina, che li pareva l' istesso, che aveva visto prima in quel sogno profetico, e maraviglio-so, che ebbe. Fondossi il Monastero con gran contento, e giubilo di tutti il giorno di San Mattia del 1574. e si chiamò San Giuseppe del Salvatore. Le due sorelle gli donarono tutto il loto avere , e tanto liberamente, e senza alcuna condizione, che ie non avessero poi voluto riceverle. non avevano perché via ridomandarlo . Il medefimo giorno si diede loro l'abito, e la maggiore si chiamò Catterina di Gestì, e la minore Maria di Gesù. Già in questo tempo stava bene Donna Catterina, come il Signore l'aveva promesso, e s' andava avvanzando nella fantità, e nelle virtù, e particolarmente nella umil.: tà, ed obbedienza. Procurò grandemente d'effere Conversa, e non Monaca di Coro, finche la Santa Madre li scriffe comandandoglielo, con riprenderla affai, perchè in quello non fi rimetteva. Morì poi, esfendo Priora del medesimo Monastero , pochi giorni dopo la morte della sua Santa Madre . E ritrovandosi quivi il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio,

Limitanter Googl

Provinciale allora de Religiofi Scal- I zi , nel tempo della fua infermità , ed avendo nuova della morte della Santa Madre , procurò , che l' inferma non l'intendesse, temendo, che la pena non li togliesse la vita : ma ella avendo veduto il Provinciale, e gli altri alquanto malinconici, domandò loro, perchè stavano con tanta pena : che fe era per la morte della Santa Madre, già ella lo fapeva, perchè li era apparsa, mentre fi comunicava il giorno dopo San Francesco, che fu il dì, che morì la Santa Madre, e gli aveva detto, che andava a godere di Dio, ed altre cose, che diremo a suo luogo. Con questo andossene anche ella, come si può sperare dalle sue gran virtù, ad accompagnare la sua Santa Madre in Cielo . Rimafe sua sorella Maria di Gesù, che fu poi Priora in Cordova . La Santa Madre di qui se ne andò a fondare il Convento di Siviglia, lasciando quivi Priora la Madre Anna di Gesù, e Sottopriora la Madre Maria della Visitazione.

### C A P O XXVII.

Della fondazione del Monastero di San Giosesso di Siviglia, e de gran travagli, che quivi patì.

OTava la Santa Madre in Veascon intenzione di tonnate a Caravacca, per fare un'altra fondazione, che in quella Terra gli era offera : ma prima di partire arrivò il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, Frate Scalzo del fuo Ordine, che allora era Commifano; o, e Vificatore Appofiblico, codi de' Padri Calzati, come degli Scalzi nella Provincia dell' Andaluzia per ordine del Nunzio: ed in Caliglia era il Padre Fernandez, di cui abbiamo fatto menzione di forpa, ed avendo muora, che la Santa Madre flava in Veas, andò a vificatala, avendo gran defiderio di connatala, avendo gran defiderio di connatala, avendo gran defiderio di connatala, avendo gran defiderio di connatala.

feerla. Si ricreò molto la Santa Masdre con la prefenza, e trattamento di lui, parendole d'aver già un' uomo, che porteff giouvre alla nuova Riforma. Non era ancora arrivato interamente a Veza, quando il Nunnieramente a Veza, quando il Nuncio Ormaneto lo mandò a chiamare, e lo fece anco Vifitatore della Provincia di Caffiglia, com'era dell'Andaluzia.

Avanti che la Santa Madre uscisse di Veas, cominciò a trattare con lui. come con suo Prelato, che già era, che sarebbe bene tornarsene in Castiglia, ed in passando, concludere la fondazione di Caravacca . Il Padre Visitatore le disse, (più con intenzione di provar il fuo spirito, ed obbedienza, che con altri fini ) che trattafse con Nostro Signore, perche li dichiaraffe, che cofa farebbe meglio, andare di lì a fondare a Madrid, offerendofene allora l'occasione, o a Siviglia, dove era di tanta importanza, che fosse un Monastero di Monache Riformate. Ella dopo avere sopra ciò fatta orazione, gli rispole che Nostro Signore le aveva dato ad intendere , che la volontà fua era, che andasse a fondare a Madrid , perchè essendo quivi casa di Monache, si tratterebbono meglio tutti li negozi dell'Ordine . Allora il Padre le diffe , che a lui pareva, che andaffe a Siviglia. La Santa fenza replicar parola, cominciò subito a disporre il suo viaggio, a nominar Monache, e ad accomodare tutte l'altre cose, per la fondazione di Siviglia. Dopo due, o tre giorni le disse il Padre Visitatore, che poiché aveva voto di fare in tutto il più perfetto, ed in negozi gravi, e del fuo spirito l'avevano assicurata gli uomini più dotti, e più fanti di tutta Spagna, che era buono, e da Dio, ed avendole parlato il Signore nel modo, che foleva l'altre volte, e dettogli, che andasse a fondare a Madrid, ed egli per comandarle che andasse a Siviglia, s' era guidato solamente per quello, che detta la ragione , e prudenza ; perchè conto non gli aveva replicato? Rispose la Santa Madre, che nè quella rivelazione, ne fe ne avesse avuto quante ne son nel Mondo, l'afficuravano tanto della volontà di Dio, quanto quello, che il Prelato diceva: perchè l'obbedienza la teneva per espressa volontà di Dio, e nelle rivelazioni si sarebbe potuta ingannare. Tornò a dirle che consultasse di nuovo con Dio questo negozio: lo fece , le rispose Nostro Signore, che aveva fatto molto bene ad obbedire, e che andasse a Siviglia, che sebbene si doveva fare la fondazione, le costerebbe molti travagli . che pel mezzo, che l'obbedienza le diceva, si farebbe meglio la sonda-

zione di Madrid. Si parti subito la Santa Madre per Siviglia, conducendo per quella fondazione la Madre Maria di San Giuseppe, Isabella di S. Francesco, Maria dello Spirito Santo, Isabella di S. Gironimo, Leonora di San Gabriele, ed Anna di Sant' Alberto : le quali furono le prime pietre, e madri di quetta Provincia: conduceva anche in fua compagnia il Padre Fra Gregorio Nazianzeno, al quale il Padre Visitatore diede l'abito in Veas, e poi fu Provinciale nell' Ordine, ed uomo di gran giudizio, e talento, e di fingolar prudenza, e virtù. Andava infieme il Padre Giuliano d'Avila, ed Antonio Gaytan. E perché si adempisse bene la Profezia, che il Signore le aveva detto, de' gran travagli, li quali aveva da patire in questa fondazione, piacque a Dio, che cominciaffero infin per viaggio: perché essendo già alla fine di Maggio, erano anche i caldi grandi , ed essendo il Paese di Andaluzia così caldo, in quello tempo è insopportabile il Sole per li viandanti . Sopra tutto venne alla Santa una febbre tanto gagliarda, che diceva ella di non l'avere avuta maggiore in vita fua . Arrivarono ad un'albergo, e per refrigerio della fua infermità, non vi era altro, che una

Cameretta a tetto, ed un letto tale, che per stare più comoda, se ne uscì, e si coricò nel solajo : ma il foco, che s'era concentrato in quella stanzuola, era tanto grande, che ebbe per miglior partito camminare nel mezzo giorno sù la sfera del Sole, che fermarsi in quel caldo, con timore di affogarsi . Camminando nel rigore del Sole, e del caldo, sentivano le compagne, come era dovere , la fua infermità , e temendo qualche mal fuccesso della fanità , facevano grande inflanza al Signore con le loro orazioni, che glic la conducesse i impetrarono con esse, che la febbre non durasfe più che un giorno .

Passando più innanzi, passarono anche con loro i travagli, e pericoli : perchè arrivando al fiume Guadalquivir, entrarono in una barca, dove i Barcaroli perfero il canapo, e la barca sciolta, senza remi, e cana-po, andava a tutta foria all'ingiù: gridavano tutti , come chi vede già il pericolo, ed ha la morte su gli occhi : Allora la Sanra Madre alzava le voci di cuore a Dio , e faceva a tutti buon animo. Volle Iddio ascoltare le orazioni della sua serva; e la barca fuor di rutto quello, che fi poteva sperare dal corso, e viaggio, che faceva, fi incagliò in un renajo. Allora sentendo le firilla, che davano i barcaruoli , un Cavaliere da un Castelio, dove stava, sospettando del pericolo grande della barca , mando subito chi li soccorresse; e sebbene erano già usciti dal più pericoloso, erano però dati in un' altro non piccolo, perchè effendo di notre, non sapevano dove si fosfero, ne che strada dovessero fare, se non arrivava quell'uomo, che da parte del Cavaliere veniva a soccorrerli: il quale li servì di guida, e li pose nella

Arrivate a Cardona nel passare del ponte ebbero grandi difficoltà, perchè non potevano passare senza licene

za del Governatore, e quando questa si otrenne dopo molte diligenze fatte con lui , i carri non capivano pel ponte , e fa necessario segarli , e fpiccolirli, nel che si pose molto tempo, e maggior fastidio. E perchenon movessero passo senza travaglio, era il giorno primo della Pafqua dello Spirito Santo a buon' ora, ed avendo ad udir Messa in un Oratorio, che era dall' altra parte del ponte, vi giunfero, e per effere la festa titolare d' esso, vi trovarono gran concorso di gente, e vi si facevano molte danze, ed altri festini per dimofirazione della gran folennità di quel giorno . Sentì molto la Santa Madre avere da smontare, ed uscire in pubblico con le sue Monache innanzi a tanta gente : ma non potendo far di meno scesero tutte da' loro carri, e cominciando ad entrare in Chiesa col velo ful volto, e con le loro cappe bianche, fu tanto grande il follevamento, e concorío della gente a veder quello spettacolo, come se sosse stato la più nuova mascherata del mondo, e tanta l'alterazione, che la Santa aveva, che soleva dire, che per questo l' era andata via la febbre.

Giunsero a Siviglia il primo Lunedì dopo la Pasqua dello Spirito Santo . dove già il Padre Fra Mariano di San Benedetto avea tolto cafa a pigione - Pensò la Santa Madre, che in arrivando a Siviglia averebbe fubito fatta la fua fondazione, come in altre parti aveva fatto, parendole, che l' Arcivescovo, che allora era Don Cristoforo de Rojas, per esfer molto amico de' Padri Scalzi, (li quali pure andavano in fretta stendendosi per la Spagna, con universale divozione, e già avevano Convento in Siviglia, e per la molta santità, che in esti riluceva, era loro molto divoto l' Arcivescovo ) le dovesse subito dare licenza. Ma non fu, come fi pensò, perchè il Signore volle, che duraffe fatica in questa fondazione, come nell' altre . L' Arcivescovo era molto inimico di Monasteri di Monache, che non avessero entrate : e sebbene desiderava, che le Monache Scalze venissero in Siviglia, non lo defiderava per questo, perché facesfero Monastero del loro Ordine . ma per distribuirle negli altri Conventi che stavano sotto la sua cura, acciocchè col loro esempio, e buona vita li riformaffero . Il Padre Mariano diceva alla Santa, che fondaffe con entrata, perché altrimenti non gli pareva , che l' Arcivescovo sosse per dar licenza. Ma ella a patto veruno non fi volle accordare a quello , parendole, che in una Città, come Siviglia, non fosse bene che il suo Monastero avesse entrata . Finalmente l' Arcivescovo essendo amico del Padre Mariano, e tanto divoto della Religione, diede licenza, che si digeffe la prima Meffa , che fu a' 29. di Maggio del 1575. ma comandò, che non si ponesse il Sagramento, ne fi fuonaffe campanella; e con questo si prese il possesso, e si cominciarono a dire i divini offici, e chiamotti il Monastero di San Gioseffo del Carmine .

Stette l' Arcivescovo molti giorni forte in non dar licenza, che si ponesse il Sagramento : e così per queflo, come per la poca comodità, che trovava la Santa Madre in Siviglia, non era molto contenta di quella fondazione: e se non sosse stato per non dar difgusto al Padre Visitatore Fra Girolamo della Madre di Dio, ed al Padre Mariano, volontieri fe ne farebbe tornata fenza farla. Frattanto il Padre Mariano, andava a poco a poco guadagnando la volontà dell' Arcivescovo, il quale avendo già avuto notizia delle gran doti di fantità della Santa Madre, dopo alcuni giorni andò a vifitarla, ed ella gli parlò in tal maniera, e con tanta efficacia, che sece di lui l'istesso, che faceva degli altri, a i quali parlava: perche non potendo l'Arcivelcovo resistere a Dio, che parlava in lei, le diste, che si facesse quanto ella volesse: e da si avanti su suo gran devoto, e la savori in tutto quello, che potette: Si accordarono inseme, che si aspertasse a porre il Santissimo Sagramento, sino a tanto che avessero casa propria.

In quelto tempo con effere Siviglia luogo così ricco, e dove per ordinario si sanno così grosse limosine, per maggior prova delle sue serve , ordinò il Signore, che quivi patissero maggiore necessità, che in verun' altra parte : La casa era tutta scomoda, e sproveduta, non avevano fopra che dormire , nè che mangiare, nessuno le conosceva, ne le vifitava: e fopra tutto la Santa era inferma con quasi tutte le compagne, alle quali il Paese non si affaceva, ed i gran caldi, come gente non ufata a questo, le stringeva soverchio, ajutando a ciò le tonache, e l'abito di facco, di che andavano vestite, che quanto fono fredde d' Inverno , altrettanto fono calde di State . Non vi era chi entrasse, nè chiedesse l' abito s perchè quelle , le quali prima che venisse la Santa Madre, l'aspettavano con questo desiderio, parendo loro troppo il rigore della Religione, defistevano da questi propositi : Ma paísato certo tempo, entrarono alcune, che ajutarono assai con le loro limofine .

Ma fra queste Novinie una ve ne n, che ajuot più di tutte a provare la pazienza, e virtù della Santa delle fue compagne. Quelli, li quali trattavano, che coste i friceveste, dicevano di lei coste coi grandi, che udendole, difise la Santa Madre, che te quella Monca non laceva minacote quella Monca non laceva minacole qualti mel. Era coste i una buona donna, ma molto punta, ed opprefa fa da malificonia, ed avendo la Santa Madre cominciaro a mortificatla, ed a torle le fue divozioni, e il efer-

cizi stampati con la sua volontà, cominciò a rifentirfi, e con la fua malinconia a ritorcere quanto vedeva nelle Monache, in mal fenfo. Il Demonio le pose in testa, che nelle Monache erano cofe, delle quali era tenuta di dar conto alla Santa Inquisizione : la cacciarono dal Convento per malinconica, e fubito andò a denunziarle al fanto Officio , dicendo . che le Monache si consessavano l'una con l' altra : pigliando il motivo da quello, che le loro Costituzioni santamente ordinano, che ogni Mese diano conto alla Superiora del loro spirito; ed a questa aggiunse altre simili invenzioni, affermando, che erano ingannate dal Demonio, e con grandi illusioni di spirito. Ajutò a questo un Prete, che confesso certo tempo le Religiose, sebbene buon nomo, molto scrupoloso, e malinconico : il quale essendo ignorante, e di poche lettere, di tutte queste cose, che la Novizia diceva, faceva tal concetto, che gli pareva, che il maggior fervizio, che a Dio far si poteise, sarebbe il sarle tutte condurre all' Inquifizione . Andava questo Prete tutto il giorno da un Religioso all' altro, non lasciando Uomo grave in Siviglia, al quale non parlasse, e lotto pretesto di domandare il caso, infamava la virtù della Santa Madre, e delle sue Monache; e per finire di avvelenar più il negozio, si venne a mettere insieme una certa Religione, la quale aveva grande emulazione con la Santa Madre, e sua nuova Riforma degli Scalzi, e diedero parte al Santo Officio delle loro immaginazioni , e fogni : e finalmente il negozio andava di maniera, che quafi tutti li principali di Siviglia stavano con grande ansia, aspettando, che ogni dì dovessero esser menate tutte le povere Monache all' Inquisizione .

Venendo un giorno il P. Fra Girolamo della Madre di Dio, che già era in Siviglia, a vistare la Santa, vide

nelle strade molti Cavalli, e mule, e sapendo, che erano de Signori Inquisitori , e loro ministri , li quali erano nel Monastero per verificare la verità di questo caso, ed il Prete a un canto, aspettando, che le menaffero prigioni, ebbe gran paura, e turbazione : ma andando a parlare alla Santa Madre , la trovò tutta allegra, e contenta, fperando, che per buona sorte se le dovesse offerire occasione di patire qualche affronto, perchè di qualfivoglia infamia, pur che fosse senza sua colpa, ne gustava come se sosse la più dolce cofa del Mondo; ma veggendo così turbato il Padre, gli diffe che non fi desse pena, che Iddio amava affai l'onore delle fue ferve , e non confentirebbe in lei tal macchia , nè affronto : che già Nostro Signore gli aveva detto nell' orazione, che non temesse, che non farebbe nulla, e che quelli, li quali pretendevano oscurare la verità, non otterrebbono il loro intento . E così fu, perchè li Signori Inquisitori chiarirono la verità, e fecero una grandiffima riprenfione al Prete : e per certificarsi più dello spirito, e modo di procedere nell'orazione della Santa Madre, andarono dal Padre Rodrigo Alvarez , Uomo molto spirituale della Compagnia di Gesù, al quale ella diede una Relazione in iscritto della sua vita, ed egli l'approvò , e mostrò agli Inquisitori , e con quello cessò la sollevazione, e per questo mezzo venne ad effer più conosciuta, e simata la virtù, e fantità della Santa Madre, e delle fue Monache.

Gon queflo travaglio fi unirono molti altri, di maniera, che foleva dire la Santa Madre, che dopo la fondazione di San Grufeppe d' Avila, in neffuna aveva patiro tanto, come in quella di Siviglia: perchè li fuot travagli non erano 'folo dagli uomini, e tali quali abbiamo raccontato, ma anche da Dio, il quale

dall' altra parte pare, che si assentaffe, e nascondesse, acciocchè la sua Serva essendo priva di questo appoggio , abbondasse ne'travagli , ed acciocche provasse per esperienza, che la fortezza del fuo braccio, non era fua, ma del Signore : e così confesfava ella , che in questo tempo si trovò tanto vile, e di sì poco animo, che non riconosceva sè stessa, e fi accorgeva, che il Signore, a un certo modo, aveva ritirato la mano da lei , perchè vedesse , che l' animo, il quale in fimili occasioni foleva avere, non era suo, ma del medefimo Dio.

Era già quasi intorno ad un anno, che la Santa Madre stava in Siviglia, ed in tutto questo tempo non si faceva menzione di comprar cafa, ne vi erano danari per ciò, ne speranza alcuna d' averli : dall' altra parte li negozi dell' Ordine, e le fondazioni . che aveva fatte nella Provincia di Castiglia, richiedevano necessariamente la sua presenza, ed ella in verun modo averebbe voluto partirfi di lì , senza lasciare le Monache in casa propria. Ricorfe a Nostro Signore. ed al glorioso San Gioseffo, che era l' ordinario rifugio de' fuoi travagli . fupplicandolo a provvederle di qualche cafa comoda per il suo Monastero. Ora stando un giorno in orazione, le rispose Nostro Signore : Io vi ho udito , lasciate fare a me . Subito udite queste parole, fece conto d'aver già cafa; e così fu; perchè ne comprò una , che le costò seimila ducati : e quando non aveva chi entraffe mallevadore, ne chi conoscesse in Siviglia, venne un suo fratello dall' Indie, chiamato Lorenzo di Cepada , il quale ajutò molto alla compra della casa, e sece gran spese in accomodarla, ed in sostentar le Monache per qualche tempo . Passarono le Religiose secretamente alla nuova casa, e volendo porre in essa con filenzio, e fenza strepito il Santiffimo Sagramento, parve il contrario ad alcune persone gravi, e così concertarono con l' Arcivescovo, che si faceste la sesta commolta folennità. Egli fece ornare le strade, ragunar tutto il Clero, e di alcune Confraternite, e con una solennisma processione, e buona Musica di voci, e strumenti, rarifero da una Parrochia il Santissmo Sagramento, e lo pofei l'Arcivescovo medessimo, la Domenica precedente alla Pasqua dello Spirito Santo, che su a', a Giugao

del 1576. Stando la Santa Madre in Siviglia con quel gran zelo, che aveva delle anime, tirò alla Religione un foggetto di maggior importanza, che vi fia mai stato, che su quel gran Paure Fra Nicolò di Gesu Maria primo Generale di quest'Ordine, e pietra fondamentale dello spirito di rigore, ed offervanza, che in essa fiorifce : chiamavafi nel fecolo Nicolò Doria dell'antica, e nobil famiglia, e casa di questo nome nella Città di Genova . Ebbe ventura di trattare in Siviglia con la Santa Madre, ed ajutarla ne' fuoi negozi, ed ella lui nel suo profitto. Onde soleva la Santa dire dopo: Egli si intrigò de' miei negozi , ed io della sua anima , e dentro d'un anno lo tenevo Frate . Visfe quest'uomo fantissimamente, e morì avendo compito con grande applauso l'ufficio di Generale, offertogli da Papa Sisto Quinto, lasciando gran nominanza del suo spirito, e zelo nella fua Religione.

# CAPO XXVIII.

Stando la Santa Madre in Siviglia , mandò a fondere il Monastero di Caravacca, e come il Generale le comandò che uscripte di Siviglia, e la fece rinferrare in un Convento, e per quessa causa cossarano le fondazioni, e pati l'Ordine gent ravagsi.

Vanti che la Santa Madre Teresa di Gesù uscisse di Siviglia, mandò a fondare un Monastero nella Terra di Caravacca , e fu per Priora, e Fondatora di esso la Madre Anna di Sant' Alberto, che allora stava in Siviglia , la quale condusse seco dal Convento di Malagone quattro Monache, e si sondò questo Monastero l' Anno 1576. la vigilia della Circoncisione del Signore . Furono le fondatrici tre fanciulle tutte tre nobili , e principali di quel luogo, chiamate Donna Francesca de Saogiosa, Donna Francesca de Moya, e Donna Francesca de Tauste. Queste Signore ebbero notizia della Santa Madre, ed innanzi, che ella uscisse d' Avila per la fondazione di Veas, e di Siviglia, le scriffero, ricercandola a restar servita di sondare in quella Terra un Monastero. Non potè per allora la Santa Madre corrispondere a così giusta dimanda : ma fignificò loro, che ottenessero la licenza dal Configlio degli Ordini, e che ottenuta, andarebbe a confolarle . Mentre le fondatrici la procuravano, stava la Santa Madre occupata nelle fondazioni di Veas, e Siviglia . Non poterono impetrare la licenza, ed allora la Santa Madre scriffe al Re Don Filippo Secondo domandandogliela : ·ed egli per la notizia, che aveva della fua Religione, e del molto frutto, che facevano i Monasteri, la concedette fubito .

Non potè la Santa Madre uscir di Siviglia, per andare personalmente a O 4 fare fare quelta fondazione, e così deliberò di mandare prima il Padra Giuliano d' Avila, ed Antonio Gaytan (che erano le due perfone, che ordinariamente l' accompagnavano, e trattavano i fuoi negozi) perchè vedefiero la terra ', e fi informaffero delle comodità del Monaftero, e faceffero le feritture, e gli accordi , (fe fen eavevano da fare) con fondatori : e ciò fatto, a vendo ella affai buonifim ar elazione di quanto defiderava fapere , mandò a fondare le Monache dette di fopra.

Fatta questa sondazione, e posto in quella di Siviglia il Santissimo Sagramento con tanta festa, e solennità, come dissimo di sopra, quando già pareva che la Santa Madre Teresa dasse fine a' suoi travagli, e che che fossero finite le persecuzioni , e le nuvole di Siviglia, ne cominciarono altre maggiori, che per esfere più univerfali , e che minacciavano più al ben comune, ed alla quiete, e pace della Religione, erano più da temerfi . Imperocché il Demonio invidiofo di tanto bene , non potendo foffrire la prosperità, e bonaccia, con che questa nuova pianta andava crescendo, ed il gran frutto, che per qui fi faceva nelle anime, ordi ( come egli fuole) mille invenzioni , ed inganni, apponendo grandissime falsità alla Santa Madre, ed infamando lei, e li Padri Scalzi appresso il Generale dell' Ordine in guifa tale, che cangiò l' amore, e la benevolenza, che portava alla Santa Madre, in odio, e difgusto : e così lo mostrò subito con fatti, mandandole a dire, che uscisse di Siviglia, ed eleggesse un Monastero di quei di Cassiglia, dove vivesse, senza mai partirsene per andare ad altro Monastero, o fondazione alcuna. Non fi turbò la Santa Madre per questa nuova, perchè come aveva così gran petro, e confidanza in Dio, di li aspettava maggior bonaccia, donde altri temevano maggio. si danni. Adempì prontamente quanto il Generale comandava, e lafciando in Siviglia Priora la Madre Maria di San Giofeffo, fi parti il giorno dopo efferfi potto il Santifimo Sagramento con grande allegrezza, come ella narra nel cap. 20. del libro delle fue fondazioni con quefe parole.

fue fondazioni con queste parole. Avanti , che io partiffi di Siviglia , da un Capitolo Generale, che si fece, dove parendo, che si dovesse ricevere per servizio quello, che si era fatto in aumento dell' Ordine , mi venne un comandamento dal Difinitorio, che non folo che io non fondassi più case, ma che per veruna via uscissi da quella, la quale eleggeff per flarvi , che è una specie di carcere ; perchè non vi è Monaca , alla quale per cose necessarie al bene della Religione non peffa comandare il Provinciale, che vada da un Monaftero ad un' altre, ed il peggio era, che flava meco disgustato il nostro Padre Generale ( che è quanto a me dava pena af-(ai ) senza causa . Con questo mi differo infieme altri due capi di querele ben grandi, che mi erano date. Io vi dico, forelle, perchè reggiate la misericordia di Die noftro Signere , e come Sua Divina Maesta non abbandona chi desidera servirlo, che non solo mi diede pena, ma un gaudio accidentale tanto effraordinario, che non capiva in me ; di maniera, cha non mi maraviglio di quello. che faceva il Re David , quando andava ballando innanzi all' Arca del Signore , perchè non averia io voluto fare altro allora , secondo il mio gufto , che non sapevo come nasconderlo. Non io la causa, perche in altre grandi mormorazioni , e contraddizioni , nelle quali mi fon trovata , non mi è occorfo tal cofa: e pure almeno una di quefte due cofe , che mi fi oppofero era gravissima , che questo di non fondare, se non era per gufto del Reverendissimo Generale, era pure di gran riposo, e cosa, la quale io bo desiderata molte volte , di finire la vita in quiete , sebben non persavano questo quelli, che me lo procuravano, ma di farmi il maggior dispiacer del Mondo: sebbene forse avevano altre buone intenzioni. Mi davano anco alle volte contento le grandi contraddizioni , e maledicenze, che in questo andare a fondare be patito, moss alcuni con buona intenzione, altri con altri fini: ma così gracde allegrezza, come fentivo di questo, n.n mi ricordo averla avuta mai per travaglio, che mi fia occorso: io confesfo , che in altro tempo qual fi fia delle t e cose, che mi furono opposte insieme, sarebbe per me flata di gran travaglio . Credo , che la mia principale allegrezza fosse perchè mi pareva , che poiche le creature mi-pagavano di questa moneta, tenevo contento il Creatore ; perche bo intefo , che quello , che la ricevera per le cose della terra , e per detti di lodi degli uomini , è molto ingannato , oltre al poco guadagno, che in ciò si ritrova: una cosa pare oggi agli uomini del mondo , e domani un' altra ; e di quello , che una volta dicono bene, tornano prefio a dirne male . Benedetto fiate voi . Iddto , e Signor mio , che fiete immutabile per sempre mai . Amen . Chi vi fervirà infin' alla fine , viverà senza fine in una eternita .

Partiffi la Santa Madre di Siviglia per Toledo, eleggendo quel Monaitero per carcere, come il Generale le aveva comandato: Furono tanto grandi le persecuzioni, che si levarono contro la Santa Madre, e sue Monache, e contro li Frati Scalzi, che quasi stette in punto di perdersi l'Ordine, e disfarsi il fatto, se il Signore non avesse proveduto, pigliandola per la giustizia, favorendo la virtù , e facendo venire a luce la verità . Furono inventate molte cofe , che tutte pare, che l' avesse trovate il Demonio, e fattone quafi un fquadrone per affalire in una volta, e dare così gran colpo nella Religione. che fi finisse, e rovinasse affatto -Perchè da una parte il Generale, che era il capo, e fotto l' ombra, e favor di cui s' era infino allora fondata la nuova Riforma ( parendogli di far bene ) si mutò in nemico scoperto, e contrario agli Scalzi, che

questo folo sarebbe stato bastante, se non vi si intrometteva la Divina provvidenza, a mandarli tutti a terra.

Mancò in questo tempo il Nuncio Ormaneto, il quale mentre governo. fu molto propizio, e favorevole alla Religione, e faceva spalle alle contraddizioni , che li Padri Calzati ( li quali erano cotanto opposti alla nuova Riforma, fecondo loro, con buono, e fanto zelo ) ogni momento facevano . Per la morte del Nuncio Ormaneto, fuccedette nel fuo officio, ma non nell' affezione, che portava alla Religione, Monfignor Sega: il quale pareva appunto, che fosse stato preso da Dio per instrumento di elercitare la pazienza, e santità, così della Santa Madre, come di que' primi Padri fondatori, e colonne della nuova Riforma . Veniva infin da Roma con finistra informazione della verità: e così per quefto, come per effere grande amico del Generale, aveva gran defiderio di disfare, ed annichilare questa nuova Riforma degli Scalzi : e così cominciò ad eseguirlo, con grandissimo rigore, efiliando gli uni, e carcerando gli altri-, sentenziandoli, e condannandoli generalmente tutti, come fe foffe ftata gente di qualche nuova setta d'errori, o di così mala vita, che foste necessario tagliarli i pasfi, acciocche non distruggessero, ed infettassero il Mondo. Quelli, li quali avevano emulazione con la Religione, che erapo certi Religiofi, veggendo nel Nuncio cosl buona disposizione per quello, che tramavano, fecero proceffi, accumularono calunnie fopra la Santa Madre, e fopra li poveri Frati innocenti d' ogni male. Tolle subito il Nuncio l'officio di Vifitatore Appostolico, che aveva, al Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, e nominò il Padre Frete Angelo di Salazar, ch' era stato Provinciale delli Padri del Panno, acciocchò fosse Visitatore, e Prelato delli Scalzi, e delle Scalze, stando sempre rifoluto di finire, e distruggere tutti li Monasteri, e specialmente quei de' Frati.

Alla Santa Madre ancora toccò gran parte di quelli travagli, le non furono i maggiori, perchè ella era offervata, come fattucchiera, come effi dicevano, e come autora di tanti danni. Onde il Nuncio per la poca foddisfazione, che aveva di lei, e per le finistre informazioni de' contrari , le comandò, che non uscisse d' un Monastero, chiamandola semmina inquieta, e vagabonda, e che per diportarfi andava in vanità, fotto pretesto di Religione . Ella si racchiuse nel suo Monastero di Toledo, e stette quivi più di tre anni, mentre duravano l' onde delle contraddizioni, le quali erano così grandi, che pareva, che volessero inghiottir lei, e tutta la sua Religione : ed in tutto questo tempo non si secero sondazioni, ne si trattò di altro, che di patire, e soffrire così terribili colpi, come erano quelli, che il Nuncio, e gli altri contrari li davano . Che doveva allora fare la benedetta Madre ? Che doveva sentire per vedere tali travagli , e persecuzioni ne suoi figliuoli, e figliuole? Faceva conto, che per cagion di lei s' era levata quella tempesta, e che se lei l' avesfero gettata nel mare, come un' altro Giona , faria cessata . Molto si farebbe rallegrata, che tutte queste persecuzioni si sossero scaricate sopra lei fola, e non avessero patito que' Padri fenza colpa . Con questo pativa ella per tutti : e febbene sapeva , che dicevano di lei cose molto gravi , non le sentiva , quanto l' afflizioni de' fuoi figliuoli, le carcerazioni, e li travagli, che pativano. Or-dinava, che si facessero in tutti li Monasteri continue orazioni, digiuni, e discipline ; e così i Frati , come le Monache levarono tutti gli occhi al Cielo, donde folo aspettavano il rimedio . Procurava favori da' |

Grandi del Regno, e da Religiofi di maggiore autorità. Scriveva al Re Filippo lettere in favore de fuoi Fratico parole tanto efficaci, che lo moffero più d'ogni altro mezzo, che per quello fine fi adoperaffe; af-pettava dalla mano di Dio con gran pazienza tutto quello, che fosfe venuto: e febben vedeva, che a un fiocedifo cattivo, ne feguiva un'altro peggiore, e quando pareva, che fi disfaceffe tutto il fatto, allora aveva ella più ferma la confidanza in Dio.

In questo tempo mi trovai io prefente con la Santa Madre in Toledo. e stando un giorno il Padre Mariano con lei, ricevettero una lettera dal Padre Fra Girolamo della Madre di ·Dio , quafi disperata di tutto il buon successo ne' suoi negozi. Perse per essa il Padre Mariano li appoggi della confidenza, e gli averebbe persi ogni uomo, che non fosse stato così ben radicato, come era la Santa Madre, perchè li Frati erano quattro, o cinque , e questi poveri , conosciuti da pochi, e sfavoriti, e perseguitati da molti, e fenza appoggio, nè autorità. La Santa Madre, che era la Fondatrice, rincantonata, e mal trattata dalle parole, che si dicevano di lei. Ma quando stavamo tutti più disanimati, ad avevamo più serrate le porte della speranza, ella stava con maggior ferenità, e confidanza, come suole avvenire in una grave tempesta. dove con la furia de'venti, ed oscurità della notte, perdendo la tramontana li marinari, perdono anche la speranza, se a caso alcuno su 'l sar del giorno sale sù l'albero, e scuopre da lontano il porto, cessa la pena con la buona nuova della sperata sicurtà, e bonaccia; così pare, che quella fant' anima falisse sopra tutte le tempeste, e nebbie, e con gli splendori del Cielo, che la illuminavano, vide che non era molto lontano il porto, ed il finedi così pericolofa, e terribile tempesta: e subito ci

diffe ::

diffe : Travagli abbiamo da patire , ma non fi disfara la Religione : perchè, come io feppi di poi, stando ella penfando, se volessero disfare questa nuova Riforma degli Scalzi, le rispose il Signore : Alcuni lo vorrebbono , ma non fara così, anzi tutto il contrario . E. così io da lì avanti, sebbene vidi l' Ordine in grandi strettezze, non persi mai la confidanza, ne temetti di mal fuccesso: tenendo per certo da quel punto, che dovesse succedere il tutto, come la Santa Madre diceva: come si vide poscia per esperienza, convertendofi tutte quelle tempeste in bonaccia: Perchè il Re Don Filippo Secondo , il quale fu fempre Padre della verità , e giustizia , e protettore della Riforma', e virtà', si messe di mezzo, ed informò il Nunciò di quanto sapeva, essendosi certificato dal Visitatore Fra Pietro Fernandez della gran petfezione che era in questa santa Religione, e che tutte quelle contraddizioni erano chiare invidie, e manifesti inganni, e pasfioni , nate da petti avvelenati : e concept cost grande stima, ed affezione a' Frati Scalzi, che da li avanti, come io fono buon testimonio, fu perpetuo patrone, e fautore di questa nuova Riforma, quello che ajutò, perchè arrivaffe a quel buon grado, in che oggi si trova. Ma con tutto che il Re , ed altri Vescovi di Spagna informaffero il Nuncio della verità, in ogni modo aveva egli tanto sposato il suo parere, che non sarebbe bastato a mutarlo dal suo intento, se il Re non avesse ordinato, che in compagnia di quattro altri vedeffe , e fentenziasse tutti li negozj delli Frati Scalzi . Con questo s' andò mitigando l' ira del Nuncio, e schiarendosi la verità, la Religione alzò il capo , essendo stata quasi per quattro anni fotto i piedi di queste , ed altre gravi persecuzioni, ed andò crescendo, come ora la veggiamo, e la Santa profeguì le fue fondazioni, come si dirà ne seguenti capi .

In questo tempo, che la Santa Madre stava in Toledo, mutarono il Vescovo Don Alvaro di Mendoza. al quale il primo Monastero d' Avila aveva reso obbedienza, da quel Vescovato a quel di Palenzia. Dava alla Santa Madre gran fastidio, il vedere quel Monastero diviso dagli altri foggetto a' Prelati , che non fossero dell' Ordine , e stando un giorno in orazione, le diste nostro Signore, che procuraste, che le Monache di San Giuseppe dessero obbedienza all'Ordine, perche non facendo questo , tosto si relassarebbe la religion di quella casa, Ella lo trattò col Vescovo avanti, che lasciasse il Vescovato, e con le Monache, e col beneplacito di ambedue le parti, resero obbi dienza all'Ordine, essendo state sotto quella del Vescovo diecisette anni.

# C A P O XXIX.

Ter comandamente di neftro Signore fonda il Monastero di Villa movoa della Xara: e le appare sul cammino la Beata Madre Catterina di Cardona: e d' altri grandi miracoli, che sua Divina Massia operò in questa casa per intercessione della Santa Madre.

SUbito, che la Santa Madre giun-fe in Toledo, che fu nel mese di Giugno del 1576. le vennero lettere dal Reggimento di Villa nuova della Xara, che in un luogo, il quale è nella Mancia di Toledo, stavano in un Romitorio ritirate nove donne, le quali vivevano con molta persezione, e santità : ebbero queste ferve di Dio notizia della Santa Madre per relazione de' Religiofi Scalzi Carmelitani , li quali avevano f ndato un Convento in un diserto. nella riviera del fiume Jucar , ne' confini d' un luogo, che fi chiama la Roda, lontano quattro leghe da Villanuova della Xara : ed andando

là a predicare, diedero notizia a queste buone donne de' Monasterj, che fondava la Santa, e della perfezione con cui in essi si viveva. Stavano con defiderio di vivere fotto l'obbedienza, e professare la regola, e l' instituto, che la Santa, e le Monache offervavano: quelli del popolo, che stavano molto edificati della loro buona vita e costumi, procurarono subito d'ajutare i loro pii desideri: e così in nome del Reggimento, e del Parocchiano del luogo, chiamato il Dottore Hervias, persona molto grave, e dotta, mandarono un Prete con lettere alla Santa Madre, domandando, che si fondasse quivi un Monastero : arrivò questo messaggiero in tempo, che le cose dell' Ordine erano tanto fotto fopra, che ci era più fondamento per temere, che non si togliessero i già fatti, che speranza , o strada di fondarne altri di nuovo . Laonde la Santa lo fpedì, con dir loro, che non aveva per allora ordine d'andarli a confo-

lare . Dopo quattr' anni , che fu l' anno del 1580, stando già le cose della Religione in tranquillità, e pace, tornarono di nuovo da parte di quelle serve di Dio a fare instanza della medefima fondazione : e per obbligare più la Santa Madre, venne il Priore delli Scalzi del Convento della Madonna del foccorfo, chiamato per altro nome la Rosa, che era Fra Gabriele dell'Assunzione, Religiolo di gran virtà, e spirito, a San Giofeffo di Malagone, dove allora si ritrovava, con gran defiderio di favorire questa causa, e di persuaderle, che ammertesse quella fondazione, La Santa era di affai contraria opinione, e se le offerivano graviragioni, ed inconvenienti: parendole, che forfe quelle buone donne, come gente usata a fare la loro propria volontà, ed esercizi, si fossero per accomodar male a quelli della Religione, ed obbedienza: cofa , che ordinaria-

mente si sperimenta in simili persone : perchè avendo già conosciuto i loro coftumi, e modi, e tolto per regola della lor vita la propria volontà , tornano fubito alla corrente loro . e se ne vanno pel medesimo letto . che è la mattrigna del loro profitto: e così rade volte si affanno con l'obbedienza , e volontà altrui , stando tanto sposate con la propria volontà. Temeva di questo la Santa, ed insieme l'esser tante, ed il potere essere tutte una, e col tempo mettere poi in parte il Monastero : ed in oltre confiderava la gran povertà, che avevano, e le poche speranze di aver più, per effere il luogo piccolo, non molto ricco, ed esservi altri inconvenienti.

Queste ragioni le facevano forza, e la movevano a non accettare la fondazione: sebbene dall'altra parte non finiva di risolversi a licenziarla assarto. Fece gran diligenza per non andere, e perche il Vistiatore, che allora era il Padre Frate Angelo di Salzar, non glie lo comnadassi: ma le giovò poco, perchè le orazioni di quelle divore donne avevano già impetrato, il sì, dal Signore, come la medessima santa Madre narra nel libro delle sue sona da sona di sona di parole; la consistenza di parole; la consistenza di parole; la consistenza di parole; la consistenza di parole; la morta di parole di parol

Dopo esfermi comunicata stando raccomandando il negozio a Dio , temendo , che flurbavo il profuto di qualche anima , esfendo mio defiderio di esfere sempre in qualche modo , mezzo che fi lodi il Signore, e che vi fia chi più lo serva, mi fece sua Divina Maesta una riprenfione ben grande, dicendomi: Con che-s' è fatto quello, che infin' a qui s' è fatto ? e che non dubitaffi di ricevere quefla cafa , che farebbe flata di molto fuo servizio, e profitto delle anime . Ed efsendo tanto potenti le parole di Dio, che non folo le intende l'intelletto, ma è anco illuminato per intendere la verità, e dispone la volontà ad operarla; così accadde a me , che non folo gustai di ammetterle, ma mi parve aver fatto, male

Personally London

ad indugiare tanto, e flore tanto attaccata a ragioni umane: poichè tanto sopra ogni tal ragione bo veduto quanto sua Divina Maessa ba operato per questa santa Religione.

Allora si deliberò , sebbene stava molto aggravata dalle fue infermità, di andare personalmente a fare la vo-Iontà del Signore . Dicde conto del tutto al suo Prelato: il quale non solo le diede licenza, ma le comandò , e fece precetto , che si trovasse presente a quella fondazione, e menasse le Monache, che più le paresfe. Andavano in fua compagnia il Padre Frate Antonio di Gesti, ed il Padre Fra Gabriele dell' Affunzione, ed uscirono di Malagone a' 12. di Febbrajo del 1580. E sebbene era così inferma, che le pareva di non si poter porre in viaggio, subito il primo giorno, che camminò ricuperò miracolosamente la fanità, come ella scrive , trattando di questa fondazione : che per essere parole, le quali invigoriscono assai la nostra fiacchezza, per più fervire a Nostro Signore, m' è parlo di metterle qui , come le ferifle : Partimmo (dice) di Malagone , e mi pareva di non aver mai avuto male, che me ne flupivo : e confideravo quanto importi , non badare alla noftra debolezza , e poca sanita , quando conosciamo , che si serve al Signore, per contraddizioni , che ci fi parino avanti ; poiche è pstente a fare da deboli gagliardi, e da infermi sani, e quando non lo fara, saferue la vita , e la fanita , fe non per perderla per si gran Re, e mirando alla gloria , ed onor suo dimenticarci di not? Crediatemi , forelle , che non fi averis mas male andando per questa firada: Io conjeffo, che la mia melizia, e debolezza molie volte m' banno fatto temere, ma ron mi ricordo dopo che il Signore mi diede l'abito di Scalza , ed alcuni anni prima , che mi faceffe grazia , per fola fua mifericordia , di vincere queste tentazioni , e di stanciarmi al abbracciar quello , che era più servizio suo, per difficile che fosse so bene, che era pochissimo quello, che vi era di mio, ma Iddio non vuele attro, che quella deliberazione da noi, percole si faccia il tutto dal canto suo sia per sempre benedetto, e lodato. Amen.

Per tutti i luoghi , per dove passava era tanta la gente, che correva per vederla, che quelli che l'accompagnava , non fi potevano difendere , particolarmente in uno , chiamato Villarrobledo, dove la Santa fu alloggiata in cafa d' una buona donna, e vi concorfe tanta moltitudine di uomini, e di donne, che venivano a vederla, che fu necessario mettere due birri alla porta, perchè la laiciassero mangiare: e ne anco questo era rimedio sufficiente, perchè, falivano, ed entravano per le mura de cortili. Onde fu tanto grande il concorío all' uscire del Popolo, che nella maggior festa, e Processione dell' anno non poteva essere maggiore . Arrivarono ad un' altra Villa, dove le avvenne l'istesto, e fu necessario partirsi tre ore avanti giorno, temendo più il tumulto, e la follevazione della gente, che la ofcurità , e freddo della notte . Così correva la fama da un luogo all'altro, arrivando prima, che il carro, o cocchio, nel quale andava la Santa Madre, e procuravano alcuni benefattori prepararle il mangiare, e la stanza, particolarmente un Contadino ricco , e divoto dell' Ordine , fapendo, che doveva passare pel suo luogo, raffettò la casa, apparecchiò asfai buon banchetto, convocò tutta la sua famiglia , ché era affai grande, facendo venire tutti i suoi Generi da altre Ville, dove abitavano, e raccolfe anche in cafa fua tutto il fuo bestiame, perche la Santa Madre deffe a tutti la benedizione, così agli Uomini , come al bestiame . Quando la Santa Madre arrivò alla Villa, non volle, ne potette trattenersi, e così il divoto Contadino uscì con tutta la fua.

fua gente fuori del luogo, per aver quivi la benedizione, che aveva desiderato in casa sua . La Santa si mose a divozione, e raccomandandoli a Dio, paísò innanzi, ed arrivò in compagnia de' Padri al Monaflero della Madonna del Soccorfo : ed avanti che entrasse in Convento, uscirono tutti i Frati a riceverla, che le causarono gran divozione, e tenerezza, com'ella scrive: Parvemi di essere in quel fiorito tempo de nostri Santi Padri: i Religiosi con le loro cappe povere di sacco in quel campo , e Scalzi , parevano tanti fiori bianchi , ed odoriferi : e così credo , che siano nel cospetto di Dio , perchè quivi , al parer mio , è servito molto da dovero . Entrarono in Chiefa dicendo il Te Deum laudamus, con voci molto mortificate : l'entrata d' effa è fotto terra , come d' una Caverna, che rappresentava a punto quella del nostro Padre Elia : certo io andavo con tanto gaudio interno, che averei tenuto per bene impiegato più lungo viaggio . Tutte queste sono parole della Santa Madre , la quale si recreò , ed intenerì grandemente con la vista di questo Monastero, e molto più con la memoria della gran fantità, e penitenza della Beata Madre Donna Catterina di Cardona , cresciuta , e stimata in Palazzo, e lasciando il tumulto della Corte, come un' altro Arfenio, per rivelazione particolare di Dio , fe n' andò ad un diferto . dove lasciando indietro le grandi penitenze, e rigori degli Antoni, Macarj , ed altri Padri dell' Eremo , visse molti anni in abito di Monaco Carmelitano, e per rivelazione divina fondò quella casa, e Monastero: e dopo sì aspra vita, ebbe felice morte in quell' Eremo, ed era seppellita nel Monastero fondato da lei . Di questa Santa si poteva fare un gran libro, e scrive parte della sua vita la medefima Santa Madre nelle fue fondazioni, che è un testimonio, ed una approvazione molto bastante per fare stima della sua gran santità; io

folo dirò, che giungendo quivi la Santa stava considerando la gran penitenza, che vi aveva fatto la Madre Cardona, e si confondeva : parendoli, che essendo maggiori i suoi peccati, era stato minor il castigo, che n' aveva preso : informossi quivi della fua vita, e con molta notizia, che n'aveva prima, la scrisse. Teneva in grande stima questa Santa, e le aveva gran divozione, e così ella ne la volle pagare, apparendole quivi nella sua Chiesa, ed offerendole il suo ajuto, come scrive la Santa Madre istessa con queste parole : Dopo esfermi comunicata un giorno in quella Santa Chiefa, mi venne un raccoglimento tanto grande con un' eftafi , che mi alieno da' fenfi , ed in effo mi fi rappresento quefta Santa donna per vifione intellettuale, come corpo glorioso accompagnata da alcuni Angell. Mi diffe, ebe non mi firaccassi, ma che procurassi di andare innanzi in queste fondazioni. Intesi io, sebbene ella non l'espresse, che ella mi ajutarebbe innanzi a Dio ; e mi diffe eziandio altre cofe, che non occorre feriverle : io rimafi molto confolata , e con defiderio di travagliare, e spero nella bonta del Signore . che con si buono ajuto, come fono quefte orazioni , di potergli fervire in qualche parte .

Molto confolata rimafe la Santa per avere visto la Religione di quel fanto diferto (che le mura pubblicavano la perfezione de' fuoi figliuoli), e per questa visione, e per aver visto in vita sua quella, che tanto avanti aveva conosciuto per fama , ed amaya teneramente per le fue gran virtù: Si partì subito per Villa nuova della Xara, la prima Domenica di Quaresima a buon' ora, che fu a' 21. di Febbrajo 1580. Un poco prima, che arrivaffe alla Terra. fuonarono le campane, uscì il Parrocchiano, e tutto il Configlio a riceverla, con tutta l' altra gente del popolo , la quale stava fuor di modo giubilando del nuovo Monastero . In arrivando al Carro, nel quale la San-

ta Madre veniva, fi inginocchiarono 1 tutti : condustero le Monache alla Chiesa principale del popolo, donde usci tutto il Clero, per riceverla, cantando il Te Deum laudamus. Dopo fatta orazione, presero il Santissimo Sagramento, che lo tenevano già preparato fopra una Pisside, e le Croci , e li Stendardi , ed altre infegne di divozione, e fecero una Processione così folenne, come il giorno del Corpus Domini, con molti Altari per le strade, cantando molte Laudi a proposito della tanto desiderata venuta delle Religiose. Giunsero al Romitorio di Sant' Anna, dove si doveva fondare il Monastero : Andava in mezzo della Processione appresso il Santissimo Sagramento la Santa Madre, e le sue Monache con le loro cappe bianche, e veli ful volto, ed appresso a loro molti Frati Scalzi, che erano venuti a questa festa della Madonna del Soccorfo, Giunte al Romitorio esposero il Santissimo Sagramento con gran folennità, e prefero il possesso del nuovo Monastero, restandogli il titolo di Sant' Anna, che prima aveva . Stavano tutte quelle ferve di Dio dentro la porta, aspettando così buona giornata, e ricevettero la Santa Madre, e le fue Monache con molte lagrime d'allegrezza, e contento.

Appresso diedero l'abito a tutte nove, e si accomodarono tanto bene alla Religione, ed osservanza d'essa, che la Santa Madre , e le sue Compagne se ne maravigliavano, e ne ringraziavano grandemente Iddio : e quanto più le trattavano, tanto più facili le trovarono per le cose della Religione . Trovosti consolatissima la Santa Madre con tali Compagne, e soleva dire, che per grandi , che fosser stati li travagli , che le fosse convenuto patire, li terrebbe per ben impiegati , per non lafciare di consolare quelle anime . Ed aveva per maggior tesoro l' efferfi abbattuta in anime così fante, che fe vi foffe una molto gainde entrat, petché erano gente di virtò fode, e mafficcie, a vvezze alla penitenza, al lavoro, con che s' erano foftentate per spazio di sei anni, dase tall'orazione, amiche del ritiramento, perché l'osservavano, come se fossero diferio Monache, e bene eferciatae nella mortificazione. Di modo che l'abito, e gli esferzia della Religione le stavan così ben addosso come lo smalto sopra l'oro.

#### CAPOXXX.

Seguita la fondazione di Villanuova, è fi narrano alcuni miracoli occorfi in quella Cafa.

STette la Santa Madre in questa fondazione per spazio di due Mesi , che era quanto le aveva perciò dato licenza il suo Prelato : ed avendo accomodata la Casa, lasciando per Priora d' essa la Madre Maria de'Martiri, si parti per Vagliadolid , come diremo nel Capo feguente . Rimafero le Monache molto contente di vedersi con l'abito, ma molto bisognose, e povere; tanto che al tempo della Professione delle nove Novizie, considerando la Priora la gran povertà di quella Casa, e la grande angustia, nella quale si metteva con dare la Professione a nove Monache fenza dote, cominciò a dubitare , fe era bene ammetterle tutte alla Professione , vedendo la necessità evidente , nella quale si poneva . Scriffe alla Santa Madre , fignificandole lo stato di quella Casa, e domandandole l'ordine di quello, che doveva fare, perché ella non lo trovava per rimediare a quella necessità . Rispose la Santa, che le ammetteffe subito tutte alla Professione , e che non dubitaffero, ma aveffero molta confidanza in Nostro Signore, in cui nome , e per cui le afficurava , e dava parola , che se erano quelle, che dovevano essere, non ti fa22

li farebbe mai mancato nulla . Lefse la lettera la Priora in pubblico , e rimafero tutte tanto contente , come se già avessero veduto con gli occhi quello che leggevano nella lettera. Onde s' apparecchiarono fubito per la Professione, e la ricevettero tutte con gran contento, e confidanza nel Signore . E da quel giorno innanzi confermò Iddio la parola, che aveva dato per bocca della fua ferva, con miracoli chiari, e manisesti, che poscia si videro in quella Cafa : de' quali ha molti anni, che io ho intera notizia, e certezza, e fono notorj a tutte le Monache, che allora stavano in quel Monastero , e quasi tutte lo testificano nella informazione per la Canonizzazione della Santa Madre .

Uno di questi fu, che essendo preceduro al primo anno della fondazione l'anno 1579, il quale in quel Paefe era stato sterilissimo, il luogo era notabilmente povero, e necessitato. Avevano allora le Monache per provvisione dell' anno una bugnola di farina, dove n' erano circa sci staja, senza altri danari per comprarne più, ne modo alcuno, per provvedere molto frumento, che li mancava : perché febbene la Superiora fece molta diligenza, domandando limofina , ed adoperando altri mezzi umani, dopo molta follecitudine pote arrivare a mettere infieme in fin' a due reali . Veggendo quanto poco serviva il suo travaglio, ricordandofi di quello, che la Santa Madre li aveva offerto da parte del Signore, pose la fua confidanza in Dio, e cominciò a lograre della farina, che in Casa aveva, della quale mangiavano fra Monache cercanti, ed altre perfone infin' a fedici , o diecifette ; e piacque a Dio, che la farina fosse come quella della Vedova d' Elia , che non scemasse, e non venisse meno infin' a tanto, che Iddio non diede abbondanza di frumento nuovo che fu per spazio di fei Mesi, per li l

quali fecondo il confueto ordinario dove appena farebbono bastate seffanta staja di grano, supplì, e sece estere abbastanza Iddio sei staja di

farina. Passata questa necessità del grano, le pose Iddio, per maggior dimostrazione della fua gloria, e provvidenza in un' altra nuova , e forse maggiore, che la passata : e su, che il Settembre appresso del medesimo anno venne quella infermità univerfale del Montone, e così per effer tutta la gente inferma, ed il luogo povero, e bifognoso, e per non venderfi i lavori , che le Monache facevano, e per esfere anche molte di loro inferme di questa malattia, venne il Monastero a caricarsi d'inferme, e di necessità. La Priora che non trovava rimedio nel Popolo , fcriffe ad una persona Ecclasiastica ricca, e potente, rappresentandole la fua gran necessità , e povertà , e permise Iddio che non le rispondesse mai cosa alcuna, e così si viddero prive d' ogni umano favore, e quel che era peggio , serrate le porte per trovarlo. Ma piacque a Dio di provavederle del loro medefimo pel mezzo, che ora dirò . Era nel Convento un folo pie di pero, e non molto grande, e da questo cavo il Signore il loro vitto, e fostentamento : perchè si caricò in guifa tale di pera, che ne coglievano ogni di quanto bastava pel comune, e le mangiavano una volta cotte a lesso, e l'altra arrosto, e ne coglievano some per vendere nella Villa, e co' danari , che cavavano delle pera , compravano tutte le cose necessarie pel Convento, Ed era tanta l'abbondanza, che concorrevano ordinariamente molte persone del Popolo per pera per li Infermi, ed a tutti ne davano. Perseverò il pero in dare abbondante frutto più di due Mesi; e con coglierne ogni dì con tanto eccesto, pareva, che non fosse tocco. Questo fu l'arbore della vita, col

eul frutto si curavano l' inferme, rimediava il Monastero alle sue necessità, ed a quelle degli Infermi di suori, ed onorava il Sipnor Nostro la
sua parola, data in suo nome della
Santa Madre Terefa di Gesà alle sue
ferve. E qual l' ittesso i vide in sette melottori, che comunemente chiamiamo nani, da 'qual si suop er tre
Mesi a coglierne ogni di due Cesti
per vendere, fenza quelle, che sialvavano per le Religiose, e per il Infermi del luogo.

Ne è di minore ammirazione delle passate un' altra maravigliosa provvidenza, la quale il Signore usò in quel Monastero, dove come erano tanto ordinarie le necessità, ordinario anche era il mostrare il Signore maravigliofamente il penfiero, che aveva di quelle, che tutto il negozio loro avevano posto in servirlo. Mancava loro il danaro, che non avevano un reale , ne supevano donde cavarlo . Stava la Provveditora alquanto afflitta, e stando penfierosa, a caso cominciò a scavare nel fondamento di un cortile della Cafa, e trovò feffanta reali, dove non fi poteva fperage, che persona umana gli avesse posti : perchè quelle, le quali in fin' allora era viffute in cafa, erano state tanto povere, che non ttovavano per vivere. Le ripose, e cominciò a spenderne : moltiplicò il Signore di tal forte quel denaro, che in più di un' anno fi providde al Monastero di tutto quello, il quale era necessario, folo con cacciar mano la Provveditora alla borfetta, dove pare, che avesse una mina di reali zeccati, senza che in tutto questo tempo le manca ffe .

In altre occasioni providde il Signore alle loro necessità per altri mezzi molto simili a' passati, come si vedrà dall' esempio. che ora dirò. Quando si sece la Processione della Chiesa Parrocchiale di Villanova per il nuovo Monastero, che si aveva da sondare, veniva la Santa Madre dietro al Santissimo Sagramento, il quale portavano, per porre nel nuovo Monastero, ed una Monaca di quelle, che venivano in fua compagnia, molto ferva di Dio ( che per effere viva non dico chi era ) vide un fanciullo Gesù, che parlava con la Santa Madre, molto fimile ad uno, che le diede il Padre Fra Gabriele dell' Affunzione , Priora del Convento della Ruota; contò quanto aveva visto alla Santa Madre, ed ella le comandò, che non lo dicesse a perfona: ma che quando avesse bisogno di qualche cosa, ricorresse a quel fanciullo, che le cra stato dato : e con questa fede, e parola in molto tempo. che fu Portinaja, e Sacrestana questa Religiosa, domandava al fanciullo. che le foccorresse nelle loro necessità, conforme alla qualità, e materia di effe, trovava fubito dovunque l'animo le dettava, quello che le faceva mestiere : e talvolta trovò 300. reali in luogo, dove non se lo sarebbe mai pensato : donde venne , che chiamavano il fanciallo, il fondatore, e con molto giusto titolo, poichè egli era quello, che con tanta cura le provedeva di tutto il loro bisogno.

Ne folamente le foccorreva il Signore in certe necessità così precise . e gravi , come detto abbiamo , ma anche in altre molto minori, come si vedrà dal caso, che ora dirò, il quale non è meno da notare, che li pasfati . Mancando una volta nel Convento le pignatte, per cuocere le vivande, e non esfendo nel luogo dove comprarle, vide la cuciniera quattro pezzi d'una pignatta, che s' era rotta, e confiderando, che non ci era altro rimedio, pensò di nettarli, e congiungerli al meglio, che poteva , e con gran confidanza in Dio vi pole dentro la vivanda, che aveva da cuocere per la comunità. La penrola fece l'ufficio fuo, come se fosse stata di ferro, o affatto intera, e dopo aver mangiato, tornò a nettare ogni pezzo da per se, e li univa di nuovo, ogni volta, che voleva far la minestra, e durò a far questo per spazio di un mese, insin'a che venne occasione di comprare nuove pienatte . In quelle , ed in altre occasioni risplendette miracolosamente in questa santa casa la provvidenza del Signore. E sempre che sperimentavano quefti , ed altri fimili accidenti , fi ricordavano della lettera scrittali dalla Santa Madre, e si accorgevano, che erano grazie fatte dal Signore a quella cafa , per l' intercessione , e preghiere della fua ferva, ed in confermazione della promessa, e parola, che ella in nome del Signore li aveva dato. Sono occorsi in questo Monastero altri miracoli , e maraviglie , che per non toccare alla Santa Madre , lascio di riserirle , perche sono state in esso Monache di segnalata virrà, e perfezione, e tali, che hanno fatto miracoli . L'esercizio comune di tutte dopo il tempo dell' orazione, è stato continuamente filare alla rocca, e questa è stata la loro entrata, con la quale hanno vissuto molti anni, e con i foli lavori delle lor mani hanno fatto due quarti di quel Convento, che è de' maggiori dell' Ordine, ed una chiusa affai buona . e l'edificio è tale . che passando per lì persone discrete, sapendo la povertà loro , ed i lor bassi principi , e che si sono sostentate col filare, e provveduto la loro Sacrestia d' ornamenti, i loro dormitori, ed infermeria di pannina , e l'altre officine di sufficienti mobili ; non san che dirfi , se non che , o è incantamento, o fingono la povertà, che dicono.

## CAPO XXXI.

Come la Santa Madre per espresso comandamento di Dio fondò il Monastero di San Giuseppe di Palenzia.

A Villanuova della Xara venne la Santa Madre a Vagliadolid, perchè Don Alvaro di Mendoza . che era stato Vescovo d. Avila., fu provveduto di quello di Palenzia : e come quello, che amava, e riveriva tanto le cose della Santa, e sapeva per esperienza la virtà, e religione. che era ne'suoi Monasterj , per essere stato Prelato molti anni di quello, che si sece in Avila: desiderò di fondarne un'altro nella Metropoli del fuo Vescovato, che era Palenzia, ed a petizion sua il Visitatore, che era il Padre Frate Angelo di Salazar , sece venire la Santa Madre da Villanuova della Xara a Vagliadolid . acciocche trattaffe delle condizioni , e stabilimento di questo Monastero.

In arrivando a Vagliadolid ebbe la Santa Madre una grave infermità della quale credevano tutti, che non scapperebbe: meglioro, e cominciando a trattare della fua fondazione . pigliando lingua della Città, della divozione, e possibilità della gente, come ella aveva sempre mira, che i suoi Monasteri vivessero di elemor na, non le pareva, che fosse luogo, dove le fue Monache poressero vivere fenza entrata , e così s'opponeva, e recufava molto d'accettare quella fondazione . Conferì il cafo con un Padre della Compagnia, che era fuo Confessore, col quale trattò anche, se sosse bene andare a fondare a Burgos, e quantunque a lui paressero bene queste sondazioni, tuttavia ella non finiva di rifolversi affatto . E così stando un giorno dopo la comunione, raccomandando questo negozio al Signore, e domandandogli luce, per apporfi a fare in quefto caso la fua santissima

volontà; le rispose Sua Divina Maestà quasi riprendendola, e le disse : Che temi ? Quando ti è manceto? Quel medefino , che fono flato , fono : non lafeiare di far quefte fondazioni .

Per queste parole rimase con tanto grande animo, e risoluzione, che sebbene le dicevano, non essere posfibile, che si sostentasse il Monastero senza entrata : e sebbene turto il Mondo se le sosse opposto, non sarebbe stato bastante per impedire , o intiepidire la sua risoluzione : Perché confidata nel potere di colui, che le aveva comandato, che fondasse, non vi era cofa , la quale bastasse a sarli contraddizione, che ella temesse . E così non ben' anche convalescente della sua infermità uscì di Vagliadolid il giorno degli Innocenti del mille cinquecento e ottanta, effendo prevenuto prima con lettere il Canonico Reynoso, che era una persona molto principale, ed affai pia di quel luogo, acciocche con molto fecreto li pigliaffe a pigione una cafa, egli fece quanto la Santa Madre gli imponeva, e la accomodò molto bene per quando la Santa venisse con le Monache. Arrivò ella bene stanca del viaggio, ed il giorno seguente su'l sar dell'alba si prese il possesso, e si pose il Santissimo Sagramento, e chiamossi il Monastero di San Giuseppe. Avvisò subito il Vescovo, il quale venne con gran contento, ed allegrezza, e le provvidde di molte cose, delle quali avevano necessità, per accomodar la casa loro, e si offerse di dare il pane, che fosse necessario per sostentamento del Monastero . Molto ancora le savori Suero de Vega, figliuolo di Giovanni de Vega Presidente di Ca-Riglia, e la fua Moglie Donna Elvira Manriche, figliuola del Conte d' Oforno : li quali per la loro gran pietà , e virtà , erano chiamati l'adri de' poveri , e le furono dill' ora in poi della Religione , facendo opese da tali, ajutando così le Religiofe, come i Religiofi col loro favore. e limofine .

La Santa Madre cominciò subito a trattare di cercar cafa propria , dove si facesse, ed edificasse il Monastero . Al Vescovo pareva, che sosse molto a proposito una Chiesa, che era nella Città, di molta divozione, chiamata Nostra Donna della Via : perche, sebbene non aveva casa propria, n'erano due vicine a lei, che si potevano unire, e farne una bastante per Monastero . Della Chiesa fecero subito donazione il Vescovo. ed il Capitolo: le case le volevano vendere i Padroni a prezzi molto alti : ed a quelli , che trattavano della compra in nome della Santa, parve loro mutare, e trovarne altre a miglior mercato: e così avendo lasciato le prime, trattavano di comprare certe case principali, e buone. La Santa Madre aveva non sò che spina nel cuore, che sebbene non contraddiceva a lasciare quella Chiesa di Nostra Signora, che già l' era stata data, non le finiva di piacere il cercarfi altro fito per il fuo Monaftero, o l' inquietava questo pensiero, di maniera, che quasi non la lasciava stare attenta alla Messa. Andò a ricevere il Santiffimo Sagramento, come faceva ogni dì, ed in riceverlo intefe quefte parole: Quefta ci fta bene, e lo diceva Noftro Signore per la Chiefa della Madonna, e per le case, che le erano vicine . Turbolli alquanto per queste parole, perché le pareva cosa dura aver a disfare l' accordo, che già avevano stabilito dell'altra i compratori , i quali erano due Canonici principali, che in nome della Santa Madre, ed a divozione di lei follecitavano queffo negozio, ed allora le tornò a dire Novro Signore: Non intendono eglino quante quivi in fono off-fo. e questo fara gran rime to. Diffe ciò il Signore, perché a quella Chiefa della Madonna concorreva molta gente da tutta la vicinanza, e vegghiavano quivi alcune notti , dove fi facevano

gravi offese a Sua Divina Maestà. Stava la Santa Madre dubbiosa di questo parlare, e non era ancor ben ficura, se era Íddio, quando il medefimo Signore le tornò a dire : Io fono. Con che rimase quieta, e certificata di quello, che aveva intefo. Confessissi subito col Canonico Reynoto, che era uno di quelli, che compravano la cafa, e gli diede conto di quanto le era occorso. E così per questa causa, come perchè il venditore della casa tornò a chiedere di nuovo più prezzo di quello, che s'era convenuto, fi disfece la vendita, e fi accordò quella delle case, che erano attaccate alla Chiefa. Ed essendosi accomodate al meglio, che si potette, trattò il Vescovo, che la Santa con le sue Monache passassero alla lor casa, e Chiesa: il che su fatto con molta folennità: perché il Vescovo fece ragunare il Capitolo, e gli Ordini, e la Città, e con molta Mufica, e con una folennissima Processione si trasserirono le Monache, le quali andavano tutte coperte co' loro veli dinanzi al volto: e fi pose il Santissimo Sagramento con gran divozione, ed allegrezza di tutto il popolo : e perchè prima il Monastero si chiamava di San Giuseppe , la Santa Madre accoppiò li due nomi , e fece, che da li avanti fi chiamasse San Giuseppe di Nostra Donna in

Stando la Santa Madre in questa fondazione di Palenzia, cibbe nuova, che era vennto il Breve della feparazione, perchè così li Frati, come le Monache della nuova Riforma degli Scalzi avesfero Provinciale della loro medefinna professione, a cui obbedisfero come a Prelato, fenza, che si intrometressero più nel fuo governo 41 Padri della mitigazione a E repre inferme, che già il Breve cra stato eseguiro, ed era stato eletto per Provinciale il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio: Fu questio un giorno per la Santa Madre su della madre di Dio: Fu questio un giorno per la Santa Madre su della madre di Dio: Fu questio un giorno per la Santa Madre su della madre di Dio: Fu questio della madre di Dio: Fu questio della madre di Dio: Fa questio un giorno per la Santa Madre su della madre di Dio: Fa questio della madre di Dio: Fu questio della madre di Dio: Fa questi

di gran contento, per effere una di quelle cofe, che cila defderava, e perava di vedere compira, come il fuo glorio Padre Sant' Alberto glielo aveva detto in Segovia. Fermoffi in Palenzia alcuni giorni; la-fcrò per Priora la Madre fabella di Gesù, e per Sottopriora la Madre Gesù, e con Sottopriora la Madre modo di andara alla fondazione nella Città di Soria, come meglio vedremo nel feguente capo.

## C A P O XXXII.

Và a fondare nella Città di Soria, e del resto che occorse in quella fondazione.

DRima che la Santa Madre partisse di Palenzia, riceverte una lettera dal Dottore Velasquez, che allora era Vescovo di Osma, ed era . stato suo Confessore, mentre cra Canonico in Toledo, eletto da lei per questo Monastero per particolar rivelazione di Dio, perchè il Signore aveva posti gli occhi nel talento di questo grande Uomo , perchè giovaffe alla sua Chiesa ( effendo stato poscia non solo Vescovo d'Osma . ma anche Arcivescovo di San Giacomo , con grande esempio , ed utilità di queste Chiese ) e voleva Sua Divina Maestà, che prima trattasse, e comunicasse con la Santa Madre, affinche per questo mezzo egli si ajutaffe di quello , che sperimentava in lei , e si affezionasse più all' etercizio, ed uso dell' orazione. Avendo dunque il Vescovo tanta notizia della fantità della Santa Madre, pretefe fubito, che venisse a sondare nel suo Vescovato. E perché questo si sacesse con comodità, trattò con una Signora principale, e ricca di Soria, chiamata Donna Beatrice di Viamonte, che facesse quivi un Monastero di Scalze: ed ella offerse subito una casa molto buona, ed il Vescovo

una Chiefa della Città , chiamata la Trinità : e friffero alla Santa Madre, pregandola a far quivi una fondazione. Ella comunicata la lettera col nuovo Provinciale, e Prelato del fuo Ordine, e ffendo piactiva a tutti due la comodità, che quella Signora, ed il vefevoo offerivano, fi partì nel principio di Giugno per Soria.

Andò in fua compagnia quel gran Padre Fra Nicolò di Gesù Maria, che fu poi primo Generale degli Scalzi , il quale ella amava affai , e ftimava grandemente il fuo talento , fantità, e virtà, e lo riguardava come Padre, e colonna della fua Religione, come poi fu. Menò anche feco fette Monache, tra le quali era la Madre Catterina di Cristo, donna santa , e di eroiche virtù , le quali in vita furono ben conosciute da tutto il suo Ordine, e dopo la morre le dichiara più Iddio nostro Signore con molti miracoli, e con la incorruzione del corpo di quella venerabil Vergine . Arrivarono a Soria a' 13. di Giugno, avendo il Vefcovo mandato un suo ministro a levarla, perchè facesse la spesa per viaggio, e l' accompagnasse, e servisse, ed onorasse lei , e tutta la fua compagnia . Il giorno appresso , che fu la festa del Santo Profeta Eliseo, si disse la prima Messa in una fala della cafa, che per esser la Chiefa feparata da lei , fu necessario fare un passatojo : e frattanto si diceva Messa in quella fala, dove andava a dirla alcuni giorni il Vescovo , e confesava , e comunicava la Santa, e le Religiose : alle quali foleva dire , lodando la Santa Madre , che la teneva per la maggior fanta, che Iddio avesse in terra.

Stette quivi la Santa un poco di tempo, tanto, che fi fece un corridore della cafa, datale da quella Signora, alla Chiefa: nel che indugiò alcuni giorni, e fi passò qualche travaglio: fu finito il giorno della Trasfigurazione, ed allora si pose il Santissimo Sagramento in Chiefa con gran festa, e solennità del popolo. Il titolo del Monastero fu della Santiffima Trinità, per aver così chieflo la fondatrice, la quale era contentissima di questo suo Monastero : e nostro Signore le pagò questa buona opera, e molte altre, che ne fece, in concederle, che pigliasse l' abito di Monaca, e moritse nella Religione nella maniera, che ora dirò. Era questa Signora nativa di Pamplona, figliuola di Don Francesco di Viamonte, Capitano Generale della Guerra dell' Imperatore . s' era maritata nella Città di Soria con un'uomo molto possente, e ricco, chiamato Giovanni di Vincussa: morto il marito, rimase ella senza figliuoli, e di beni acquistati, le toccarono in fua parte cinquanta mila fcudi , e tutti li distribuì in opere di fervizio di Dio . Dopo aver fatto questo Monastero di Soria, passati alcuni anni ajutò a fondarne un' altro in Pamplona, dove ella prese l' Abito: ed essendo vissuta con gran Religione, morì nel 1602. piena di anni, e virrà , lasciando fondati due Monasteri.

Partiffi la Santa di Soria per il Convento di San Giofefio d'Avila a' 16. di Agollo Iafciando Priora la 16. di Agollo Iafciando Priora la Madre Catterina di Crifto, vefa figliuola, ed imitartice del fuo fiprito: e menò feco la fua fida compagna Anna di San Bartolimeno, molto amata, e timata da lei. Palto nel vanggio gran trata giercoli di precipitarfi, che per non fapere il Cartettivre la frada, ufcito della carrareccia, dava in pafi molto pericolofi: onde giunfe fin-limente ad Avila ben faricata, e firacca dal viaggio.

In questo tempo, che la Santa stava in S-ria, fornendo io d'essere Priore di Zamora, sui da miei Prelati mandato ad abitar alla Riogia: e passando per Osma, seppi dal Vesco-

vo, il quale era già tornato di Soria, ed era mio grande amico, e conoscente, che la Santa Madre stava facendo una fondazione in quella Città, e che doveva presto effer là : che fu per me una nuova di grande allegrezza , e contento . Arrivò quel giorno due ore dopo la mezza notte: io andai a riceverla alla porta, e nell'uscir dal carro la falutai , e domandandomi ella, chi ero? (perche avendo ella il volto coperto col velo, ed effendo di notte, non mi aveva anche condíciuto) e dicendole, che ero Fra Diego de Yepes, ella tacque : ed io mi riftrinfi, temendo, che ella non si fosse dimenticata di me, e che non gradisse della presenza mia . Stando poscia soli , le domandai , che aveva fignificato quel filenzio, quando le diffi chi ero , perche mi aveva dato molta pena, ed ammirazione infieme : ella mi rifpole : Mi turbai un poco , perchè mi si rappresentarono due cofe , che o doveffete andare penitenziato dal voftro Ordine , o che Noftro Sienore mi volesse pagare il travaglio di questa fondazione cen trovarmi qui . lo mi confolai con questo favore, e le diffi, che il primo era vero, ma che il fecondo non voleva Iddio, che foffe .

Mi diffe il tempo, che mi doveva durare la peniteora, e defiramente mi fiprefe, dicendomi: Che mi vergeguafi, quamb feffe bini, perchi montrato di ma effere ben rifetito a patire, poichò facceo cefe di il pacce cefe. E coi fegul, come ella diffe ad Anna di San Bartolomeo fua compagna, di cendole il tempo, che mi doveva durare il mio travaglio.

# C A P O XXXIII.

Fu eletta Priora in Avila, e di li mandò a fondare il Monostero di San Giuseppe di Granata.

Rrivò la Santa Madre a S. Giuseppe d' Avila al principio di Settembre del mille cinquecento ottant' uno , dove venne subito a vederla il Padre Provinciale Fra Girolamo della Madre di Dio, il quale allora stava in Salamanca, alla sondazione de i Frati Scalzi di quella Città . Ed avendo le Monache d' Avila veduto la Santa Madre tanto stanca da' travagli, che aveva patito nelle fondazioni, trattarono col P. Provinciale, che la sacesse Priora di quel Convento, con che si sarebbe anco rimediato alla necessirà di quello, che là pativa molto grande nel temporale : fapendo per esperienza , che dove stava la Santa Madre non mancava nulla . Ordirono , che la Priora, che allora era la Madre Maria di Cristo, rinunziasse l' ufficio, ed ella lo fece con molto gusto : ed il Provinciale con voti delle Monache fece Priora la Santa dichiarando . che sebbene andasse a Burgos , (che fi trattava allora di quella fondazione ) non tasciasse di essere Priora , come aveva fatto altre volte , ma rimanendo la Sottopriora per Vicaria , governasse in assenza per let-

tera. Comunicò la Santa col Padre Provinciale, che conveniva effettuare la fondazione di Burgos, della quale erano molti giorni, che trattava, e moftro Signore le faceva fretta grande, che fir faceffe. Voleva il Padre Provinciale, che fi foffe prima tolta la licenza dall'Arcivefovo di Burgos, ma alla Santa Madre pareva, che ba-flaffero le lettere, che aveva da lui, melle quali la riocerava che andaffe a fondare, e che non foffe neceffaria la fraita licenza. Con tutto ciò infifie-

va il Padre Provinciale, che ottenef- 1 se prima la licenza, temendo, che non ricevesse dopo qualche travaglio, ed affronto; la Santa Madre eli diffe queste parole : Ora vedete Padre , le cofe di Dio non banno bisogno di tanta prudenza, ne si fanno cose gravi di suo servizio, cercando tutte le comodita, che ci sono necessarie : quella fondazione ba da effere di gran servizio di Dio: e fe fi differisce più, non fi fara : anzi arrischiamoci noi , e taccia , che mentre patireme . fara meglio; e sappia, Padre , che il Demonio fa gran forza , perchè non fe ne tratti : ma non offante quefto vegga V. R. quello , che comanda , che questo farà il meglio. Con questa rifoluzione, che vide nella Santa, fi risolse il Padre Provinciale al medesimo parere, che ella aveva; deliberò d' accompagnarla quando andasfe a questa fondazione : e frattanto se ne tornò a Salamanca, per concludere quella del Collegio.

In questo tempo era Priore nel Convento de' Martiri di Granata il Padre Fra Giovanni della Croce, uomo molto spirituale, e molto santo, di cui già abbiamo fatto menzione : ed era Vicario Provinciale della Provincia d'Andaluzia il Padre Fra Diego della Trinità . Ad ambidue parve che sarebbe un' opera di gran servizio di Dio, e di molta riforma de' costumi della Città, che la Santa Madre venisse quivi a fondare un Monastero di Monache : e ne trattarono con la Madre Anna di Gesù, che allora aveva finito d' effere Priora di Veas. Sebbene le comodirà della Città erano poche, ed incerte, si accordarono di scrivere alla Santa Madre. ed al Padre Provinciale, perché la facesse venire a quella fondazione. Il Padre Provinciale rimesse questo negozio all' arbitrio , e parere della Santa : alla quale aveva già dato la fua autorità, perché facesse, ed ordinaffe ne' Monasteri delle Monache, come se sosse Provinciale d'esse, ed aveva comandato, che come a ta-

le , l' ubbidiffero . La Santa Madre , che aveva posto gli occhi, ed il cuore nella fondazione di Burgos, rispose alla Madre Anna di Gesti, che non poteva andare alla fondazione di Granata, perché il nostro grande Iddio comandava un' altra cofa : che ella era molto certa, che si aveva da far tutto molto bene in Granata. e che intendeva, essere volontà di Dio, che la facesse ella, e sperava, che la dovesse ajutar molto sua Divina Maestà . Già che la Santa Madre non potette andar colà, mandò da Avila due Monache, perche accompagnaffero la Madre Anna di Gesù: l'una fu la Madre Maria di Cristo , che era stata quivi Priora , e l' altra Antonia dello Spirito Santo . che era una delle prime quattro : e di Toledo anche mandò la Madre Beatrice fua Nipote.

Si trattennero le Religiose in Veas infin' a che il Padre Vicario Provinciale pigliaffe licenza dall' Arcivefcovo , e pigliasse casa per la fondazione : perché tutte l' altre comodità . le quali pareva , che si sossero offerte da principio, erano sparite, e date in nulla . E così confidavano folo nella Divina provvidenza; già fi contentava per allora il Padre Vicario, se aveva la licenza dall' Arcivescovo, il quale era molto duro in non volere ammettere nuovo Monastero . Perché in quel paese erano stati anni di gran sterililà, e s' era scoperta tanta fame, quanta in molti anni prima non s'era veduta. Onde trattandosi con l' Arcivescovo di fondare Monastero povero, e senza entrata, il fostentamento del quale dovevano effere le limofine del popolo, quanto più lo considerava, tanto più resisteva alla fondazione : parendo a lui , che quello fosse più tempo di disfare, se si fosse potuto , i Monasteri fatti , che di fondarne

di nuovi. Se gli stringeva con questa considerazione il cuore, e se gli serravano le porte della volontà in gui-

fa tale, che sebbene due Auditori i più gravi, ed antichi di quella Audienza, che erano il Licenziato Liguna, il quale ora è Vescovo di Cordova, e Don Luigi de Mercado, l'importunarono fopra questo molte volte , non poterono mai impetrare da Li, che defle la licenza, nè anco speranza di darla. Convennero il Padre Vicario, e la Madre Anna di Getà, la quale era nominata per Priora, che sarebbe stato bene pigliare una casa a pigione, ed andarvi secretamente, di lì domandare la licenza all' Arcivescovo, credendosi, che si sosse mosso a darla per vedere le Monache nella Città. Si penò affai a trovar cafa comoda, ma in fine col favore degli Auditori fi trovò tale, quale pareva conveniente al propolito loro.

Uscirono le Monache di Veas con gran contento, e fretta per la loro fondazione, ed arrivarono il primo. giorno ad un Inogo chiamato Davfuentes, dove flando trattando la Madre Anna di Gesù col Padre Fra Giovanni della Croce , nomo veramente fanto, fopra il modo da tenerfi , perchè l' Arcivescovo volesse ammettere quel Monastero, dava loro pensiero il successo, ma non perdevano la speranza, che il Signore, in mano di cui stanno li cuori degli uomini, non foste per inclinare il suo ad una causa così pia , e giusta . O gran bontà di Dio ! quanto fono maravigliose le sue invenzioni, ed i mezzi, che elegge per li fini, che pretende. Quella medesima sera, che stavano le Monache in Dayfuentes . temendo fe l' Arcivescovo fosse per ammetterle nella fua terra, o nò: udirono un tuono tanto spaventevole, e terribile, che come poi fi seppe, mandò una faetta , che cadde in Granata nella propria casa dell' Arcivescovo, vicino alla stanza, dove dormiva. Fece molta ruina nel fuo palazzo, perché li brució parte della libreria, ed ammazzo alquante be-

stie della sua cavallerizza, e lo spaurì tanto, che per la turbazione cadde infermo : e pel timore fi ammollì a dar fubito la licenza, che prima con tante preghiere non s' era impetrata . Le Monache profeguirono il lor viaggio ignoranti del fuccesso : e prima d' arrivare a Granata, seppero, che il padrone della cafa che avevano contrattata : era ufcito dell' accordo : perchè quando intese , che era per Monastero , sebbene vi furono molti favori, e li offerivano gran ficurtà, non volle mai consentire, che quivi fi fondasse Convento. Giunfero a Granata il giorno di San Sebiltiano a ventidue ore del 1582. , e and irono a fmontare a cafa dell' Auditore Don Luigi di Mercado, ed eali affegnò loro un' appartamento , accomodate per poter stare con mage, giore ritifamento : furono ricevute con buone accoglienze da Donna Anna di Pegnalofa fua forella, Signora vedova molto principale, e virtuosa, che le ajutò molto in quella fondazione.

Subito fatto giorno la Madre Anna di Gesù mandò a supplicare l' Arcivescovo, che li venisse a dare la benedizione, e a dire la prima Mesfa , perché non l' udirebbono infin che, o fua Signoria non la venisse a dire, o non li ordinasse quello, che avevano da fare . L' Arcivescovo era già tanto cangiato, e contento del nuovo Monastero, che sarebbe venuto, e così mandò a dire : ma per stare tuttavia in letto per lo spavento, che gli aveva cagionato la faetta, mandò in luogo suo il Provveditore , perchè dicesse la prima Mesfa, e ponesse il Santissimo Sagramento, ed egli lo fece. Concorfe molta gente da tutta la Città tutti allegri, per veder una così santa Religione nella loro terra : ma quantunque la divozione della Città, ed il gusto, che mostravano fosse molto grande, che vi fossero venute le Monache Scalze, con tutto ciò grande anche era la necessità, e povertà, che patriano : perché Itado in una casa così principale e ricca , vive-vano tutri (pensierati, lisimando, che li avanzassero le limossine, stando in patte, dovre se ne facevano tante a poveri , e la causa era , che quella signora pensiara che le Monache sosione va con la causa e la c

Iddio gli dava. Con l' esempio, e rinserramento del nuovo Monastero, si mosfero molte Zitelle della Città a chiedere l'abito : e frattante appena si trovava chi avesse talento ed abilità per sì stretta, e perfetta professione : e così la Priora le andava destramente licenziando, con occasione di non aver casa, ne comodità. Cercavano con gran diligenza una casa, per andarvi a stare, e ne trovarono una a pigione, dove fi mutarono dopo effere state fette mesi in cala di quella Signora . Cominciarono subito a dare l'abito ad alcune novizie, e ne ricevettero in una volta fei delle più nobili, e principali di quella Città : le quali per ordine de loro Confestori, e fenza licenza de' loro Padri, mosse da nostro Signore, calpestarono il Mondo, mettendosi sotto i piedi i diletti , e la gloria , che egli stima : ed a tutte insieme diedero l'abito con molta folennità, e molta turbazione de' loro Padri, ed ammirazione di tutta la Città, alla quale pareva cofa dura, che persone così delicate avessero a pigliare una vita così aspra, e penitente . Paffati alquanti giorni con le doti di queste , ed altre , che si andarono ricevendo, comprarono certe cafe dal Duca di Sessa, le quali erano in un buon fito della Città : e febbene vi furong molte difficoltà,

per effere di Majorafco, tutte peròlitrono fpianate da Noltro Signore, tanto, che fi venne ad effettuare la vendita : e con quello rimafero molto bene accomodate nel temporale : e molto più nello fipiritaule, perché infino dal principio di quella fondazione fu in quella cafa molto fipirio di orazione, molto ritiramento, e Religione.

# C A P O XXXIV.

Come Nostro Signore comando alla Santa Madre, che fondasse un Monastero in Burgos.

STando la Santa Madre già vicina a morte, ed alla vigilia di godere quella gloria, e ripolo, che il Signore nel fuo Regno le aveva preparata, acciocche quefta fosse moggiore, disponera sua Divina Maessa le cose in modo, che ella patisse maggiori travagli, che sono quelli, a' quasi nell'aitra vita corrisponde maggior premo, e così le comandò, se gos, dove come quelli, che doverano essere giultini de moti, che prima aveva patiti, furono grandissimi, come ora diremo.

Erano sei anni, che alcuni Padre gravi di spirito, e letrere della Compagnia di Gesù persuadevano alla Santa Madre, che sarebbe servizio di Nostro Signore, che facesse una fondazione in Burgos : e dall' altra parte stando ella in Vagliadolid , come distimo di sopra, trattando della fondazione di Palenzia, e Burgos', le comandò Nostro Signore, che le sacesse, e procurasse ambedue, dicendole : Di che cofa temeva : quando le era mancato ? 10 sono il medefimo : non lasciare di fare quefte due fondozioni . Passando dunque allora per-Vagliadolid l' Arcivescovo di Burgos, Don Criftosoro Vela, che veniva nuovamente eletto a pigliare il poffesso del sto Arcivescovato, gli parlò

ad infianza della S.Madre, D. Alvaro di Mendora Veferovo di Palenzia, domandandogli licenza per fondare un Monaftero nella Città di Bargos-Egli rifipofe, che la darebbe molto volontieri, perche effendo nativo di Avila, molto bene conofeeva la Santa Madre, ed aveva interiffima foddisfazione del gran frutto, che facevano i fuoi Monafleri, dovunque erano.

Un' altra volta flando la Santa Madre alla fondazione di Palenzia , trattò col Vefcovo , che tornafie a ferivere di nuovo all' Arcivetcovo di Bargos fopra la fondazione del Monaftero : ed egli rifipofe , che dal canto fuo era ficura , e certa la licenza; ma che prima di venire, procuraffe quella della Città ; perchè , o doveva effere il Monaflero con entrata, o fenza , e fe cra fondato in povertà , ci voleva il confendo del Res-

gimento della Città.

Stando la Santa Madre in Palenzia, vi era una Signora di Burgos chiamata Catterina di Tolofa, molto ferva di Dio, e di molta carità, ed aveva quattro figliuole Scalze nell' Ordine : due ricevute in Vagliadolid , e l' altre due in Palenzia ; e piacque a Nostro Signore, che ella ancora, dopo aver mandato alla Religione degli Scalzi altri due figliuoli, ed una figliuola, che le restava-. fuoi al martirio, venisse a sare il medesimo sacrificio di sè a Dio. Trattò dunque con quelta Signora la Santa Madre, che le trovasse una casa a pigione, e le comprasse grate, e ruota, parendole di non avere a far altro, che arrivare, e torre il poffesso. Ella prese talmente il negozio a petto, che non folo fece tutto questo, ma procurd anco la licenza dalla Città, obbligandosi a dar casa pel Monastero , il vitto , e sostentamento , e tutto quello , che mancasse di più alle Monache, con un animo molto liberale, e generofo. La Santa Ma-

dre , come abbiamo narrato , andò da Palenzia a Soria, e di li tornò ad Avila, donde mandò a fondare la casa di Granata, e stava con gran defiderio d'andare a Burgos, ma con molta paura di mettersi in viaggio . essendo alla fine di Decembre del 1 181. e con le fue infermità, dalle quali era molto aggravata, temeva affai il rigore dell' Inverno , ed i freddi , che fogliono effere terribiliffimi in quella Città. Pensava fra sè, se fofse bene mandare la Priora di Palenzia: ma Nostro Signore, che serbava a lei questi travagli, come anche la corona d' essi, le parlò allora, e le diffe : Non fare flima de freddi , che io sono il vero calore . Il Demonio mette tune le sue forze , per impedire questa fondazione, metti tu le tue da mia partt , acciocche fi faccia , e non lasciare d' andar in persona, che ti fara gran profitte . Per queste parole intele, che già era data la licenza della Città, il che ella infin' allora non aveva faputo.

Ben si conobbe, che surono di Dio

queste parole, perchè, com'ella scrive , le diede tanto poco fastidio il freddo . con effere dimorata tutta quella Invernata in Burgos, ed effere tanto fiacca, ed inferma, diceva d' averlo sentito così poco, come se fosse stata in Toledo , ne si sarebbe fatta la fondazione, se ella non andava in persona , perchè verun' altro petto, che il suo invincibile, avrebbe potuto aspettare, ne soffrire colpi così contrari, ne resistere a tante difficoltà, che in questa fondazione si offersero, come si vedrà da quello , che avanti diremo . Deliberossi fubito d' andar a Burgos, e così partì d' Avila il secondo giorno dell'anno nuovo del 1582. Menò feco per fua compagna Anna di San Bartolomeo; e di Alva, e di Palenzia cavò sei Monache, di modo che in tutte erano otto . Accompagnolle ezigndio il Padre Provinciale degli Scalzi con due altri suoi compagni, che su una

compagnia di gran confolazione per la Santa Madre, e di molto ajuto, e follevamento per li travagli del

viaggio.

Da che uscì di Avila cominciò a sperimentare li travagli della fondazione : perché fu molta l'acqua, e la neve, ed a lei cominciò ad aggravarsi la paralisia , di che pativa asfai . Arrivò a Vagliadolid dove il male la strinse tanto, che li Medici differo , che se non usciva presto di Il , l' aggraverebbe di forte l' infermità, che non le farebbe stato possibile mettersi così presto in viaggio . Con questo paíso a Palenzia, dove concorfe tanta gente, quando doveva posare, per vederla, e sentirla parlare, e perché desse loro la benedizione, che appena poteva uscire del cocchio : le Monache la ricevertero con gran contento, cantando il Te Deum laudamus, come facevano negli altri Monasterj : ed in segno della gran festa, che con la lor Madre avevano, adornarono molto bene il Chiostro, e drizzarono molti altari, come fe già fosse canonizzata e la dovessero collocare in qualcuno d'essi. La pregarono assai, che si trattenesse quivi qualche giorno, e pareva necessario condescendere alla loro petizione ; perchè il tempo era tanto volto all'acqua, e le firade tanto piene di fango, e di torrenti, che farebbono flati più a proposito barconi per paffarli, che carrozze per andarvi.

La Santa inflava in dire, che fi dovera partire, ma per non partre temeraria nella fua rifoluzione, mandò prima un' nomo, che provaffe le firade, cd avvilaffe, fe era posfibile il camminiere: l' nomo recò moto cattive move e fitando la Santa Madre pensosa, le diffe il Signore: Est parte tandare, mas temer, che io farò tem voi. Per queste parobe s'artichiò a partire, febbene agli occhi umani pareva semerità, c pazzia: mai l'Signore, che aveva dato la pa-

rola, non manco nell' opera, ed efecuzione d' essa : perche sebbene ebbero molti pericoli, e travagli, di tutti uscirono molto bene . Alle volte erano così grandi i fanghi, e zolle, che non effendo possibile, che li carri n' uscissero , era necessario per buoni pezzi îmontare così la Santa . come le compagne ; nè era questo il peggior partito, atteso il gran pericolo, che correvano li carri di roversciarsi . Vide la Santa Madre , salendo sù per una costa, il carro delle compagne roversciarsi di sorre. che irremediabilmente andavano tutte a cadere nel fiume, se un garzone di quelli , che conducevano , il quale lo vide, non fi fosse attaccato alla ruota alta , perchè dalla parte baffa non farebbe stato possibile , per esfer tanto rapida la costa, che molti uomini infieme non farebbono stati bastanti a trattenerlo; E sarebbe stato impossibile, che un solo tirando la ruota di fopra, la trattenesse, se il Signore non vi avesse posto la fua mano , per liberarle da quel pericolo. Diede gran fastidio alla S. Madre questo successo, ed allora ordinò, che il carro, nel quale ella era , andasse sempre innanzi, acciocchè a mali passi , e cattivi pericoli, li quali occorrevano, fofse ella la prima.

Arrivarono la fera ad una Bettola tanto scomoda, che non vi era ne pure un letto per la Santa, che per efser mal fana n' aveva gran necessità. Ma le davano tali nuove della strada, che ci restava di lì a Burgos. the pareva for bene trattenersi quivi qualche giorno, perché avevano da passare per certi pontoni, che così li chiamano, vicino a Burgos, ed erano si grandi le innondazioni dell' acque, che fi alzava mezzo palmo fopra d' effi , e dall' altra parte erano tutti coperti, e non fi vedeva per molto spazio altro, che acqua, e Cielo : e se non andavano per mezzo dell' also del pontone, erano perfi, ed annegati : di modo, che pareva gran temerità l' entrarvi , massime co' carri . Le Monache si confesfarono per passare , e chiesero la benedizione alla Santa Madre, dicendo il Credo . Ella sebbene non fu senza timore, tuttavolta con grand' animo, ed allegrezza, e fenza veruna tentazione, fece che il fuo carro pastasse innanzi, ed inanimò le fue Monache i dicendogli : Orsù figliuole mie , che maggior bene vogliono elleno, che fe fosse bisogno , esser qui martiri per amor di nostro Signore ? Lasciami, che voglio paffar prima : e cafo , che io mi affogaffe , le prego firettamente , che non passino . Ma non era gran fatto , che ella avesse questo animo, perchè nell' entrare nell' acqua le diffe il Signore : Non temere figliuola mia , che qui fone io . Vedevano alcuni di quelli , che passavano di là , andare le ruote del carro della Santa Madre fopra l' acqua. Come la Santa Madre passò innanzi, afficurò il paffo all'altre, e tutti paffarono fenza verun pericolo. e con molta allegrezza di vederfi li-

Giunsero a Burgos a' 26. di Gennaio dove furono benissimo ricevute, ed alloggiate da Catterina di Tolofa: Veniva la Santa Madre con febbre, che non l' era paffata mai in tutto il viaggio, ed una infermità nella gola, che la stringeva di maniera, che non poteva mangiare, se non con. molto dolore, di che se li fece una piaga, che sputava sangue; ebbe quella notte certi vomiti, e giramenti, e debolezze di testa tanto gagliardi . che non li permifero il levarsi l'altro giorno per negoziare : e così fu necessario porla sopra un lettuccio in una stanza, che aveva una finestra con ferrata, la quale rispondeva in un corridore, e posto un velo alla ferrata, quelli che venivano a visitarla, stavano di fuori, e negoziavano, e trattavano quello che li occorreva.

beri da tanti travagli.

Vennero fubito da parte della Cit-

tà a visitaria, moltrando il gran contento, che avevano della liu a venuta, cei il gusto di aver dato licenza, perché si rodassi qui vi monassi perché si rodassi qui vi monassi ro del suo Ordine. Parve alla Santa Madre, che stando la Città così ben disposta, che tutto il suo regozio sossi pinanto, ma si molto diverso da quello, che ella pensava, perchè le restava anco da patire assi, come si vedrà nel capo seguente.

## C A P O XXXV.

Della gran contraddizione, che s' ebbe per fondarfi il Monaftero, e come alla fine dopo alcuni giorni, e travagli, fi fondò, e la Madre fi parti per Alva.

A mattina feguente, che la Santa Madre arrivò a Burgos, ando subito il Padre Provinciale, che veniva in compagnia fua a vifitare l' Arcivescovo, ed a domandargli la benedizione per prendere il possesso, pensando, che come prima l' aveva offerta, non facesse resistenza in darla fubito. Lo trovò tanto alterato, ed in colera , che la Santa Madre fosse venuta senza sua licenza, come fe egli non l'avesse comandato, nè fi fosse trattato con lui cosa alcuna di questo negozio. Ed alla fine dopo molte proposte, e risposte, si rifolse col Padre Provinciale, che non darebbe la licenza, fe non vi era entrata, e Cafa propria, e che la entrata non confifesse in quello, che le Monache portaffero di dote, e che non effendovi quetto, fe ne potevano tornare, perché in aliro modo non fi fondarebbe il Monaffero. Tutto era invenzione dei Demonio per rendere il negozio impossibile, e che se ne tornassero senza far nulla. Domandarono licenza per poter dir Meffa in una stanza della casa, dove stavano, e non la volle dare : di maniera che le povere Monache non

udivano Messa, se non le feste, ed allora andavano molto a buon' ora ad una Chiesa con molti fanghi, ed acqua, che allora erano affai grandi

in Burgos .

Dopo tre settimane, che si consumarono in discorsi con l' Arcivescovo fopra il modo, che fi doveva tenere in effervi entrata, veggendo, che stava così forte, come nel principio , la Santa Madre risolse di andare in persona a parlargli, stimando di averla, come aveva fatto con altri in fimili occasioni . Volle Iddio, che il negozio riuscisse così male a lei, come era riuscito agli altri, che ne avevano trattato: sebbene chi avesse veduto l' allegrezza , con che ella se ne tornava , averia pensato , che fosse passato benissimo, e pure l' Arcivescovo l' aveva licenziata con pochissimo attacco.

Quello, che più dava pena alla Santa Madre , era il vedere , che il Padre Provinciale stava molto disgustato, e quasi risoluto che se ne tornassero tutti , parendo a lui di non avere speranza, che l' Arcivesco o si fosse per mutare di parere, e che non fosse bene, che stessero tante Mona-che suori del Monastero: e se le rapprefentava ancora la gran perdita , che la Santa Madre faceva per altre fondazioni . Ma ella come quella . che sapeva certo essere volontà del Signore, che si sacesse quella fondazione , non giudicava bene levarne le mani , e stava molto afflitta , per vedere la pena del fuo Provinciale : ed in quel punto le disse il Signore : Ora Terefa tien forte . Con quello procurò con più animo persuadere al Padre Provinciale, che se ne andasse, perché aveva a predicare quella Quarefima in Vagliadolid, e lasciaffe lei in Burgos, Fecelo il Provinciale, lasciando con lei uno de' suoi compagni, chiamato Fra Pietro della Purificazione, e subito, veggendo il negozio andare in lungo, diede ordine , che le fossero date alcune stan-

ze nell' Ofpedale della Concezione , e di andarvi a stare , per esser quivi il Sagramento, e dirvisi Messa ogni dì: ed anco in questo ebbe gran contraddizione per conto de' Confrati , li quali fospettavano , che fi ufurpaffe l' Ofpedale, per farvi il Monaftero . Entrarono nell' Ospedale la vigilia di Santo Mattia Appostolo , ed era la casa tanto povera, e piena d'insermi, che non si potevano difendere da lamenti, mali odori, topi , ed alıri animaletti schifi , che vi erano: ma quello, che più sentiva la Santa Madre, era il vedere quello, che pativano le fue compagne, che ella già teneva per gloria il patire, e per piacere il vedersi in quel-

la povertà.

Andavano cercando casa con molta cura, acciocche l'Arcivescovo desfe la licenza, già che quella Signora Catterina di Tolosa prometteva darli entrata dopo la morte fua : ma avendola cercata molti giorni a non la irovavano a lor modo, infin a che la Santa non ne ritrovasse una , che le pareva a proposito. Le ne era domandato ( al parere d' alcuni ) più , che non valeva : e sebbene era risoluta di comprarla , restava per danari: ed allora le disse Nostro Signore: Per danari resti? per le quali parole intese essere volontà di Dio, che la comprasse: onde concluse immediatamente la compra , la vigilia del gloriofo San Giuseppe, il quale era stato molto pregato dalla Santa Madre . e dalle sue compagne, che desse loro cafa il fuo giorno i e fubito fi paffarono le seritture. L'Arcivescovo, che per il trattare della Santa Madre s' era un poco ammollato, mostrò di rallegrarfi molto, quando seppe, che avevano cala : e venne due volte a vedere la Santa all' Ospedale,, ed una alla casa, che avevano comprata: ma non volle mai dar licenza, ne pure che le fosse detta una Messa ne giorni di festa, infin'a che non fu l'entrata certa, e ficura.

Erano intorno a quattro mesi, che stavano in Burgos, ne vi era per ancora certa speranza della licenza dell' Arcivescovo . E veggendo la Santa, che non s'opponevano cose di sostanza, ma che tutti erano cavicchi, ed invenzioni del Demonio , le quali al fine molto poco gli dovevano giovare, foleva dire con molta grazia: Che era un Diavelo (ciecco quello , che quivi loro faceva guerra . Aspettava il successo con grand' animo, e longanimità, e benche tutti perdeffero la speranza, confiderando la durezza dell' Arcivescovo, ella però non si sgomentò mai un punto. Onde accadde, che in questo tempo il compagno lasciatoli dal Padre Provinciale, stanco dalle lunghezze dell' Arcivescovo. e desperato del buon successo, perfuadeva di nuovo alla Santa, che fe ne andasse, e desse a lui licenza d' andarsene, Ella, che sapeva già bene il termine, che Iddio aveva prefcritto per dar fine a quel travaglio, gli diffe : Vegga Padre , non ft dian pena , che il Santifimo Sagramento fara posto avanti ad otto giorni: E così fu; perchè il Vescovo di Palenzia, al quale l' Arcivescovo aveva dato parola di dare la licenza, sapendo quanto quivi patisse la Santa Madre, da lui teneramente amata, gli tornò a fcrivere di nuovo, ed allora glie la diede, e si pose il Santissimo Sagramento con gran folennità a' nove di Aprile del 1582. Chiamoffi il Monastero San Giolesso di Sant' Anna: disfe la prima Messa il Dottor Manso, che ora è Vescovo di Calaorra, ed in quel tempo fil Confessore della S. Madre, ed ella gli profetizzò, che doveva arrivare alla dignità, che ora possiede . Predicò l' Arcivescovo , e fignifico la gran soddisfazione, che aveva della Santa Madre, e sua Religione, mostrando gran dispiacere della dilazione, che si era posta nella fondazione.

Stando in questo tempo la Santa Madre con le sue Monache molto contente di vedersi nella loro casa, e claufura ; il giorno dell' Afcenfione crebbe tanto il fiume , e fu tanta l' acqua . la quale entrò per la Città . che si cominciavano a disabitare i Monasteri per non perirvi dentro, e cadevano case, e si scavavano i morti , ed il nuovo Monastero correva maggior pericolo, per effere in un piano, e più vicino al fiume, che altri; Onde configliavano la Santa Madre a uscirne di casa con l'altre, ma non lo volle mai fare : fece però porre il Santiffimo in una stanza alta, e che le Monache si ritirassero in esta, e diceffero le Litanie, tanto che cessaffe quel travaclio . Diceva l' Arcivescovo, e lo dicevano anche molti altri , che per effere restata quivi la S. Madre, Iddio aveva lasciato d'annegare quella Città . Nomino Priora di questa fondazione la Madre Tomafina Battifta, che era stata prima d' Alva, e per Sottopriora Catterina di Gestì, la quale aveva cayata di Vagliadolid.

Non avrebbe voluto la Santa Madre partire di Burgos, prima di vedere qualche comodità temporale nel Monastero, e che alcune pigliassero l'abito, con che si fosse accomodata la cafa ; e stando con questo desiderio, e pensiero, le apparve Nostro Signore, e li disse : In che dubiti ? che gia quefto è fatto ? bine te ne puoi tu andare . Intefe ella di qui , che Nostro Signore pigliava a suo carico il fostentarle: e così parendoli di non far quivi cofa alcuna, deliberò di partire subito per Avila dove era Priora, e v'era molta necessità della sua presenza: Ma per l'occasione, che appresso diremo, fu forzata andare prima ad Alva, dove finì li fuoi giorni , come si vedrà ne capi seguenti.

## CAPOXXXVI.

Del modo, e divozione, con che camminava la Santa Madre Terefa di Gesù, quando andava a queste fondazioni.

Il che abbiamo detto delle fondazioni, le quali fice quefla Santa Morra, farà bene safin che propositione della propositione della printo di Dio, che in lei vivvo: avanti, che narriamo la fua morte, che dicamo il modo, e l'ordine, che ella offervava non folo nel cammino, ma anche quando paffava per qualche Monaffero, così della fua Religione, come d'altre, e del governo, e cofituzioni; che ordino cotanto avvifato, e prudente per li Conventi di Monache.

Primieramente, quando la Santa Madre camminava, procurava di menar seco alcuni Religiosi dell' Ordine, quando ve ne erano, ed insieme qualche Prete, che fosse persona di buona vita, e fama. Per ordinario l'accompagnava il Padre Giuliano d' Avila , persona di molta virtù , e pietà, come di sopra abbiamo detto: la prima cofa, che facesse in arrivare al luogo, era udir Messa, dove ella fi comunicava ogni dì, ne quello, per gravi negozi, che vi fosfero, e per gran fretta , non fi aveva a lasciar mai . Menava fempre alquante compagne, alcune per lasciare nella sondazione, altre per averle fempre feco : e fra l'altre elette per officio di compagna su la Madre Anna di San Bartolomeo, che oggi vive, ed e Priora in Parigi, Religiofa tale, quale doveva effer colei, che la Santa Madre eleffe fra tante, e la quale adocchiò per sua compagnia, e consolazione. Camminava la Santa, e le sue compagne ordinariamente in carri , per parerli , che fosse cavalcata più povera, e più facile, che quella de cocchi. Vi andavano dentro le Religiofe con gran ritiramento, perché anche nel viaggio, flando in luogo, dove potrefiero effere vedute da períone fecolari, benché foffero donne, non fi levavano mai i veli, e fe tal' una cra in ciò trafcurata, la riprendeva la Santa, e queflo rifetfio offervava ella con molta puntualità, e rispore.

In arrivando all' alloggiamento procurava subito un' appartamento ritirato, e ferrato, dove si riposassero : e quando non ci era di ciò comodità, come suole avvenire in alcune Bettole, le coperte di lana fervivano di muro, e faceva i fuoi appartamenti ritirati , ed onesti , acciocche così non vedeffero, ne foffero vifte, ed aveffero manco conversazione, e pratica con persona: che in questo stava molto avvertita, come quella, che svisceratamente amava ogni onestà, e purità, e così poneva la ruota in una bettola come se solse stata in un Monastero : perché di quivi pigliassero tutto quello, che li bisognava. Fin: lmente camminava con tanta divozione, e ritiramento, come se fosse stata nella propria fua cafa.

E perché li Santi fono della natura delle pietre preziose, e risplendenti, che il medefimo prezzo, e splendore hanno nella casa, che nelle strade, la Santa Madre, e la sua compagnia, in cui risplendevano tante virtu , stando ne' loro Monasteri non fi ofcuravano, ne annebbiavano ne' viaggi : Imperò che anche fra le scosse de carri, fra la molestia, e stanchezza del cammino, facevano la loro orazione, come in Coro, e per questo ci erano le sue ore determinate, e le mifuravano con un oriuolo d'arena, come se stessero nel Convento; e molte volte passavano tutta la notte in orazione vocale ; é mentale . Suonavano una campanella all' ore del filenzio ordinato dalle Costituzioni, e l'osservavano tanto come se le obbligasse la Regola . E quello, che fa stupire è, che era co-

sì grande il rispetto, e la venerazione, che avevano alla fantità della Santa Madre quelli, che con lei andavano, che non folo i Preti, e l' altra gente di fue compagnia, ma i garzoni, i carrettieri, contro la naturatloro, ofservavano il filenzio, mentre le Monache tacevano . Poscia quando fuonavano, facendo cenno, che era finita l' ora del filenzio, era grande il loro contento . Andavano tutti volentieri con la Santa, ne fi stancavano de' travagli , ne si saziavano della fantità, e grazia delle fue parole, perché erano fopra modo piacevoli, ed allegre per tutti . Da ciò che fi offeriva per via , cavava ragionamenti di Dio, con che tratteneva, e compungeva molto quelli , che l' accompagnavano ; e quelli , che altre volte folevano andare giurando, e giuocando, gustavano più di udirla , che di quanti piaceri potesfero allora avere , come eglino medefimi spesse volte consessa-

Procurava, che tutte quelle, le quali andavano in compagnia fua . rendessero l' obbedienza, tanto dovuta a sè per l'officio, e per la persona , a qualche Religioso , se ve n' era, se non al Sacerdote, che le accompagnava, ed ella era la prima ad obbedirgli . Ed era tanto l' amore , che aveva a questa virtù, che in sacendo in qualfivoglia fondazione Priora, ( che ella per molti anni con l' autorità sua le sece , ed elesse ) subito le rendeva obbedienza, e fi soggettava a lei , non come fondatrice . ma come una delle minor suddite del Convento , domandando licenza di quanto aveva a fare. L'issesso osservava, quando arrivava a qualche Monaftero di Monache di altro Ordine, che subito si offeriva all' obbedienza della Superiora, come se sosse stata fua Prelata.

Nella povertà era eccessiva, se eccesso può essere in così eccellente virtù; molte volte usciva di Monastero

fenza portare cofa alcuna per il fuo viaggio, e con tutto ciò non li mancò mai il necessario, come, nè anche la confidanza nel Signore. Quella fondazione le dava più gufto, che fi faceva con maggior povertà: e così soleva dire, che per sondare un Monastero non li bisognava altro , che una campanella ; ed una casa a pigione. Stando ad una fondazione non volle ricevere un' armario, ed un bragiere, che le veniva offerto, parendole, che ne l' uno, ne l' altro potesse servire per Monache Scalze: Ma non folo quette cofe non voleva ammettere, ma ne anche altre di maggior stima : perché così ella fuggiva le ricchezze, come altri le cercano. Onde avvenne, come testifica nella sua deposizione Dorna Maria Enriquez Duchessa d' Alva, che dandole ella , per sapere la sua necessità, e povertà, certe gioje di molto prezzo, e valore, la Santa Madre le ricevette, ringraziandonela molto, per non mostrare di disprezzare i fuoi doni, ma licenziandofi da lei, chiamò secretamente la Cameriera, e le diede le gioje, perchè le rendesse alla Duchessa, ed ella ne rimafe tanto edificata, ed ammirata, quanto meno era avvezza a vedere fimile disprezzo di quello, che il mondo prezza, ed adora. Aveva procurato la Duchessa con grande instanza licenza dal Provinciale dell' Ordine . che quando la Santa Madre venifie al Monastero d' Alva, andasse a pofarfi in cafa fua, prima d' entrare in Monastero , che è nella medesima Terra, ed avendolo ella fatto, come l' obbedienza glielo comandava . fu altrettanto ben ricevuta dalla Duchessa , quanto era stata desiderata . La pregò a cenar feco, esfendo arrivata di notte ; ma la Santa Madre , con tutto, che venisse stanca, e bifognosa, come è da credere d' una donna carica di tante infermità, e travagli, non volle mai a patto veruno condescendere alla sua perizione, parendole, che non sosse giusto, esfendo i luo Monastero nel medefimo luogo, mangiare un boccone suorid esso. e per questa occassione, e
per goder più della Santa Madre, conando la Ducheffa a tutta la sus famiglia, che cenasse, ed ella se ne
stette insi alla mezza notre, quando la Santa Madre, vincendo l'importunità, che le faceva la Ducheffa, per trattenerla quivi più, si ritivà al suo Monistero di che restò la
Duchessa non meno ammirata, che
edificata.

Era eziandio molto puntuale ( come quella, che da Dio era stata posta per Maestra, ad esempio d'altre) nell' offervanza regolare : conciofiacofa, che oltre quello, che detto abbiamo del filenzio, dell' orazione, dell' obbedienza , del ritiramento , e dell' altre virtà , facendo viaggio , offervava ancora i digiuni dell' Ordine, come se ella con la sua poca fanità , e forze fosse stata obbligata: e quando arrivava a' Conventi, non ammetteva, tanto nel vivere, come nell' altre cose, altre carezze, che l' ordinarie , destinate dalle Constituzioni per tutta la comunità . Arrivò una volta affai bene stanca, e con febbre ad un Convento, la Priora del quale , conoscendo la sua divozione, eche non averebbe ammeffo un matarazzo per ripofo non fo'o del viaggio, ma delle sue infirmità, volle destramente porlo sotto il saccone, che è il letto delle Scalze (come se così le dovesse dare gran ripofo ) se ne accorse subito la Santa Madre, e facendolo tor via, riprefe molto l' infermiera, che l' aveva posto.

Ne' viaggi, mentre la sua sanità li permetteva, saceva la queina alle altre, come anche lo saceva ne Monasteri, e di questo si pregiava più, e che d'estre l'andatrice, perchè con ester di tanti Monasteri non gustava, che la chiamastero tale. Questo è quanto si può dire del modo, che

nell'esterno offervava la Santa, quando camminava: ma quello, che non si può dire , è l' interno, e l'orazione altissima , nella quale quell' anima fanta andava tutta inzuppata, fe così può dirfi , ed immerfa in Dio : la carità, il zelo dell'anime, che nel fuo petto ardeva, il defiderio così grande di patire per amor di Dio, le quali cose obbligavano nostro Signore , perchè l' ajutaffe , ed invigorisce molto, e le desse una gran corona , e le facesse grazia , che vedesse a suoi dì, e mangiasse del frutto dell' albero, che aveva piantato con le fue mani, come glie lo aveva promesso in una rivelazione, che ebbe l'anno 1571. dove le diffe queste parole : Sforzati , poiche tu vedi l' ajuto , che io ti do . Ho voluto , che guadagni tu questa corona : Vedrai a tuoi giorni molto innanzi l' Ordine della Vergine .

## C A P O XXXVII.

Constituzioni principali fatte dalla Santa Madre pel buon governo delli suoi Monasterj di Monache.

Uel Signore, che diede valore. e vigore, più che umano, perche una donna povera, e spogliata degli terreni favori, fondaffe in tutta Spagna con tanti travagli, e contraddizioni , tanti , e così illustri Monasteri ; il medesimo le potè dare, e le diede, luce, e prudenza divina , perché li governasse , e desse regole, e maniera di vita, accomodate per acquistare così alta persezione, che in essi si professa. Sono più che umane le Constituzioni , le quali fono instrumento per lavorare tali pietre, e più che di uomo, o di donna, o creatura umana, o Angelica li configli , li quali mostrano strade così divine, così sicure, e piane per andare al Cielo . Non apprese ella le Constituzioni, che diede alle sue Monache in terra, su senza dub-

bio dottrina rivelata, ed appresa in Cielo ; Perche fe Iddio mostrò tanto amore, e provvidenza con quelta Santa, che non folo le cose appartenenti ad un Monastero, e fondazione, glie le scuopriva con l'amore, ed agguaglianza, che un'amico scuopre, e verfa tutto il fuo petto in quello dell'altro amico, e compagno: ma le diceva , e dichiarava eziandio altre più particolari, e più minute, quelle che erano così universali, e di tanta importanza, e quelle, che dovevano esfere permanenti, e perpetue, e come tante forme di anime fante , è ben certo, che con particolar provvidenza le furono da lui inspirate, e rivelate. E così e dovere, che si mirino, e si riveriscono, e molto più, che si offervino, come regole divine, e celefliali. E non è gran cosa, che certamente crediamo, che abbia fatto questo Iddio con la Santa Madre, e che il Signore si sia abbassato a tanta minuzia, come è quella, che nelle Constituzioni molte volte, secondo la necessità, si comanda, sapendo noi, che il medefimo Signore avendo dato per mezzo di un' Angelo all' Abbate Pacomio la regola , la quale egli , e li suoi successori avevano da osfervare, discende a cose tanto piccole che pare, che si degnarebbe un' uomo grave, che non lapeste l'importanza loro a riferirle. Porrò qui alcune delle più principali di quelle, che fece la Santa Madre, perche come desidero molto, che queste si osfervino fentirei gran contento, che quando fi perdeffero gli altri Originali , si trovallero in questo, e tossero freno a secoli futuri, e confusione, se di prefente si dimenticano alcune della loro offervanza . Quelle , che qui porrò , faranno per lo più parole scritte dalla Santa Madre, sebbene non col medesimo ordine, perché pretendo solo mettere le più principali. Ho cavato queste Constituzioni dalle antiche, che si stamparono, ed offervarono, vivendo la Santa Madre.

6. I.

Di quante la Santa ordinò interno al ricevere le Novizie.

Bhiasi molta avvertenzu, che quelle, le quali si doveranno ricevere . fiano perfone d' orazione , e che pretendano ogni perfezione, e disprezzo del Mondo; perche fe non vengono flaccate da quello, malagevolmente potranno soffrire quello, che qui fi foffre; ed è affai meglio attenderci prima, che cacciarle dipoi , E che non fiano minori di diecisette anni; e che abbiano santità, intendimento, ed abilità per recitare l'Officio divine, ed ajutare al Core: e non fi dia la professione, se nell' anno del Noviziato non fi comprendera, che abbino abilità , e l' altre cofe , che fono necessarie per quello , che qui s' ba da offervare . B fe alcuna di queste cofe le manchera . non fi riceva .

. Contente della persona , se non ba niente di limofina da dare alla cafa a non per questo si lasci di ricevere , come s' è fatto infin a qui : Avvertafi molto bene, che il ricevere novizie non fia intereffato : perchè a poco a poco potrebbe entrare l'avidità di maniera, che fi miraffe più alla limofina , che alla bonta ; e qualità della persona , il che non fi faccia a patto veruno: perche faria gran male, Abbiano sempre dapanti la povertà , che professano , per darne in ogni cofa odore: ed avvertino, che non è queflo quello, che l' ba da softentare, ma la fede , e perfezione , ed il confidare folo in Dio .

jole in Die
Justa Conflituzione i' avvorta molto
bene, e l' offeroi, che canviene : e fi
bene, e l' offeroi, che canviene : e fi
bene, e l' offeroi, che canviene : e fi
bene, e l'ordene molta diligenzi etile
all abiro, facciano molta diligenzi etile
por patro l'opportere quille fait diligenzi
por patro l'opportere quille fait differit
rimediare; me ma per quelle, jutta la
diligenza, che conviene nell'anno della
diligenza, che conviene nell'anno della
montenta alla professione
quelle, delle quali mon fi avorè la fece
quelle, delle quali mon fi avorè la fece

ranza, che conviene, per l'osservanza, e bene della Religione : e di questo ne incarichiamo la coscienza della Priora, e Maestra delle novizie, e dell'altre Religiose.

Del modo, e stile, che ha da tenere la Maestra di Novizie nell'educazione, ed ammaestramento loro, ne tratta la Santa Madre con la medesima prudenza, e discrezione, che dell'altre cose, dicendo così:

A Maefira delle novizie fia di mol-1 ta prudenza, orazione, e (pirito: ed apperta molto bene di leggere le Conflituzioni alle Novizie , e di insegnarli tutto quello , che banno da fare , coil intorno alle cerimonie, come alle mortificazioni , e prema più all' interno , che all'efterno, domandandogli ogni di conto del profitto , che fanno nell' Orazione , e come fi portano nel mifterio , che banno da meditare , e che frutto ne cavano: ed infegni loro come s' banno da portare in tempo di gufti , e di aridità , e nell' andarfi vincendo nella volontà anche in cofe minute . Avverta , chi fa quefte officio , che non troscuri nulla perchè è un' allevare anime , nelle quali dimori il Signore . Le tratti con pietà , ed amore, non maravigliandofi delle loro colpe, perchè ba d'andare mortificando a poco a poco ciascuna, secondo vedra , che può foffrire il suo spirito; faccia più flima , che non manchino nelle virtà , che nel rigore della penitenza : ed ordini la Priora, che fia loro infegnato leggere. Quando la Priora vedra di non avere chi sia buona per Maeftra di Novizie , fia ella , e pigli questa fatica per cofa molto importante , e fi faccia ajutare da alcuna . Tutte queste fono parole, che lo Spirito Santo diffe per bocca della Santa Madre . Perchè quello, che qui incarica di attendere al talento più che alla dote. rimanesse più stampato ne' loro cuori, lo repetette molte volte nel cammino di perfezione: ma più in particolare nel capo 26. delle fondazioni. dove dice così:

Se autre complanne nel zignere, ad amini coraggio, di che à multa amice Sua Divina Marfia, non abbiare pane, che vi manchi nulla. Non lafciure na di ricevore quelle, che voryamos a vodere effer Monache, purche fiate faddirjatta de l'on deliberty, e talonti e che non lo faccios falo per provvedeff, me per fervire a Du con più perfezione: rè perchè non abbiano ben di fortuna, fe banna di vinit con presente prevvederà taloi quello, che per quella avete voi da provvedere, al dopper e voi da provvedere, al dopper

Grande esperienza bo di ciò. Sa Sua Divina Maesta, che per quanto io mi posso ricordare, non bo mai lasciato in riccevere nessuamento., pur che sossi soddissatta nel re-

Testimonio me ne sono le melte, che si sono ricevute per l'amor di Dio, come voi fapete . B vi poffe accertare . che non fentido tanto contento; quando ricevevo di quelle, che portavano affai , come di quelle , che ricevevo folo per Dio: anzi di quelle avevo paura, e le povere mi dilatavano lo spirito, e mi davano un gaudio così grande , che mi faceva piangere per allegrezza, quefto è vero. Ora se quando s' avevano da comprare , e fare le cose ci ajuto con questo così bene , dipoi , che abbiamo di che vivere , perche non s' ba da fare ? Crediatemi , figliuole , che dande penfate di guadagnare, perdete . Quando chi viene per farfi Monaca , non avesse altre obblige di dare ad altri, le non per l'amor di Dio , come l' ba da dare ad alsri , che forfe non n' banno tanto bisogno , è bene , che ve lo dia per elemofina , che io confesso , che parrebbe disamorevolezza , se non lo facesse, ma sempre proponete a chi entrera che faccia del suo come fara configliata da persone dotte , effer più forvizio di Dio . Perchè troppo male farebbe , che pretendefimo bene da neffuna . che entraffe, fe non per quefto fine . Moito più guadagniamo, che ella faccia quello , che devera Dio ( dico con più perfezione ) che in quanto può portare ;

poichè

poiche non pretendiamo altra cosa, ne ce lo permetta Iddio, se non che sua Divina Maessa sia servita in tutto, e per tutto.

In tre cose sa grande instanza la Santa Madre in questa Constituzione: la prima, che quelle, che si riceveranno, abbino vocazione da Dio, buona abilità, ed intendimento. La feconda, che non fi miri ad interesse : e l'ultima (che non è di minor importanza . ) che nell' anno di probazione, e noviziato, quella che non avrà spirito, e talento per l'Ordine, in modo alcuno non fi riceva : perché la principal causa della relassazione delle Religioni, è, l'ammetterci genie non chiamata da Dio a quell'inftituto: attesocche non solo non offervano la Regola essi, ma sono impedimento agli altri, perchè non l'otferving.

Laonde il bene defle Religioni confifte in non riceversi l' abito se non da quelle persone, che non si può dubitare, che fianostate chiamate da Dio; ed esaminar poscia molto nel tempo della provazione, se ci su inganno nella prima elezione . E quefto non vuole altra prova, che la lunga esperienza delle Religioni: nelle quali ha fatto più danno la compassione di alcuni, coperta col velo di pietà, e carità (che fuol effer affai propria delle donne ) di quello, che non averebbe fatto un coltello in mano di un pazzo : perchè non folo questa compassione indifereta è veleno, e peste nella Religione, e gran peso per la conscienza propria, ma anche per quello, che & riceve , in vece di farli beneficio, se li fa il maggiore aggravio, che posta aver ricevuto, e come tale, e da lì avanti, veggendosi carcerato nella catena de' voti, e professione, piange la sua sventura, e si lamenta de favori tanto in fuo danno, e quello, che prima averebbe potuto fare, salvo l'opore, e la conscienza, viene dopo , facendogli giogo di

ferro la gran foavità, e dolcezza del-

la Religione, a saltare le mura, ed a mancare nell'uno, e nell'altro, ed a restare in uno stato il più miserabile , che possa effere fra' Cristiani -Questo è il frutto della carità disordinata, e compassione donnesca, che si usa con i novizi, e per sar piangere una Religione, e tenere per certa la fua rovina, e relaffazione, non trovo io fegnale più certo, che vedere, che tutti quelli, che pigliano l'abito , faccino professione : poiche non fono tutti per la Religione, che fe così fosse, non averebbono i Sacri Concilj dato un' anno di provazione : e così è congettura ( al parer mio ) evidente, che si carica la Religioue di più ghiaja , che non può soffrire , e che in fine ha da esseré sommersa dall' onde della relaffazione, e che in luogo di Figlinoli, che la fostentino, riceve bafilischi, e vipere, che l'avvelenano, ed uccidono.

Onde in nefsuna cofa hanno posto maggior cura i fondatori, che in que sta; ve-la volle porre anche la Santa, come quella, che intendeva benissimo tutti questi inconvenienti, e danni.

6. II.

Dell' Abito , e veftito delle Religiofe .

El capo 8. delle Constituzioni, trattando dell' Abito delle Religiose , dice così : Il vefitto fia di panno grosso, e di ferandina di color bertino fenza tintura; e piglifi il più vile panno . che trovar fi poffa ; per abito abbia la manica firetta , non più firetta da mano che da capo , senza piegbe , non più lungo di dietro, che d' avanti, ed arrivi infin a'piedi. Lo scapolare dell' ifteffo, quattro dita più alto che l'abito. La cappa di coro della medifima materia bianca uguale allo scapolare, e fia sempre fatto con manco panno , che fi poffa , attento il necessario , e non il Superflus : lo scapolare lo portino sopra s veli , e fiano i veli di flamigua , o tela proffa , non piegati . Le tonache di faja , e le lenzuola dell' ifteffo . I calzari di corda , e per l' onefta calzette di ferandina , o di ftoppa , o cosa fimile . I guanciali di faja , falvo per necessità , che le potranno aver di lino . I letti fenza alcun matarazzo , ma con un faccone di paglia , che s' è provato , che per persone debols , e non sa , ne può pajfare : ne vi fia cofa alcuna attaccata , fe non fosse una flora di giunchi per necesfità, o una portiera di spalliera, o panno groffo , o cofa fimile , che fia povera. Porteranno i capelli corti , per non perder tempo in pettinarli, ne s' ba mai d' avere specchio , ne cosa curiosa , ma tutto firapazzo di sè.

## 6. III.

Della povertà, e fatiche manuali.

DElla povertà, ed opere manuali iu la Santa Mader in eltre
no amica, perchè conoficeva bene
quant' importava per l' aumento dello fpirito: te perchè l' uno ajuta all'
altro, porremo qui le Cofituzioni,
le quali ordinò intorno nil' uno, ed
all'altro. Della povertà, che era quello, che tanto l' era cofitato pianutare
nella 'fua Religione, diec così:

5' ba da vivere d'elemofina senza veruna entrata ne' Conventi , che saranno in Terre ricche , e popolate , dove ciò fi petra foffrire : ma dove non fi petranno fostentare con l'elemosine sole, possano avere entrata in comune, ma in tutto il refto non fia alcuna differenza fra li Monafteri, che vivono d' entrata, e quelli, che vivono di poverta, E mentre potranno soffrire , non domandino: molta fia la necessità che le faccia domandare, ma fi ajutino con le fatiche manuali, come faceva San Paolo ; che il Signore le provedera del necessario . Come non vogliono più , e fi contentino fenza delizie , non le manchera da poter softentare la vita: se con tutte le forze loro procureranno di contentare il Signore, Sua Divina Maefia avera pensiero, che non li manchi guadagno . In modo verano poffeggano le forelle cofa in particolare , ne fe li permettano, nè per il mangiare, nè per il veftire , che tengano cassa , o cassetta , ne armario , falvo quelle , che banno gli Offici della comunità , nè veruna altra cola in particolare , ma tutto ha comune . Questo importa molto, perchè in poche cofe può il Demonio andare relaffando la perfezione della poverta : e per questo abbia molta cura la Priora, quando vedra una sorella affezionata a qualche cofa , o fia libro , o cella , di torgliela : e questo si offervi in tutti li Monafteri, o abbiano entrate , o no , e fia con molto rigore , e la Superiora l'efeguisca, e non consenta, che li rompa, ed il Provinciale la costighi rigoresamente , fe fi rompera .

Intorno all'opere manuali, ordina le feguenti cofe: Non fi faccia opera curioja, fia il latore, filare, o altre co-fe, coto non finno tento eccellonti, che accupino il profiere, acciacchò no fitenza nel signore. Non cofe d'ovo, nè d'agento, nè cossegifico fopra il perzzo, che n'hamo da ricevere: ma bunnamente piglino quello, che il junà dato: e fe veggono di non offere foddisfatte non faccino quell'opera.

Levore a flagio non fi dia mai alle juelle: ciafruna penuri fatacer, perchè mangino l'altre. Tengafi molo concolè mangino l'altre. Tengafi molo conto di quello, boto commandi al Regola, che chi vorra mangiare, ba da faticare, e coi faccus 3m Paolo, e le qualche volta vorrà alcuna operar a flagilo di 
jua fopuanan volonia, per finita agni di), 
la pulla fare, ma non fe li dia penitem
za quantingue non la finica.

An questa Costituzione delle fatiche manuali fece la Santa Madre molta forza, e fempre che le occorre, l'incarica con molta efagerazione, l'uno perchè, come ella defiderava, che il uno Monafett piedero fena entrata, e che le Monache non andasfero molefamente cercando ne popoli, dove abitano: non trovava altro mezzo, mè vi era migliore; che procurare con le loro fatiche di guadaganare il descriptiones de la considera del guadaganare il con el con del con del

vitto , e torre agli altri la modeftia : ma il principale intento era fuggire l' ozio, e l'agio, ch' è porta di tutti i vizi. Questo era il fine , che Iddio le aveva infegnato, e quello, che nella sua Regola ella aveva letto, dove gravemente s'incarica il faticare, allegando per ragione: Perchè non trovi il Demonio per l'ozio entrata nelle voftre anime . Sapeva ben ella , che dietro all' ozio ne feguiva il tedio, e la noia della claufura, ed offervanza della cella , l' andar vagabonda pel Monastero, il rompere il silenzio, l'inquietare l'altre Religiose, ed il perdimento di tempo, ed orazione : onde una delle caufe , perché temeva l' entrata, è, perchè da questa ne suole seguire la sazietà, dalla sazietà l'ozio, dall'ozio il ciarlare alle grate, l'ambasciate, le lettere, e tutta la distrazione, che veggiamo oggi in molti Monafteri.

Teneva anche gli eferciz) corporali per un gran mezzo del profitto, e persezione delle Monache, perche con esso si castiga il corpo, si guarda il ritiramento nella cella , fi ferrano le porte a' pensieri vagabondi , e peregrini, e si conserva l'anima pura per l'orazione. Onde leggiamo in Cassiano lib. 10. cap. 22, di que' Padri antichi dell' Eremo, che misuravano il profitto spirituale de' Monaci dal fervore, e diligenza, che ufavano negli efercizj manuali : e molti di loro faticavano non tanto per fostentarfi, quanto per perfezionarfi nella virtù: perchè come riferifce il medesimo nel capitolo 24. era fra di loro molto ricevuta questa fentenza : Che il Monaco occupato non era tentato fe non da un Demonio , e l' oziofo era combattuto da molti . Ben l' intendeva quel gran Paolo primo Eremita, che con non poter vendere, ne valersi de' fuoi lavori, avendo riguardo non al guadagno temporale, ma al frutto spirituale , faticava di continuo , ed empieva la fua caverna di cestelle coperte, ed in capo all' anno le

brucciava . Desiderava la Santa, che ne' fuoi Monasteri le Monache non diventaffero delicate, tenendo per onore l'ozio, per divozione la trafcuraggine, ed il foverchio fonno per neceffità : ma che fi av vanzaffero a faticare, e non si sdegnassero di por le mani in quello , che è tanto proprio delle donne : perché come abbiamo detto , la fatica corporale è 'l fale , che preserva dalla corruzione la noftra vita, la nostr' anima, e particolarmente la caftità nelle donne, che quanto di natura loro fono più inclinate alla delizia, tanto più facilmente fe li attacca l' ozio, e con esso fi perdono. Che fe gli uomini, che fono virili, con le delizie concepiscono animo, e natura di donne, che farà delle donne? ed in che daranno , fe non in quello, che veggiamo oggidi in alcuni Monasteri, che è quello, che non finiremmo mai di piangere ? Come quelli adunque, li quali per natura loro fono fottoposti ad alcune infermità, e mali, fono da Medici guardati con diligenza da quello, che può effere principio di quel danno; così la Santa Madre, come quella che intendeva la disposizione. che in questa parte è nelle donne, e dall'altra aveva sperienza di quello. che aveva veduto in altri Monasterj , volle prevenire questa malattia , con levar l'occasione, che è l'ozio. E' vero, che questa sarica non ha da effere, come ella avverte, per via di tafsa, affrettandofi a finire il lavoro e la facenda a tempo dererminato, che questo vuol dire staglio, o tafsa : perche quest' anfia , ed avidità, quando è senza discrezione . affoga, e spegne lo spirito, e gli toglie la libertà, e lo foggetta, e tira in suo potere : ma che ciascuna fatichi quanto potrà , secondo le sue forze, come figliuole, e spose di Dio, defiderando di fare tutto quello, che potranno per lor gusto, e facciafi quello che fi vuole, ed atrivi dove vuole: perchè l'intenzione della Santa fu questa, che la fatica ferva allo spirito, e non che lo spirito

fia schiavo della fatica.

Nè folo la Santa Madre incaricava il lavorare, ma era ella la prima a farlo. Perche con effer posì gravata di infermità , sempre che l' occupazioni necessarie la lasciavano, si occupava in filare, o cucire, o cofe fimili , di modo che non stava un punto oziofa . Quando andava alla grata a negoziare con persone gravi, portava feco qualche lavoro, in che occuparfi : di che non poco s' edificavano quelli, che flavano quivi, fe tal' ora se ne accorgevano. E così soleva dire, che era gran vantaggio il parlare a grate ferrate, perchè potevano negoziare, e lavorare in un medefimo tempo. Era tanto amica di lavorare, che quando le era comandato, che scrivesse qualche libro , lo sentiva affai , perchè le impediva il filare ed altri lavori propri di donne, e di fuo gusto, e natura, per esfere tanto umile .

Quando fondò il primo Convento di San Giuleppe d'Avila , prese per modello, e forma della fua vita, e del fuo Monastero la Primitiva Regola della Madonna del Carmine . e vi aggiunfe certe altre offervanze, così nel vestito, vitto, e coro, come in tutte l'altre cose di Reglione, brevi sì , ma fustanziali , e d'imporranza : le quali furono approvate dal Vescovo d' Avila , al quale allora era foggetto il Monastero: e con queste ordinazioni visse non solo il primo Monastero di Monache, ma anche ad imitazione di quello fi governavano gli altri, che andava fondando, infin all'anno 1580. nel quale effendo i Padri Scalzi col favore, e protezione del Re Don Filippo Secondo usciti dall' obbedienza, e soggezione de' Padri dal Panno, fecero il loro Capitolo Provinciale in Alcalà d' Enares , dove fu Presidente , come Legato Appostolico, il Padre Maestro Fra Giovanni de las Luevas dell'

Ordine di San Domenico, che fu pos fcia Vescovo d' Avila, e con Appostolica autorità, fecero Constituzioni per il loro Ordine, e con la medefima approvarono quelle, che la Santa Madre fece , ed ordinò per le Monache: le quali anche furono confermate da Papa Sisto V. nel 1590. dicendo, che approvava le Constituzioni fatte per mano di questa Santa Vergine : e dopo fono state venerate, e confermate da tutti li Capitoli Generali del fuo Ordine, e dagli altri Sommi Pontefici , che sono succeduti . Ho rifervato questo capo a questo luogo, perché non avendo la Santa Madre perfezionato, ne autorizzato le sue Constituzioni, insin che non furono quasi finite le fondazioni, non veniva bene a trattar di ciò prima.

# 5. IV.

#### Delle Comunioni .

La Comunione sa ogni Domenica e gierro di fissa del Signore, e del Andenna, e del onfire Pacale Sant'Alberto, e di San Girisso, e del Sant Girisso, e del Sant Girisso, e del Sant Girisso, e del Sant Girisso, e del Carlo del La cala, e del Girondi del Santissono e giudini gierni, si quali perranno al Consissore, e opinio delle forelle, con licenza della Madre Priera, serra alla quale ecceto questi gierni nenti qui, non si possono comunicare, benebè le dica il Consissore.

Quefii fono il giorni ordinati dalla Santa Madre, perchè le fue Monache si comunichino; dove si conoche si comunichino; dove si conoche si conoche si riconica di quale con a concedere la comunione alle su Religiose; che con aver avuto in quei principi anime così pure, e fante, com 'ella molte volte riferifee, e tutti lo tocchiamo con l'esprenta: e dall'altra parte comunicandosi ella oggi di : che questo pare, che dovesse facciltare, e da sprire la che di contra con con contra con contra con contra contra con contra con contra con contra contra contra contra con contra contra contra contra con contra cont

Q 4 Por-

porta, per conceder alle sue figliuole maggior frequenza di questo Santissimo Sagramento, intendendo quanta gran purità , e preparazione si ricerca, andava fempre con molio riguardo, defiderando, che le sue Religiofe ponessero più il loro profitto in efercitare le virtù di carità , umiltà , pazienza, ed altre fimili, che in frequentare comunioni; le quali quanto fogliono effere di frutto a chi vi fi accosta con la dovuta disposizione, tanto fono di pregiudizio a chi non ha questa: ma se vi ha da effere qualche frequenza straordinaria, vuole la Santa Madre, che sia con licenza del Confessore, e consenso della Prelata, perché così si faccia con maggior maturezza, e configlio.

## 6. V.

# De' Confessori .

A Priora col Provinciale, o Vifitas tore trovi Prete dell' eta, vita , e costumi di cui vi sia la soddisfazione, che conviene ; ed esfendo persona a.proposito con parere del Provinciale potra effer Confessore delle Religiose. Ma oltre quefto Confessore ordinario, potra la Priora non folo le tre volte, che il facro Concilio di Trento permette, ma anche altre, ammettere per confessare le Monache alcune persone Religiose de medefimi Scalzi, o d' altri Ordini , effendo perfone , della cui dottrina , e virtà , abbia la Priora la soddisfazione, che conviene: ed il medefimo potra fare per le prediche : ed a sali Confessori, così agli Scalzi, come agli altri, potra per il confesfare, applicare qualfroglia elemofina, o frutti di cappellania .

Defiderò molto la Santa Madre, I che le sue Monache avessero libertà per consessari ; e mentre visse la procurò, e l'incaricò, e domandò con grande instanza a Prelati ; che erano allora , che li concedessero questa fanta libertà , perchè cercassero gente dotta , e serva si Dio, che to gente dotta , e serva si Dio, che

l' ajutassero a maggior persezione : perché intendeva ella, che mentre questo si conservasse, si conservaria anche la persezione. Ma come non vi è cosa, per buona, che sia, la quale non fia esposta a molti mali, col tempo scuoprì la Santa Madre che quello, che aveva ordinato per medicina delle fue Monache, fe li poteva convertire in veleno : perchè scemandosi col tempo lo spirito, come l' altre cose, cominció a temere in vita fua di lasciare una porta aperta, perchè fotto pretesto di comunicazione spirituale, entrasse il cicaleccio, e trattenimento. Confiderava anche altre ragioni , che tutte insieme la facevano temere . che questa Constituzione non sosse occasione di qualche relassazione ne' suoi Monasterj : e così lo disse a una Priora, che oggi vive, ed è delle più fante de' suoi Monasteri , con queste parole : Siò molto confusa per questo punto , che post nelle Conflituzioni : perche , sebbene quando fu fatta quefta Conftituzione , vi era molto [pirito , e fincerità , temo , che per l'avvenire non fe ne vagliano , per effer vifitate , e conferir malinconie , che faria meglio non lo sapeffero se non quelli dell' Ordine . Laonde i Preiati della stessa Religione, limitarono questa Constituzione conforme all' intenzione della Santa, togliendo alle Priore questa licenza, ed ordinando a' Provinciali, che proveggano a' Monasteri di Monache, conforme al decreto del Conc. Trid. li quali Provinciali, e gli altri Superiori dell' Ordine usano gran diligenza in deputare a ciò persone tali, quali fono necessarie per la consolazione, e profitto delle Religiose, sapendo quanto importa, che i Confesfori siano tali , che abbiano lettere , per fapere, ed intendere quello, ch' è peccato, e per dar luce a un' anima nella verità : che fiano sperimentati in cose spirituali ; perche mancando l'esperienza, bene spesso s' ingannano le lettere, e speculazioni; e quane quantunque i Letterati senza sperienza possano dare molta luce nelle verità speculative, come se una cosa sia, o non fia peccato, se si deve fare scrupolo in questa, o in quella materia. con che si può assicurare, e quieta-re molto la conscienza d' una persona ignorante; tutta volta quel, che s' appartiene ad incamminar un' anima per li mezzi necessari alla persezione , infegnarle a refistere ad una tentazione, come ha da profittare nell' orazione, e mortificazione, questo è più proprio di chi lo sperimenta, e l' ha provato : ed è un parlare Arabico , e linguaggio dell' altro mondo per chi non l'ha gustato: nè bastano lettere, ed esperienza di cose spirituali, ma è anche necessario, che chi confesserà Religiose, abbia notizia del loro Inflituto, e Conflituzioni, e sia persona inclinata ad orazione , rigore , e penitenza : perchè non avendo questo, può agevolmente ruinare in un giorno, quanto la Santa Madre pianto, e fatico in molti anni . Ma dato caso, che non si trovi persona con tutte queste parti, si deve preserire, come la Santa insegna, l'esperimentata a chi è dotta fenza sperienza : perché se quella è umile, ed ignorante in qualche cosa, ne potrà domandare, e saperlo da perfone dotte, al che rare volte s' umilierà un dotto .

6. VI.

Dell' Orazione mentale, e dell' Ore Canoniche.

I. Mattatino dieafi neve ore dopomezzo gierno, e non prime, ne tante dopo, che non poffino flere; finito che fia, un quatto di ere defininanda in che averanno confunato quel giorno: a quefia eficanina fi fuorera, ed a che il a Priora lo comandarà; legga un peco in volgare del miffero, che i ha da prafare il giorno appreffo. Il tempo, cho in ciò fi peratira, fia tanto, che unicci ore defi peratira, fia tanto, che unicci ore de-

po mezzo giorno, poco più, o poco meno facciano segno con il campanello, e si ritirino tutte a dormire.

Questo tempo di esamina, e lezione siano tutte insieme in Coro, e nessuna suora esca di Coro somo dicorre de

Suora esca di Coro senza licenza dopo esferci cominciati gli uffici.

Nell Effate filevino sette ove acousti metzo giorno, e simo in orazione uni ora, e nell'Inverso fi levino si ore prima di mezzo di , e vi siliano sin a cinque. Pinita il orazione dicansfi ore, e se alla Priora parrà, le dichino tutte inferre, s se so, ne lassi anomi la Messa in o due, di modo, che siano sinita tutte avoni ila Messa.

Le Donniche, e ai giorni di fefia fe canti Mifa, Vefpro, e Mattuino. Li primi giorni di Pafqua, e gii altri giorni folami potramo cantro le Luudi, e particolarmente il di del giorifo Sam and neatto ferno, e le voci uguali. Per ordinario fi reciii tutto, e di ogni di voi fia Mifa conventante, alla quali fi rici fere. Personimo anche di mon mattere vernua di laro al Cuo per leggiera occamo di laro al Cuo per leggiera occamo, e miti vere fere a valuino altro miferi.

Quattro ore avanti mezzo giorno l' Bfate, e tre l'Inverno si dirà Mesa, e quelle, che si comunicano, restino un

poco in Coro.

Un poce prima di mangiare fi fuoni la campanila, e fi regunino tutte a far l'efamina di quello, che banno fatto infin a quello ra: prepangano d'emendarfi del mancamento più grefo, che trovreanno in iè, e dire un l'ater nofter, perchè Iddio il dia co è grazia : ciafouna, dove farà , i inginocchi, e faccia la fue alemina brovemente.

paccia sa jua ejamina orcomente. Per rendere le grazie dopo definere in egni tempo fi vada in Coro, dicendo per via il Salmo Miferere, e dopo cena dalla Pafqua di Refurrezione infin all'Esaltazione della Croce fi faccia il medefimo,

Due ore dopo mezzo giorno dicano Veforo; e dopo detto fi legga: in modo che fra Vespro, e lezione fi spenda solo un'ora, o stano vesperi solenni, o noQueso non i intenda la Quaressima, che si dice avanti dessane: ed allora si posta leggere due, o tre ore dopo mezzo giorno, e vi spendano tutta l'ora, e se si troveranno con spirito, per spendersi a ritirazione, saccius como più l'ajuttera il ritiramento, e prostato dell'anima lovo.

La Compieta dicest tutto l'anno dopo cena, o colazione, acciocchè dopo detta s' osservi il silenzio conforme alla Regola,

e Conflituzioni .

In questa Constituzione tratta dell' orazione mentale, e vocale, fopra la quale, come fopra principal fondamento s' appoggiano tutti li Monafteri , che la Santa fondo , per effer questa la professione, ed il fine particolare della Regola Primitiva di cui ella rinovò l'offervanza, avendo questo per principale instituto : ed a quello ordinò tutte le sue Constituzioni , per allevar gente d'orazione: onde foleva dire, che quelle, le quali non venivano con quella vocazione, non erano tirate da Dio alla fua Religione; e quelle, che stando in esfa, la perdevano, subito le teneva per perdute, come gente, che avendo perío la tramontana della loro navigazione, non potevano non patire tempesta, e naufragio nella vita spirituale.

## 6. VII.

## Della Claufura , e Parlatorio .

Deljuna fi lafci wedere fenza velo, fe non ferir Padre, o Madre, o Sadre, fe non ferir Padre, o Madre, o Seila falso fe fift persono, alla quate para evil giullo, cause alla dette, pro alcani fiui e colò fice not ai, che più tofis s'estifician, a confiazione fipriferezzi d'orazione, e confiazione fipriferezzi d'orazione, e confiazione fiprifere della confiazione della magnato d'amina artza, son affendo magnato d'amina a

Le chiavi delle grate, e porteria fiamo appreso della Priora. Quando che entrera il Medico, o Chirurgo, o altre persone necessarie, o il Padre Confessore abbiano fempre due compagne: e ganado fi confejiră qualbie injerme, fi riano tutte, în modo pere che pafina videre il Confejire: con i quale mo parii fe mou che l'inferma, eccetto qualche parela, de una di lore voda funanțde il campanello, acciacché tutto il Convento fappia, che vi è çente di jura Le nouzie non lafcine di vifitare, come
le profejie, perché fe averanno qualche
feontente, fi fappia, che non fi pretende, fe non che finam molto volantariamente, e darli campo, che le manifeftino ,
fe non vi overane rimantere.

De' negozj del mondo non ne tengano conto, ne ne trattino, fe non faranno cofe, che possino dar rimedio a quelli, che li dicono , e porle nella verità , e confolarle di qualche travaglio : e se non fi spera cavarne frutto, concludano prefto, come s' è detto : perchè mette conto , che guadagni qualche cofa , chi ci vistera , e non che perda tempo , ed il fimile facciamo noi . Apperta molto bene la compagna, che tio fi offeroi, e fia obbligata ad avvisarne la Priora , se non fi offervera : e quando , che non lo faccia, cada nella medesima pena, che chi contravverra: e quefto fia dopo averla avvisata due volte. La compagna fila nove di ritirata in cella , ed il terzo delli detti nove , faccia una disciplina in refettorio , perchè è cofa , la quale importa molto alla Religione .

Aßengant quanto più poffeno del trattu molto con permiti percitò chtre, civ fi ataccano molto le lor cofe, farà difficiti i lafciar di tratture con stig alcume cofe del fecolo : ed avvorrofi molto ben nel parte, con qui di fivera : ancucciò fano parenti molto congiunti, fe mo fono perfone, che fi debono compiacere di trattur cofe di Dio, vegganti rade volte, e quelle fi fondicano

prefto .

In questa Constituzione è molto da considerare la prudenza, che la Santa ordina, che usino le sue Monache nel parlare, determinando le persone, con le quali s' ha da parlare, e le cose, di che hanno da trattare: perchè non essenda si pirituale la materia, o ordinata a questo proposito, el le Constitucioni non permettono, che se ne possa trattare con qualituque persona, che sia: e se non sarà Padre, Madre, o Fratello, non vuole, che si faccia senza velo; perchè nello scoprire il velo, vuol che s' usi molto riguardo.

### 6. VIII.

Di altre cose, che ordino la Santa nelle sue Conflituzioni.

Ueste sono le Constituzioni principali , fenza altre molte di gran perfezione , e spirito : e fe fi confiderano tutte bene , vedremo, che quello, a che principalmente attese in queste Constituzioni , fu a piantare nella fua Religione quattro cose . La prima , ( che è come fine , e berfaglio di tutte l'altre ) fu l' orazione mentale, ed il trattamen-to, e linguaggio di spirito. La seconda fu il ritiramento, e claufura, come cofa tanto necessaria, ed importante per l'orazione, non folo nel Monastero, ma dentro la cella di ciascuna, come comanda la Regola : e per questo incarica tanto . che fuggano da parlatori, e dal conversare con secolari. La terza, penitenza, ed asprezza, come fi vede ne' digiuni della Regola , e nell' asprezze, che vi aggiunse la Santa così in vitto , letto , vestito , e discipline , come in altre penalità, che fono nelle Constituzioni: che per donzelle de-licate sono grandi . La quarta , la povertà , e fatica di mano , di che di fopra parlammo . Oltre a ciò ordino un' instituto tutto pieno d' umiltà , e carità : perchè l'umiltà volle, che fi mostrasse, in che nessuna si chiamasse Don, ne avesse cognome del Mondo, come s'usa in altri Mo-nasteri, ne sosse fra le suddite altro linguaggio , che di carità , e riveren-

za alle Prelate . Fece tutte uguali nell' andare a fare gli offici comuni , ed. umili , come sono scopare , lavare , ed altre cose simili , e questi ordinò, che cominciassero dalla Priora . La carità, e l' umiltà fra le sue figliuole procurò, che fosse sempre molta e per quelto rispetto institui, che fosfero poche , e che nelle loro necessità si provedessero con molta cura: e perchè maggiormente questa si fornentaffe, comanda, che dopo definare, e dopo cena , possano tutte insieme partare di quello, che più li piacerà, pur che li ragionamenti fiano Religiofi , e conformi alla loro professione : e che insiememente stiano filando, e facendo i loro lavori. Ma proibifce con gran rigore, che in altri tempi non parlino l'una con l'altra , fenza particolare licenza della Superiora, e quelto per cole spirituali , ed ordinate al profitto , e confolazione d' alcuna : e così abbomina come la morte , l'amicizie partico. lari fra le Monache, ma che tutte s' amino in generale, come comandò Cristo a' suoi Appostoli; e molto più proibifce, e vieta l' ularsi fra di loro altri atti , carezze , e tenerezze di donne , benchè lecite , come l'abbracciarfi l' una l' altra ; accoftarfi il volto, e pigliarfi le mani : le quali cofe tutte devono effere molto lontane da gente , le quali vivono . e trattano di spirito . Raccomanda asfai lo flaccamento non folo tra di loro medefime , ma anche da domestici , parenti , e da tutto quello , che sà di carne, e fangue : e perche le Religiofe non vengano a tempo così miserabile, ed a si disgraziata sorte. che fi facciano tributarie di devoti, dando amorevolezze, e sperando la loro comodità temporale; e perchè non abbiano dipendenza da' parenti, ne da verun' altra persona di fuora , e così fiano obbligate a tener foro conversazione, e ragionamenti, quando le verranno a visitare, sece Constituzione, che le Priore fiano tenute a dare tutto il neceffario in vitto, e vefitio, in fanità, e malatti a tutte le Religiofe: e così fi offerva oggi in tutti il fuoi Monastleri con la medefima puntalità, ed amore, con che una Madre di famiglia portia provedere a tunte figliuole, fe l'aveffe. Ordinò eziandio, che ne Conventiono fi facciano verune delizie di zuccaro, ne di altra cofa fimiale, accioche flando elle più lontane dill'ocatione, così fitano dal peccato. \*

Quando mi metto a confiderare la perfezione di questa primitiva Regola , e Constituzioni , le quali per maggior guardia di essa fece la Santa Madre Terefa con tanta prudenza, e spirito, e miro i molti viaggi, travagli, ed afflizioni, che le costarono questi Monasterj , di che sono io buon testimonio; non posso fare di non mi accendere d'un defiderio grande, che questa Regola, e Constituzioni s'offervino con gran puntualità, e perfezione, e che ringrazino Iddio della grazia, che hanno ricevuta da Sua Divina Maestà l'anime, le quali stanno in questi Monasteri, con averle tirate (come a piedi a(ciutti) fenza travaglio alcuno a godere de'frutti d'un Ordine tanto perfetto, e santo, che con tanta fatica fu rinovato. e fondato. Desidero grandemente, che a queste Constituzioni si porti la riverenza, ed il rispetto, che conviene, così dal canto delle Monache, come de' Prelati dell' Ordine : Le Monache offervandole con Religione. ed offervanza, che in ciò hanno da mostrare l'amore, e la riverenza, che portano alla Santa Madre, e principalmente a Dio, la cui volontà è espressa in queste leggi, nel persetto adempimento delle quali confifte tutto il loro profitto : e quella farà Monaca più fanta, non che averà più rivelazioni , ma che offerverà meglio la legge di Dio , la sua Regola, e le sue Constituzioni; e quella farà più figliuola della Santa Madre,

che più la simiglierà in questo. Con? ciofiacosa che mentre ella visse, non pose tanto la sua persezione nelle vifioni , e sentimenti spirituali , e divini , da' quali più tosto fuggiva , come veramente umile , quanto nel patire per amor di Dio, ed in adempire la sua santissima volontà. Li Prelati devono parimente riverire quefle facre Constituzioni, non mutando, ne alterando cosa d'esse, che poiche infin a qui l'esperienza ha mostrato il frutto, e profitto d'esse, così nell' aumento spirituale dell'anime , come nella gran consolazione , che tutte fentono in effe, e nel grand'accrescimento, che ogni di veggiamo farsi di Monasteri, non solo in Ispagna, ma fuori ancora; così quantunque altre cose pajano migliori , non si devono mutare, ne lasciare le sperimentate : perché la mutazione . ancor che ella fia in meglio, (fe non fosse con urgentissima causa) è matrigna dell' offervanza, dispreggiatrice delle leggi , e di chi le fa : e basta , che sia opposta alla stabilità, e durazione delle cofe, per effere pronoftico di mali successi. Questo istesso rispetto alle Constituzioni della Santa Madra farà dovere, che lo portino i Confessori, insegnando sempre dottrina, che fortifichi l' offervanza d' effe , ponderando molto il romperle , ed inanimando sempre le Religiose alla loro professione : poiche questo è il mezzo, e la via per donde hanno da arrivare alla perfezione religiola; in questo hanno da porre il loro principale studio; questa ha da esfere la misura, e la regola, la quale hanno da feguire, e l' esempio, che hanno da mirare, e lo scopo, al quale le hanno da incamininare tutti quelli, che pretendono ajutarle.

# CAPO XXXVIII.

Va al Convento delle Carmelitane Scalze di Alva, dove morì: e di alcuni fegni, che precedettero, ed accompagnarono il suo glorioso transito.

TEniva la Santa Madre da Burgos con gran desiderio di arrivare al suo Monastero di Avila, ma l'obbedienza del suo Prelato le troncò i passi, e le se torcere il cammino alla Terra di Alva, dove era la Duchessa Donna Maria Enriquez: la quale, come amava, e stimava tanto la Santa, la maggior gloria, che potelse avere in quello mondo, così per la confolazione, e rimedio delli fuoi travagli, come per la luce, e guida della sua vita (essendo una periona divorissima, e molto virtuosa) era la presenza, a vista di lei. E cosi aveva domandato al Reverendo Padre Frate Antonio di Gestì, il quale allora era Vicario Provinciale, e Prelato suo, che se la facesse passare per Alva. Stava il Padre Vicario Provinciale in Medina del Campo aspettando , che arrivasse la Santa Madre, per mantenere la parola, che aveva dato alla Duchessa, e per accompagnarla in questo viaggio. Giunta là, le diffe, the averebbe avuto gusto che andasse ad Alva, ed ella obbedì subito a questo comandamento, che fu molto rigorofo per lei: perché veniva con gran defiderio di arrivare al suo Convento di Avila, e ripofare alquanto da' gran travagli, che aveva patito in Burgos: ma accertando l' obbedienza parti per Alva, donde giunse il giorno di San Matteo Appostolo sei ore dopo mezzo giorno dell'anno 1382. La ricevettero le sue figliuole con gran riverenza, e divozione, pigliando la fua benedizione, e bacciandole la mano: la quale ella dava allorà con allegrezza, e piacevolezza (cosa, che poche volte la foleva fare ) dicendo loro parole molto amorevoli.

Veniva molto stanca, e faticata 'dal viaggio, perchè erano due giorni che con venire inferma, e con febbri non si era trovato, che mangiasse, salvo che certi fichi, e l'altro giorno certe braffiche mal condite . Onde fi corcò subiro importunata dalle sue figliuole , dicendo : O Iddio mi ajuti . figliuole , come mi fento flanca , fono più di venti anni , che non sono andata a letto coiì a buon' ora , come quefta fera , benedetto il Signore, che lono caduta ammalata fra di voi . Si levo l' altro giorno a buon' ora ', andò rivedendo la cafa , udi Meffa , e fi comunicò con molto spirito, e divozione. E così cadendo, e riavendosi, andò otto giorni: ne quali con tutto, che foffe così debole, recitava l'ufficio divino, e fi comunicava ogni dì : che era il sostegno, e la virtù, che le dava forze non olo all'anima fua, ma anche al corpo. E sebbene si sforzava per diffimulare l'infermità, tuttavia fi cominciò a scoprire menifestamente: onde il giorno di San Michele dopo avere udito Messa, ed essersi comunicata, stretta dalle pene , e da' do'ori " che pativa, s'arrele per non poter far altro, e si mise a letto, e domandò, che la portassero all'infermeria alta, per effere in effa una grata, che guarda all'Altar maggiore, donde poteva udir Messa . Stette tutto un girrno . ed una notte tutta immerfa, e trasportata in orazione, dove intese da Nostro Signore, che se le avvicinava l'ora del'suo riposo. Che sebbene erano già otto anni, che l'aveva rivelato il Signore l'anno, nel quale doveva morire, e lo portava scritto in cifra nel fuo Breviario, e l'aveva detto al Padre Mariano, e da alcune sue figliuole in Segovia s'era licenziata, dicendo, che non l'averebbe più vedute in questa vita, e che fravvicinava la sua partita, e così lo sapevano quafi tutte le Monache di quella caf#; con tutto ciò non costava, che sapesfe il giorno infin a questo punto s che senza dubbio su per lei la miglior

prova , che avesse in vita sua , per effere quello , che più in effa aveva defiderato. Che fe la travagliata vita de' giusti non tenesse nascosto il bene nella morte, non potria tolerarfi , per effer questa non morte , ma vita, dove pigliano porto in quella ·patria d' eterna felicità, e ripolo. E diffe alla Madre Anna di San Bartolomeo fua compagna, che già era giunta la fua partita, e che non glie lo aveva detto prima per non le dar pena . D' allora non sece più conto veruno delle speranze, che i Medici davano della fua falute. Cominciarono parimente a temere le Monache . ricordandosi d'alcuni pronostici , e fegni, che prima, che la Santa Madre venisse, e nella sua medesima intermità avevano inteso. Perchè certe Religiose di quel Monastero avevano visto alcune volte una stella molto grande, e risplendente sopra la Chiesa: un' altra vide fra le tre, e le quattro ore avanti mezzo giorno passare vicino alla finestra della cella; dove poi morì la Santa Madre, un raggio di colore di cristallo molto bello : un' altra due luci molto rifplendenti sopra la finestra della medefima cella : e quella medefima Estate avanti, che la Santa Madre venisse ad Alva, stando le Religiose in orazione, udivano un gemito piccoliffimo, e grato appresso di loro: ed erano tante le cole, ed i fegnali, i quali si vedevano, che le Monache stavano con gran timore di qualche prodigiolo successo nell' Ordine.

Tre giorni avanti la fua morre, mandò a chiamare il Padre Frate Antonio di Gestà, il Vicario Provincia le, che cra ventto feco, perché entraffe a confeffata a la prefenza d'attre Suore, la pregò, che non li lafciaffe, ma che domandaffe a Dio molti annè di vita, poiché era tanto necefiaria. Rifpole cila, che non s' affairenfero in questo, che già era certa cella fina partita, nic era più necefia-celle rio questo, che già era certa cella fina partita, nic era più necefia-

ria nel Mondo . Stando in questi ragionamenti le venne un'angofcia tanto grande, che se le cominciò alzare il petto : corfero li Medici con gran fretta, e la fecero calare a basso, per effere troppo fredda quella stanza, dove stava, e con gran cura cominciarono ad applicare rimedi: ella ne forrideva ; dando ad intendere il poco frutto, che ne sperava. Le attaccarono certe ventole tagliate, le quali accettò ella molto volontieri, per effere medicina penofa: che avendo in vita tenuto per gloria il patire, non lo potè perdere in quest' ora : perchè come uno vive, così muore. S' avvicinava già per le poste l'ultimo della fua vita, onde la vigilia di di San Francesco verso la sera domandò il Santissimo Sagramento . . E frattanto, che glie lo portavano, essendosi ragunate tutte le Monache del Monastero alla presenza di lei col sentimento, e triffezza, che meritava il caso, per timore di vedersi abbandonate, ed orfane di tal madre; ella con le mani giunte, cominciò a dir loro : Figliuole , e Signore mie , perdoninmi il male esempio , che li ho dato , e non imparino da me, che sono stata la maggior peccatrice del Mondo, e quella , che manco di tutte bo offervato la mia Regola , e Conflituzioni . Per l' amor di Dio , le prego , figliuole mie , che le offervino con molta perfezione, ed obbediscano a' loro Superiori . E tutto questo repetette molte volte, con gran servore di spirito: al che s' intenerirono le figliuole, come era dovere, e queste piangevano, e gemevano, e fospiravano quelle, e tutte fi compungevano di vedere l' umiltà della Santa, e sentire le parole, che diceva.

Quando arrivò il Santifimo Sagramento, con tutto, che foffe già ranto feaduta, e mortale, che non fi potera voltare nel letto, le non era ajutata da due Religiofe, fi mife a federe con molta agilità, e fervore, fenza ajuto di veruna. Ed era tanto grande l' impeto, che l'amore le cagionava, che pareva si volesse gettare dal letto , per ricevere tal Maeftà . Se li fece il viso tanto grave , tanto acceso, e risplendente, che non fi poteva mirare : era venerabile , e bella , e molto differente dall' età , che aveva, e come se fosse stata più giovane. Giungendo le mani, ed abbrucciando nell' amore il suo spirito, pieno il volto d' allegrezza, cominciò quel bianchissimo cigno a cantare al fine della fua vita con maggior dolcezza , e foavità , che avesse fatto mai. Imperocché parlando col fuo Spolo, che dinanzi aveva, diceva cose tanto alte, amorose, soavi, e dolci, che davano a tutte gran divozione ; e tra l' altre diceva : 0 Signer mio , e Sposo mio , già è venuta l'ora bramata, tempo è ormai, che ci vediamo, Signor mio, già è tempo di camminare : fia in molto buon' ora , e s' adempia la vostra volontà . Arrivata è già l'ora, che èo esca di questo esilio, e l'anima mia goda insteme con voi quello, che tanto ha bramate . .

E come quella che in vita era tanto zelante della Chiefa, e per l'aumento d'effa aveva faticato in fondare tanti Monasteri, ringraziava nella morte grandemente Iddio , perchè l' aveva fatta figliuola della Chiefa, e perchè moriva nel grembo di lei : repetendo spesso queste parole : In fine , Signore , Sono figlinola della Chiefa: e questo era uno de maggiori contenti , che allora sentisse l' anima fua . Domandava con molta divozione perdono a Nostro Signore de' suoi peccati : e diceva , che per li meriti di Gesù Cristo Nostro Signore sperava d'effere salva : ed alle Religiose domandava, che di ciò pregassero Iddio . In tutto questo tempo ripeteva molte volte questi versi : Sacrificium Deo fpiritus contribulatus , cor contritum, in bumiliatum Deus non despicies; Ne projicias me a facie tua , in Spiritum fandum tuum ne auferas a me ; Cor musdum crea in me Deux. E particolarmente, a più d'ordinario, le usiciva quel mezzo verso: Cor convinuo; co bumilistrum Deux nuo despicirs: 1 quali sono versi di David, e- rogliono dire coal: Sacrificio grato è a Dio lo spirito tribolato: Signore non sperzazza il cuor contrito, ed umiliato. Non mi sacciate dalla prefenza vostra, e non allontanate da me il vostro lanto spirito.

Create in me , Signore , un cuor mondo, e puro. Parole tutte d' un cuore umile: e dopo aver ricevuto il Corpo del Signore, (che con tanta gran ragione la Chiefa chiama Viatico, che vuol dire cibo, e mantenimento per viaggio, ) domandò il Sagramento dell'estrema Unzione, con che l'anima si finisce di sortificare. e di lavarsi nel sangue dell' Agnello, per unirsi più liberamente con lui, ed interamente goderlo .- Ricevette questo Sagramento con gran riverenza alle tre ore di notte la medefima vigilia di San Francesco; mentre le ungevano il corpo nel modo, che la Chiefa ufa, ella ajutava a dire i Salmi, e ritpondeva alle orazioni, e preci, che quivi si dicono.

In ricevere questo beneficio, (che e grandissimo il ricevere questo Sagramento in quell' ora ) tornò a render grazie a Nostro Signore, perché l' aveva fatta figliuola della Chiefa, quafi con le medefime parole, e gandio come prima . Accostossi allora il Padre Vicario Provinciale, e le domandò , ( se Iddio la tirava a se in questa infermità ) gustava, che portaffero il suo corpo ad Avila, o che restasse in Alva? A questo rispose, dando col viso ad intendere, che le dispiaceva quella domanda; e diffe : Ho io d'avere cofa propria? non mi daranno qui un poco di terra? mostrando. allora, che come era stata sempre maestra di povertà, così in quell'ora era spropriata, e staccata da ogni cofa . In tutta quella notte pati gran dolori, repetendo di quando in quan-

do i suoi soliti versi, ed il giorno seguente alle tredici ore, che fu a' 4. d'Ottobre , si gettò da un lato della maniera, che dipingon la Maddalena, con un Crocififlo in mano, il quale tenne fin che glie lo levarono per fotterrarla : aveva il volto acceso : e così se ne stette con grandissimo ripofo, e quiete, afforta tutta in Dio, e fuori di sè per la novità di quello che fe le cominciava a manifestare, ed lalegra pel possesso, che quasi cominciava a godere di quel , che tanto aveva bramato. Stette a questo modo fenza muoversi punto per spazio di quattordeci ore , cioè infin' alle tre di quel medefimo giorno.

In questo tempo chi potrebbe raccontare quello, che doveva paffare fra quell'anima fanta, ed il suo Spofo : le visioni , i ragionamenti , e colloqui d'amore ? avvicinandofi ella già al bramato talamo, ed al fiorito letto del suo amato? Che se in vita tante volte il Signore la visitò, e tante se li mostrò con tante sorti di visioni, ed alcune tanto continue, che durarono alquanti anni; ora, che era il tempo della necessità, e travaglio, chi può dubitare , che non la vedelfe , ed affistesse quivi il Re della gloria , dandole mille nuove d' allegrezza, e chiamandola a se con quelle dolci parole : Vieni amata mia , colomba mia , affrettati amica mia , che già è passato l'Inverno di questa vita, e cominciano ad apparire i vaghi fiori della Primavera della mia foavità, e gloria. Chi dubita. che non le facesse compagnia la Vergine fantissima , ed il suo glorioso San Giuseppe, che tante volte se le mostrarono, e la favorirono in vita, l' accompagnarono ne' fuoi travagli, e le diedero molte caparre dell' amore, che le portava ? Vi furono alcuni testimoni di questa buona compagnia, perchè la Madre Anna di S. Bartolomeo, compagna perpetua della Santa, e molto simile a lei nelle virtit, e fpirito (la quale ora è Priora in Parigi ) in questa occasione, avanti , che la Santa Madre spirasse, vide come ella depone, a pie del letto Cristo nostro Redentore con gran splendore. accompagnato da infiniti Angeli, che guardavano l' anima della Santa Madre per portarla alla fun gloria. Affistettero eziandio al suo capezzale li dieci mila Martiri, che così le avevano offerto molti anni prima in un ratto, che ebbe dopo aver celebrato la loro festa : dopo il quale avendole domandato la Contessa d'Ossorno . Signora molto divota , e grande amica fua, che aveva fentito? le difse, che le erano apparsi li dieci mila Martiri, e le avevano promesso di accompagnarla nell'ora della fua morte, e menarla a godere di Dio. E così l' infermiera, che aveva cura della Santa, e si chiamava Catterina della Concezione, la quale era Monaca di fingolare carità, e spirito, e morì un' anno dopo la Santa Madre, stando a sedere ad una finestra bassa, che riusciva nel Chiostro, nella medefima Cella della Santa Madre , quella notte , che spirò , udi un gran rumore, come di gente, che veniva molto allegra, e giubilante, e vide, che paffavano nel Chiostro molte persone risplendenti vestite di bianco, e tutte entrarono nella Cella dove era la Santa Madre inferma con gran dimostrazione di contento : ed era tanta la moltitudine di quella felice compagnia, che con effere tutte le Religiose del Convento in quella Cella, non se ne vedeva veruna . S' accostarono tutte al letto, dove era la Santa, ed in quel punto dice , che spirò , che su alle tre ore di notte. Questa fu l'ora, nella quale quella fanta anima ufci dalla carcere del fuo corpo. E questi Santi in compagnia degli Angeli fecero l'ufficio loro di condurla, onorata, ed accompagnata all'eterno ripofo del Cielo, che con tanta fatica aveva meritato, stando qua in terra. Nell'ora, che spirò, una Religiosa le vide uscir

di bocca una cofa come colomba bianca: ed un' altra in quetto medefimo tempo una ftella fopra: il Campanite, ed altre videro cofe molto maravigliofe, colle quali il Signore per mille vie dava moftra della gloria, e felici-

tà, della quale godeva quell'anima. La caula, ed occasione della sua morte era da Medici attribuita alla stanchezza, e dibattimento del viaggio, e ad un flusso di sangue, che le sopravenne, e così le andò mancando la virtà, e la vita. Ma il certo è , che sebbene non si può negare , che questi accidenti dovettero ajutare affai per mozzarle il filo della vita : il coltello però, che le diede la morte, fu un impeto d'amore così grande, potente, e forte, che le strappò , e divise non solo lo spirito dall' anima , ma l' anima anche dal corpo: perché in tutto quel tempo , che stette in estasi , e rapita , che fu per spazio di quattordici ore . come abbiamo detto, s'andò talmente accendendo , ed avvampando nell' amore per le cose, che vedeva, e per l'allegrezza di quello, che sperava , che fenza effere più in poter fuo, come un' altra fenice, morì in quel felice fuoco, nel qual fempre era vissuta . E questo rivelò la Santa Madre il giorno dopo la sua morta alla Madre Catterina di Gesù, che era Monaca di gran fantità, e perfezione, fondatrice, e Priora del Convento di Veas, le virtà, e vita della quale raccontammo, trattando di quella fondazione, dove anche diffimo, come stando con una gravissima infermità, e volendo le Monache celare la morte della Santa Madre, per non darle pena, ella lo seppe, e disse al Padre Fra Girolamo della Madre di Dio , Provinciale degli Scalzi, che le era apparsa molto gloriola, e detto, che se ne andava a godere di Dio, e che nella fua morte aveva avuto un grande impeto di amore di Sua Divina Mae-£à, col quale usci l'anima, ed altre

cofe, che riferiamo nel Capo feguente. L' ifteffo rivelò la Santa ad un Prelato grave della fua Religione, dicendo, che quefli grandi impeti crano flati caufa della fua morre, perche erano flati tanto gagliardi, che la natura non li aveva potuto foffrire.

E non è da maravigliarfi, o slimarsi gran fatto, che un' impeto di questa maniera fia tanto gagliardo, che possa dividere l'anima dal corpo, poiche conta di se la Santa, che folo per sentire cantare una canzonetta, che trattava quanto penofa cosa sia il vivere senza vedere Iddio. le venne un' impeto fimile con st gran violenza, che, fe Iddio non avesse proveduto, che cessasse la mufica, farebbe stato impossibile poter tenere l' anima nel corpo . E questo l' aveva profetizzato avanti ; perché trattando nella fua vita di questi grandi impeti , e desideri di Dio , dice così nel capitolo 20. Io ben penfo, che una volta piacerà al Signore, se va avanti , come va ora , fi finifca con finir la vita : e nelle seste Mansioni al capitolo 10. parlando di sè dice : Is sò d' una persona , che stando in simile orazione , fenti cantare una volta . e certifica, che al parer suo, se il canto non ceffava , fe ne ufciva l' anima dal corpo : e così providde Sua Divina Maefta, che ceffaffe il canto, che colei, la quale flava in quefta eftafi ben farebbe potuta morire , ma non dire , che saceffe . E fu chiaro indizio , che fu questa l' occasione della sua morte, perche rimafe tanto quieta subito morta, che chi l' aveva molte volte veduta in estasi, li pareva, che tuttavia vi fosse . Da questa violenza, ed impeto così grande d'amore adunque fu l' anima fua tanto gagliardamente rapita, che non folo si alieno da' sensi, ma anco dal corpo: perchè dalla molta forza, con che stava afforta, ed unita col fuo divino Spofo , le venne un gran fluffo di fangue, e da quello la morte.

Fu il suo glorioso transito il Lunedi fra le tre, e le quattro ore di notte . a' 4. d' Ottobre 1582. giorno del gloriofo San Francesco, di cui la Santa era molto divota: e fu l' anno nel quale s' emendarono i tempi, levando i dieci giorni , che s' erano avvanzati , e così il giorno seguente fi contarono quindici d'Ottobre essendo Pontefice Gregorio XIII. di gloriosa memoria, e regnando in Ispagna il Re Cattolico, e prudente Don Filippo Secondo di questo nome. Morì di feffantasette anni , sei mesi , e fette giorni , essendone vissuta quarantafette nella Religione, cioè ventifette nell' Incarnazione, ed i venti ultimi nella penitenza, ed offervanza della Primitiva Regola, che ella reflitul : la quale piacque al Signore , che ella vedesse prima di morire molto accresciuta, e con Prelati propri: e vide adempita la profezia, che il Signore avanti le aveva prosetizzato.

Era la Santa Madre di molto buona statura , bella nella sua gioventù, e poi vecchia di affai buona prefenza : il corpo conveniente, e molto bianco, il volto rotondo, e pieno d' onesta grandezza, e proporzione ; il colore bianco, ed incarnato , e quando stava in orazione si accendeva, e diveniva bellissima: in tutto l' altro tempo l' aveva molto piacevole: i capelli neri, e crespi; la fronte lunga , e vaga ; gli occhi neri , vivi , e graziosi , e dall' altra parte molto gravi: Le ciglia alquanto grofse , e piene : il naso piccolo con la punta alguanto rotonda, ed un poco chinata in giù : la bocca di buona mifura, e proporzionata col volto . Aveva in effo tre nei dal lato manco , li quali davano molta grazia : uno fotto la metà delle narici . un' altro fra le narici, e la bocca, e l'altro fotto la bocca. In tutto il fuo sembiante era tanto amabile, e gioconda, che a tutte le persone, che la miravano, era comunemente molto grata. Dagli occhi, e dalla fronte pareva alle volte, che le uscissero certi a modo di raggi di splendore, e luce, che la rendevano venerabile a chi la mirava.

Questo era il ritratto della Santa Madre effendo viva , la quale anche dopo d'effere sasciata, e distesa in terra, dava fegni nella bellezza esterna (come si scrive del glorioso San Martino, e San Francesco) della gloria . che godeva l'anima sua. Perché finita di spirare rimase il suo volto bellissimo, e bianco come un' alabastro . e fenza veruna crespa, sebbene soleva averne molte, per effere già vecchia: le mani, ed i piedi con la medefima bianchezza, tutte trasparenti, che vi fi poteva mirare, come in uno specchio, e così morbide, e tanto foavi al tatto, come se fosse viva. Tutte le fue membra rimafero belle con manifesti segni dell' innocenza, e santità, che in esse aveva conservata.

Fu tanto grande la fragranza dell' odore, che usciva dal suo corpo, quando la vestivano, ed assettavano per seppellirla, che si diffondeva per tutta la casa : ed era tale , che non potevano discernere a che odore di quelli di quà fi affimigliaffe , perchè veramente era odore celeste. E di quando in quando pareva, che veniffero nuove onde, con muova foavità, e fragranza. Ed era tanta la forza. e l'abbondanza d'esso, che su necesfario aprir le finestre, per non poter soffrire. Rimase quest'odore non solo in tutta l'infermeria, letto, robba, e vestimento della Santa Madre, ma in tutte l'altre cose, che toccò stando inferma , come ne' piatti , ed infin nell'acqua, con che li lavavano, Onde una forella in finir d'accomodarla, e vestirla, andò innavvertitamente a lavarsi le mani, e ne senti subito uscire così grande odore, e si foave, che le pareva cosa del Cielo, non avendo mai sentiro di quà cosa tale . E su con tanto eccesso, che da lì a molti giorni nna Religiofa, che faceva la

cuci-

cucina, sentiva in essa questa specie, e differenza d'odore: e cercando d'onde potesse utilità per la casa de la compa de la casa de

Vivendo la Santa sperimentai io, che le usciva di bocca notabile odore, e fragranza, e cominciai allora ad avvertirlo un poco, e parendomi poca mortificazione , la fentivo male : perché mi venne sospetto , che prendesse a sorte qualche pasta di zuccaro confetta con odori, che si fogliono chiamare morfeletti, o moscardini, E volendomi informare dalla fua compagna Anna di San Bartolomeo, mi diste, ch'erano tanto contrarj i buoni odori alla natura, ed infermità di lei , che la notte avanti avendole dato un biscottino , perchè non aveva potuto cenare per le sue indisposizioni , lasciò di mangiarlo , solamente perchè diceva, che aveva un poco d' odore : e diffemi anco , che dopo che la Santa era rimasta attratta del braccio, quando l'ajutava a veltire, fentiva questa medesima sosvità, e fragranza d'odore, e così la confervava dopo la morte: e questo è maggiore meraviglia, che da un corpo morto, il quale di natura fua altro non è, se non che un letame, e la più schifa cofa di questa vita, per gettare ordinariamente una puzza tanto infopportabile, che infetta talmente l' aria , che fuol caufare peste , ed altre infermità contagiole , n'esca un' odore tanto eccessivamente soave , che , come diremo avanti , dura infin ad oggi nel fuo corpo, e reliquie, e ve ne fono molti testimoni. con effere ventiquattro anni, che morì.

Morta la Santa Madre su grande il fentimento, che n'ebbero le sue figliuole, e tutto l'Ordine, come quelo, che rimaneva orsano, per essere ella stata Padre, Mastra,

e Fondatrice, e tanto amata, non oftante, che tutti intendessero la molta cagione, che vi era di rallegrafi, sapendo la gloria, e felicità, che godeva.

Le Religiose tutte del Monastero d' Alva cominciarono subito a venerare il suo corpo, e reliquie, perché non folo le baciavano i piedi, e le mani come a Santa, ma tenendo anco per fanto tutto quello, che aveva toccato, lo falvavano, e riverivano, come instrumenti, ne' quali speravano, che Iddio avesse a mostrare la sua virtù , operando cose maravigliose, per onorare la sua serva . E così spartirono li suoi vestimenti con gran divozione ne' Monasterj di Monache, e Padri gravi della Religione . 11 Padre Vicario Provinciale prese l'abito, col quale sece il Signore un miracolo subito, che st parti per Medina. Ed il Padre Frate Agostino de' Re , Rettore allora del Collegio di Salamanca degli Scalzi , portò un pezzo della fua tonica interiore. E così s'andò dividendo il resto fra alcune persone gravi, e divote, fra alcuni Monasteri di Frati, e Monache dell'Ordine, ed altre gravi persone di fuora.

## C. A P O XXXIX.

Come fu seppellita la Santa Madre Teresa di Geià, e li miracolì, che il Signore operò al tempo della sua morte, in testimonio della sua santità, e come ella è apparsa molte volte dopo la sua morte.

STette il. corpo della Santa Madre Terefa dalle tre ore di note te, che mori, infin'alla feguente mattina ad ora della Meffa magiore, che la feppellirono, accampara dalle fue Relignofe: le quali molte volte con divozione, e tenerezza le baciavano i piedi, e le mani, e per confermare il Signore maggiormente la fantità della fua ferra, non

non folo in vita di lei, come abbiamo già veduto, e narraremo avanti, ma anche in morte operò di molti miracoli, delli quali ne riferirò qui alcuni.

Era allora quivi una Suora gran ferra di Dio, la quale non aveva il fenfo dell'odorato, e flava feontenta, perchè non potteva participare di quella foavità d'odore, che le altre dicevano di fentire, ed accoflandofi a baciare i fuol fanti pieti, ffringendoli cominciò a fentire il loro odore, e ricuperò d'allora il fenfo dell'odorato, e le durò nelle mani la medefima fragrazza molto tempo, talmente che febbene fi lavava [peffo, non la perdeva.

Éravi un'altra Religiosa, la quale era molto tempo, che aveva un gran dolore in un'occhio, ed accostandosi a baciare i piedi alla Santa Madre, sanò in un'issante, ed-alzando le voci pubblicò la migiericordia, che il

Signore gli aveva fatto.

Un' aira Religiola, chiamata l'ibella della Groce, aveva ordinariamente gran dolor di tefta, e gli avesa durato più di quattro anni, e gli occhi tanto mal trattati, che fe non li tringeva con la mano non poteva camminare, nè vedere la luce, e quando la Santa Madre volle fiprare, le prefe le mani, e fi mife le dita di lei ne fuoi occhi, e fopra la fua tefta, e da ll in poi non fenti mai più dolor di tefta, fe li rifchiararono gli occhi.

Nel tempo, che queila Santa Madre fpirò, flava molto inferma Donna Bernardina di Toledo, ed Enriquez,
forella della Ducheffa d'Alva, e mandò a chiedere a Donna Maria di Fonfeca, Monaca dell' Ordine di S.Francefeo, che flava allora al mortorio
della Santa Madre, qualche reliquia
di lei, ed ella le mandò un giuppone
di rela, porato dalla Santa Madre
nella fua infermità, il quale ricevette congran riverenza, e baciollo con
molta divozione, e fe lo mife, fperando per quello mezzo la fanità. Ne'

furono frustatorie le sue speranze, che subito le venne così terribil sudore, che con essere due mesi, che stava con una gran sebbre, ne rimase senza, e libera da ogni male.

Fra pochi giorni nella medefima Terra d' Alva l' Abbadessa del Convento della Madre di Dio delle Monache Francescane del Terzo Ordine, chiamata Donna Maddalena di Toledo , fu a visitare Donna Giovanna di Aumada forella carnale della Santa Madre . Era l' Abbadessa cieca già più di tre anni prima , e sapendo , che Donna Giovanna aveva una Croce, la quale era stata della Santa, di cui trattammo nel primo libro di questa literia, la pregò che glie la ponesse sopra gli occhi, ed in termine di tre ore vedeva la strada, ed a poco a poco ricuperò la vista di modo, che in breve tempo con ammirazione di chi la conofceva, vedeva, leggeva, e scriveva; cosa che prima

cra impossibile, che facesse.

Concorfe al mortorio della Santa tutta la gente di quella Terra , e fu fatto con tutta quella folennità, che si poteva aspettare da quel luogo, baciandole i fanti piedi, e l'abito tutti con gran divozione, tenendoli per felice, chi poteva arrivare a toccare quel fanto corpo . Stava posta in una barra coperta con un panno di broccato, come ella aveva veduto in una visione molti anni prima. Fu difegnata la fepoltura nel vano di un muro, che era fotto un arco, dove erano certe grate del Coro da baffo del Convento, che guardavano in Chiefa, acciocche quei di dentro, e quei di fuori , ne potessero godere . La levarono dalla barra, e posero il fanto corpo vestito col suo abito in una cassa, e lo seppellirono nella sepolitura, che avevan fatta, e la copersero con molta quantità di terra , pietre , e mattoni , talmente , che crepò la caffa , e vi entrò dentro molta terra, come si vide poi . E questo lo fece Teresa Lavz, fondatrice di quel Convento, ajutata da l tutte le altre Monache, perché sospettavano, che non le fosse rubato il corpo per il Monastero di Avila: pegno stimato da loro quanto era dovere: e per tenerlo più ficuro lo ferrarono non con qualfivoglia cofa , ma con pietra, calcina, terra, e mattoni . Nè fu ciò pensiero loro , ma di Dio, che le guidava, e le moveva a questo, come si vedrà da quello, che fuccedette dopo, per onorare per tutte le vie, e maniere possibili i suoi, e mostrare la cura che tiene di loro, ed in vita, ed in morte, poiche quefla diligenza servì a fare, che maggiormente campeggiaffe l'incorruzione del fuo corpo.

Dopo che la Santa Madre uscì di questo Mondo è apparsa ad alcuni Religiosi, ed a molte Religiose de' fuoi Monasteri, e ad altre persone fecolari, con gran splend re, e bellezza in segno della molta gloria, che godeva . Le persone , alle quali s' è manifestara sono state molte , e tutte molto spirituali, e la maggior parte di quelle , che qui riferirò , lo depongono nella loro efamina, sforzate dal giuramento nella formazione del processo per la sua canonizzazione. Sono, o fono state quasi tutte Prelate . o compagne della Santa Madre . e delle prime fondatrici della Religione, e sue vere figliuole, ed imitatrici del fuo spirito . Onde si può molto ben credere, che Iddio facesfe loro questa grazia, che dopo la morte di lei , per loro confolazione , alcune vedeffero la gloria, che godeva la lor Santa Madre, ed altre foffero avvisate da lei di quello, che dovevano fare, e toccare in molti dubi, e travagli spirituali. E non è da credere, che il Demonio nostro avversario, vestendosi di veste di luce, voleffe contraffare lo spirito di Dio, ed ingannare tante anime con fimili apparizioni . Perchè la prima cola non è stile suo accreditare, ed onorare i Santi , volendo fingere di

quà la gran gloria, che godono, fecondo, perche febbene in una, o due si potesse temere di qualche inganno, tuttavolra in tante, e tante serve di Dio, di si approvato spirito, di tanti anni di orazione, e d'altre grazie, e favori del Cielo, sarebbe temerità il non credere, che queste rivelazioni fiano state da Dio ordinate a molti fini: ed il principale per accreditare la fua ferva, e darci notizia della felicità, che ora gode. Nè parranno nuove queste apparizioni a chi averà letto l'Istorie, e le vite de Santi, come quella di San Benedetto, di San Fran cesco, San Domenico, San Martino. ed altri Santi, che appena se ne troverà alcuno, che sia stato santo da dovero, di cui Iddio non abbia dato testimonio nella terra con miracoli, e dal Gielo con qualche fegnale, e manifestazione della loro gloria, o apparizioni dopo la morte.

La prima volta, che la Santa apparve fu il giorno medefimo del fuo mortorio, nel quale fi mostrò alla Madre Catterina di Gesti, fondatrice del Convento di Veas, donna di gran Santità , e di eroiche virtù : la cui vita, per esfere tanto ammirabile. fu scritta dalla Santa Madre nel libro delle sue fondazioni: la quale andandofi quell' istesso giorno a comunicare, le apparve, e le disse, che se ne andava a godere di Dio, che non fi desse sastidio, perché più ajutarebbe l' Ordine nell' altra vita, che in questa . Cadde fubito ammalata questa Religiofa, ed effendo quivi il Padre Provinciale Fra Girolamo della Madre di Dio, ebbe nuova della morte della Santa Madre, la quale non voleva dare a lei, per non darle pena . Ma avvertendo ella, che stavano tutte molto afflitte, diffe al Padre Provinciale, senza che eglino le diceffero la caufa della loro triffezza : Stanno mesti per la morte della nostra Madre fondatrice Teresa di Gesù ? ora io già lo fapevo, non fi diano pena di nulla : ed allora rac-

R

contò al Prelato tutto quello, che era passato.

A questa medesima serva di Dio apparve visibilmente la Santa Madre molte volte, alcune confolandola, altre inanimandola, altre riprendendola d' un particolare mancamento , altre infegnandole, e dandole dottrina di molto profitto: delle quali potrei io qui dire molto, fe non temefsi di allungare quest' Istoria . Le apparve particolarmente una volta, e le toccò con la mano ad un latto . dove ella aveva una postema, la quale le gettava materia nel corpo, ed era infermità incurabile, per la quale pativa gran dolori, e travagli: e le pre-(e insieme la mano, nella quale aveva una volatica, o segno nero, e subito tocca, restò sana, e senza dolori nella postema, e con la mano così bianca, come se mai avesse avuto tal molestia, o macchia, avendola avuta da che nacque, ed essendo come disperata della vita , rimase sana da quel punto.

Fra l'altre cose d'importanza, che la Santa Madre infegno a questa sua figliuola tanto amata da lei, una fu, che con molta efficacia le disfe, che avvifasse al Provinciale, che in veruna maniera si faccia caso in questi Monasteri di visioni , e rivelazioni , perché sebbene alcune ve ne sono vere , ve ne sono molte false , e bugiarde, ed è malagevole, e pericolofa cofa cacciar verità incerte da bugie . E quanto più si fa caso di questo tanto più si và deviando dalla Fede, che è la virtù certa, e sicura. E gli uomini ne sono tanto amici, che canonizzano l'anime, che l' hanno: il che è un negare l' ordine, che Iddio ha prescritto per la giustificazione d'un'anima, che è per mez-20 delle virtù, ed adempimento della sua Legge, e Comandamenti : e che essendo le donne molto facili, facilmente s' ingannano : ed andando da quelli, che ne fono dotti, ne hanno tanta prudenza per bisanciare le cose, ne possono seguire molti inconvenienti. E che il premio, il quale ella aveva in Cielo, non l'era stato dato per le sue rivelazioni, ma per le sue virtà.

Stava una Priora dell' Ordine (che per essere viva non dico chi è ) la quale era stata molto amata dalla Santa Madre in vita, così per meritarlo le virtà di lei , come per effere stata fua compagna nelle fondazioni, e travagli , alquanto (confolata di non aver vifto la Santa dopo la fua morte . Perchè avendo inteso, che tante volte era apparfa alle fue Religiofe, le pareva, che si fosse dimenticata di lei , per non averle fatto questo favore. Ora stando in questa pena, ed avendone trattato con un' altra Religiosa del Convento, e consolandola ella, con dirle, che la Santa la trattava, come figliuola forte, che non aveva necessità di questi conforti, restò servito il Signore, che la Santa Madre apparisse, stando a Mattutino degli Innocenti, a tutte due . La vide prima la Monaca con gli occhi corporali vicino alla inferriata del Coro col suo medesimo abito, come le altre Monache, e con molta gloria . Rimase molto turbata a queita vista, e credendosi, che tutte le altre Monache l' avessero come ella veduta, fi maravigliava, che non ne facessero novità. Onde s'accorse, che quella visione non era stata generale, e comune a tutte : e così si trattenne, e si compose al meglio. che pote fenza far mutazione alcuna, ed allora vide che la Santa Madre andò al luogo della Priora, e l' abbracciò, e fentì, che le diceva queste parole con molta amorevolezza: Figliuola non pensare, che fia disfavore il non averti vifitato , anzi fei delle più amate . Ed avendo dato la benedizione alle Monache, fparve. Finito Mattutino, fe ne andò la Monaca a comunicare alla Priora ciò, che aveva veduto, e la trovò con notabil gaudio, ed allegrezza, ed avendole narrato la visione, consessò la Priora, che tutto appunto era feguito nella maniera, che ella diceva. Questa medefima visione vide allora un' altra Religiosa molto spirituale, e molto favia : la quale , come afferma nella fua deposizione, quella medefima notte vide la Santa Madre appresso alla Priora, sebbene per allora non la volle manisestare. E questa medesima Religiosa la vide molte altre volte, ed in particolare una con una corona di molto splendore, e gloria. Di maniera, che in una medefima notte al Mattutino la videro tre, e tutte tre persone di molto credito, e Religione, e tutte fono state Prelate dell'Ordine.

A questa medesima Priora, che allora era di Segovia, apparve la Santa Madre altre volte, particolarmente un giorno de' Beati Appoltoli San Simone, e Giuda: perché stando ella pensando sopra queste parole : Io sono Iddio noscosto, ebbe una grande estasi , che le rapì lo spirito , e la cavò di se , e si vide posta in sì gran bene , e gloria , che le pareva impossibile poterlo significare : dove vide la Santa Madre con gran gloria, e che le ufciva dalla bocca, dal cuore, e dagli occhi certi raggi di luce molto grandi, che arrivavano infin a Dio, e particolarmente con una cinta, che la cingeva, e congiungeva con Dio. E le parve . che la Santa le dicesse, che quella cinta fignificava il premio, che il Signore gli aveva dato per la purità , e pel defiderio del profitto delle anime -

Ad un Religiofo del fuo Ordine degli Scalzi molto fervo di Nostro Signore, che per estrer vivo, si tace il nome, come si farà anche cogli altri, che vivono, apparve la Santa Matre molto bella; e piena di una candidistima luce, e gli disse: 2 questi apia si del Cislo, e, questi di sopia di del Cislo, e, suchi di sopia della terra abbisno, de essere più della terra abbisno, de essere puri del cogle zi come e, puri di Questi di

quà sù veggendo la devina efferza, v
quelli di colà già adorando il Santiffuno
Sagramento: cel quale avete a far voi di
la, quello, che noi di quà factiono con
l'efferza: noi godendo, e voi patendo, c
le in quello famo different i entire
più patriete, più goderete; pillo alle mue
figliatori. Rimade a quella periona feolpito nell'anima, Sagramento, e travagli.

Ad altre molte persone apparve in Segovia Alva, Avila, e Granata, dove alla Madre Antonia dello Spirito Santo, che già d'morta, e si una delle quatto prime, che presero il abito, mosti di gloria grande, che godeva, e l'eccellenze particolari, che le cano concedute, per avere avuto, mentre viste, zelo grande dell'onore di Dio, e gran l'entimento delle anime degli Erettic, del for a dell'antoria della dell'antoria della de

"Un'altra Religiofa la vide con grandiffina gloria, ornata di gioje, e
perle molto ricche, e le dichiarò
quello, che fignificava ciafcuno di
quelli ornamenti, de quali era veftita. Il che ella comunicò col Padre
Maeftro Fra Pietro Yangues, che pure era fiato Confesore della Santa
Madre, ed approvò quella, visione.

Ha ben mostrato con l'opere la Santa Madre quello che promife molte volte in vita, che dopo la morte averebbe ajutato più la Religione : perché in vita slava in un Monastero folo: ma dopo morte fovveniva alle necessità di tutti, or configliando le Prelate, ora riprendendo le fuddite, ora tagliando i principi alle relaffazioni, come s'è veduto, e vede ogni dì ne'luoi Monasteri . E così accadde nel Convento di Villanuova della Xara ad una Religiosa, che mangiava carne, fotto pretesto d' una intermità, che aveva, ma non sufficiente però per poter mangiare, fecondo la Regola del suo Ordine; costei stando cenando una fera fentì una voce, che la chiamò per nome , e le diffe : Conoscimi tu? allora alzò gli occhi, e vide la Santa Madre, la quale con gran feverità la riprese , e le disse : Che modo di relossazione è questo ? Quello, che io con tanto travaglio fondai , relaffi tu ora? (tanto è il fentimento, che hanno i Santi per qualfivoglia fuperfluità , o relaffazione nel loro Ordine) fu tanta la pena, ed il dispiacere, che ebbe, che gettò subito per terra quanto aveva nel piatto, e non mangiò mai più carne, falvo che in grave infermità, ed allora astretta dall' obbedienza, ed ebbe fanità, e meglioramento delle sue indisposizioni.

Un' altra volta è apparfa favorendo la povertà: a ltre dove vedeva, che fi traffieddava la carità, perfinadeva l' unione delle une con le altre : dove trovava attaccate amicizie particolari, le dillaccava; e come vera Madre ha fovvento alle necessità e e all' aumento de fuoi Monallerj. E de all' aumento de fuoi Monallerj. Si che foce alle site signione; laficiando di riferiren molte altre ferite dal Padre Ribera nella vira di lei, e costano per le informazioni fatte per

la fua canonizzazione.

Non folo è apparfa la Santa Madre a'fuoi figlioulo, é figlioule, ma a molte altre perfone ancora. Il Controlle Trivulzio, Cavallerizzo dell' Imperatrice forella del Re Don Filippo Secondo fundo opprefio da una grave infermità, vide la Santa Madre accompagnata da molte Religiore, e divenne fano. Ed andó al Convento delle Carmelirane Scalze di Madrid a dire una Meffà in rendimento di grazie, per la merceda fattagli dal Signore ad interceffione della Santa Madre.

La Contessa d'Ossorno, che in vita era stata molto divota della Santa Madre, venne ad Alva a vistrare il suo sepolero: e dopo un gran ratto uscì con molta allegrezza dicendo, che la Santa Madre gli era apparsa, odore, che le durò tre giorni. Apparve anche nell' ora della fua morte a Terefa di Layz sondatrice del Convento di Alva, come più a lungo dissemo, trattando di quella fondazione . Ed in Saragofa a Piergiovanni Cademonte mercante, il quale era stato molto divoto della Santa Madre, e l'aveva accompagnata, e savorita-lei , ed i suoi Monasteri mentre visse: il quale stando alquanto aggravato da una infermità, dandoeli i Medici speranza di sanità, gli apparve la Santa Madre, e gli diffe, che si morrebbe quel dì . L' andò a confessare un Carmelitano Scalzo, e dicendogli quello, che i Medici promettevano della fua falute, egli non facendone conto , gli narrò con molta allegrezza quel che aveva visto dicendogli che doveva morire quel dì . Ed in pagamento della grazia , che aveva ricevuto dalla Santa , lasciò la sua robba al Monastero delle Monache Scalze di quella Città. A tutte queste apparizioni, ed a

e l' aveva molto confolata col fuo

A tutte quette apparazioni, ed a molte altre, che qui portei racceniare, ne aggiungerò una fola, non per relazione, ma veduta con gli occhi 
propri, fatta a me indegno, come a migliuolo bilognolo della Santa Madre: e fu, che avendo liberato l' anima ina da un gran pericolo, per un mezzo molto fitaordinario, e maravigiloto, m' appare quella notte in fogno, fignificandomi, che era fitatale l' autore di quel la vere di quel la

grazia, che avevo ricevuto.
Un' altra volta avanti, che ella
morifie, apparve ad un Padre della
Compagnia, ( come afirema il Dote
tore Enriquez nella fua depofizione )
il quale era fatat Conieffore della Santa Madre, e Prelatro della fua Religione: quello fiando ferrato nella fua
de certi avvisi, ed avvertimenti, ed
avendolo quella perfona riferita al P.
Enriquez, ebbe curiofità d'informatfi dalla Santa Madre, c fe era fixo

\$ 1000

così: ed ella con una umile modeftia coniesso, che ra vero, e che l'aveva ordinato Nostro Signore per certi effetti della sua anima. Apparve altresì in vita ad un' altra Monaca in Salamanca, come riferimmo nella sondazione di quel Convento: E ad un suo fratello, che stava nell' Indie.

#### CAPOXL.

Dopo certo tempo fu trovato il corpo della Santa Madre fenza veruna corruzione: e fu portato a San Gioseffo d' Avila.

A Veva già quasi nove mesi, che il corpo della Santa Madre Teresa di Gesù era stato seppellito nel luogo, che dissemo di sopra : ed in tutto questo tempo pareva alle Monache di avere fatto errore per non avere collocato da principio quel fanto corpo con la venerazione, e riverenza dovuta a così illustre Santa, ricordandos delle ammirabili, ed eccel. lenti virtà, che ebbe in vita sua: e vedevano, che dopo la fua morte i miracoli erano molti, e molto grandi : Perchè oltre quelli , che abbiamo riteriti, ne succedettero molti più, de' quali faremo menzione al fuo proprio luogo. E quello, che più stimolava gli animi loro ad emendare l'errore passato (che mirato in ordine a' fini, che Iddio aveva, era stato molto ben fatto) era primieramente l' udire alcune volte picchiare dentro del medefimo fepolero, che pareva, che il corpo fanto non si potesse contenere fenza dar mostre del miracolo, che quivi teneva Iddio ferrato. Ma la principal ragione, che avvivava nelle Monache questo desiderio di scuoprire , e scavare il corpo , era , che fentivano spesso molto grande odore, e fragranza, che ufciva dal fepolcro: e questo istesso sentivano molte perfone fecolari, che venivano a fare orazione alla Santa, ed asiai ordinariamente. E febbene era fempre moja to foave, con tutto ció alle volte pareva minore, ed alle volte maggiore: ed in quanto alla differenza dell'odore, non fempre era d'una maniera, una volta fientiva come di gellomini, o violette, ed altre non faprano a che raffomigliario. Quetto mini, o violette, ed altre non faprano a che raffomigliario. Quetto della finitario d

Venne a visitare quel Monastero il Padre Provinciale degli Scalzi Fra Girolamo della Madre di Dio, ed informandolo le Religiose di quello, che passava, lo ricercarono instantemente, che scavasse il santo corpo . Parvegli buon penfiero : e cominciarono egli, ed il fuo compagno con gran segreto, e cautela, a tor via le pietre, temendo, che non si alterasfero i Duchi d' Alva, che stimavano il corpo per la maggior gioja del loro Stato. Erano le pietre tante, che vi stettero quattro giorni a levarle via, con effere anche in ciò ajutati da alcune Religiose . Odoravano le pietre per quello, che se li era attaccato dalla vicinanza del fanto corpo : al quale quanto più s'andavano avvicinando, cresceva più la soavità.

Arrivarono alla cassa a' quattro di Luglio del 1182, effendo paffati nove mesi, dopo la morte della Santa . La cassa era crepata di sopra , e per maggior confermazione del miracolo, che ora dirò, tutta fracida, e piena di muffa, e di umidità, che ve n' era affai , perche per aggiustare le pietre nel tempo, che l'atterrarono, ci avevano gettato prima fopra calce, terra, ed acqua. Era anche l'abito della Santa tutto putrefatto, e col medefimo odore di umidità . Trovarono il fanto corpo coperto di terra , la quale era entrara per la rottura della caffa ; tanto che fu necessario adoprare i coltelli per iftaccarla da lui , ed era anche effo pieno di muffa. Ma ne la terra, ne l'acqua, che era entrata per la casfa, ne l' umidità della sepoltura ( e quel che più importa ) nè l'effere corpo umano (che dopo morto, non è altro , che corruzione ) erano stati potenti , perchè il fanto corpo fi corrompeste punto, poiché non gli mancava un capello; era tutto intiero, come se allora avessero finito di sotterrarlo; usciva da lei un' odore foavissimo, e maravigliosissimo, affai diffimile da quanto nella terra si ritrova, con si notabile fragranza, e soavità, che pare che desle vita, nuova ricreazione, e confolazione a tutti quelli, che quivi erano . Si gettarono tutti inginocchioni , e con molta divozione , e lagrime lo riverirono, e benedicevano il Signore, che è tanto maraviglioso in tutte le fue opere, che non è piccola maraviglia vedere un corpo seppellito con le sue intestina, e particolarmente di donna, (etanto più di questa Santa, ch' era di natura sua grosfa, e carnola) che per la loro molta umidità fono più atte alla corruzione, per tanto tempo, in luogo tanto umido, così incorrotto, con si buon' odore, e tanto trattabile, e morbido al tatto, come se sosse vivo. E per avventura, è molto maggiore, mirando le leggi della natura, l' odore sì notabilmente maraviglioso, che da esso usciva, ed esce infin'ad oggi.

Gran maratiglie fono quele: ma mirate in se molto convenienti: perchè era molto dovere fecondo le leggi della divina giultizia , che la carne, 11 quale vivendo tra tanti pericoli del Mondo aveva confervato la 
fua integrità, e purità, rimanesse cosi intera nella sepoltura , che motratse la fua morte non effere stata 
per corruzione , ma per acquistare 
movra vita. Nè era conveniente , che 
quella, 14 quale aveva corso con tanta leggerezza dietro all' 0,0 re delli

ungenti del fuo Spofo, ed alla quale tanto s' era appiccato di questa fragranza, non lo perdeffe nella morte. ma più tofto già che l' anima era beata, e godeva di tanta gloria, uscisse anche dalla carne un' odore simile a quello de' corpi beati . Le misero altre vestimenta nuove, e l'involtarono in un lenzuolo, staccandoli la terra, che aveva attaccata, la quale confervo l'odore, che li si era comunicato per molti anni, e fi operarono alcuni miracoli con essa, come avanti si dirà . E non è da maravigliarfi, che la terra sapesse di buono, poiche infin le pietre istesse, che stavano nel sepolero participaron di quest odore di maniera tale, che gettandone a cafo fopra un poco di paglia, la quale servi poi per un faccone, quando l'empivano, conobbero le Religiose, che la paglia odorava, e s'accorfero fubito, che la cagione era, perché era flata fra le pietre del fanto sepolero.

Per la turbazione, ed allegrezza che avevano di questi due miracoli della incorrazione del corpo, e del grande odore, che da esso usciva, non ne avvertirono un'altro non meno ammirabile, che gli altri due : e fu l' olio, che in tanta abbondanza ne usciva, che tutta la terra, la quale aveva appiccata, e le vestimenta ancora n' eran inzuppate, parendo loro, che fosse qualche umidità della medefima terra . E fe il Signore non lo dichiarava poi per mille vie, erano esti tanto accecati nel contento, che non se ne sarebbono accorti . Ma fra poco velle Iddio, che avvertiffero come la terra , l'abito , e tutte le altre cofe, le quali rimafero vicino al fuo corpo, gettavano foavissimo olio, e lo comunicavano a tutte le altre cose, in che stavano. involte, e conservate queste reliquie: e questo non per un giorno , nè per nn anno, ma per molti. Oggi, con effere già ventiquattro anni , che la Santa morì , si vede nel Convento

delle Carmelitane Scalze di Saragoza la cintola, con la quale fu fotterrata: dalla quale da quell'ora infin' ad oggi fi veggono ufcire gocciole d'olio: l' ho veduta io, e molte altre persone, perchè per mezzo suo ha il Signore operato molti miracoli, come a suo luogo si dirà.

Questi sono li tre miracoli, che si copersero col corpo: cioè l' incorruzione, l'olio, ed il soavissimo odore, che da quello esce: li quali sono notori in tutta Spagna, per esser miracoli durati da che si scavò il corpo sin'

ad oggi.

Fatto quelto, misero il Santo Corpo in un'Arca, e la posero sopra del fepolero, dove stava prima con la maggior divozione, che potettero : ma coperta, e secreta di modo, che non pareffe, che si fosse arrivato adesso. Avendo considerato il Padre Provinciale, che se i Duchi di Alva avessero inteso quella maraviglia, non averebbono condesceso a suoi intenti, che erano portare quel corpo ad Avila, come aveva promesso al Vescovo Don Alvaro di Mendoza, come a basso diremo, gli parve, prima di fare veruna novità, darne conto di questo miracolo, e di quel di più, che far doveva, farne consapevole il Capitolo della sua Religione.

Prima di mettere il Corpo nell'arca, il Padre Provinciale gli levò la mano manca, e la portò ad Avila, riposta in una cassetta ben serrata, e coperta, e la diede alle Monache di quella Città , dandogli ad intendere . che era una cosa di molta importanza, spettante a lui procurando per tutte le vie, che elleno non l'intendessero. Perchè andava a mira, che, fe il corpo rimaneva in Alva, avelse il Monastero di Avila quella santa mano, per fua confolazione : ma fe a caso sosse portato ad Avila, come pretendeva, potesse egli portar seco la mano. E non li voleva scuoprire il tesoro, che depositava, perchè non glielo involassero . Presero le Monache il coffarello, e lo posero in un canton del Coro . Dove entrando un giorno la Priora, che allora era la Madre Anna di San Pietro , lo vide tutto risplendente, ed in esso la Santa, che le disse; (additandole la casfetta, dove era la mano : ) Tenghino conto di quel coffarello , che vi è dentro una mano del mio corpo . Scrisse molte volte la Priora al Padre Provinciale, se era vero, che quivi fosse la mano della Santa, ma egli dissimulava quanto poteva, perche non si sapesse: e pasfando dopo certo tempo per quel Convento, procurò destramente di levarla via, dando ad intendere, che toglieva un' altra cosa , perchè le Monache non s' affliggeffero : perchè febbene egli non l'aveva loro detto, tenavano già tutte il negozio per certo . Erano li panni di feta , ne' quali era rinvolta la mano, tutti unti di olio odorolissimo. Portò il Padre Provinciale la mano a Lisbona, e la diede alle Monache Scalze di quel luogo : dove è stata infin' ad oggi . e per suo mezzo ha operato Iddio molti miracoli . Particolarmente subito, che arrivò al Monastero cominciando tutte le Monache a fentire il grande odore, che gettava, ed essendo quivi una Suora chiamata Agnesa della Madre di Dio, la quale non fentiva odor veruno, ne v' aveva fentito mai in vita sua, si affliggeva di non fentire , come l'altre , l'odore di quella Santa Reliquia : postasi inginocchioni s'accostò le mani al nafo, e disse con gran sede : Da dovero che non mi vò levar di qui . infin' a tanto, che non fento quello, che fentono le mie forelle , per potere anch' io lodare con esse il Signore. Subito le divenne il volto tutto rosso, e cominció a piangere, dicendo, che le faliva pel naso, un fumo caldo, che usciva dalla mano . col quale le pareva , che le fi aprisse il senso dell' odorato . E così fu , come pensava , perchè subito feati

fenti l'odore della santa Mano, e re-

Stette due anni segreta l'incorruzione del Santo Corpo, sebbene per li molti miracoli, che ogni dì la Santa faceva, andava crescendo la fama della fua fanrità . Ma il Signore , che aveva operato tante maraviglie in quel corpo, per onorare la S.nta, e manifestare la gloria sua , ordinò , che si scuoprisse. Conciosia cosa che effendofi nel 1585, celebrato il fecondo Capitolo Generale in Pastrana, dove informati dal Padre Provinciale paffato, (perché già s' era fatta nuova elezione nel Padre Fra Nicolò di Gesù Maria, Uomo di gran fantità. e virtù, ed al quale la Religione deve la maggior parte della perfezione, che oggi ha) determinarono i Padri, che il Santo Corpo fosse segretamente cavato di Alva, e portato a San Gioleffo di Avila . Si mossero a ciò per parer loro, che la Santa farebbe quivi più onorata, dove era più conosciuta , ed anche per esfere nativa di quella Città , ed aver dato in essa principio al suo Ordine, ed effere stata Priora di quel Monastero, quando morì. Ajutò eziandio a questa determinazione l'aver il Padre Provinciale dato parola, e polizza sottoscritta a Don Alvaro di Mendoza . Vescovo di Palenza , che prima era stato di Avila, e per la gran divozione, che portava alla Santa, aveva fatto la Cappella maggiore nel Monastero delle Scalze di Avila, e posto in essa al lato manco un sepolcro molto fontuofo per sè, con fine, che dall' altro lato dritto si ponesse il Corpo della Santa, quando morifie, tenendo per gran felicità, che la fua fepoltura stesse vicina a sì gran Santa : e così per afficurare più quello, che tanto defidera"a, vivendo la Santa Madre, e temendo di quello, che succedette, perché ella andava a fare tante fondazioni, aveva chiesto una cedola sottoscritta dal Padre Provinciale, per la quale era afficurato, che dovunque ella moriffe, il Corpo sarebbe stato portato ad Avila . Sapendo adunque , che fi ragunava il Capitolo, mandò Don Giovanni Cariglio, che era allora Tesoriere della Chiesa di Avila, ed era Canonico di quella di Toledo . perché da parte sua domandasse il Corpo della Santa, e l'osservanza della parola, che gli era stata data. Il Capitolo condescese alla petizione , e spedi subito la patente , che il Corpo si trasserisse ad A.ila: comandò fotto pena di censura alle Monache di Alva, che lo confegnaffero subito, che fosse loro significato il precetto: Diedero cara di ciò al Padre Fra Gregorio Nazianzeno, Vicario Provinciale di Cistiglia la vecchia, perché egli l'eleguisse con tutto il segreto, e silenzio possibili. Nell'istesso tempo, che su consegna-ta la patente, le Monache di Alva udirono tre colpi dentro del medefimo sepolero: Di che turbaronsi tutte allora, ma non fapevano, che potefse significare quella novità, infin' a che venendo il Padre Fra Gregorio, e raccontandogli elleno quello, che avevano sentito, disfe, che il medefimo giorno, ed alla medefima ora. nella quale udirono i colpi , s' era fottoscritta la patente. E così intesero le Religiose, che era stato quasi un'avviso della Santa Madre, che si licenziava . Arrivò il Padre Vicario Provinciale a'ventiquattro di Novembre, nel qual giorno giunfe ancora il Padre Fra Girolamo della Madre di Din , Provinciale paffato , da cui prima era stato dissotterrato il santo corpo, e con tutto il secreto, che pote, notificò alla Priora, ed a tre Monache delle più antiche la patente del Capitolo : ed alle quattro ore di notte entrarono tutti due in Chicsa, e cavarono il corpo così intiero come da principio, e col medefimo odore, che di fopra s'è riferito. Erano i vestimenti quasi putrefatti : ma il corpo intatto, sebbene alquanto più afciut-

asciutto, che la prima volta, che i lo scuoprirono . Era il lenzuolo, nel quale s' era involto, tutto così inzuppato nel balfamo, , il quale ufciva dal corpo, come se sosse stato tuffato nell' olio . Onorò anche il Signore la fua ferva in questa occasione con due nuovi miracoli . L' uno fu, che come alla Santa Madre usciva tanto fangue, quando morì, le posero un piccolo fazzoletto di stami gna bianca nuovo, il quale s' empl tutto di fangue, ed avendola fotterrata con esto, ritrovarono allora a capo di tre anni, e due mesi, il sangue col fazzoletto con un colore molto vivo , così fresco , come se quel giorno le fosse uscito dalle vene . E con effere il fangue di tal natura, che stando due ore suori del corpo . gli avviene, come al pesce suori dell' acqua, che subito perde la vita, e virtù, e si guasta, e corrompe; questo non si corruppe dopo tanto tempo . Anzi aveva due ffraordinarie proprietà : l' una , un odore foaviffimo , e l' altra , che tutti i panni , li quali fe gli accostavano, e ne'quali fi involtava, rimanevano tinti di fangue: ed io ho veduto parte di questo panno, (e penso, che duri sin ad ozzi nel Convento d' Avila ) e n'ho veduti molt' altri, che per averlo toccato , participano del medefimo fangue, ed odore. L'altro miracolo fu , che come il Padre Vicario Provinciale, per adempire l' ordine della patente , tagliò il braccio , per lasciarlo nel Convento d' Alva, pose il coltello fotto il braccio finistro con gran dolore, e fentimento dell' anima sua , perchè se gl' intenerivano talmente le viscere, che, come egli raccontava dopo, quello fu il maggior tacrificio, che aveffe fatto a Dio: fu cosa maravigliosa, che fenza metter forza più, che se avesfe tagliato un melone, o un pezzo di cafcio fresco, com' egli diceva, divife il braccio nelle fue congiuntuse con tanta destrezza, come se buon

pezzo fofic flato mirando per fitrovarle: e rima fei corpo ad una parte, ed il braccio all'altra. E febbene pare, che non fofic benetagliarlo, su però manifesta prova di questa maravigliosi incorruzione: perché si (scopri l'osso bianco, e la carne tenera, rossa, e bianca, rimanendo la spallo fanisse di morire.

Appresso tolse il santo corpo, ed involtolo con la maggior decenza. che potette, usci del Monastero . Stavano in questo tempo l'altre Monache recitando Mattutino, fenza faper nulla di quanto passava. Ma ne le avvisò il grand' odore , che fentivano in coro : onde cominciarono a fofpettare, che forse non portassero via il fanto corpo, che erano le gioje di maggiore stima, che avessero al Mondo : e lasciando il Mattutino cominciato, fcefero correndo: ma già il Padre Fra Girolamo era pscito e la porta era ferrata . Onde li convenne tornarfene molto trifte, restando col braccio, e con una parte del panno del fangue, e con pena incredibile per quello , che era fegnito . Il Padre, iubito fenza trattenersi compagnia del Tesoriere Don Giovanni Cariglio , e del Padre Giuliano d' Avila, compagno, e Confessore della Santa Madre , li quali erano venuti per parte del Vescovo Don Alvaro ad accompagnare il fanto corpo , fi partirono il giorno feguente molto a huon' ora per Avila, dove il Santo Corpo fu ricevuto con grande allegrezza da tutte le Monache, ( che allora non volevano, che io sapesse persona della Città, per timore, che i Duchi d'Alva non lo rifapelfero) e posto assai decentemente in luogo, dove tutte lo poteffero go-

. Il tennero da principio nel Capitolo in una barra, con le fue cortine molto bene accomodate, fin tanto che fi facesse un soziero a guisa di tomba, dove posscia su posso; il quale era per di fuori fodrato tutto di velluto nero, trinato di oro, e di fera, ornato di inchiodatura dorata, come erano ancora le ferrature, le chiavi, e bolcionelli: e dalle bande due feudi d' oro, e d' argento, uno dell' Ordine, e l' altro del Santiffimo Nome di Gesà, e fopra vi era un epirafino di tela d'oro ricamata, chediceva: La Madre Terefa di Grià. Per di dentro era fodrato il forziere di taffettà paonazzo, con paffamani d' argento, e feta.

### CAPOXLI.

Cominciò a pubblicarsi il miracolo del santo Corpo, e per Ordine del Papa, ad instanza di Don Ferdinando di Toledo, su riportato ad Alva.

Pretendeva la Religione, dopo es-fersi portato il Corpo ad Avila, che passasse con gran secreto, per il fentimento, che n'erano per avere i Duchi d' Alva, e temendo, che per effer così gran Signori, non premefsero per farlo riportare . Ma Iddio . che non aveva operato quelle maraviglie , perchè stessero secrete , restà fervito , che fi manifestaffe per più gloria della fua ferva . Perché in questo tempo, stando io in Madrid, feppi, ma in secreto, il miracolo, e conferendolo per lettera col Licenziato Laguna Vescovo di Cordova, che all' ora era del configlio Reale, e con Don Francesco de Contreras , Auditore oggi del medefimo Configlio, li quali erano ambedue nell' Espinar , ci accordammo d' andare tutti infieme a visitare il santo Corpo, e vedere quella maraviglia. Arrivammo ad Avila la vigilia dell'anno nuovo, avendo prima domandato licenza al Padre Fra Nicolò di Gesù Maria Provinciale de' Carmelitani Scalzi, per visitare il Santo Corpo, affine di far relazione alla Maestà del Re Don Filippo Secondo come testimoni di vista, di quanto era

paffato - Comunicammo il cafo col Vefcovo d' Avila Don Pietro Temino , dove noi eravamo fmontati : ed a lui parre , che lo vedeffero infieme altre períone principali , e li più famoli Medici della Gittà , e Notari, che tetificalizo quello, che era. Volle eziandio venire egli in noftra compagnia, per vedere , e godere di quel nafcotto teforo , ch' era nella fua Gittà.

Il giorno della Circoncisione del 1586. andammo al Monastero delle Carmelitane Scalze, infin' a venti persone, seguendo l' ordine, che il Vescovo ci aveva dato. Cavarono fubito le Monache il Corpo alla porteria, ed il Vescovo, e tutti noi ci inginocchiamo, adorandolo, e riverendolo, come conveniva. Ci drizzammo appresso, e stando tutti col capo scoperto , lo mirammo molto attentamente non fenza grande ammirazione, e lagrime. Era intero, fenza veruna corruzione, e con grande odore , e tanto attaccati gli offi , e li nervi l'uno all' altro, che quando lo cavarono del forziere, fi reggeva in piè con poco ajuto. Le mammelle crano rilevate, e piene di carne: il ventre così pieno, come quando spirò: la carne così morbida, che toccandola col dito fi abbaffava , e fi rilevava , come quando era viva : e con effere una donna tanto corpulenta, non pesava il corpo più che se fosse stato d' un fanciullo di due anni , parendo , che foffe già vestito non folo della incorruzione, e fragranza, ma anche dell'agilità de'corpi beati . Li Medici , che mirarono queste, ed altre circostanze con più curiofità, come quelli, che intendono tanto bene la radice, ed i princip) naturali della corruzione d'un corpo morto, ebbero più occasione di ammirarfi : confermando , che quella incorruzione era miracolofa . Ne meno ci maravigliammo tutti di vedere il panno insanguinato, di cui abbiamo fatto menzione nel Capo paffato. Il Vescovo dopo aver visto il Santo Corpo, raccomandò alle Monache la venerazione di quella Santa Reliquia, e le avvertì, che non si fervissero più di quel tappeto, sopra il quale era stato, mentre l'avevano veduto, per la riverenza, che si doveva a sì Santa Reliquia.

Non potè il negozio star così segreto, che non si sapesse subito in Alva , dove , per non effervi il Duca Don Antonio Alvarez di Toledo , il Priore D. Ferdinando fuo Zio, vomo di gran prudenza, e valore, aveva cura di tutte le cose di quello Stato, e dall' altra parte era fingolar divoto della Santa , come lo mostrò nella sua morte. Onde se ne prese gran fastidio, parendogli che quella terra avesse perduto un gran tesoro . Spedi fubito a Roma con gran diligenza, per avere un Breve di poter far riportare il corpo ad Alva, e negoziò tanto bene , che la fantità di Sifto V. comando a' Padri Scalzi, che subjto riportaffero il corpo donde l'avevano tolto, e lo confegnaffero alla Madre Priora, e Monache; e che fe avevano da allegare cofa alcuna per parte loro , comparissero in Roma dinanzi a fua Santirà . Venne quest' ordine diretto al Nuncio. il quale lo notificò fubito al Padre Fra Nicolò di Gesti Maria, che allora era Provinciale, ed egli obbedì incontinente fenza alcuna dimora, e fe ne andò ad Avila, e di lì mandò con molta segretezza il Padre Fra Giovanni Battifta Priore di Paftrana, ed il Padre Fra Nicolò di San Cirillo , Priore di Manzera , perchè cavassero il corpo di Avila, ed eglino lo fecero, e si partirono subito per Alva, accompagnando il Santo Corpo . Andavano di notte per via , e l'ebbene portavano fegretamente quella gioja del Cielo, ella per viaggio si manifestava talmente, che passando per la Boveda, che è un luogo vicino a Peñaranda, era tanta la fragranza, che li contadini pel nuovo, e disusato odore, uscivano di notte dall'arie, e correvano appresso quelli, che portavano il Santo Corpo, con desserio di sapere l'origine, e causa di quella maraviglia, come lo riferisce nella sua deposizione il Conte di Persaranda.
Arrivareno ad Alva a' 23. d' Agosto

del 1586. Quando si seppe in Alva una nuova tanto desiderata , venne il Clero con desiderio di fare molta sesta con processioni, e musica : ma li Padri, che portavano là il corpo, perchè vi restasse come in deposito , più per forza, che per gusto, e solo per soddisfar al comandamento del Papa non permifero, che si sacesse festa alcuna; e così diedero il Santo Corpo alle Monache, e stando il Duca alla grata con la Contessa di Larin sua Madre, e tutta la Chiesa piena di gente, lo scopersero, e mostrarono a tutti . Ed il Padre Fra Gio: Battifta domandò alle Monache, se conoscevano, che quello fosse il Corpo della Santa, e fe l'avevano per ricevuto : ed elleno risposero di si , e quelli di fuori parimente differo , che quello era il Corpo della Santa . Dall' ora in quà è stato sempre il Santo Corpo in Alva, infieme col braccio: dove concorre molta gente da più parti con gran divozione, e fanno molte stazioni , per vederlo , e raccomandarsi alla Santa , per intercellione di aui

quest' litoria: Stà oggi il Corpo con gran decenza, ed autorità al laro dritto dell' Altar maggiore del Monasfero, che quivi fondò la Santa Madre, in un lepolero molto fontuno fatto sutto di pietre quadre, con gran perfetione coundo l'arre. Nella formità del quale è una picciola Capelletta, la quale è alzata da terra più di trenta piedi con una grata dorata, dove ora fà il forziero col Corpo; quale così per doversi porre in luogo tant' alto, come per levar l'occasione, che non

ha fatto, e fa Iddio molti miracoli :

de' quali diremo nel quarto libro di

272 Libro Secondo alla Vita
foffero prefi pezzi della fiaz carne,
(il che facevano alcune perfone gravi e devote) comandò il Padre Gene.
rale Fra Francefco della Madre di
Dio al Padre Fra Tommalo di Gesti,
allora Diffinitor Generale dell' Ordine, e Procuratore della Canonizzaziome di quefla Santa, che faceffe fortemente inchiodare il forziere, over
flava il Santo Coppo i modo tale,
via fempre avuto.

do alla Vita

che non fi poteffe più aprire. Ed egli
l' efeguì , moftrando prima il Corpo
alla prefenza di Don Antonio di Toledo Dotea d' Alva, e della Ducheffa D. Menzia di Mendoza, e di un'
taio, davanti al quale tellificarono
tutti , che il Corpo Santo era con la
incorruzione, ed integrità, che aveva s'empre avuto-

Alle due bande del Sepolcro è posto un Epitaffio, che dice così:

Riedit Caimeli Patrum relitutii Regulii: Plurimii virorum, Feeminarumque ereelii claustri; Multis veram virtutem docentibus libris editti; Futuri prescia, signi clara, Caeleste sideu ad sidera advolavit B. Virgo Teresa 1V. Non. Octob. M. D. L. X. X. X. I. Manes sub marmore non cinis, sed madidum corpus Incorruptum, proprio suavisimo odore osensium, godine.

Il quale Epitaffio vuol dire in volgare:

Reflituita alla sua asprezza la Regola de Padri del Carmine:
Fondati molti Conventi di Frati, e Monache:
Scritti molti libri , che insignano la perfecione della virtù:
Profetizzate cose suture, e chiara per miracoli,
Coma celeste Stella volò alle Stelle la Beata Vergine Teresa
A' quattro di Ottobre 1581.
E' seppellita non la sua cenere, ma il corpo secso, ed incorrotto,

E' seppellita non la sua cenere, ma il corpo fresco, ed incorrotto Con perpetuo odore suavissimo, per segno della sua gloria. L' La Cappella fopra il Sepolcro con una graticola dorata molto riccamente tutta coperta di drappi di lama di argento i, che furono dati dalla Duchefia d' Alva Donna Menzia di Mendosa : Per entro la Cappella è un' Arca il molto prezzo, e ltima, fodrata di velluto cremefino ; imbuletato con chiodi e lame dorate , donata da Donna Maria di Toledo, ed Enriquez Duchefia già d' Alva , è coperta l' Arca con un baldacchino di brocato , il quale per ordine di Don Filippo Secondo mandò la Signora Inifanta fua figliula Donna Ifa-

hella Chiara Eugenia moglic dell'Arcidiaca d' Auftria. Ha d' avanti una ciduca d' Auftria. Ma gento motto grande « motto ben la argento motto grande » motto ben la compania de la compania de la compania de la patenta dorata furono politica in una piafira dorata furono politica in una piafira dorata furono politica in una piafira dorata furono politica di Santo Composti dal Pader Mactive veri composti dal Pader Mactive de Compania del Pader Mactive de Compania del Pader Mactive de Compania del Pader Mactive del Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face della Santa Madare. Sono motto a proposto per quello, che di lei face per sono della fun propria lingua Spagnuola.

Arca Domini, in qua erat manna, in virga, qua fronduerat, in tabula testamenti. Hebræor.9.

En esta arca de la ley,
Se encierra por cola rara
Las Tablas, Mana, y la Vara,
Con que Christo nuestro Rey
Hazea su Virgen mas clara.
Lis tablas de su obediencia,
'El mana de su oracion,
La vara de perfecion,
Con vara de peniencia,
Y carne sin corrupcion.

Non extinguetur in nocle lucerna ejus: Proverbior. 13.

A qui yaze recogida,
La muger dichola, y fuette,
Que en la noche de la muerte
Quedò con mas luz, y vida,
Y con mas felice fuerte.
Liena de lumbre de gloria:
Y para eterna memoria,
La carne fana, y entera
Do eflà, muerte, tu vittoria?

Li quali tradotti di parola in parola con le suddette definenze, e numeri, possono dir così:

In quest' Arca della legge
Chiudonsi per cosa rara
Le Tavole, la Manna, e la Verga
Con che Gristo, che ci regge,
Fa la sius Vergine chiara.
Le Tavole d' obbedienza,
La Manna d' orazione.
La Verga di perfezione,
Col basson di penitenza,
Catne senza corruzione.

Qui si giace seppellita
Donna ben selice, e sorte,
Che la notte della morte
Con più luce restò, e vita,
E con più selice fore.
L' Alma pura, e sincera
Piena di lume di gloria,
E per eterna memoria
La carne sana, e intera.
Ove è, Morte, tua vittoria?

T Eggendo la frequenza de' fuoi miracoli , la fantità della vita , la divozione universale di Spagna, i frutti delle fue mani, così di libri, come di Monasteri tanto reformati, e santi, il Vescovo di Salamanca Don Girolamo Manriche, andò l'anno 1591. in persona ad Alva Terra del suo Vescovato, e prese testimoni della incorruzione del Santo" Corpo, e fece una informazione della vita, costumi, e miracoli della Santa Madre in Alva, e Salamanca , trovandofi egli prefente all' efamina di tutti li testimoni : e mife in chiaro una gravissima informazione , autorizzata dalla più grave , e dotta gente di tutta Spagna . per effere tutti Maeftri di quella università, e che avevano molta notizia dell' ammirabile fantità della Santa .

Nell' Anno 1595. effendofi continuate le opere, che il Signore maravigliosamente operava in questa Santa, a petizione del Re Don Filippo Secondo , il Nuncio Don Camillo Gaetano comando, che si prendessero informazioni in tutta Spagna, inviando commissioni alle più gravi perfone de' luoghi, dove era stata la Santa, o dove s' aveva di lei notizia, perchè la facessero. In Madrid fece l'informazione il Dottor Marmol Zapata: În Vagliadolid il Dottor Sobrino, Cattedrante della prima di Teologia, Canonico di quella Chiefa , e Consultore del Santo Uffizio: In Saragoza il Dottore Gabriel Sora , Canonico di quella Chiefa, e Consultore della Santa Inquifizione : In Avila il Dottore Don Pietro Tablares Archidiacono d' Avila: In Toledo il Dottore Armu-Capellano della Capella de' Re: In Palenzia il Dottor Castillo , Canonico di quella Chiesa: Ed in Salamanca, oltre quella, che fece il Vescovo, ne fece un' altra il Maeftro Curiel , Cattedrante della fera :

In Siviglia il Dottore Giovanni Hurtaldo, Canonico di quella Chiefa: In Valenza il Dottore Alonfo di Avalos , Visitatore di quell' Arcivescovato : In Segovia il Dottore Luigi Capeza di Vigliegas, Canonico della Cattedrale: In Medina del Campo il Dottor Bernardo Velez, Canonico di quella Chiesa : In Huerte il Licenziato Rodrigo di Castiglio, ed Arcas , Vicario di quell' Arcivescovato : In Piedraita l' Arciprete Pietro Rengifo : In Villanuova della Xara il Licenziato Pietro de Viches: In Malagone il Licenziato Fra Fernando Gonzalez , Frate dell' Ordine di San Giovanni: In Chuerba il Dottore Alonfo de Alcozer .

Furono portate tutte queste informazioni, (o per dir meglio questi tesori di verità ) a Roma nell' Anno 1597- a presentare a sua Santità, accompagnate con lettere del Re Filippo Secondo, nelle quali con grande efficacia domandava a sua Santità la canonizzazione di questa Santa : Ed il medesimo domandava l' Imperatrice, e tutta la Congregazione delle Chiese di Spagna , ed il Regno tutto ragunato in parlamenti : e trattenendosi fua Santità , per andare con la confiderazione, che cose così grandi richiedono ; nell' Anno 1602, tornarono a scrivere con grande instanza le Maestà del Re Filippo Terzo, e della Reina D. Margarita, la Congregazione delle Chiese, il Concilio Provinciale di Tarragona , quasi tutti gli Arcivescovi , e Vescovi di Spagna , i Regni d' Aragona, di Valenzia, di Catalogna; e finalmente sece di nuovo grande instanza in nome del Re nostro Signore il Marchese di Vigliena Ambasciadore di Spagna, e molto divoto della Santa Madre ; e ragunando sua Santità la Congregazione de' Cardinali, come la gravità del caso richiedeva, concedette le Remisforiali del 1604. commettendole al Signor Lorenzo de Otaduy, ed Avendaño, Vefcovo d' Avila, ed al Signor Don Luigl di Cordova, Vefcovo di Salamanca, perché faceffero le informazioni della fama della fantità, e miracoli della Beata Madre Terefa di Gesù, di gloriofa memoria. Furono fatte con telimonj molto qualificati, come la causa richiedeva; e si mandarono subiro a Roma, assin che satte le informazioni, e concluso questo negozio, come usa la Santa Chiesa Romana, dichiarasse il Sommo Pontesse in terra per santa quella, la quale sinalmente possismo credere, che regni nel Cielo.

Il Fine del Secondo Libro.

## V I T A

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

# SANTA TERESA

LIBRO TERZO,

Delle eroiche virtudi, e d'altri doni, e grazie soprannaturali, co' quali Iddio dotò la Santa Madre Teresa di Gesù.

CAPO PRIMO.

Della perfezione, con che adempì i comandamenti della legge di Dio.



l'Anima del giusto è abitazione, e tempio di
Dio, ed in essa rissede, e tiene il suo palazzo la Maestà del
Re del Cielo: e come
un' Imperadore quà giù

in terra và sempre attorniato da guardie, Servitori, che lo servono, e da Cortigiani, che l'accompagnano: così (come anche l'infegna Sant' Agostino nel trattato 8. sopra la prima Epistola di San Giovanni) il Re della gloria, e Signore di tutto il creato, quando viene per abitatore nell' anima de'giusti, mena seco una Real compagnia, ed un'esercito di virtà . di doni , e di altre grazie , ordinate tutte, alcune, perché difendino, e guardino la porta da' fuoi nimici ed altre perché siano fedeli ministri del servizio suo. E quanto più unito, e congionto sta Iddio con l' ani-

ma, tanto più grandi, e perfette fono queste virtà , e doni . E se alcuna regola vi è certa, ed al giudizio umano infallibile, per mifurare i gradi d'amore, ed amistà con Dio, che e quello, in che confifte tutta la perfezione Cristiana , nessuna ve n'è , nè può esser migliore, che l' esercizio della mortificazione, e delle perfette virtù . Laonde manifestando in questo libro le eroiche virtà , ed i doni soprannaturali, con cui lo Spirito Santo adornò l' anima di quella Santa, scorgerassi per conseguenza lo stretto vincolo, ed unione di carità, che con Dio aveva. Ma prima di ogni altra cosa voglio avvertire il lettore, che non fi maravigli, fe a caso troverà qualche volta nella terza parte di questo libro ripetita alcuna delle cole dette già altrove. Imperocche pretendendofi qui scrivere gli abiti delle ammirabili virtù, che questa Santa ebbe, ed effendo questi tesfuti dell' opere , ed azioni , le quali nel corso della sua vita elercitò; ( che è la materia, di che infino a qui ha trattato quest' Istoria ) non è poffibipossibile raccontare le virtà di lei , fenza dare qualche volta in quello , che prima abbiamo detto . Ed essendo queste di natura sua così concatenate, e congionte fra di sè, fogliono in una medefima opera, secondo differenti ragioni, e fini, concorrere, ed unirsi molte principali virtù. Avvenga che confiderata un' opera per una parte posta effere opera di carità , per un'altra di umiltà , per un'altra di fortezza : e fecondo varie circostanze vestirsi di varie forme , e nomi di virtà . Onde volendo io trattare di queste, ed altre simili virtù di questa Santa Vergine, e provarle con l'opere, ed esempi suoi, sarà necessario ripetere una medefima cofa, scuoprendo in una stessa materia. o successo differenti operazioni , o atti delle virtù, che in lei fiorirono.

Ma, perchè il fondamento, e la sostanza della vita Cristiana è l'adempimento della legge di Dio, e l' offervanza de' fuoi comandamenti, e delle proprie obbligazioni, che fono le prime pietre di questo spirituale edifizio, o per meglio dire, il fine, al quale si ordina tutta la vita Cristiana, tutti i consigli Evangelici, tutte le virtà , e doni , e l' altra armonia spirituale, (che è grande, e divina quella , che fi ritrova per entro l' anima nostra , e tutta ordinata al persetto adempimento della santissima volontà di Dio : la quale ci è dichiarata nella legge, e comandamenti fuoi ) avendo la Santa Madre ciò molto bene intefo ; quivi procurò di porre maggiore studio, dove vedeva esfere maggiore l' obbligo ; faviamente discernendo con spirito, e discrezione celeste il grano dalla paglia, le foglie dal frutto, e la fostanza dagli accidenti . E sebbene qualfivoglia cofa, per minima, che fosse, le faceva gran peso nell' anima; tuttavolta fe era negozio, che toccasse alla legge di Dio, incomparabilmente più lo riveriva . E così le I

fece Nostro Signore tanto segnalata grazia, che da che nacque, infin a che morì, non trafgredì mai li divini comandamenti in cofa grave, ne perdette quella prima veste nuziale, che ricevette nel battesimo: ne si ritrovo fatta nimica di Dio, ne divifa da lui : che fu un gran privilegio fattole dal Signore, Conciofiacofa, che febbene essendo fanciulla, come già diffemo nel primo libro, fu inclinata ad alcune conversazioni, e libertà; la teneva però Iddio talmente imbrigliata, e la faceva stare a fegno il timore di gravemente offenderlo, che nè sece, nè pensò mai cosa, la quale intendesse, che fosse colpa mortale, quale giammai commife.

Per maggiormente adempire la legge, ed i comandamenti divini, fece una cosa rara, e degna della sua santità, e spirito : e su un voto, col quale s'obbligò in mano del fuo Prelato, di non fare avvertitamente peccato veniale , nè imperfezione conosciuta, ma di procurare in tutto quello , che fosse più persezione , e gloria di Dio, come più a lungo scriveremo avanti, quando trattaremo della gran carità, ed amore di Dio, che ebbe questa Santa Vergine . E per tor via li scrupoli, e non lasciar luogo alla perplessità, ed al dubbio, volle, che questo voto l'obbligasse solo in cose di qualche gravità, ed importanza : e questo voto lo confervò per molti anni in fin'alla morte . La qual verità viene sufficientemente provata da infiniti teffimoni nelle informazioni fatte per la fua canonizzazione : li quali aggiungono, che avendo trattato, e comunicato con lei molti anni , ( ed alcuni di loro bene a dentro ) non le videro mai cofa, che fosse imperfezione . Dal fuccesso adunque , e frutto del voto si conoscerà chiaramente, che ella non lo fece fenza particolar configlio, ed inspirazione divina : come già fu dichistato dalla Congregazione nelle lezioni approvate per il suo uffizio, e così precedendo questa, su gran prudenza, e sapere far fimil voto : perchè fenza quella farebbe uno sproposito, ed una prefunzione . Ed il maggior teflimonio, che io ritrovo dell' ammirabile fantità, e persezione di questa gloriofa Santa , e , l' aver fatto , ed adempiuto per tanti anni voto così eccellente , e difficile : per adempimento del quale era necessaria la perfezione de' Serafini . E questo basta per intendere la persezione altissima, con che offervò i comandamenti , e la volontà di Dio . Il che più chiaramente costerà, quando averemo riferito la diligenza, e lo studio, con cui soddisfece a' configli di Cristo, particolarmente a' più principali, che fono di obbedienza, castità, e povertà: li quali tutti fono ordinati all'offervanza de' suoi comandamenti .

#### CAPOIL

Della grande oscrvanza, che chhe la Santa Madre de consigli Evangelici, e particolarmente del voto dell'obbedienza.

DE roflervare con perfecione la legge di Dio, pofe la Santa Madre gli occhi, ed il cuore ne' configli di lai : e febbene gli offervo pertettamente tutti; qui però diremo folo de' te principali, ne' quali confite la fomma della perfezione religiofa; acciocché fopra l' oro della puetà, rifpienda lo finalto della Religione: primieramente di eriemo dell' obbedienza così grande, ed ammirabile, che ebbe a fino Superiori.

Soleva dire la Santa, che il non avere obbedienza, era un non effer Monaca, parendole, come è, che tutel l'altre cofe rifpetto al voro dell'obbedienza, fiano come accidenti comparatti alla fostanza: perchè l'obbedienza constitutifice il Religiofo nell'effere Religiofo: e mancandoli queffa, avvenga che abbia molte altre

cofe , gli manca il tutto. Fu in quede virtu la Santa eminentissima, come si vedrà dalle cose, ed opere, che sece d' obbedienza. Obbedienza primieramente a' fuoi Confesiori, come a Dio istesso : ed alla direzione . e prudenza loro lasciava senza alcuna contraddizione la cura dell' anima fua, come si può vedere in tutto il corso della sua vita : e particolarmente ne i principi , quando Nostro Signore le si mostrò con alcune visioni, e le cominciò a parlare, ed a darle ad intendere, che era egli: che comandandole i Confessori, non solo che resistesse a queste visioni, ma, che quando Cristo gli appariva , gli facesse le fiche, lo faceva, come gli era comandato, con gran dolore, e sentimento dell' anima sua : e cattivava, ed accecava l'intelletto in quelle cose, che allora in quanto a se erano più chiare, che il Sole : e foggettava l'intelletto, e la volontà all'obbedienza . Nè eran gran fatto , che ciò facesse, perchè era molto radicata in una verità, che è certiffima, ( e fu esta principio d' ogni suo bene , ed ella la foleva dire , ed io l' udì ) che se tutti gli Angioli del Cielo fi uniffero, e le diceffero una cofa, ed i fuoi Prelati, e Confessori un' altra : ancorche fapesse , che fossero Angioli , non farebbe fe non quanto li suoi Prelati le comandassero : perchè questo (diceva ella ) è più sicuro, e che non può ingannarsi chi camminerà per questa strada: ma l'altro può effere illufione, ed inganno. Onde effendo una volta nel Convento di Veas, come più a lungo scrissimo nel cap, 27, del lib. 2. trattando della fondazione di Siviglia, obbedì al fuo Prelato contro quello, che aveva inteso essere rivelazione divina : domandandole il Prelato, come avendo rivelazione di Dio in contrario, s'era arrefa a fare quello, che egli gli aveva comandato? E' vere ( diffe la Santa Madre ) che ebbi rivelazione di quefio , ma nella rivelazione mi porrei ingannes, ed in obseiler a V. R. ch' è mio Prelius, si certo, che nos fono ingannes. Tomo a replicarle il Padre, 
che lo raccomandatica Dio un'attra 
volta, e che gli dicefic quello, che 
fentiva: ella lo fece, egli diffe. Mi 
ba detto Niglio Signore fi farà la findazione di Madrid, come prima me lo resevar rivelato: prò dice, che pel mezzo, 
che l' obseilera em inoffra, fi farà offai meglia. E con questo si parti per 
Sivielia.

Da questa risposta si conoscerà, che queita Santa era aliena dal fuo proprio parere, e giudizio, e di credere alle fue rivelazioni, quando non erano registrate, e fuggellate col fuggello dell' obbedienza del Prelato, e del Confessore: e quanto fosse lontana dal dire , il Prelato è uomo , e può ingannarsi, ed io sò certo, che mi parla Iddio, e che vuole, ed è fua volontà, che si faccia quello, che m' ha detto; già io ho esperienza, che tutte queste rivelazioni sono certe, e vere, ed infin' ad ora non mi fono ingannata in veruna: e questa ha i medesimi effetti, che l'altre: dunque sarà pazzia non obbedire più a Dio, che agli uomini : o almeno non scusarmi, di far forza al Prelato, e proporgli tutte queste ragioni , che alla fine le è da Dio quello, che io fento, il Prelato s' arrenderà a fare quello, che Iddio, ed io vogliamo. Nestuna di queste cose diste ella, ma come se Iddio gli avesse detto in contrario appunto, appunto fenza replicare, nè proporre cofa alcuna, feguì alla cieca l' obbedienza, come un altro Abramo, non ostante le parole, che da Dio udite aveva.

Nê fii înqueste rivelazioni contraddizione alcuna, perché la prima volta, quando il Signore le fignificò la fua volontà, che andaffe a fondare a Madrid, quella obbedienza, e comandamento fu fotto condizione, se non le comandava in contratio il fuo Prelato, il quale sava in suo luogo in terra: perché quantunque la go in terra: perché quantunque la divina volontà ci si dichiari per rivelazione, mentre tal rivelazione non farà approvata dalla Chiefa, per effere questa via straordinaria, e per esfere tanta la nostra cecità, che agevolmente possiamo inciampare in esfa, volle Iddio ( non fenza particolar provvidenza) foggettarle all' ordinaria, ch' egli ha potto nella fua Chiefa, che è la più certa, e ficura, e più fondata nella infallibilità, e certezza della fede: e così oporò Iddio quelta via ordinaria dell' obbedienza, mostrando con questo esempio quanto gusti, che soggettiamo non solo il nostro proprio giudizio, ma anche le fue rivelazioni fecrere al giudizio, e difposizione de' Prelati, che tengono il fuo luogo in terra.

Seguendo la Santa Madre quella certa regola d'obbedienza, avera per ordinario filie, quando il Signore le racordo ano cofa, madime fe era cofa, la quale le comandaffe, he facette, proporte al luo Confedio del composito del contro quello, che nella rivelazione aveva intefo: facendo più conto d'un punto d'obcidenza che di quante rivelazioni dienza che di q

aveva. Moffrò in questa, ed in altre occasioni l'abito, che aveva così perfetto, ed eroico di quella virtà, e quanto era cieca nell'obbedire, e quanto feraz diferof nel fosgettari, ch' è quello, che principalmente la questa virta proposita con la vista call'anima i la prudenza e indictezione i la diferzione è il non averla, facendosi l'uomo afino, e laficiandosi portare di pedo, dove il Pre-lato (ch' è quello, che è Vicario di Dio) lo guida.

Ne folo in queste occasioni si scuoprì l' eccellenza di questa virtà nella Sanche ora dirò.

Santa, ma in altre molte ben gravi, e difficili . Che l' obbedire in cose facili, o in quelle, che vengono alla mifura del nostro gusto, è cosa che si trova in molti : ma quando l' obbedienza cava il sangue dalle vene della propria volontà, del proprio giudicio, e delle proprie comodità, ed intereffe, fi fente alle volte più , che quando il Chirurgo lo cava dalle vene naturali . Onde gustava molto la Santa Madre, che le comandafsero cose difficili , e da durarci fatica .: e soleva dire , che per cosa del mondo non averebbe lasciato di sare quanto il suo Confessore gli avesse comandato: e che quando non lo facefse, come egli lo comandasse, averebbe stimato d'andare molto ingannata. Aveva grandemente a male, che li Confessori le rendessero ragioni di quello, che le comandavano : e così ne li ricercava , perchè gustava assai dell'obbedienza semplice, pronta, e vera, come si vedrà dagli esempi,

Avendo la Santa Madre scrieto un libro per ordine d' un suo Confessore sopra la Cantica di Salomone, per una fola parola, che le diffe un'altro Confesiore, comandandole, che abbrucciasse quanto aveva scritto, subito prontamente lo fece, fenza aver riguardo alla molta fatica, che ci aveva posta, ed alle cose così buone, che quivi aveva scritte, ed al frutto , che dal libro si poteva sperare , e le sarebbe occorso quasi il medesimo di quello , che scrisse della sua vita (che è quello, il quale ora và a torno stampato con profitto notabile di molte anime ) perché dandole ad intendere il Padre Maestro Bagnes suo Consessore, per provare la sua fommessione, che sarebbe stato bene bruciare quel libro; ella con molta composizione di animo, e prontezza d'obbedienza dissegli : Che lo vedesfe, e che parendo così a lui, subito l'abbrucciarebbe : di che rimafe il l'adre, come confessa nella sua depo-

fizione, non poco edificato, e confuso. Ne fu minore la mostra, che diede della fede tanto viva, che con l' obbedienza aveva, in quello, che le occorfe al principio della sondazione di San Gioseffo d' Avila : poichè , come riferimmo nel fecondo libro, con sapere ella tanto chiaramente essere volontà di Dio, che fi facesse quella fondazione, e defiderarlo ella perciò tanto, in tutte le fue diligenze ebbe mira, e scopo di non far cosa, che uscisse suori dell' obbedienza : e così s' afficurò prima con molti Teologi di quello, che far poteva, fenza mancare un punto alla per ezione di quefta virid .

Ma quello, che più fa maravigliare, è, che dopo tanti travagli e sudore, che gli era costato l'uscire a fare la fondazione: quando già aveva fabbricata la cafa , e dato l'abito a quattro novizie : quando aveva a cominciare ad infegnar loro, ed a dar principio col fuo esempio, e calore, a sì grande opera, che aveva cominciata, il giorno appreffo dopo posto il Santissimo Sagramento, mandandola a chiamare la Priora dell' Incarnazione, di cui ella era tuttavia fuddita. fenza altra dilazione, fenza metter veruno impedimento, ne fare scusa, fenza badare a quello, che doveva efsere di quelle povere novizie, senza Religione, e Maestra, e Priora, ne a quello che dovesse effere d'una sondazione, alla quale nel principio del fuo natale, mancava la Madre: fi patì con molto contento, com' ella lo scrive nella sua vita, per sare l' obbedienza della fua Prelata, dove stette sei mesi , senza tornare alla sua fondazione .

Stando altresì nel suo Monastero di Medina del Campo, ed esfendosi difgustao feco un Provinciale de' Padri Caltati del Carmine, perchè non aveva fatto Priora, chi lo pretendeva, le mandò un precetto fotto pena delle censure, che se n'uscrisfe sibito di quel Monastero, inferne coa la Priora. che aveva eletta, la quale era la Madre Agnesa di Gesù : arrivò questo precetto una fera al tardi, e per elfer vicino al Natale, faceva una notte ben fredda, ed ella era inferma di paralifia, ed attualmente aveva altre indisposizioni: ma in ricevendo il precetto, e l' obbedienza dal suo Prelato, e potendo molto bene differire l' esecuzione all' altro giorno, o rendergli conto di quello, che fatto aveva; fenza avere riguardo alla fanità, ne alla vita, uici infieme con la Priora, come comandava il Provinciale, con molto contento, ed allegrezza: perche quanto ella poteva avere in questa vita, era il non fare la fua volontà . Onde fempre , che arrivava a' fuoi Monasteri, essendovi Priora, si fottoponeva a lei , ad alla Sottopriora, e con effere Fondatrice si poneva

Per perfezionarfi d'avantaggio in questa virtà , procurava mille fante invenzioni . Quando camminava rendeva fempre obbedienza a' Religiofi , o a Preti , che andavano in sua compagnia: e ne Monasteri, dove stava, alla Priora, come più a lungo scrissemo nel secondo libro. E con tutta questa perfezione era tanto umile, che le pareva non far nulla, e di non aver incominciato ad obbedire, nè ad effere Monaca : e che sarebbe stato bene, dimenticando il paffato, ricominciar di nuovo per l'avvenire: in questa maniera apprendeva ad effere Religiofa di nuovo, ed a cominciare il cammino dell' obbedienza, quella che l'aveva tanto trito, ed era in essa tanto perfetta.

a federe ne luoghi più umili.

#### CAPO III.

Della dottrina altissima, che la Sensa Madre insegnava della virtù dell'obbedienza.

Ilà abbiamo veduto come que-I sta Santa insegnò col suo esempio così alta, e necessaria virtù nella Religione; diremo adesso la dottrina, che ci diede dell' obbedienza: non tutta, che farebbe cosa troppo lunga, sebbene quando non fosse fuori del mio intento, farebbe di molto profitto , e frutto , inferir qui quanto ella scrisse intorno a questa virtà : che come l' aveva imparata per esperienza, ed aveva gustato de' fuoi frutti, e soavità, ne sapeva ben parlare, infegnare, e predicare la lega, e valor di lei . Son pieni i fuoi libri di falutiferi documenti, che dove trova occasione di trattare, non la lascia. In quello particolarmente delle fondazioni parla altiffimamente di questa virtù: e per effere quella dottrina tanto profittevole, e piena di tanto ammaestramento, e frutto per le persone, che stanno occupate in cose esteriori per l'obbedienza, o carità, m' è parso sceglierla fra le altre, e porla qui con le medofime parole, e stile, che la Santa Madre lafciò feritto: Dice adunque in questa maniera, nel cap decimo del libro delle fondazioni : Voglio primieramente trattare ( conforme al mio [carfo intendimento ) in che confista la sostanza della perfezione . Perchè mi sono abbat. tuta in olcuni , li quali stimano , che il negozio tutto flia nel penfiero, e che fe pof-Sono raccogliere quello, benche fia facendofi gran forza, subito par loro d'effere spirituali : e fe fi divertono , non potendo più , benche fia a cofe buone , danno jubito in gran sconsolazione, e li pare d'effere perduti . Quefte cofe , ed ignoranze non averanno i dotti : ( febbene fonmi già incontrata in alcuno, che l'aveva) ma a nei donne conviene d' ellere avvilate di ogni

cofa . E più innanzi seguita : 1/ profitto dell' anima non confifte in pensar molto, ma amar molto: E fe mi domandarete , come s'acquiftera questo amore? Dico, che s' acquiftera determinandofi la persona di operare, e pati e per Dio, ed in farlo in effetto poi quando s'offerira l' occasione . B' ben vero , che dal pensare quello che dobbiamo al Signore, che egli è, e quello, che fiamo noi , viene l'anima a farfi rifoluta , ed è gran merito , e per li principi molto conveniente : ma s' intende quando non vi intervengono cose spetsanti all' obbedienza , o al profitto de' profficis , al che obblighi la carità : perche in tali casi qualunque di queste due cose si offra, richiedono, che lascia-mo quello, che noi santo desideriamo per Dio, che al parer nostro, è lo stare ritirate, e sole, pensando a lui, e pigliandeci piacere delle carezze , che ci fa : losciare questo per qualunque di queste due cofe , e dar gufto a lui , e far per lui : come celi diffe con la fua bocca : Quello, che faceste per uno di quefti picciolini , lo faceste per me ; ed in quel che tocca all' obbedienza, non vorra, che chi gli vorra bene, vada per altra strada , che per la sua , che fu obediens usque ad mortem .

Or le questo è vero , donde procede il difgufto, che per lo più fi fente, quando non fi è ftato molta parte del giorno affai ritirato , ed afforto in Dio , ancorche fiamo impiesati in quefte altre cofe? Da due ragioni al parer mio : La prima , e più principale , è , per un' amor proprio, il quale qui fi mescola tanto sottile, che appena fi lascia intendere : ed il voler noi contentare più noi medefime , che Iddio : Imperocchè è chiaro . che come un' anima comincia a guffare quanto fia foave il Signore, maggior gufto sente quando il corpo se ne fta a ripofo, fenza travaglio, e l'anima carezzasa . O caritu di quelli , che veramente amano quefio Signore; e conoscono la nasura sua : quanto poco riposo potranno avere, se veggono di poter far qualche pochetto , che un' anima fola s' ajuti , ed ami Lidio ? o per darle qualche confolazione, o per torle qualche pericolo ? Quanto mal ripoferebbe con quefo fue particolar ripofo? E quando non può con opere, con orazioni, impertunando il Signore per le molte anime, della cui perdita ba compassione, perde ella il suo gufto, e lo tiene per ben perdato, perchè non fi ricorda del fuo contento , ma folo come ba da fare maggiore la volontà del Signore. E così è nell'obbedienza : dura cola farebbe , che Iddio ci fleffe chiaramente dicendo , che andasfemo a fare alcuna cofa , la quale gli importaffe , e non volessimo far altro , che mirarlo , perchè fliamo più a neftro gufto . . Bel progresso nell' amor di Dio , questo è un legargli le mani, con parerci, che non ci possa giovare, se non per una Arada .

Conosco alcune persone, le quali bo praticato ; ( lasciando , come bo detto , quello , che bo sperimentato ) che mi banno fatto intendere quefta gran verita: auando io flavo con gran pena, per vedermi aver poco tempe: e così avendo loro compassione di vederle sempre occupate in negozi, ed in molte cofe comandateli dall'obbedienza; e mi pensavo io. ed anche lo dicevo, che non fosse possibile, che fra tanto firepito crescelle lo spirito . perche allora non ne avevano molto . O Signore quanto sono differenti le vostre vie dalle noftre immaginazioni ! e come da un' anima , che già s' è determinata ad amaroi, e s' è messa nelle vestre mani . non volete altre, fe non che obbedifca, e fi informi di quello, che è più vostro fervizio , e quello defideri : non le occorre più cercare altre firade , nè eleggerle , che già la sua volontà è vostra : voi , Signor mio , prendete questa cura di guidarla per dove più profitti : e sebbene il Prelato non va con questo penfiero di guidarla per dove più fi ajuti l' anima ; ma che si faccino i negozi più convenienti alla comunisà : voi Iddio mio, l'avete, ed andate disponendo l'anima, e le: cose, che si trattano, di maniera, che fenza intender come , fi trovano l'anime con spirito, e gran profitto, obbedendocon fedelta a tali ordinazioni, e lasciar-

le poi ammirate . Così flava una persona , alla quale parlas pochi di fono , che l' obbedienza l' aveva tenuta intorno a quindici anni tanto affaticata in offici, e governi, che in tutto questo tempo non si eicordava d' avere avuto un giorno per sè, sebbene ella procurava al meglio ebe poteva , di fare ogni di qualche pezzo di orazione , e di tenere netta la conscienza : è un' anima la più inchinata all' obbedienza di quante ne abbia vedute, e così l'attacca a chiunque seco tratta : ed è flata ben pagata da nofiro Signore , che fenza fapere come , fi trovò con quella libertà di spirito tanto pregiata, e defiderata , che banno i perfetti , nel che si trova tutta la felicità, che in uefta vim defiar fi poffa, perche non volendo nulla, possegga ogni cosa: di niente temono, non banno, ne defiderano cofa alcuna della terra; ne i travagli li turvano, nè i contenti li cagionano alterazione : al fine nessun può tor loro la pace; perchè questa dipende dal folo Dio: e come niente è bastante a levarli Iddio . solamente il timore di perderlo può darli pena, perchè sutto il resto di que sto Mondo è nell' opinion loro , come (e non foffe , perche non li da , ne toglie niente del lor contento . O felice obbedienza, e distrazione per lei, che tanto può acquiftare .

Non è sola questa persona , ma molte altre ne bo conofciuto della medefima forse , che non le avevo vedute molti anni fa , e domandando loro in che s' erano trattenute ? Intefi che tutto era flato in occupazioni d'obbedienza, e carità. Dall' altra parte le vedevo tanto avanzate in cofe Spirituali , che mi finpivo . Orsil dunque , figliuste mie , non vi fia fcontentezza, ma quando, che l'obbedienza vi terra occupate in cofe efferiori , intendete, che fe è in cucina fra le pentole, e le scodelle, va Noftro Signore ajutandovi nell' interno, e nell' efterno. Mi ricordo, che mi contò un Religiofo, il quale aveva determinato, e proposto in te, di non dir mai di no in cofa veruna, che gli comandasse il Prelato, per travaglio, che gli dese: ed un giorno era tueto infranto

per faticare , ed effendo gia fera , ebe non si poteva reggere , se ne andava a ripofare ; fedendoft un poco , lo trovo il Prelate, e gli diffe, ebe pigliaffe il zoppone , ed andaffe a zappare nell' Orto . Egli tacque , e sebbene la natura era tanto afflitta , che non ne poteva più . tolfe il suo zappone, ed andando per entrare per un andito , che vi era nell' Orto ( che io il vidi melti anni dopo , che egli me l'aveva narrato, essendemi abbattuta a fondare in quel luogo una Cafa ) gli apparve Noftro Signore con la Croce in Spalla , tanto flanco , e faticato , che gli diede agevolmente ad intendere, che a comparazion sua era nulla la stancbezza, che avea.

Io credo , che come il Demonio vede , che non vi è strada , la quale conduca più alla perfezione, che l'obbedienza, vi mette tanti difgufti, e difficoltà, fotto colore di bene : e questo si noti bene , e vedraff chiaro, che dice il vero. E'chiaro, che la somma perfezione non confift c nelle delizie interne, ne in gran ratti, visioni, ne in spiriti di prosezia, ma in ftar la nostra volontà tanto conforme con quella di Dio, che nessuna cosa, la quale intendiamo, volersi da lui, non la vogliamo anco nei con tutta la nostra polonta , e tanto pigliamo allegramente l' amaro , come il saporito . Questo pare difficile, non il farlo, ma il farlo con contentarci di quel ch' è affatto contrario alla nostra volontà secondo la nostra natura : è vero , cb' è difficile , ma tal forza ba l'amore quando è perfetto, che si scordiamo del nostro contento per contentar chi amiamo. E veramente è così. che quantunque fiano grandi i travagli iatendendo, che diamo gusto a Dio, fi ce fanno dolci: e in questa guisa quelli, che (ono arrivati a tante, amano le perfecuzioni , i disonori , e gli aggravi . Quefto è si certo , noto , e chiaro , che non occorre, che io mi ci trattenga. Quello, che io pretendo di dare ad intendere . la causa, perchè l'obbedienza fa più prefto , o è il miglior mezzo , per arrivare a sì felice flato : ed è, che come in modo veruno fiamo Signori della nosha oòbana, per impiegarla puramente tutte in Dia, sinfa a che una la seggettiamo alla raggiote, per questo l'abetdeura à la via più breve, e vera per
seggettarla: : perchè sperare di seggettarta con buner ragioni è un mo siur moi,
e à è stada lunga, e pericassa : perchè
la natura nistra, e l'amer peoprio ba
tanter argioni, che non vi arriurassimo
mai: e molte volte quelle ch' è più ragionevole, se non na abbiamo genio ci
per uno sproppirio per la poca vogsi; ,

che abbiamo di farlo. Averei tanto da dir qui , che non finiremmo mai di trattare di questa battaglia interiore , e del molto , che pone il Demonio , il mondo , e la noftra sensualità per farci torcere la ragione . Or che rimedio ? che come qua in una lite molto dubbiofa, si piglia un Giudice, e le parti flanche di litigare , la rimettono nelle sue mani ; così l' anima noftra pigli un Giudice , e fia il Prelato , o il Confessore , con determinazione di non litigar più, nè pensar più alla nofira cau-[a , ma fidarfi delle parole del Signore , che dice : Chi ode voi , ode me , e non curarfi della propria volonia . Stima tanto il Signore questa sommissione ( e con ragione , perchè è un farlo Signore del libero arbitrio, che ci ha dato) che esercitandoci una volta in ciò, e flaccandoci un' altra con mille battaelie , ( parendoci [proposito quello , che si giudica nella nostra causa) veniamo con quefto penofissimo esercizio a conformarci con quello, che ci vien comandato : ma con pena , e senza pena , alla fine lo facciamo, ed il Signore ajusa tanto dal canto suo, che per la medesima causa, che soggettiamo la nostra volonta , e ragione per amor suo , ce ne fa padroni . Allora , esfendo padroni di noi medesimi , ci possamo perfettamente impiegare in Dio , dandogli la volonta pura , perchè l'unisca con la sua , domandandogli che venga fuoco dal Cielo dell' amor suo, che abbrucci questo sagrificio, togliendo tutto quello , che può difguftarlo , gia che non refta da nei , li quali sebbene con molte fatiche l'abbiamo

pofto sù l' Altare , che per qua abbiame potuto noi , non tocca terra; E' chiaro . che une non può dare quel che non ba ma è necessario averlo prima . Credami adunque , che per acquiftare questo tesoro , non ci è frada migliore , che zappare , e faticare , per cavarlo da questa miniera dell'obbedienza: che quanto più zapperemo, più troveremo : e quanto più fi soggetteremo agli uomini non avendo altra volonta , che quella de noftri maggiori , tanto più faremo padroni d'effa , per conformarla con quella di Dio . Guardate , sorelle , se fara ben pagato il lasciare il gusto della solitudine : to vi dico , che non lasciarete per mancamento di essa di disporvi per acquistare questa vera unione, che s'è detta , che è fare la volonta mia una con quella di Dio . Questa è l' unione , che io desidero, e che vorrei in tutti, e non certe estrazioni, e sospensioni molto favorite, che alcuni banno, alle quali danno nome di unione , e fara così , effendo dopo questa , che be detta : ma se dopo questa estafi , le rimane poca obbedienza, e propria volonia, sara unita con il suo amor proprio, al parer mio , e non con la volonta del Signore . Piaccia alla Maesta sua, che io l'operi , come l'intendo . E più avanti dice:

Qui , figliuole mie , s' ba da vedere l'amore non ne' cantoni, ma nelle occafioni : e crediatemi , che quantunque vi fiano più mancamenti , ad anche qualche piccole trafgressioni , senza comparazione è maggiore il nostro guadagno . Avvertano, che sempre parlo presupponendo, che vi fi vada per obbedienza, o carità, che non intervenendovi quefto, sempre presumo , che fia meglio la sulitudine : anzi che dobbiamo defideravla , camminando nel modo , che dico ; veramente questo desiderio è del continuo in quelle anime, che da dovero amano Iddio. Dico, che è guadagno, perchè ci fi da ad intendere, che noi fiamo, edinfin' a che arriva la nofira virtà : perchè una persona sempre ritirata , per Santa che fia , al parer suo , non sa ,

fe ba pazienza, od umitia, nè ba mode di faperlo: come fe un usono fofe molto valonfo, come tha de intendere, se non è ma dia transfere, se non e difere affair valorfo, e forte, ma vegiamo quel che fa nell'accadona: sebena risole da quella caduta, mon contra de la come de la

O Iddio , se intendessimo quanta è la noftra miferia! in ogni cofa è pericolo , ma non l'intendiamo: e per questa causa è gran bene , che ci comandino cofe , per vedere la nostra bassezza : Io tengo per maggiore grazia da nostro Signore un giorno di umile conoscimento proprio , benchè ci fia coffato molte afflizioni, e fatiche, che molti di orazione: Tanto più che il vero amante in ogni luogo ama, e sempre fi ricorda dell' amato . Dura cofa farebbe , che folo ne' cantoni fi poteffe fare orazione : già veggo , che non fe ne può far molte ere : ma , o Signor mio , quanta forza ba con voi un fospiro uscito dalle viscere ? Per vedere che non bafta , che fliamo in questo esilio , ma che ne anco ci danno campo per quello, che potremmo flar godendo di voi ritiratamente . Qui fi vede bene, che fiamo (uoi schiavi, venduti per amor suo di volonta nostra alla virtù dell' obbedienza : poiche per quella lasciamo ( ad un certo modo ) di godere Iddio: e non è nulla, se consideriamo , che egli venne dal seno del Padre per obbedienza a farfi nostro schiavo : con che potraffi adunque pagare , o ricompeniare questa grazia?

Enecifirio andare convertiti, e non effere sidment reficienti nelli esper, benchi fano d'obscherza, e carità, che multe volte mo fi provegga di interno. B crediarmi, che non i il tempo lunzione, anti quando l'obbedienza, e carità chiamma ad alare opre, e, quando fi impurga bane in quelle, come i è detrita chiamma, acció che in eja in peco parto i abbia miglior difipolizione per executive l'amme, che [carse eff; percuparsi in molte ore di meditazione . Tutto ba da venire dalla sua mano : sia benedetto per sempre. Amen .

Aveva anche ordinariamente in bocca la Santa Madee, Che la vera obbedienza si prova nelle dissicolià: e questa dottrina glie l' aveva insegnata
nostro Siguote, il quale le disse: Che
non è obbedire, se non sei determinata
a patire: Rusti gli occiò in quello, che
io bo patito, e ti si sarà agevole ogni
cosa.

E coil efercitava fempre le fue Monache in quest'a virtà, comandandogli cofe gravi, e difficili, per farte le buone Maestre in quest'o efercizio. Parendole, che con veruna cofa fi provino, ed acquilitino meglio le virtà, che con le occasioni grandi, che con le occasioni grandi, che noll' anima si racchiude, e nelle quali si fleuopre, come in una fornace, se è tutto oro quello, che riluce, e foda virtà, o ombra, e di managine d'essa, quello che per di fuori apparifice.

#### CAPOIV.

Come la Santa Madre fu perfettissima nell'osservanza della Cossità.

On è negozio umano, l'effere una persona casta, ed offervare interamente in questa parte l' innocenza del Battefimo : anzi è effetto particolare della grazia di Dio , a molti pochi conceduta, e questi molto scelti, e particolarmente a quelli, ne' quali Sua Divina Maestà pone gli occhi, per innalzarli ad altiffimo conoscimento, e contemplazione delle cose divine. Che come con questa virtù fi và purificando il cuore ( il quale i piaceri della carne avviliscono, ed infucidano, e voltano alle cose della terra) quanto l'anima è più libera da questi vizj, tanto più è disposta, più pura, ed ha più chiara la vista, per mirare le cose celesti, e divine . Avendo adunque il Signore eletto la Santa Madre fra le altre cole, per comunicazioni così alte, per orazione così elevata, per contemplazione tanto eminente: pigliando la corrente da fuoi principi, volle che fosse tutta pura, e monda, acciocchè con puro cuore, ed occhi netti vedesse Iddio, come è permesso in quelta vita. Fu questa Beata Vergine purissima , e castissima , tanto the non pareva, fe non, the quello, che gli Angeli hanno per proprietà, e natura loro, ella l'avesse acquistato, parte per questa virtù, e grazia, e parte per particolar privilegio divino.

Fu quella Vergine dottata da Dio di mondezza, e cafitià perpetua, nella quale fi confervò tutto il tempo della fua vita. Onde noi, che la conofeevamo, e trattavamo, non la miravamo come perfona di carne, e fangue, ma come un' Angelo, che viveva nel mondo, fenta che la toca caffe, me infuciale la media regione il Padre Maetro Fra Pietro de Yangues, fuo Confessor. Pron delle più gravi, e dotte, che avesse il Ordine de Predicatori, foleva chiamvalta tespo virginale.

Fu tanto eccellente in questa virtù, e l'ebbe in grado tanto eminente, che non folo confervo questo teforo della castità tutti i giorni di sua vita, ma era anche tanto pura, che non fentiva le tentazioni molefte della carne, se non come se non sosse stata di carne. E questo su più privilegio fingolare concedutogli da Dio che vittoria guadagnata per punta di lancia . Onde il Padre Rodrigo Alvarez , Confessor suo , ed uomo de' più spirituali , e gravi , che in que' tempi fossero nella Compagnia di Gesu , diffe ad alcuni suoi discepoli, come essi testificano nelle loro deposizioni : Vedete questi occhiali ? Ma come è impossibile, che entri per qui un mal pensiero, così era nell'anima della Madre Terefa di Ge-

sù, per particolar privilegio, e grazia concedutagli da Dio.

Quello che io notai, ed isperimentai in questa Santa in tutto il tempo. che la conobbi, fu, che febbene tutte le virtu risplendevano, non solo ne' fuoi costumi , ed azioni , ma anche nell'aspetto; con tutto ciò più particolarmente la castità, e la purità dell'anima si manifestava nel suo volto, e modestia, che con essa allettava . ed affezionava a questa medefima purità quelli , co quali parlava e trattava . Di maniera , che la più efficace persuasione alla castità era la vista del suo aspetto. Questo ritratto di castità, che portava impresso nel suo volto, era una figura, o per meglio dire un' ombra della fua caftità, e purità interna, la quale era tanto grande, che ne nella carne, nè nello spirito , nè pure nell' immaginazione stessa, ne veggiando, ne dormendo , ne in tempo , ne in occasione alcuna , si fentiva , ne vedeva in lei vestigio di questo comune, e domestico inimico . Perchè , come profetizzò Osea nel cap. 2. il Signore le aveva spezzato l' arco, e la spada, e scacciato la guerra dalla sua terra, acciocche dormisse, e riposasse nelle fue braccia, fenza timore di quefti nemici . In fine fu tanta la mondezza non folo dell' anima fua, ma anche della carne , che pare incredibile : perché per privilegio particolare viveva ignorante di questa passione . E così molte Religiose affermano ne'loro detti, che se accadeva, che alcuna, come a Madre, o a Prelata, le comunicaise qualche tentazione contro !' onestà , e purità , subito troncava il filo, e diceva, che andaise a comunicarla con persona, che l'intendesse, che per non avere ella sperimentato fimili tentazioni, le pareva d'effere inabile a darle rimedio, il che non rispondeva a verun' altra , che le comunicassero. Era amica d' ogni onestà, ed era in sè tanto modesta, che componeva le persone, che

la miravano, e quelle, che vedeva molto cafte, e pure, amava con particolare affezione.

#### CAPO V.

Della firetta poverta, che la Sama Madre offervo .

O fpirito, che ebbe la Santa di povertà Évangelica , lo conofcerà chi averà letto nel libro fecondo il corfo delle fue fondazioni : e particolarmente quella del primo Monastero, dove tece tanta instanza, procurando la povertà d' esfo, come averebbe potuto fare un altro, che avesse avuto spirito contrario al suo , procurando facoltà, ed entrate : non bastarono mai opinioni diverse a fare, che confentisse ad avere entrata . infin a che i fuoi Prelati dopo alcuna esperienza, non determinarono, che potesser aver entrata i suoi Monasteri, attendendo ad alcune ragioni convenienti, e giuste. La fondazione, che era più povera, era la più aprezzata dalla Santa: e quando li dicevano che era ricca , si raffreddava , e si intiepidiya a procurarla. Tutto quello , che io defidero dire della stima grande, che questa Santa faceva della povertà, con nessuna cosa lo dichiarerò meglio, che con por qui quello , che ella scrive nel suo libro del Cammino di perfezione cap. 3., dove volendo perfuadere alle fue Monache, che non tengano entrata, ne meno, che abbiano pensiero del vitto , ne delle cose temporali , dice:

Non penfate forelle mis , che per non andare a dar gufto alle persone del Mondo, vi manchi da mangiare, ve ne afficuro io . Non cercate mai di foftentarvi can artifici umani , che vi morrete di fame , e meritamente ; alzate gli occbi al vostro Sposo, ch' egli vi ba da sostentare : contento lui , quando ben non voglino , vi daranno da vivere li manco vo-Ari devoti , come avete veduto per esperunza, se sucendo questo voi vi moriste

di fame , buon per le Monache di San Gioseffo . Per amor di nostro Signore non vi dimenticate di quefto, che poiche lasciate l'entrate, lasciate anche la cura del vivere : se no , ogni cosa è persa . E più abbasso dice:

Lasciate questo pensiero a chi lo può muovere a tutti , che è il Signore dell'entrate . e di chi le possiede . Per comandamento suo vennemo qua, sono veraci le sue parole, e non possono mancare; prima mancheranno i Cieli , e la Terra . Non manchiamo noi a lui, che nel refto non vi è da temere, che manchi nulla , e se pur qualche volta maneaffe , sara per maggior bene noftro : come mancava la vita a' Santi , quando li uccidevano pel Signore, ed era per aumentarli la gloria mediante il martirio . Buon cambio farebbe lasciar presto ogni cofa, e go-

dere della faturità durabile .

Fece al principio della fondazione di San Giuleppe di Avila gran prove , così nel vestito , come nel vitto delle Monache, provando fe poteffero stare con vestito più mortificato, e povero, con tutto, che fia tanto vile quello, che portano, non essendo altro, che di mezza lanagrossa, o di sacco : e se nel vitto avessero pottito stare con soli legumi. tutto a fine di non dare occasione . che si tenessero entrate , e lasciassero la cura, e follecitudine, che quando è soverchia, è il coltello della quiete, e dell' orazione. Ma non potendogli riuscire quello, che pretendeva, dopo molte prove venne al maggiore estremo, che potè, di povertà, mortificazione, ed asprezza, quanto è possibile per la complessione, e fiacchezza delle donne . Voleva parimente, che le sue case, e mobili d'effe fossero povere . Onde in quelle, che faceva, poneva Croci fatte di canna, e di bastoncelli zozzi , fenza lavoro . Raccomando grandemente la povertà, e strettezza degli edifici de' suoi Monasteri, così per li Frati, come per le Monache. Parevale gran mostruosità, vedere

gente povera, e scalza con edifici grandi : è gran pazzia (com' ella dice ) che le case di gente scalza faccino molto strepito, quando caderanno il dì del giudizio . Ed in questa materia parlava con lo spirito, con la verità, ed integrità, con che averebbono potuto parlare un San Francesco, o un San Domenico, o uno di quelli antichi Padri Anacoreti , e Romiti : de' quali narra il gloriofo Padre San Girolamo, che vivevano in casuppole, e capannelle povere sù la riva del fiume Giordano nella pendice del Monte Carmelo : onde parlando la Santa co' suoi Religiosi, e Religiose nel cap. 13. delle fondazioni , dice così : O Iddio mio , quanto peco vagliono per l'interiore quefti edifici, e comodità efferiori ? Per (no amore vi domando io sorelle, e Padri miei, che non lasciate mai d'essere molto moderati in questo di cose grandi, e sontuose; specchiamoci ne' noftri Fondatori , che fono que' Santi Padri , da' quali discendiamo , e che sappiamo, che per la via della povertà , e dell' umiltà godono di Dio . Io veramente bo veduto effere più fpirito , ed anco allegrezza interiore, quando pare, che i corpi non abbiano da ftar comodi , che quando poi hanno , ed abitano gran casamento . Per grande , che fia , che utile ci fa , poiche una cella fola è quella , che del continuo godiamo? Che quefta fia grande , ben fatta , che ci importa ? Deb che dobbiamo (olo mirar le mura , considerando , che non è quella la cafa, che ci ba per fempre da durare , ma per un tempo così breve . come è quello della vita. E più abbaffo: Se dite, che questi fono principi per rinovare la Regola della Vergine Signora. e padrona nostra , non facciamo tanto aggravio a lei , o a' nostri Santi Padri , che lasciamo di conformarci con ess. e quantunque non possiamo in tutto per la nostra debolezza, nelle cose almeno, che non ci danno , ne tolgono niente per (oflentar la vita , dobbiamo andare con grande avvertimento , poiche tutto è un poco di fatica dolce.

Quelt' istesso raccomanda con molta esaggerazione nel cap. 2. del Cammino di perfezione , dove dice così : Guardinfi , le prego per amor di Dio , e del suo sangue , da edifici sontuosi : E se con buona conscienza posso dire , che il giorno , che li faranno tali , subito fi tornino a cadere , e che le ammazzino tutte, potendolo fare con buona conscienza , lo dico , e ne supplicbero Iddio . Molto mala cofa mi pare , figliuole , che della robba de' poviretti , fi faccino gran case, non lo permetta mai Iddio , ma fia la cafa affatto povera , e piccola : Assomigliamoci in parte al nofire Re, che non ebbe cafa , se non nel cortile di Betleem , dove nacque , e la Croce dove mori .

Essendo la Santa tanto povera di ípirito, e di cuore, ed intendendo quanto importava alla fua Religione, che fossero tutti tali, parla con tanta instanza, ponderando sempre molto il grave danno, che è a gente povera, e mendica, l'ergere edificj curiofi, e grandi, non fenza detrimento della fanta povertà, con cui que' primi Padri fondatori dell' Ordine suo (de' quali ella tanto si pregia d' effere imitatrice ) vissero, e predicarono; onde fu fempre nemica delle case ricche, curiose, profane , ornate di cornici , sculture , ed altre superfluità, che agli occhi di chi intende, imbrattano la fanta po-

vertà. Questo fu il suo linguaggio in vita fua , questi i suoi intenti , questa la fua offervanza della fanta povertà , nella quale pose grande sforzo. E con questo zelo, e pensiero di lasciare questa eredità alla sua Religione, le uscì l' anima . Imperocchè essendo già per darla a chi tanto l'amava, che era Iddio, nelle ultime parole incaricò molto alle sue Monache l' amore, e l'affetto a questa virtù. Questo e spirito Evangelico, col quale Iddio ha creato sempre i Fondatori delli Ordini Mendicanti , come si può vedere nel zelo, e spirito di poverià, che ebbero San Francesco, e San Domenico, li quali fuggivano dalle entrate , dalla sontuosità delli edifici . e da tutto quello , che era fuperfluità, come dall' Inferno, cercando sempre in ogni cosa l'umiltà, la strettezza, e la povertà. E quello, che è di molta confiderazione, è, che a San Benedetto, a San Bafilio, a San Bernardo, a San Bruno, e ad altri Santi Fondatori d' Ordini Monacali, dà Iddio virtà eroiche, ed altissime, doni ammirabili, e straordinari, ed altre grazie, che non li fanno inferiori a nessuno di questi Santi, non dà loro ipirito di povertà, che a questi . Perche come Iddio dispone con soavità, e proporzione le cole , ed è amico , che corrispondano i principi, ed i mezzi col fine; a quelli, che fondavano Ordini Mendicanti diede questo zelo : perchè in Ordine, che protessa povertà, e se ne pregia, non può comparir bene, he agli occhi di Dio, ne del mondo, che tanto chiaramente difcordi dalle opere la protessione dello stato: e con prezzo di sangue, vò dire della limofina, che si toglie al povero mendico, il quale la chiede di porta in parta , levandogli il pane di bocca , far fimili mottruofità . E questo in un certo modo può anche aver luogo negli Ordini Monacali , poiche la fuperfluità, le vane curiofità, il foverchio in quelle cofe, non folamente ne' Religiosi , ma ne' Secolari , e Principi del mondo, fono degne di riprenfione, e giudizio i ma hanno un non sò che più di licenza, non esfendo lo stato loro di mendicanti , e povertà in comune. Avendo adunque eletto Iddio la Santa Madre per Riformatrice d'una Religione, (che su la prima di quelle , delle quali abbiamo notizia, che con regola approvata abbracció il vivere in povertà fenza possessioni , o entrate , ma di limofina , e di fatiche manuali , come si vede nella Primitiva Regola d' Alberto ) dovendo essere ella ,

quella, che l'aveva da restituire, es drizzare al suo primo stato, e servore, era molto conforme alla divina provvidenza, che le dasse questo spirito, e questi vivi desideri di

povertà. Contesfava la Santa, che per amor delle fue Monache gli aveva il Signore dato a conofcere i beni grandi, che sono nella povertà : e ne trattava con gusto, e stima grande : E' un bene (diceva) quello della poverta, che comprende in se tutti i beni del Mondo : è un dominio grande , ed è un signoreggiare tutti gli altri beni di qua . La vera povertà pigliata folamente per Dio , porta feco un grande onore : di niuno ba bisogno, se non di lui: e subito, non avendo bijogno di veruno, ba di molti amici. Le nostre arme sono la santa povertà: queste banno da avere le nofire bandiere, procurando d'offervarla nella cofa , ne' veffiti , nelle parole , e

molto più ne' penfieri .

Dopo alcuni anni certi Letterati gravi strinsero la Santa , perche ammettesse entrata, dicendoli, che già che il Coucilio Tridentino la permetteva , non era bene , che volesse ella maggior perfezione di quella , che richiedeva il Concilio . Con queste . ed altre ragioni la mutarono dal suo parere, febbene non dal fao defiderio , e spirito di povertà : e questa è la causa, che alcuni Monasteri oggi vivono d' entrata . Nè folo offervà, ed onorò la povertà in comune, ( come abbiamo veduro ) ma anche l' esercitò, ed esperimentò nella perfona fua . Sentiva gran contento . quando effendo in qualche fondazione , le mancava alcuna cofa delle necessarie, come vitto, letto, o altro . Stando in quella d' Alva non avevan salvietti ; e volendo le Monache mandarle a domandare alla Fondatrice di quel Monastero, la Santa non lo permife, per godere di quel privilegio. E questo medesimo le occorfe in mille occasioni a nè voleva . che le sue Monache avessero più mobili di quelli, che erano così necefciari, che non se ne poreste sar di meno, per accomodare la casa: e così lasciava il Monastero, e la Chiesa, che sondava con gran povertà, infin a tanto, che quei di fuori simovevano per loro divozione a darle quanto le bisognava: nel che mostrava non folo la povertà fua, ma anco la fede. E percèb nel libro 3: tretando di sondazioni in più luoghi notanno la povertà, che la Santa patì, e come la sopportò, non sarò più lungo.

Era la Santa Madre amica di portare abito poverissimo , vecchio , e rappezzato, per ajutare anco con la povertà del vestito l' umiltà , e lo flaccamento interno . Perche, febbene la singolarità nel vestito, o sia qualfivoglia, la quale ecceda la condizione, ed ufanza dello flato, che ciascuno professa; non sempre è sicura ( quantunque non fi debba mai condannare, ne giudicare, che lo faccia per apparenza, che può anche farlo per maggior mortificazione, e di-(prezzo) tuetavia quando la professione è povera, e penitente, sta bene (come cofa propria) la povertà, la baffezza, e disprezzo nelle vestimenta: e fe ciò cagiona vanagloria, così la potranno cagionar tutte le virtà , nè perciò si devono lasciare. Convenivale vestirsi gli abiti vecchi, che altre lasciavano: e quanto più in questo faceva contro alla fua inclinazione, che aveva alla pulitezza, ed attillatezza, tanto più mostrava la mortificazione, e l'amore, che aveva alla santa poverrà: e così quando andava con un abito rotto fi teneva la più contenta del mondo. Abbominava nelle sue Monache ciò, che sapeva di curiofità, sì nell'abito, come nell' altre cose : perchè le pareva , che fra le vanità non ve ne poteffe effer veruna maggiore, che l'alterare, ed adulterare il facco , e vestito , che fi porta per fegno del disprezzo del mondo, cercando in esso curiosità , e vanità. Ed acciocche le Monache fossero staccare sì dall' abito, come dalla cella, libri, ed altre cose, che se li permettono ad ulo, (nelle quali suole il Demonio nutrire alcuni con certo attaccamento, ed affetto, come se fossero proprie , e con una spilla , e fimili fanciullezze, impedifce alle volte tanto il profitto, come se fossero gran tefori) per evitare questi inconvenienti, soleva sare, che le mutassero, e cambiaffero, togliendo con questo l' attaccamento, e l' affezione . Lavorava fempre con le mani ( com' abbiamo detto ) per guadanare il vitto, come povera, e per dar' esempio, come Maestra ch'era, di quel, che le sue Monache far dovevano .

Ne meno mostrava lo spirito, che aveva di povertà in non ricevere gioje, o altri doni di stima, come fece in quelle, che le presentò la Duchessa d'Alva: le quali (come dissemo nel capo 27. del lib. 2.) le rese col buon termine, e discrezione sua sempre folita. Ma con esfere ella tanto amica della povertà, era nelle occasioni non solamente misericordiola verso i poveri , ma larga , e liberale, dentro a'limiti però della povertà; come lo mostrò meco una volta, che la incontrai nel Borgo d'Ofma, e sospettando, che io andassi povero, che portaffi pochi danari per il viaggio, mi diede dieci scudi di que pochi , che ella aveva : e diffemi , che me li preftava , fin tanto , che ne domandasse licenza al suo Prelato, per potermeli dare. Io li ricevetti, venendo da sì buona mano, e glie li restituì poi col dovuto ringraziamento, perchè non u'avevo bisogno.

Della penitenza , ed asprezza di vita della Santa Madre Teresa di Gesù.

Nota è la condizione degli amici di Dio, che per esser tali, hanno da effer inimici di sè medefimi : e come tali fi odiano , e fanno cruda guerra al fuo corpo, a fuoco, ed a fangue. Di maniera, che è necesfario legargli molte volte le mani con li legami dell' obbedienza, e discrezione, acclocche non ne faccino vendetta, dando fine alla vita, ed ultimando i loro defiderj. Ben sò, che ciò nasce dal grande amore, che portano a Dio, il quale getta sempre alcune scintille, che accendono l'ani-ma con ansie di fare, e patire. Tutto questo ben si sperimentava nella Santa, che esfendo stata eletta da Dio, per erger' una Religione di tanta strettezza, ed asprezza (come quello, che tutte le cose dispone con soavità) ebbe uno spirito molto inclinato, ed amico alla penitenza: e tale , che potesse essere maestra di quefta virtù con l' opere, come fu dell' altre, le quali piantò nella sua Religione .

Già diffemo parte nel cap. 9. del libro primo de' gran fervori, ed eccessi di penitenza, con che castigava il suo corpo ; e come in que' servorofi principi fi disciplinava con chiavi , ed ortiche , e per maggior castigo si rivolgeva fra le spine, non perdonando a parte veruna, che non tormentaffe, e piagaffe del fuo corpo . Or questo rigore , e penitenza non la perdette mai di vista in tutto il tempo di fua vita : perchè fiffando gli occhi della confiderazione ne' fuoi peccati, con un vivo defiderio d'imitare la vita di Cristo, e fare la strada reale de' Santi , cercando per ogni parte, come follecito mercadante, questa preziosa margarita della penitenza : prese per mezzo di soddisfare al suo desiderio , il professare la Primitiva Regola, e fondare Monasteri, il principale instituto de'quali fosse Penitenza, ed Orazione : che come diffemo di fopra, questo su uno de' principali motivi, che ebbe, per dar principio alla nuova Riforma, e così lo fece. Ma come all' Idropico il bevere di nuovo ad altro non ferve , che ad accrescere la sete : così quantunque la Santa pensasse ottenere con la professione dell' asprezza della nuova Regola il compimento de' defideri fuoi , non ne vide fe non l' aumento: perche con aver professato Regola cotanto penitente, ed aggiuntovi constituzioni di tanto rigore, e di gran strettezza, tanto contrarie alle delizie, ed al fomento della carne; con tutto ciò non era contenta; perché era gran distanza da quello . che richiedevano le forze fue, a quello, che chiedevano i fuoi defideri . Ma per provare ogni cosa, ed esperimentare con l'opera, più che col timore, e pufillanimità, a quanto queste si estendessero , le parve assai bene, in que' principi, che la tonaca interiore , la quale portava sù le nude carni, che allora era di lana, o di fajetta, fosse di panno molto grossolano: e così ella, e tutto il suo Convento fi vestì di quelle tonache, che non erano altro, che un' aspro cilicio. Durò questo qualche tempo con molta consolazione della Santa Madre, e delle fue figliuole, le quali la fentivano allora molto grande in tutto quello, che era penitenza, e contrario alla carne . Ma fu tanto il danno, e la rovina, che fece a tutte nella fanità, che ne i Medici, ne i Confessori li diedero licenza di pasfare avanti con sì straordinaria asprezza; onde tornarono ad usare le tonache di stamigna , o di saja , come l' usavano prima.

Le durò questo servore di penitenza, con che la Santa cominciò a sondare questa nuova Risorma, per spazio di vent' anni, che su quanto dua

2 92 rò la fua vita, dopo la fondazione del primo Monastero . Perchè in tutto queflo tempo con effere carica d' infermità ( effendo molto passionata di mal di cuore, di dolore di fianco, di paralifia, e d' altre indispofizioni compagne di tante pene, e fopra tutto patendo per spazio di quaranta anni gravi infermità, e continui dolori nati dall' avere gli umori tanto sconcertati , e disordinati ) pon voltò mai le spalle al rigore, ed alla penitenza, re perdono al mal trattamento della fua carne. Imperocchè in luogo del letto morbido, del quale aveva tanta necessità per le fue indisposizioni, dormiva in un poco di piglia, e questo benche l'aggravaffero alcune delle dette infermità: e te non erano molto gravi, a pena ammetteva un matarazzo, o altra comodità di tela i Portò per molto tempo così aspro cilicio, che le cagionava nella carne piaghe da averne gran compassione : e lo lasciava poche volte , con tutto , che fosse carica di anni, di paralifia, ed altre infermità. La sua tonaca era sempre di lana . Le fue vigilie erano continue, nelle quali paffava la maggior parte, o quafi tutta la notte in orazione, perchè il sonno era tantoscarfo, che il ripofo, che dava al corpo infermo, e stracco da tanti nego-2), ed alle volte da lunghi viaggi, non eccedeva tre ore, o al più quattro. Nel digiuno ed astinenza era così rigorofa come nel restante . Il suo vitto ordinario era un ovo, o una fardella, alcuni legumi, ed altre volte uva passa, o sembolella. E quando fentiva qualche necessità , la sua delicia era un poco di pane fritto nell'olio. Non beve mai vino, ne mangiò carne, se non in grave infermità e questo aveva da effere con stretta obbedienza de' suoi Confessori, ed allora mangiava un poco di castrato , perchè più di questo le pareva eccesso, e delizia. Onde purgandofi un giorno in Salamanca, le porta-

rono un poco di gallina da mangiare. e benchè affai ne la pregaffero, e le diceffero, che più le edificherebbe con mangiarne, che con l'aftinenza, ch' ella del continuo faceva, non posettero far tanto , che mangiasse , se non un poco di caffrato allesfo. Offervò strettamente i digiuni dell' Ordine, che fono quafi otto mefi dell' anno: ma di questo non me ne maraviglio, perchè flava tanto rapita in Dio , che come diremo avanti , trattando del grande amore, che a questo Signore portava, non vi era pena, e travaglio, che così le facesse perdere la pazienza, come l' avere a sforzarfi a mangiare qualcofa. E quello, che più fa stupire è, che gircendo in letto, carica di dolori, e d'infermità, fu molte volte veduta, mentre che le altre si disciplinavano in comune , levarsi secretamente , e fare l' istesso nella sua cella . Si trattava ordinariamente non con.e Monaca, ma come Romita: non come informa, ma come robusta, e sana : non come innocente , e pura , che tale era stata l'anima sua da ogni colpa grave, ma come se fosse stata la più profana, e peccatrice donna del Mondo : e così in veruna cola perdonava al mal trattamento del fuo corpo.

Diceva spesso, che Iddio dava gran gloria in premio della penitenza, che quà si fa . E sebbene non lo sacessimo, se non per imitare Gesù Cristo, il quale non ebbe un'ora di ripofo in questa vita, non la dobbiamo lasciare : e fempre parlava della penitenza in guifa tale, che metteva in chi l' udiva molta avidità, e facilità in

farla. Intendendo ella i gran frutti, e profitti della penitenza, e quanto fosse propria dell'instituto, e professione, ch' ella aveva fondato: e conofcendo dall' altra parte l' ingeguo, e la condizione naturale delle donne, che di natura è molle, ed inclinata a morbidezze, e delizie, volendo prov-

vedere dove era più pericolo , e ferrar'i buchi, donde alpettava il maggior affalto, le sue ordinarie esorrazioni alle fue Monache erano di penitenza : perché quantunque ella sapeffe bene , che la fostanza stà nella carità, e nelle virtà interne, e desideraffe, che in ciò fi ponesse più studio, come in cola più necessaria: nondimeno, fapendo anco, che la penitenza è mezzo per acquistare, e confervare questa persezione della carità , e delle altre virtà , e quella , che più correva pericolo per rispetto del nostro amor proprio , colà provvedeva con più foccorfo, dove temeva maggior danno. Era nemica. che le Monache si diportassero, e fentiva gran pena, quando vedeva alcuna, che per qualche indisposizione, o infermità, dava la spada dell' offervanza al nemico capitale di effa, che sono le carezze, e l'amor proprio . Onde tenendo ciò per un principio di gran relaffazione ne' suoi Monasteri, procurò di rimediarvi nel libro scritto del cammino di perfezione, dove a dilungo tratta del rimedio di sì grande inconveniente, e donde trattò in alcune fentenze fue ; dice dunque al cap. 10. La prima cofa, che noi dobbiamo procurare di tor da noi , è l' amor di questo corpo : perchè siamo alcune di noi naturalmente tanto delicate, che non vi è poco da fare in quefto , e tanto amiche della noftra fanità , che è cofa da lodare Iddio , la guerra . che danno alle Monache in particolare, ed alle altre ancora quefte due cofe. Ma alcune di noi non pare , che fiamo per altro venute al Monastero , che per procurare di non morire : e ciascuna lo procura, come può : qui veramente vi è poco luogo di farlo con l'opera, ma non vorrei ne anco , che vi foffe il defiderio . Persuadetevi , forelle , che venifte a morire per Crifto, e non a carezzarvi per Crifto, il che ci propone il Demonio effer nece Jario , per poter sopportare , ed offervare le cofe della Religione, e tanto in buen era fi vuole effervare l' ordine con

pressure la fanish, che per gandarla, e casfevarla finance fina adempina internancia sa mefa, ni fuef pure un gierre. Le neu sò, che fiamo venute a fin que a mondiamo para a, che ci mancio differzione in quefio cofo, che ficia marcylica, preció lubiu tecnos i Carifferi, che ci abbiumo da ammazza e coa le periotres: cal è tanta abburrita da noi quefa indiferzione, che cui adempifmo il reflo.

Dopo aver detto altre cose degne del suo spirito, e che le Religiose le tengano a mente per non effer ingannate dal Demonio, dice più a basso : Deb questo tanto lamentarsi (1d. dio mio fra le Monache) perdonimi egli . che temo che ormai fia un' ufanza . B se il Demonio comincia a sbigottisfi con dirci , che ci mancherà la fanità , non faremo mai nulla . Cofa imperfettiffima mi pare , forelle , il rammaricarfi fempre di mali leggieri; fe potete far di manco, non lo fate. Quando è grave il male da per se flesso si sa ben sentire, ed è altra sorte di rammaricamento, e subito apparifce fuori. E più abbasso al capitolo 11. Ma d' alcune fiacebezze , e piccoli mali di donne non teniate conto , anzi scordatevi affatto di rammentarli , che alle volte mette il Demonio immaginazione di quefi dolori . Mi fermo tanto in queflo , perchè to quanto m' importa , e che è una cofa , che ba fatto rilaffar molti Monafteri : e questo corpo ba un vizio . che quanto più fi carezza, tanto più neceffita fcuopre : E' cofa firana, quanto vuol effer carezzato , quando ba qualche buon protesto, per poca che sia la necessità , inganna la pover anima , perchè non guadagni . Ricordatevi quanti poveri infermi vi saranno, che non banno con chi lamentarfi : mal fi accorda , povere , e delicate: Ricordatevi ancora di molte maritate, (ed io sò, che ve ne fono) e perfone di conto, le quali per gravi mali , per non dar faflidio a' loro mariti , non ardiscono lamentarfi , eziandio con grandissime travaglie. Dunque mifera me, e pur vero , che non veniamo qua per effere più carezzate , che quelle . E più

abbasso aggiunge : Raccordiamoci de' noffri Santi Padri Bremiti , la cui vita pretendiamo imitare, che dolori dovettero patire . e quanto foli : e che freddi , che fame, che fete, e che caldo, fenza aver con chi lamentarfi , altri che con Dio , Penfate, che foffero di ferro? Or fappiase, che erano di carne, come noi; e crediate, figliuole mie, che incominciando a vincere questi corpiccioli , non ci moleftano tanto : molte vi faranno , che avecanno cura de voftri bifogni : lasciate la cura di voi medesime, se non vi sarà la necessità evidente : se non ci risolviamo ad ingbiottire una volta la morte, ed il mancamento di sanita, non faremo mai nulla. Procurate di non temerla, e rifegnatevi tutte in Dio , venga quel , che vuole . Che importa , che moriamo ? [e tante volte ci ba burlato il corpo , noi ci burlaremo una volta di lui ? B crediate, che questa determinazione importa più di quello , che possiamo intendere .

Di qui si conoscerà quanto fosse nimica delle delizie, e quanto temeffe , che non entrasse la relassazione ne' chiostri de' suoi Monasteri per le porte delle indisposizioni, ed altri dolorucci, che è impossibile, che in gente, la quale professa vita così penitente, non ne fiano molte. Ed il fare di effi materia di delizia, ed occasione di mancare all' offervanza della Regola , e Constituzioni , non è altro , che un distruggere l' Ordine, e con esto lo spirito : che estendo le donne timide, (e se manca loro lo spirito ) molto fiacche a soffrire i travagli , per piccoli , e leggieri, che fiano; e dall' altra parte bramando la nostra carne la sensualità, ed appetendo tanto il nostro corpo tutto ciò, che è morbidezza, e ripolo , non essendovi molta fortezza per far faccia a queste indispofizioncelle, postono fare molta rovina : perchè , come dice la Santa , non ci manca un Medico di dozzina. che pronostichi infermità gravi, se non si curano le leggiere : e che dia ticette di carne , lino , ed esenzione

da coro per tutta la vita, che come a loro ha costato poco la regolare offervanza, la quale ne Monificri fu piantata da' Fondatori a cotto di fanità, e di sangue, agevolmente calpeltano quello, che non timano, nè intendono. E volendo perseverare per l'avvenire , dannano di presente . E curando una piaga, ne fanno molte nella Religione : nella quale supposto , che , per esfere tanto penitente, vi ha essere fiacchezza, indisposizioni, ed altre infermità, che si passano in pie, se tutte si curano conforme alle regole di Galeno, e di 19pocrate, è necessario, che quelle, le quali le Monache hanno professato ( o per dir meglio quella, che Gesù Crifto ci ha dato per mezzo della Santa Madre ) vadano per terra . E fopra tutto il maggior danno, che io trovo ne'Monasteri così di Frati, come di Monache di questa santa Religione, è, quando (o fia per leggie-ri, o gravi indisposizioni) con un parere di un Medico, che hanno necessità di mangiar carne per tutta la vita, fi conferma una nel fuo di carezzarsi per tutta la medesima, e tenersi per giubilato, cioè esente dal coro. da digiuni , dall' astinenza delle carni, e dall'altre offervanze dell' Ordine: e così mancandogli l'orazione, e gli esercizi comuni della Regola , li manca lo spirito, e vengono ad essere gravi alla Religione, e (come gente vaga, ed oziosa ) la tignuola di effa. Laonde doveriano i Prelati farli provare non una volta, ma molte a portare il giogo, che hanno professato, fenza permettere, che nessuno si cauonizzasse per infermo perpetuo , avvezzandoli a non ceffare infin'al fine della vita di pigliare a prova quello, che hanno preso per professione: perché veramente l'esperienza insegna , molti di questi timori esser vani , figliuoli naturali dell' amor proprio, reliquie del proprio spirito, ed immaginazioni confermate. Onde d tanto importante il por rimedio in quequeño, quanto necefaria la cura deveramente bispondi. Di ció lafeió buon efempio la Santa Madre alle fue figliuole: poiche fibito paffato il più duro, e forte dell'infermità, con effere carica di altre molte abituali , tornava a fuoi digiuni, al Coro, ed agli altri efercizi, come fe foffe fitar molto fana : e dieva , che fe l' inferme non facevano così, non farebbono mai millo.

Sonmi allungato alquanto in quefto perchè veggo quanto la Santa Madre ne temette in vita sua, e con tanta ponderazione lo lasciò scritto per dopo la fua morte. Tornando dunque adesso alla penitenza della Santa, erano tanto grandi i suoi defideri, ed il piacere di far penitenza, che è cosa incredibile, e di questo fono io buon testimonio : ma con verune parole potrei meglio esprimere quel che sento, che con quelle, che ella scrisse in una breve relazione della fua vita : Gli impeti (dice) che mi vengono alcuna volta , e fonmi venuti di far penitenza , son grandi: e se ne fo veruna , la semo così poco per quel gran desiderio, che talora, anzi quasi compre , mi pare , che fia una particolar delizia , sebbene ne fo poca , per effer molto inferma .

Ed e così, che gli era delizia particolare la penitenza : perché , come ella confessava, con questi rigori riposava, e mitigava per qualche tempo i grand' impeti d' amore che pativa per Dio. Ed era tanta la pena, che sentiva, che i suoi Consessori le legassero le mani, acciocché non mettesse in esecuzione quello, che desiderava, che Cristo nostro Redentore per moderarla in quetti desideri , le disfe, ch'era amor proprio, come ella racconta con quette parole : Stando una volta pensando la pena, che sentivo in mangiar carne, e non fare penitenza , intefi che alcuna volta era più amor proprio , che desiderio di quella . Perchè era tanto il gusto, che ella prendeva in vendicarfi del fuo corpo, ed in patire per Dio, che cercando, e desiderando tanto la penitenza, pare, che il Signore le volesse di me gore, che il Signore le volesse di me sono di metadere, che cercasse il sino gusto. Fu tanto oppressa da questi destitera, e dalla pena di vedersi legate le mani, che le passo pel pensiero, se fosse mani, che le passo pel pensiero, se fosse mani, che le passo pel pensiero, se fosse mani, che le passo pel pensiero, se per lei era motto straordinaria, è la disingano il Signore, come ella racconta nella situ a vita;

steudo una volta penfundo alla gena penienza, che facera una uno la Rifeiofa perfusa, e che in emerci potto fine gila più, conforme a'defideri datimi dal signore di faria, se non jolg flata per obbedire a' Confesiori per l'avvoirie in unglio non obbediri per l'avvoirie in quisfo : mi dific: Quello no, figlinda, per buona via not ita, e fiema, vedi tutta la penitenza, che fa colci l' più firma la tua obbedienza.

Ed avvenga che la sua penitenza sosse così grande, e rispetto alle sue poche forze, ed a comparazione di altre più robuste , eccessiva ; tuttavia il defiderio , e lo spirito di penitenza, di che Nostro Signore la doto , fu smisurato : perche in sanità . ed in malattia, e nel Monastero, e ne' viaggi, aspirava sempre a penitenza, ed a rigori : e quando era più carica di anni , e più aggravata da infermità più vivi aveva gli stimoli di penitenza . Di maniera, che per tutto lo spazio della sua vita , che tratto da dovero di servire al Signore, in così lunga navigazione non perse mai di vista la penitenza. Ed è certo, che se la fiacchezza delle forze gli avessero dato campo di remare, e slargar le vele, come foffiava lo spirito, e l'ardore di far penitenza , non farebbe stata inferiore nell'opra, ed esecuzione a Santo veruno, elsendo flata uguale al più eminente nel defiderio, e spirito di peni-

tenza, e rigore.

# C A P O VII,

Come la Santa Madre risplendette maravigliosamente nella virtù dell' Umiltà

Uando Iddio vuol fabbricare in .un' anima un grande edificio, comincia ordinariamente dalla virtù dell' umiltà : perchè quanto più profonda farà l' umiltà, ed il conofeimento di sè medefimo, tanto più copiosa, ed abbondante 'suol' essere la ricchezza, ed il tesoro divino delle virtà, e de' doni, perché tutto il voto, che questa virtà cagiona, annichilando, e disfacendo il foggetto, dove dimora, tutto l' occupa, e lo riempie lo Spirito Santo co' suoi doni . Avendo adunque il Signore determinato di fare grazie, e favori così fingolari a questa Santa, e dotarla di sì maravigliose virtù , pose prima nell' anima di lei l' umiltà, che febbene non è principio, ed origine di tutte, è però quella, che scopa la cafa, e quella, che è come albergatrice di tutte . Se avessi a dire tutto quello , che fento , e sò in questa parte dell' Umiltà , che risplendette nella Santa Madre , mi troveria obbligato a fare un libro, che truttaffe folamente di questo: perchè come su fantissima, su anche umilissima. Dirò prima con la brevità, che potrò, dell' umiltà interiore, che è quella, la quale merita questo nome ; dopo dell' esterna , che è effetto della prima, e quella, che ordinariamente l' accompagna, e segue.

Per far nota la grande umiltà, che Iddio pofe nella fua ferva, baflarebbe folo l' aver voluto Sua Divina Maestà con questa virtu far contra-pefo alle grandi visioni , e rivelazioni, che le comunicò, ed agli straordinari doni , ed ammirabili virtù , e grazie , di che fu dotata : e ad altri privilegì singolari, come sono quei di Dottora , e Maestra di spirito, Fon

datrice di un Ordine , con che il Signore tanto l' illustrò . A San Paolo diede Iddio per contrapeso, come egli narra, lo stimolo della sua carne , perché non l' inalzasse , nè invanisse la grandezza delle rivelazioni . E ad altri Santi diede altri travagli, per umiliare da una parte quello, che la sua grazia inalzava, e per-. fezionava dall' altra : che questa è la condizione conosciuta da Dio, e molto necessaria per curare la nostra debolezza, mettere pensioni sopra la fua grazia : non per diminuirla , ma per conservarla, ed aumentarla ne' giusti : Onde con molta ragione sono, e si possono chiamare benefici divini , poiché confervano li ricevuti. Quello, che Iddio diede alla Santa Madre per guardia di tanti doni, e grazie, fu un conoscimento di se tanto profondo, una annichilazione tanto grande, un sentire tanto bassamente delle sue opere, e vita che con ricevere dalla mano del Signore così grandi, e continui favori, come in molti luoghi abbiamo riferito : con vedere chiaramente tanto profitto, e tanta mutazione nell' anima fua : con afficurarle Confessori suoi così gravi, fanti, e dotti; stava dall'altra parte tanto immersa nell'abisfo del proprio conoscimento, e dell' offese, che aveva fatto a Dio, che non le pareva possibile : ed almeno dubitava molto, che Iddio facesse tante grazie a chi era stata, ed era, al parer fuo, tanto cattiva, e peccatrice , come lei . E così all' eccesso delle rivelazioni , ratti , visioni , e grazie, che abbiamo dette, e diremo, corrispondeva ella con grand'ecceffo d'umiltà.

Queflo conofeimento adunque della baffezza (ua , ed in non ritrovarfimai degna , che Iddio Nofito Signore ii ricordaffe di lei , fu cagione , che non s' afficuraffe di lavor nefiuno , che il Signore le faceffe : e che comunicaffe , e desic conto di sè a tanti uomini gravi. Ed avvenga cho, molte volte, e per molto tempo l' afficurafie Iddio, et ella foffic ereta, che erano caparre di Dio quelle, che nell' anima fua fentiva; tuttavia quando volgeva gli octivi a se fletfa, e con luce particolare del Cielo ponderava le fue colpe, permettendolo val optione, e con trovava fiffada di accozzare tanti favori, con tanti peccati.

Ne le mancava quest' umiltà nel tempo , che Iddio l'afficurava , ed ella era perfuafa, che erano beni di lui quelli, che sì vivamente nell'anima fua sperimentava: perchè la medesima virtà dell' umiltà , e luce divina, che l'accompagnava, discerneva, e separava quello, che era di Dio, da quel , ch' era suo , e da ciascuna di queste cose cercava la sua origine, ed il suo principio, e da ambedue cavava profonda umiltà : perchè delle grazie di Dio non se ne appropriava a sè un pelo, tutte le attribuiva a quella fonte di bontà, donde nascevano: e solo trovava in sè quella delle sue miserie, che era ella stefsa, donde scaturiva il fango de' suoi peccati, li quali teneva fempre prefenti, come se fossero stati molto grandi, e gli avesse tutti quel medefimo giorno commessi; e questo l'atterrava grandemente, e diceva, che le misericordie , ed influenze divine erano, come picne, che passavano presto: ma i suoi peccati erano sango, la cui puzza teneva del continuo nell'anima sua presente: e così si ser viva così bene delle grazie di Dio, che si disfaceva, ed umiliava più con esse, che co' suoi peccati. Prima, perchè le medesime grazie le cagionavano nell'anima un gran peso d'umiltà, e conoscimento proprio : ( che quello hanno i doni di Dio : che fe fono di lui . dan subito segno d'umiltà, disprezzo, ed altre simili virtù.) Secondo, perché era tanto grata, che mentre più sperimentava quell' infinita bontà, e liberalità divina, tanto

più mostre le dava il Signore del suo amore; quanto più amichevolmente la trattava, tanto più ponderava ella li fuoi peccati, la fua indegnità, e bassezza. E così stava, e trattava molte volte con Dio, con tanta confulione, e vergogna, come averebbe fatto una sposa, che avesse tradito il suo sposo, ed egli dopo averle perdonato l' aggravio , l' amasse , e carezzasse molto più , che prima : con questo effendo ella grata, non so, che maggiore stimo'o potesse avere per amare chi sì fattamente l' amava , e per conoscere chi ella era stata .

In questa guisa cavava la Santa-Madre dalle grazie di Dio più umiltà, e dal conoscimento altissimo, che aveva di lui , e delle cose celesti , discendeva con maggior prosondità a quello della sua bassezza, e miseria . Perche com' ella foleva spesso dire, era impossibile, che un'anima conoscesse da dovero Iddio, e non fosse molto umile, essendo che in veruna cofa fi scuopre più quel che fiamo , che in avvicinarci , e compararci a Dio. E così aveva la Santa Madre non folo l'umiltà de' peccatori , nata dalle cadute , e peccati paffati ; ma quella degl' innocenti , che scaturisce dalla luce, e da i beni Divini , che Iddio comunica all' anima : co' quali fe infonde una divina chiarezza, acciocchè conoschino che tutto il bene è da Dio, e che da per loro nè fono , nè possono , nè vagliono niente : e questa è umiltà più generosa, e persetta, e di più alta lega , che l' umiltà ordinaria , che è virtù morale : perchè è una luce grande infusa da Dio nel nostrospirito, con cui si soggetta, ed umilia con una profonda riverenza in presenza del suo Creatore, riconoscendolo praticamente , e-per l'esperienza in tutte le sue opere, come autore, e principio d'ogni bene : attribuendo a lui tutto ciò, che trova in sè degno di qualche lode, fenza

appropiarsi un pelo della gloria dovuta a Dio . Con questa luce , che è un dono singolare di Dio, s'accompagna ordinariamente una chiarezza grande, con la quale senza discorso, nè industria, nè fatica alcuna in mendicar ragioni, per conoscersi, al solo un' aprir d' occhi , vede l' anima in un momento tanto della miferia fua, quanto ne potrebbe intendere, se andaffe molti anni ragunando ragioni con la considerazione . Di maniera , che in uno istante chi vive in questa regione di luce, se alza gli occhi, vede, e riconosce l'eterna sonte, donde derivano, e scaturiscono tutte le sorgenze de' doni, e grazie, che nell'anima sua discendono : e se li abbassa, scuopre subito l'abisso della sua miseria, e del suo niente. Questa luce del Cielo, che è principio di tanti beni, e dono tanto eccellente dello Spirito Santo, ebbe la nostra Santa in grado eroico, ed eminente : perché con una soprana pienezza, ed eminenza, e con un modo più alto, e divino, che l' ordinario della virtù acquistata dell'umiltà, operava- in questa materia cose incredibili agli occhi di quelli, che non hanno meritato veder quella luce in cafa loro.

Con veruna cosa parmi di poter meglio mostrare la strada, per la quale arrivò la Santa Madre a questa altissima umiltà, che valendomi de' gradi posti da Sant' Anselmo nel libro delle similitudini al capo decimo : che furono per lei , e fono per tutti i giusti , come una scala per arrivare alla cima di questa virtù . Il primo è, che un'anima si conosca degna d'ogni abbiezione, e dispreggio; e questo ben si manifesta nella Santa per le parole, che ella scrisse ne' suoi libri : ne' quali tutti risplende, come in un ritratto, la sua umiltà . Conciofiacofa che il vedere l' elaggerazione, con cui parla de fuoi peccati, le volte, che dice, che meritava l' Inferno per loro : e lo

stare tanto fitta in questo sentimento d'esser degna d'ogni vilipendio , per essere stata tanto ingrata, e sconoscente a Dio : che mai per molto . che la predicassero per Santa, e per molto applauso di gente, che la seguisse, e trattasse come tale; per molte cole maravigliole, che operava il \*Signore per sua mano, non pote mai credere d'essere buona, ne lasciare di sentire tanto bassamente di se, come attualmente sosse stata la maggior peccatrice del Mondo. Alle volte quando la stimavano, e trattavano come Santa, se lo metteva in burla, e se ne rideva: altre le dava molta pena , parendole di tenere ingannata la gente . Trattandole di questa fama, che aveva di Santa un Religioso Scalzo del suo Ordine, ciie l' accompagnava alla fondazione di Burgos, rispose ella: Tre cose fi fono dette di me in tutto il corfo della mia vita : che quando ero fanciulla , ero di buen' indole : Che ero discreta : ed ora dicono alcuni , che fon Santa : Le due prime una volta le credetti , e mi fono confessata d' aver dato credito a quefta vanita: ma nella terza non mi sono mai ingannota tanto , che fia mai arrivata a crederla . Tutte queste surono parole della Santa Madre : ed al parer mio, o per meglio dire al parer de' Santi, come fono San Gio: Grifostomo, e San Bernardo: Gran miracolo, e maraviglia è, che uno fia preconizzato nella bocca, e stima di tutti per fanto, e nella fua non perda il credito di peccatore, e servo inutile, e senza profitto.

Questa cost bassa opinione, che la Santa areva di se', la conservo non solo, perche non avesse vanagioria delle virtù, ed opere eroiche, che saceva, ma anche perche non li passasse nel pensiren simil vizio y com' ella riseriste in una felazione della sua vita, dove dice in questa maniera: Vanagieria, gieria a Dio, che is seppia, non bo, per che avere; prechè veggo ebiero, che in queste cese, le questa calle di persona della sua vita di questa con la conserva con la conserva proche regione della conserva proche della conserva proche della conserva della co

quali Iddio da , non pongo niente del mio, anzi egli mi fa fentire le mie miferie , che con quanto io potessi pensare , non potrei vedere tante virtà , quante ne conosco in un tratto. Quando parlo di queste cofe da poebi giorni in qua , parmi , che fiano come d'altra persona . Avanti mi pareva alle volte , che foffe affronto, che fi sapeffero di me, ma ora mi pare di non esfere per questo miglio-re, ma più cattiva, poichè si poco mi diuto con tante grazie : e certo per tutte le parti mi pare, che non fia flota al Mondo un' altra peggiore di me . E più abbasso nella medesima relazione dice in questa maniera: Mi pare che quando bene volessi a studio avere vanagloria, non potrei . Nè veggo, come potessi penfare, che alcuna di quefte virtù fia mia: perchè è poco, che mi sono vedusa senza veruna molti anni : ed ora in quanto a me non faccio altro , che ricevere grazie , fenza fervire , fe non come fe foffi la più inutil cofa del Mondo . Ed è così , che molte volte confidero , che tutti fanno frutti da io in poi . Quefto certo non è umilià , ma verità . Ed il conoscermi cotanto inutile mi mette timore alcuna volta di pensare d'effere ingannata . Siccbe veggo chiaro, che da quefle rivelazioni, e ratti , ne' quali io non bo parte alcuna , ne faccio per loro più che fe foffs una tavola, mi vengono que-Ri guadagni .

Altre volte le pareva di servire a nostro Signore con tanta fiacchezza, e fi vedeva tanto piena d'imperfezioni, che qualche tempo averebbe voluto effere fenza fenfo., per non intendere tanto mal di sè, come lo scrive nel cap. 39. della fua vita, di-

cendo: Che fa , Signer mlo , chi non disfa tutto per voi ? B quanto , quanto , quanto di ciò, e mill' altre volte le pofso dire , mi manca per questo ? perció non devevo voler vivere, perchè non vivo conforme a quel che devo : mi veggo sempre con tante imperfezioni, con tanta languidezza in servirvi, che certo alle volte vorrei effete senza senso, per non ci rimedi . Diceva anche, che si maravigliava di chi li dava credito in quel , che faceva; e per questo gustava di domandar parere alla più infima Mona-

ca , che vi fosse , e quanto faceva , era per configlio de' fuoi Confessori . Trovava in se tanti mancamenti , e li esaggerava di maniera, sebbene parevano, ed erano molto piccoli, che chi l' intendeva, ben vedeva, che erano mirati non folo con grande umiltà, ed amor di Dio, ma anche con gran luce del Cielo. Una volta le disfe una persona : Guardisi Madre , dalla vanagloria , e rispose ella con grande umiltà : Vanagloria , non so di che ? farò affai veggendo chi fono, a non mi disperare . Questo conoscersi la Santa Madre per ferva tanto inutile , sò io molto certo , e lo fanno tutti quelli , che trattarono con lei , che non folo erano parole, ma un sentimento nato tutto dal cuore, e già quasi connaturle all'anima sua.

Intorno al secondo grado, che Santo Anselmo pone , ch' è dolersi de' fuoi peccati , ed aver fatto cofa degna di disprezzo, non abbiamo a durar fatica in mostrare la pena, ed il fentimento, che la Santa Madre ebbe di ciò in tutto il tempo della vita fua : poiche con effere eglino così pochi , e così leggieri, il dolore , la contrizione, e la pena furono molto grandi, molto lunghi, e continui per tutto il tempo di fua vita, che pare appunto, che ogni peccato, l'avesse ficcato un chiodo fenza cappellora nel cuore; onde non potè mai perdere la memoria, nè il dolore di averli

commeffi . Il terzo, che è confessarsi per peccatrice, e per indegna d' ogni bene, si potrà raccorre dalle parole di lei . poco fa riferite, e da quelle, che ferive nel cap. 10, della fua vita : dove parlando del fuo Confessore, dice così : Il quale to supplico , per amor del Signore , che quanto bo infin

qui dette della mia mala vita , e peccati , lo pubblichi : da ora ne de licenza a tutti li miei Confessori ( che tale } , a chi ciò scrivo ) e se vorranno subito , e mentre io fon viva , acciocebà non inganni più il Mondo ; pensando , che fi trovi in me, qualche bene: e certo , dico da dovero ( per quanto ora intendo di me ) mi dara gran confolazione . Per quello poi , che da qui avanti dire ( che sono le misericordie , e grazie, che il Signore le fece ) non gliela do, ne voglio, ebe, se lo mostrecui ciò occorfe , nè chi lo scriffe , che per questo non nomino me , ne altri . ma lo devo scrivere al meglio, che posso per non esfere conosciuta : e così prego per

l' amor di Dio . In dire i suoi peccari ebbe sempre gran gusto, e piacere : e l'averebbe fatto spesso, ma noi Consessori non le ne davamo licenza. Ed al contrario sentiva gran pena, quando alcuno fentiva bene della fua vita . e che delle sue cose, o la giudicava, o reputava per fanta : perchè le pareva, che quella persona sosse ingannata da lei : onde non fi polava, nè quierava infin'a ranto, che o in confessione, o fuori d' essa, non le diceva i fuoi mancamenti, come abbaffo diremo . E se a caso quelle persone non perdevano il buon concetto, che di lei avevano, o per non credere tutto il male, che ella confeffava di se , o per sapere le molte virtù, che il Signore gli aveva dato, restava sconsolata : e veggendo alle volte di non poter persuadere quello, che tanto bramava, fi voltava a Nostro Signore, e gli diceva : Signore perchè non ba da credere a me questa gente ? Penfateci voi con loro , che io non se più , che mi fare . Finalmente andava con la medesima diligenza, e sollecitudine, procurando di persuadere i fuoi mancamenti , e peccati , con che un' altro ambizioso, e superbo, fi farebbe andato accreditan-

dofi per virtuofo ; e questo è un' al-

tro grado più alto, il quale comprende il quarro, che Sant' Anselmo pone dell'umiltà.

E perchè vi sono molti, che facilmente dicono, e credono male di se. e con verirà lo confessano, e desiderano, che altri lo credano, e se lo perfuadono; ma fono pochi, che soffrano d' essere tratrati con parole conforme a quello, che essi hanno detto, e giudicato di meritare, perchè è molto facile il soffrirle, e molto difficile il ricevere colpi da'l' altrui mano, massime quando toccano ful vivo dell' onore, e della riputazione : Per tanto l' umileà , quando è vera , e persetta , sale un altro grado, e scalino più alto, che è già il quinto, il quale consiste in soffrire con pazienza d'effere disprezzato . e vilipeso da altri . In questo su eccellente l'umiltà di lei, perchè ebbe gran pazienza in tutte le occasioni di disprezzo, ed affronti, che se li porfero, come conosceremo più chiaramente quando arriveremo a trattare della sua ammirabile pazienza. Perchè stando ella tanto immersa nell' abisso d' umiltà, e ranto bene insormata delle molte offese fatte a Dio, e del gran castigo, che per esse meritava , neffuna cola le fi offeriva di travaglio, o disprezzo, per grande, che fosse, che arrivasse a quello, che ella di sè sentiva . E così stava tanto bassa, e sonda, che per molto, che cavassero in lei con le ingiurie, obbrobri, e disprezzi, non potevano arrivare al profondo, dove ella stava immersa. Conciosiacosachè se le dicevano, che era una ingannatrice, o una mala donna, o altre fimili accuse 1 ( che non le mancarono molte) sebbene ella per la bontà di Dio conosceva di non avere tali mancamenti; tutta volta mirando a' fuoi peccati, le pareva, in avere offeso Iddio, d' avere virtualmente commesso ogni malvagità, e peccato . E così rrovava (al parer suo) in se molto più male di quello, che

le attribuivano . E per questa ragione ( che era quella , che faceva la Santa tanto umile ) le pareva, che tutti la tenessero nel peggior concetto, che si potessero immaginare, e dir di lei : e cercava mille altre ragioni per scusarli , e per intendere ch' era vero quanto di lei dicevano, e che avevano ragione in qualfivoglia mal trattamento, che le facevano. E questo è, come andiamo dicendo, un' altro scalino più alto, e persetto di umiltà , che è nell' Ordine di Sant' Anfelmo il quinto, e fetto grado: e chi vi arriva , foffre con pazienza , che corrisponda il mal trattamento .. non folo in parole, ma anco in fatti al conoscimento proprio, e basso sensnento, che ha di se.

Ma sopra tutti questi gradi di umiltà, il principale, ed altissimo è, non già sopportare pazientemente gli oltraggi, e le ingiurie, che si offrono, ma il defiderarle sempre, che è il settimo, ed ultimo scalino di questa virtù. Stato, al quale arrivano pochi, e favore, e grazia fingolare conceduta a' più amici , ed effetto particolaristimo dell'abbondanza, e ric chezza di grazia, ed altri tefori divini, che l'anima ha in sè racchi fi. Perchè a questa fola potente grazia è dato l'ester principio di sì gran mutazione della nostra natura, che non folo la fa esente dal pesante del giogo della sua legge (qual' è l' inclinazione con cui tutti nafciamo, di onore, e gloria umana) ma le muove anche a cercare con tanta fame, ed ardore gli obbrobri, gli affronti, e disprezzi (cofa terribile, e maravigliofa alla nostra natural condizione ) questo è il fuoco, e l' ardore del nostro naturale appetito, con che cerca l'onore, e vanità, e stima. A questo grado tanto eroico di umiltà arrivò la Sauta Madre Terefa di Gestì, alla quale gli onori erano un dolore, ed un pelo intollerabile : e per questo rifoetto fentiva infin' all' anima lo ferivere le grazie, e favori, che il Si-

gnore le faceva: e molto più quando fospettava, che si avessero a risapere: onde dice nel fine del libro della fua vita, che fentì molto più lo ferivere le grazie, che il Signore le faceva, che i fuoi peccati. E per non, effere conosciuta, ne tenuta per buona, domandò al Signore, che le togliesse l'estati pubbliche, e le costò molte lagrime, ed orazioni, l'ottenerlo. E quando si cominciò ad avere qualche notizia, e stima della sua virtà, trattò molto di propofito d'andartene dall'Incarnazione ad un' altra casa del suo Ordine, la più remota, e separata, che vi sosse, dove non fosse conosciuta, ne alcuno si ricordasse di lei: Ma i suoi Confessori non glie lo permifero, perche Iddio la ferbava per gran cofe.

Arrivò tant' oltre la pena, che le dava il sospettare, che si sarebbe potuto venire in cognizione delle grazie, che il Signore le faceva, che averebbe eletto più tosto di esfere stata seppellita viva, come ella scrive nel cap. 40. della sua vita con queste parole: Quando pen avo, che queste grazie, che il Signore mi fa, s'avevano a palejare in pubblico, era tanto eccessivo il tormento, che mi inquietava i anima. Venni a termine , che considerandolo , mt pare, che più volontieri mi faret determinata ad essere seppellita viva. B così quando mi principiarono questi grandi effifi, o ratti, per non poterli refiftere in pubblico, ne restavo poi tanto [vergognata , che non farei voluta comparire dave folle chi mi vedelle . Stando una volta molto affannata di cio, mi diffe il Signore , che cofa temevo ? che in questo non potevano effere se non due cofe , o che mormoraffero di me , o che lodaffero lui : fignificando , che quelli , che lo credeffero , lo lodarebbono , e gli altri mi condannavebbono senza colpa , e che tutte due quefte cofe erano guadagno per me , che non mi affannassi . Molto mi quietò questo, e mi confola quando mi si rammenta . Venne a termini la tentazione, che mi volevo partire di questo luogo , ed abitare in altro Monoflero , molto più rifiretto , che quello , dove io di presente stavo, avendo inteso dire molti eccessi di quello. Era parimente del mio Ordine , e molto lontano , che quefto mi averebbe dato consolazione, fiar dove non fossi conosciuta, e mai mi lasciò il mio

Confessore . Quando andava fondando, in una fondazione , dove pati molti trava-

gli, e dove cominciarono a vilipenderla, come ella defiderava, non conoscendo chi ella era, scrisse ad un suo Consessore una lettera, nella quale gli diceva queste parole: Io dico a V. R. che qui è una gran comodità per me , la quale io bo desiderato molti anni, ed è, che non ci è memoria di Terefa di Gest più che se non fosse nel mondo, e questo m' ba da far procurare di non mi partir di qui , se non mi è comandato , perchè mi vedevo scontenta alle volte di udire spropositi : che cola dicendo , che è una Santa , non ha nè capo , ne piedi . Se ne ridono perche io

dico, che ne facciano un' altra', poiche non li cofta pril, che dirlo. Tutte fono parole della Santa , e quasi l' istesso paísò nella fondazione di Siviglia, dove effendole date molte false imputazioni , soleva dire : Benedetto fia Iddio, che in questa terra conoscono, chi

fono .

E non solo abborriva tutto cià, che era onore, e stima, ma anco apprezzò, e cercò con gran defiderio di effere conosciuta, e stimata per quello , che ella pensava di meritare : poiche, come abbiamo detto, in fapendo, che qualcuno aveva concetto, e flima della fua fantità, cercava mille rigori, ed occasioni, per dirgli i fuoi mancamenti, e peccati. E facendogli i Confessori scrupolo di questo, veggendo che non le valevano i difegni umani , durò un tempo ( come io seppi da lei ) a supplicare Nostro Signore con grande instanza, facendo perció particolare orazione, che quando alcuno fentisse ben di lei, gli scuoprisse Sua Divina Maestà i peccati , che aveva commessi, perché vedesse quanto senza fuo merito gli aveva Iddio fatto quelle grazie.

Arrivò ad aver tanto gusto nel proprio disprezzo, che diceva, che non vi era per lei musica così dolce.

ed accordata, come quando le dicevano i suoi difetti.

Perchè come già viddemo nella fondazione di Siviglia, e diremo avanti, fu tanto grande il gufto, che ebbe : quando il suo Generale le comando, che fi rinchiudesse in un Monastero, e le furono date altre gravi imputazioni, che con effere allora gravissimo il danno, che si minacciava alla nuova Riforma, lo fuperava il contento, che ella aveva di vederli così mal trattata, e disprezzata : che , come ella scrive ; stava con un gaudio, e con un giubilo fimile a quello, che fentiva David , quando ballava innanzi all' Arca .

Questo contento , e gusto nel disprezzo, è l'anima, e la midolla di questa virtù: ed in tutte l' altre è il più perfetto, quando l'azione della virtù , che di natura fua è difficile , fi opera con diletto, e gusto, e l' amaro, e faticolo d'essa si converte come in natura, conforme a che è grande il diletto, e l'amore, con che si opera. Tale era l'umiltà profondissima di questa Santa, come lo mostrò in queste, ed altre molte occafioni , che , per non difcendere a più particolarità, non le riferisco. Vò folo aggiungere, che arrivò a sì alta perfezione, ed eccellenza di questa virtà, che non folo conoiceva la dipendenza, che la fua anima aveva da Dio, ed intendeva, che tutti i beni così naturali, come foprannaturali erano doni della fua mano ; e li mirava, come se non fossero stati suoi, difpiacendogli , che attribuiffere a lei niente delle grazie, e virtù, che in lei risplendevano; ma venne a rimanere tanto libera dall' attaccarfele lode umana, / perchè era tanto grande la luce, che da Dio aveva, così di quello, che traeva da questa eterna fonte, come di quello, che era proprio della tua miferia ) che già negli ultimi anni mirava le sue cole, e se le attaccava tanto poco d' esse , come se Iddio le operasse per mezzo d'un'altro: e si compiaceva, che sosfero Iodati i fuoi Monasteri, i suoi libri ( non per quel , che toccava 3 lei , che in questa parte era , come fe fosse stata un' Angelo del Cielo ) ma per vedere, che era occasione che Iddio fosse glorificato : perchè quanto maggiore era il zelo, e desiderio della gloria divina, tanto maggiore era la dimenticanza, che di se aveva.

E con questo non viera cosa, che nel suo pensiero arrivasse alla stima, che saceva della gloria di Dio, ne al disprezzo, che di se aveva conce-

puto .

# C A P O VIII.

Si prosegue questa medesima materia dell'umilià della Santa Madre Teresa di Gesù.

A Lla umiltà interiore, la quale abita particolarmente nel fegreto de l nostro cuore, ed è quella, di cui abbiamo trattato nel capo precedente, s'accompagna, e ne fegue l'esteriore, come al corpo l'ombra, e questa consiste nelle dimostrazioni efterne di quello , che interiormente rifiede, ed abita nell'anima. Perché come mostre etterne d' umiltà , e di qualfivoglia altra grazia, e fantità, non essendovi interiormente la virtù. che quei fegnali rappresentano, sono finzione, ipocrifia, ed una pura apparenza, ed ombra di fantità; così quando queste mostre escono dall' interno, e sono animate con la virtà , e ipirito di Dio, che vive nell' anima, sono a Dio molto grate, e menitorie di vita eterna . Laonde come

lo spirito della superbia sgorga, e ca, e per le per il occit, per la bocca, per le mani, e per tutti i gesti , e membri del corpo; costi quello dell' umittà non soffrendo di stare nascosto, per tutte l'attett limiti del cuore, versa per la bocca, per qui occhi, per tutte l'attett limiti del cuore, versa per la bocca, per qui occhi, per tutte l'attet azioni, e desercizi dell' umitte, come si può de consone della consona della vanista. Se bose andarà abbreviando il più che potrò per dar louos od altre virta.

Dal principio, che il Signore le aprì gli occhi , come andava crescendo nell'umiltà interna, andava infieme dando esempj esterni di questa virtà. Quando era in coro, se le offeriva qualche dubbio in quello, che si recitava, per piccolo, che fosse, ( ed ancorche alle volte paresse , che lo sapesse ) quivi ne domandava alle novizie, ed alle fanciulle del Monastero, per umiliarsi : E perchè le pareva, che tutte l'altre facefsero profitto nel servizio di Dio, e che ella fola rimanesse a dietro, e di non meritare di servire a quelle Religiose . nell'uscir di coro andava segretamente a raccor li manti , che quivi lasciavano. Fu sempre determinata di non scusarsi mai, quando fosse incolpata, e così lo fece in molte occafioni , ed in alcune ancora , nelle quali correva rifico l'onore, e la riputazion fua, e minacciavano qualche pericolo di carcere . e d'altre incomodità . e penitenze alla persona sua: e come fi sperimento, quando essendo uscita a fondare il Monastero di San Gioseffo di Avila, ed essendo accusata davanti al Provinciale, e gravemente incolpata quasi da tutte le Monache del Monastero; inginocchiatasigli innanzi, come più a lungo abbiamo riferito di fopra, si risolse di non voler mai scusarsi , ne discolparsi di quello, che fatto aveva, nè rispose ad ingiuria, ne ad accusa vernna, con tutto che il negozio fosse graviffime, infin' a tanto, che dal Provinciale non fu aftretta a rendere ragio- j

ne, e conto di se.

Nel principio della fondazione del fuo Ordine, le parve bene, che non vi fossero Converse, ma che tutte ferviffero ad una fettimana per una , febbene poi veggendo, che la foverchia fatica degli offici affogava lo spirito, e che essendo tanto poche . non vi erano Monache per dividere fra di loro gli offici di cafa, e di co-10 . mutò prudentemente parere : ma il tempo, che durò, ferviva la fua fettimana, come le altre, con molta allegrezza, e contento, e di notte stava penfando, come potesse cucinar meglio le vivande, per carezzar più ( fecondo lo stato loro di povertà, e penitenza) quelle serve di Dio, nelle quali ella mirava, come in uno specchio Cristo Ma con li offici fra la cucina, fra le pentole, e padelle non lasciava mai il pensiero di andare fempre con Dio, ne perdeva punto di vista quella santa compagnia, e presenza di sua Maestà : Perchè ella era, che le dava animo, e spirito per queste cose , ed altre maggiori . Della cucina faceva un' oratorio . e quivi era per lei il Sancta Sanctorum , dove offeriva facrifici di lode al fino Spofo; dove ella trattava, e conversava con lui, ed egli la visitava , e dolcemente carezzava , non schisando il luogo, ne l' officio . E così entrando le Monache fuor d'ora nella cucina, trovavano la Santa con la padella in mano posta sul suoco . e col cuore abbruciato in quel di Dio, tutta in estasi, e fuori di sè, con un volto molto bello, e risplendente, e teneva la padella tanto stretta, che non glie la potevano cavar di mano.

In questi offici bassi, ed umilicome era scopare, e polite, si occupava molte volte; e sempre si inchinava a quello, che più s'asfaceva con la condizione, ed umilià sua, ch' era al più vile, e basso. E se altre scopavano la casa, il chiostro, le officipavano la casa, il chiostro, le officine, e celle; ella eleggeva di scopare le immondizie del cortile, ed altri luoghi fimili, e quivi sentiva grandisfima fragranza di foavissimi odori . Le accadeva molte volte di levarsi avanti alle altre a raccorre la spazzatura del Convento: e quando occorreva far qualche faccenda, la prima a pigliare la sporta, e la scopa era la Santa, e cavando vigore dal fuo ipirito, vinceva la debnlezza del corpo. e delle sue infermità, che era il più della fua natural condizione . E quando per le gravi occasioni delli negozi, o per la foverchia fiacchezza del corpo , non le era permello fare quello, che l'altre facevano, acciocchè non passasse giorno, che non desse qualche esempio di umilià : non effendovi altro da fare, pigliava il candeliere per for lume alle Monache , quando uscivano di coro , o entravano in altri looghi comuni, che suole effere officio della più novizia. Se vedeva alcuna Religiofa, che patisse qualche infermità schisa, esercitando insieme la mortificazione. e l'umiltà, le si accostava, e la carezzava, e bacciavale le mani, e mangiava di quello, che ella mangiava, e faceva altre dimostrazioni d' amore, essendo naturalmente molto polita, ed avendo stomaco, e condizion naturale contrariissima a tali infermità.

Fra tutti gl'esempi, che ci lasciò questa benedetta Santa di umiltà, fingolaristimo su quello , che diede , andando una volta in Refettorio innanzi a tutta la comunità, strascinandosi per terra con li piedi, e con le mani , come suole andare una bestia con una cesta di pietre sopra le spalle, e con una corda alla gola, ed una forella, che la menava per la briglia , dicendo publicamente i suoi mancamenti : fignificando con questa figura, e spettacolo d'umiltà il desiderio d'effer tenuta per bestia , e la stima, e concetto, che di sè aveva. Un' altra volta entrò carica con certo

reti piene di paglia, dicendo parimente le lue colpe con grande umità, e con gran fentimento, e lagrime di quelle, che l'udivano. Soleva anche andare in metzo del Refettorio a dire le fue colpe, e domandava perdono alla Priora, e da alle Monache de mancamenti, che in quel di aveva commeffi, come fe foffe fatala minor di tutte: ed alcuni giorni mangiava in terra, fedendo fi 'altre a tavola, dando con quello efempio alle fue Monache, mofite chiare della

fua grande umiltà. A questi atti eroici di virtà, ne aggiungerò un' altro non meno eminente : e fu , che come la Santa era tanto umile, le pareva di non aver cominciato ad effere Religiosa: e volendo, che le altre fue compagne l'intendesfero, stando in Toledo, domandò al suo Prelato, che allora era il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, che gli levasse l'abito, e la lasciasse andar senza qualche giorno, come se fosse stata secolare, e lo pretendesse, ed egli ce lo desse poi, quando gli pareffe . Il Prelato , veggendo la divozione, e l'umiltà, con che lo domandava , condescese alla fua petizione, e facendole levar l' abito, che portava, la lasciò per due, o tre giorni così : ed allora stava la Santa tanto umile, come contenta. Dopo tre di venne il Prelato a darle l' abito, ed ella lo ricevette con le medefime benedizioni , e ceremonie, come se quel medefimo giorno l' avesse preso, come novizia, e stava con tanto spirito, mentre fi dicevano le orazioni, che fu rapita in estasi alla presenza di tutte . Ed il giorno seguente ricevette il velo, con un' altro gran ratto, rimanendo con una strana bellezza nel volto, con che chiaramente mostrava quello, che aveva nell' anima, e quanto fentifie da do ero quello, che

mostrava nell'esterno.

Quando la Santa Madre faceva le fondazioni de' suoi Monasteri di Mo-

nache, subito che eleggeva Priora, fi foggettava a lei . Si metteva a federe in coro fra le minori, e quando aveva a dire qualche lezione , lassava l' ultime , che ordinariamente le dicono le più antiche , alla Priora , e Sottopriora, ed ella diceva delle prime . E se dicendo la lezione errava in qualche luogo, fubito fi prostrava in mezzo del coro , pagando in contanti il fuo errore, e confessando la sua ignoranza. Quando aveva da uscire di coro, chiedeva licenza alla Priora con molta riverenza, come se fosse stata una delle più moderne, e con essere fondatrice dell' Ordine , e Madre universale di tutte, ed avere autorità di eleggere da per se Priora, senza dipendenze da altri voti , ne da Prelato alcuno ; era tanta la sua umiltà, che le ubbidiva , e rispettava , come se fosse stata lor suddita: Onde stando in una casa, mostrando una Priora in certa occasione senza ragione, e sondamento alcuno difgusto con lei, ella se le gettò inginocchione, e le domandò perdono. Ma non era gran fatto questo ; poiche con le Monache ordinarie, e che non avevano officio, faceva l'ifteffo. Ed effendo questo stato il suo stile, e linguaggio mentre visse, non lo perse nel tempo, ed ora della morte, perche allora con grande umiltà, e lagrime, come abbiamo narrato di fopra, domando perdono a tutte le Religiose, che erano presenti, 'de' suoi mancamenti. e del malo esempio, che gli aveva dato, ed infieme le ricercò a pregare Iddio per lei .

Era notabilmente nimica d' onori, e così la maggior Croce, che fentiva, cra quando i Prelati e Nofiro Signore dall' altra parre, le comandavano, che governafe. Effendo Priota era minor di tutte: e nel governo pigliava parere molte volte anche dalle meno antiche. Sentiva gran pena, che la lodaffero, ed norraffero, e l'inferfo fentiva, quandamente dalle regione l'inferfo fentiva, quandamente dalle regione del presentatione del propositione del pr

erano lodate in presenza le sue Monache, parendole, che non li potessero fare util veruno. Ufava gran diligenza in cuoprire le grazie, i doni, e tesori del Cielo , che il Signore le comunicava, le falutava fotto mille chiavi, non tanto per fuggire la vanagloria, perché da questa era così libera, che non le si attaccava nulla, quanto perchè nessuno la stimasse, ne onoraffe più di quello, che al parer suo, ella meritava . E così nelle fue confessioni ordinarie, si confessava con sì gran schiettezza, e con tal termine, che con avere un'ingegno, e discrezion celeste, non scuopriva più che se fosse una buona contadina : falvo che quando doveva dar

conto di se, e dell'anima fua a' fuoi Confessori . Ma chi vorrà vedere, come in uno fpecchio, l' altissima umiltà, di che l'anima fua era ornata , legga i fuoi libri, e particolarmente quel che ella scrisse della sua vita : dove le parole, le sentenze, le cose, che di sè racconta, il modo, e stile, con che le dice, tutto è una lezione di umiltà , perche dal contare le mitericordie, che Iddio le faceva in poi, non par , che pretenda altro , che disfarsi , ed annichilarsi , e pubblicare i fuoi difetti , Aveva grandistimo desiderio di pubblicare i fuoi mancamenti, e gran riguardo, e follecitudine in cuoprire i doni , e favori , che il Signore le faceva : perchè stimava più esser tenuta per peccatrice, che per persona carezzata, e savorita da Dio. Per questa causa domandò molto tempo a Nostro Signore, che non le desse estasi in pubblico. E se talora ne aveva alcuno , procurava a costo delle fue forze , e della sua sanità , resistere all' impeto dello spirito. Onde le occorfe una volta quello, che ora racconterò: (come lo sà anche il Padre Maestro Bagnes. Cattedrante della prima dell' università di Salamanca, e Confessor di lei, e lo riferì pubblicamente in una predica de suoi onori nella medessima Città) su, che stando la Santa Madre in una Chiefa dopo essersi comunicata, senti, che con la forza dello spirito, le si cominciava ad elevare il corpo da terra (come altre volte pure le occorreva) ed ella si attaccò allora sostemente alla grata d'una cappella, discendo a Dio: Jignore, pre soja, che il pece imperata, come èl viccurri su questa prata d'una permettes, che una donna taste percarire, è cuttura, si admina taste percarire, è cuttura, si a

tenuta per buona. Altre volte quando non era in poter suo resistere a queste grazie del Signore, dopo che riveniva dal ratto, benchè fosse fra le sue stesse Monache, dava fegno, fignificando con alcune parole, che quella alienazione, e svenimento nasceva da altri principj , dicendo : A fimili cofe fia foggetta, chi ha mal di cuore. E per chiarirle affatto, domandava subito, che le dessero qualche cosa da mangiare. E si faceva forza per pigliare allora qualche boccone, che in quella occafione era per lei poco men grave, che la morte. Si guardava da qualfivoglia persona, ed a tutte celava i suoi segreti, e nessuna voleva per compagna, nè per consapevole delle grazie , e favori , che il Signore le faceva. E così con effere la Madre Tomasina Battista Priora di Burgos delle prime Monache, e di maggior ta-lento, e qualità di questo Ordine, e tanto amata dalla Santa Madre, quanto ella meritava : stando nella fondazione di Burgos, ed esfendo la casa occupata, e stretta, dormiva questa Madre nella cella di lei : levosi la Santa a mezza notte, come era ufa, e si pose in orazione : essendosi accorta, che la compagna l'aveva fentita, le comandò, che se ne andasse a dormire ad un' altra cella, dicendo, che non gustava di compagne di

così leggiero sonno. Era nella conversazione così umile, come ne desideri, e teneva sempre gran conto, che ne dalle parole, ne dall' esteriore del fuo volto potesfero raccor niente del fuo interno.

Era nel sembiante grave, ed allegra : nel trattare fenza vezzi , e ceremonie: nè cosa, che sapesse d'ipocrisia : nelle parole , se non era con fuoi Confessori, o dove gli era necesfario, avvenga che trattaffe fempre di Dio, offervava uno file ordinario, e schietto, per il quale chi non sofse arrivato con la pietra del paragone all' intimo dell' anima fua , come facevano folo i fuoi Confessori, non averebbe potuto conoscere i caratti dell'oro tanto infiammato di carità , e di altre virtà, che in quel nascosto tesoro teneva Iddio rinchiuso . Accadde una volta, che essendosi stela la sama di lei per tutte le parti: e per quelto rispetto esfendo venuto a visitarla un certo Religioso grave , penfando di doverla trovare con qualche ratto, o con una faccia malinconica, e trista, che gli dovesse fubito integnare gran punti di perfezione, e dargli molte regole, ed avviù di spirito, e dirgli quanto gli patiava nell' intimo, non avendo trotrovato altro , che un trattare ordinario di efercizio di virtà , e d'altre cole, che al parer suo, egli le sapeva : diffe alle persone, che la conoscevano, che egli l'aveva veduta, e parlatole, e che poteva essere, che toffe fanta, ma che non le si conofceva.

Avera queflo la Santa Madre, che con quelli era più confiderata, li quali intendeva, che trattavano con lei, e la vifitarano con opinione, e fiima di Santa, e così fece con quefina di Santa, e così fece con que si Padre, e con altre Signore principali, e di titolo, effendo alla controlo di madridi e quali defiderando di nadiono per la madri posfare in casa fua. Si ragunazono quattro, o cinque infieme per vederla, afpettando opinio di loro, che le doveffe di re qualche rivelazione intorno alle fue pretendioni, e negosì La Santa fubi-

to, che su da esse ricevuta, odorò lo spirito della loro curiosità, e suggendo all'ordinario d'esser conosciuta, disie in entrando: O che buone strato de a Madrid, e cominciò a trattar con loro cose ordinarie, senza darli campo, che intendessero da lei più di quello, che le sue parole promettevano.

Con questo medesimo riguardo, ed accuratezza entrò nel Monastero delle Scalze di Madrid , a petizione della Principessa Donna Giovanna, forella del Re D Filippo Secondo , dove era il medefimo defiderio di vedere qualche fegno miracolofo della santità di lei : e forse questo era il fine, col quale la Principessa l'invitava ad andare a smontare al suo Monastero , desiderando di vedere alcuni fegnali di ratti , o miracoli nella Santa. Stette nel Monastero per spazio di quindici giorni, procurando di celare quelle divine influenze, che così spesso il Signore mandava all' anima fua : accomodandofi nel mangiare, nel parlare, ed in tutto l'esteriore alle stile d'una Monaca ordinaria : Ma come il fuoco non fi nasconde, ed il Sole ovunque stia, dà alcune mofire della fua luce, e splendore; così quando Iddio abita da dovero un' anima, per molto, che faccia chi ha tali gioje , non le può nascondere . Conobbero la Principessa, e tutte quelle Signore Religiose molto bene la gran fantità della Madre, e rimafe dicendo la Signora Abbadeffa, che. allora era la forella del Duca di Gandia, e ad una voce tutte le fue Monache: Benedetto fia Iddio, che ci ha lasciato vedere una Santa, la quale tutte possiamo imitare, che mangia, dorme, e parla, come noi', e vive, e và fenza ceremonie : perche da oueste , e dall' ipocrisia sterre sempre lontana, e ne fu molto nimica.

### CAPOIX.

Della dottrina , che la Santa insegnava intorno alla virtù dell' umiltà.

Onforme alla virtù, ed altezza di umiltà, che la Santa aveva, era anche la dottrina, che ella ne infegnava . Soleva dire , che era impossibile, che un' anima conoscesfe da dovero Iddio, e non fosse molto umile : e che non vi era cofa , che così facesse piegare Iddio, come l' umiltà : e che questa lo tirò dal Cielo nelle viscere della Santissima Vergine, e con la medefima lo tiravamo noi per li capelli nelle anime nostre, e chi più ne avesse, più averebbe di Dio: e chi meno, meno: perchè non poteva intendere, come vi potesse, esfere umiltà senza amore, ed amore senza umilià : e che queste due virtù non potevano esfere in gran perfezione, fenza grande flaccamento dalle cose create.

Diceva anche, che la causa, perchè Iddio era tanto innamorato dell' umiltà, era perche amava molto la verità, che consiste in conoscere il poco, che siamo, che non abbiamo cosa buona da noi: e così che il trattare dell'umiltà, non era altro, che trattare della verità. Diceva parimente, che la persona, la quale riceveva grazie da Nostro Signore non le doveva comunicare fenza gran necessità , benchè non avesse occasione di vanagloria, per evitare, che non la stimasfero più di quello, che esteriormente appariva .. E per quello rispetto le ricuopriva ella tanto, quanto abbiamo detto. Non approvava l'umiltà, che non riconosceva i doni, li quali riceviamo da Dio : perché diceva, che era bene conofcerli, conofcendo infieme . che non li meritiamo : Perchè, se queste due cose non si conoicono, larà fempre l'anima codarda, per intraprendere gran cole . Soleva dar per regola nel cap. 15.del Cammino

di perfezione, di mifurare il profitto di ciafcuno con l'umittà, dicendo, che allora conoferemo di aver profictato, quando intenderemo, che fiamo i più cattivi di tutti: e che quefio fi intenda, che lo conoferiamo coai dall'opere nolfre: e quefit tali (dicova) averamo fatto maggior profitcova) averamo fatto maggior profitcova) averamo fatto di profitto di conguifi nell'orazione, cfiati, e vifioni;
de altre grazie, che fa il Signore;
nelle quali dobbiamo afpettar l'altro
mondo per vedere il lor valore.

La vera umiltà (diceva) flà in contentarfi di quello , che il Signore vorra far di noi . Perfuadeva alle Monache, che non si sculassero, perchè veramente, (dice) è grande umiltà vedersi condannare fenza colpa , e tacere : ed è grande imitazione del Signore; e così vi prego molto, che poniate in ciò cura, perchè reca seco gran guadazno, e nel liberarci dalla colpa, non ce ne veggo veruno, se non fosse, come dico, in alcuni cafi, ne quali posta cagionar disturbo il non dir la verità , ed importa affai avvezzarfi a queffa virtà , la quale nosce dalla vera umilia, perchè il vero umile ba da destderare con verità d' effere flimato poco , e perseguitato, e condannato, benchè non abbia fatto il perchè, se vuole imitare il Signore: ed in che meglio può, che in questo? qui non sono necessarie forze corporali , ne ajuto di veruno , falvo che di Dio . Quefte virtu grandi , sorelle mie , verrei io , che fossero il nestro flutio , che non possono far danno alla sanita; e cominciando in cose picciole, fi possono, come altra volta bo detto, avvezzare ad ottener vittoria nelle grandi : Ma o quanto bene scrivo ciò, e male il faccio! Veramente in cofe grandi io non be potuto mai fare quefla prova, perchè non bo mai fentito dire di me niente, che foffe male, che non vedeffi , che fiffe detto poco : perche febbene non avevo effejo Iddio nelle medefime cofe, P avevo effeso in molte altre, e mi pireva, che avessero fatto troppo a lasciar quelle: perche ho io fempre maggior gufto, che ft

dica di me quel che non è, che la verita.

Queste sono parole della Santa Ma-

dre, nò sò io, che fl possa dire, nò far più di quello , che ella scrive di sè, la quale mai in cosa grave, ben"che fosse fassistà, e calunnia, non si discolpò , parendole, che dicessero cempre poco. E quello, che più è da ammirarsi, è l'umiltà, con che dice, e ferive ciò , che para espunto, che la facessero gran mercede quelli, che la perfeguitavano, e la calunniavano, in tacere i mancamenti, che ella con occhio più che di lince veella con occhio più che di lince ve-

deva in se. E per confermazione di questa salutevole dottrina, aggiungerò quello, che la Santa, trattando di questa medefima materia, e parlando di sè scrive con queste parole : O Signer mio: quando penfo in quante maniere patifte, e che non lo meritavate per veruna, non so che mi dire di me , nè dove avessi il cervello, quando non defideravo patire , ne dove mi fia , quando mi scuso . Gia sapete voi , ben mio , che se bo ben veruno , non l'bo ricevuto da altri , che da voi. Che vi è dunque a voi, Signore, a dar molto, o poco? fe è, perchè io non lo meriti , ne anco meritavo le grazie , che mi avete fatto . E' possibile , che io debba volere, che persona senta bene di cosa così cattiva, come fono io, effendofi detti tanti mali. di voi , che sete bene sopra tutti li beni? Non si può soffrire, non si può soffrire, Iddio mio, ne vorrei io, che foffrifte voi , che fi trovaffe nella voftra ferva cofa, che non dia gufto a voftri occhi. Mirate adunque, Signore, che li miei Sono vecchi, e fi contentano di molto poco . Datemi luce voi , e fate , che con verità io desideri, che tutti mi abbarri-(chino , poiche tante velte bo lasciato voi , che con tanta fedelta mi amate. Che vuol dir quefto, Signor mio ? Che penfiamo di cavarne dal dare gufto alle creature ? Che ci importa effere incolpate da tutte? Infin qui sono parole di questa San-

ta Madre.

Dall' umiltà nasceva in lei un gran
disprezzo de vani onori del Mondo.

E molte volte si rideva, considerando quello, in che gli uomini pongo-

no l'onore; altre volte ne trattava con gran fentimento; e quale era il fentimento, che aveva della baffezza di quefto flodo; che il mondo, adora, tali erano le parole, che di ul diceva, come fi può vedere in molti luochi de i fuoi libri. Ne porro qui folamente due, o trè: che il riferirii tutti farebbe troppo lungo. Nel libro del Cammino di perfezione al capo treatefimofefio dice in questa maniera:

Auvertite, forelle, che il Demonio non fi [corda di noi : anche ne' Monasteri ritrova gli onori, e mette le sue leggi, che innalzano , ed abbaffano nelle dignità , come quelli del mondo , e mettono i loro onori in certe coluccie , che io flupisco , Li Letterati devono camminare secondo la ragione delle loro lettere, il che io non sò. Colui , che è arrivata a leggere Teologia , non i' ba da abbassare a leggere Filosofia , the è un punto d' onore , che confifte in ascendere , e non in descendere : e secondo il suo giudizio, se glie lo co-mandasse l'obbedienza, l'averebbe per aggravio, e non vi mancherebbe chi la pigliaffe per lui, e direbbe, che è affronto: e subito il Demonio scuopre ragioni, che eziandio secondo la legge di Noftro Signore, par che vi fia ragione . B fra le Monache quella , che è fata Priora , rimane inabilitata per altro officio più baffo: un aver riguardo, che è più antica , il che mai se ci scorda : ed alle volte pare, che in ciò meritiamo, perchè così comanda l'Ordine. La cofa è da ridere, o da piangere: che cofa fara più ragionevole. L'Ordine non comanda, che noi abbiamo umilia ? lo comanda, perchè vi fia Ordine , ma io non bo da ftare tanto ordinata nelle cose della mia stima, che abbia da avere santa cura di questo punto dell' Ordine , come delle altre cofe di effo Ordine , che per forte offervero imperfettamente : non fia tutta la noftra perfezione di osservarlo in questo. Altre lo vedranno per me, se io di ciò non mi curo . Il cafo è , che come tutti fiamo inclinati a falire in alto , febbene di qui non faliremo in Cielo , non fi ba da trattare

di ab-

di abbeffaff. O Signor mio, voi non fitte la noffer. norma, e di noffro cero Maffro? 2 si per certo. O che fu dell'ono vaffro, onorato Maffro? Non lo perdoffe per certo nell'esfere timiliato infime alla morte: non signore, anni lo guadagnafte per tutti. O serelle, per l'amme dil noste i non signore, anni lo guadagnafte per tutti. O serelle, per l'amme di Dio guardiamo bene, che facendo coil, camminaremo survi di stradezi perchè da principio si revit e piaccia a Iddio Signor nosfro, che non si perda qualche anima per osfervare questi vani pontigli d'onore, serva intendere, si uche consiste l'onore.

E nel capo ventesimo settimo trattando della medefima materia, dice queste parole: Il Mondo è tale, che fe il padre è di più baffo flate di quello , che si ritrova il suo figliuolo , non si tiene per onorato di conoscerlo per padre : il che qui non fi da : perche in questa casa non piaccia a Dio, che fiano mai rammentate simili cose , che faria un' Inferno. Ma chi sara più nobilmente nata, rammenti manco suo padre; tutte dobbiamo effere uguali . O Collegio di Crifto , in cui aveva più dominio San Pietro effendo Pescatore , che San Bartolomeo, che era figliuolo di Re . Sapema molto bene Sua Divina Maefia quelle, che doveva effere nel mondo sopra chi è di miglior terra , il che non è altro , che disputare se sarà buona per mattoni crude , o per mura di terra , Deb Iddio buono, che gran travaglio è questo ? Iddio vi liberi da fimili contese, quantun. que fiano per burlare . Io confido nella Maesia Divina , che lo fara . Quando si troverà in alcuna di voi qualche vestigio di questo , diasi (ubito rimedio ; ed ella sema di non esfere Giuda fra gli Appofloli : Dianle buone penitenze , fincbè conofca , che non merita nè anche effere terra vile . Buon Padre apete , ve lo da il nostro buon Gesù : non sia conosciuto qui altro Padre , ne si tratti di altri .

E temendo, che questo linguaggio di onori, e maggioranza non entrasse ne' suoi Monasteri, perche con esso non entraste la peste, e morte

delle virtù, ripete spesso questi ava vifi , come fi pu vedere nel medefimo libro, al capo duo lecimo, dove dice così : Credanmi una cofa , che . se vi è punto di onore , o di roba , (il che può effere, che ne fia ancora ne'Monafteri , come ora ci è , quantunque fiano tolse l'occasioni , che farsa maggior colpa) benebè abbiamo atteso molti anni ell' orazione , o per meg'io dire , considerazione : ( perche l' orazione perfetta toglie affatto quefti mali effetti ) crediatemi . dico , che non vi avvantaggierete molto, ne giungerete a godere il vero frutto dell' orazione . Velete adunque forelle , se importa affai queste cose , che pijono frascherie , non effendo qui per altro . Voi non reflate più onorate, e si perde il guadagno, che in quello posrefte fare . Sicche Disonore , e Perdita , flanno qui infieme : Ciascuna offervi quanto ba di umiltà, e vedrà quanto profitto ba fat-to. Pare a me, che il vero umile, eziandio ne primi movimenti non ardira il Demonio tentarlo in cose di maggioranza , perche effendo egli tanto fagace , teme il colpo . E' impossibile , se un' anima è umile, che non acquists fortezza in quefta virtà , e profitto , fe il Demonio di ciò la tenta; perchè è chiaro, che rivolgerà tosto il pensiero sopra la sua vita, e vedra quanto poco ha fervito, per il molto, che deve al Signore, e quanto fu gran cofa l' abbaffarfi egli , per lasciarfi esempio di umiltà, e confiderera li suoi peccati , e dove meritaria flare per quelli.

Dell'impedimento grande, che è l'onore per le persone spirituali, trattam mitablimente mella sua vita al la commandamente mella sua vita al sulta al constante coste dicco in cello codo de constante coste dicco in cello codo de Corda Viftra Riverera « che non finame del tatto, come ci penfano, flaccasi: onde non biggna ujure puntro in cell trescu-vateggine: e qualinque persona fenta in it qualche punto d'onore, se vuol far profitra, credami, fi segli da questo le game, perché geli è una catena, che mas vi è lima, che la rempa, se non tadio, per morzo desfenzacione.

canto nostro tutto il possibile. Parmi, che questo sia una sì gran legatura in questo cammino, che mi fa flupire il danno, che apporta . Veggio alcune persone sanse nelle opere sue, che le fanno sì grandi , che fanno flupire la gente . Iddio mi ajuti, perchè stà tuttavia in terra questa anima? come non è al sommo della perfizione? Che cofa è questa? Chi trattiene chi tanto fa per Dio ? U quanto fia sul puntiglio d'onore, e quello che è peggio, non vuole intendere di ftarvi , el è perchè il Demonio alcune volte li da ad interdere, che fia obbligata a premervi. Credanmi di grazia , credano , dico , a questa picciola formica , la quale il Signore vuole, che favelli, che fe non togliono via questo tarlo, quantunque egli non faccia danno a susto l' arbore , perche alcune altre virtù rimarranno , ma tutte reficate, e non è bello più l'albero. ma egli non fa profitto , ne lascia profittare quelli , che vanno appresso di lui , perche i frutti , che produce di buono esempio, non sono punto sani , poco durera: Molte volte lo dico, che per piccolo, che fia il puntiglio di onore, è come la mufica del canto figurato, nella quale un fol punto, o battuta, che fi erra, disconcerta tutta l'armonia : così questa fa eran danno all'anima, ma a chi cammina per la via dell' orazione è una pefle : Vai procurando congiungerti con Dio per via di unione, e cercbi seguire i configli di Crifto, carico d'ingiurie, e false calunnie, e poi vogliamo, che refli molto intero il nostro onore , e credito ? non è pessibile giunger cola , non andando per l'istello cammino .

Soleva dire la Santa Madre, che il fondamento dell' orazione era la umità, ed il conofcerfi per indegno delle mercedi, che fa il Signore, ed anche dal canto fuo defiderare di non aver questi favori: e così dà questo avvió nella sua vita al capo as. con queste parole: Malto piace a Dis quanto de vode un' anima, che pone per mezzamo con umità il fuo Figliucho, el' ama isatto, che quantanque Juu Divina Mar-fia cogli montara la multo atta come la contra mento atta come montara de malto atta come della cogli montara per mello atta come della cogli montara per mello atta come mento della come della cogli montara per mello atta come della cogli montara per mello atta come della cogli montara per mello atta come della cogli montara per mello atta come della come de

templazione , come s' è detto , fi conofce però indegna , dicendo con San Pietro : Partiti da me , Signore , che fon nomo peccatore ; quefto bo provato io : B con queft' arte ba guidate il Signore l' anima mia . Altri andranno , come bo detto , per altro fentiero : quello . che io bo conosciuto, e compreso, è, che tutto questo cimento d' Orazione, va fondato in umiltà : e che mentre più s' abboffa un' anima nell' orazione , tanto più la innalza Iddio . Non mi ricordo , che mi abbia Sua Divina Maesta fatto grazia molto fegnalata di quelle , che dirò , che prima non mi fia disfatta in vedermi io tanto miserabile, e di più procurava Sua Divina Macha darmi a conoscere cofe , che mi ajutaffero a conoscere me fleffa, e tali , che to non l'averei faputo immaginare .

E quanto facesse ciò da dovero la Santa, il conoscerà, chi leggerà il capo decimo ottavo della fua vita, che dice di questa maniera : Intervienmi spesso, quando finisco di ricevere queste grazie , ovvero incomincia Iddio a farmele , (che flando in effe come bo detto, è impossibile far nulla) che io dico , Signore , guardate quello , che fate , non vi dimenticate si tofto di tanti miei peccati ancorche per rimetterli , e scancellarli già li abbiate dimenticati : pure per porre qualche termine alle grazie, vi supplico a ricordarvene . Non vogliate porre, o Creator mio, si preziofo liquoxe in vafo così rotto; poiche gia avete altre volte veduto , che torno a [pirgerlo via : non vogliate mettere tesoro simile ia, dove ancor non è, come effer deve, perduta del tutto la concupiscenza delle consolazioni di questa vita, che lo confumera Spendendolo male . Per qual cacione date la fortezza di questa Cutà , e le chiavi della Cistadella a tanto vile , e codardo Governatore, che al primo affalto de' nemici li loscia entrar dentro ? Non sia tanto l'amore, o Re eterno, che voglia-

te porre a rifebio gioie sì preziofe. Parmi, Signor mio, che fi dia occassone, che siano poco stimate, poichè le ponete in mano di cosa sì trista, sì scelera312

ta, sì baffa, sì debole, e miferabile, e di il poco conto , la quale ancora che fi sforzi di non le perdere con la grazia voffra , che ben bisogna fia grande , per quella , che io sono , non però può con effa dare a guadagnare ad altri : E finalmente in donna, e non buona, ma (celerata, parmi, che non folo fi nascondino i talenti , ma che fi fotterrino , ponendoli in terra si infelice . Non felete voi , Signore , far grazie , e dar grandezze fimiglianti ad un' anima , per altro , se non perchè giova a molte . Gia Sapete , Signor mio , ed Iddio mio , che con tutta la velontà , ed affetto di cuore ve ne supplico , e vi bo supplicate altre volte , e mi contento di perdere il maggior bene , che si possieda in terra , acciocebe le facciate a chi con questo bene più giovi, a fine, che più cresca la glo-

ria voftra . Se volessi raccontare minutamente tutta la dottrina , ed ammaestramento di questa virtà, sarebbe un non finir mai. Solo concluderò queflo capo con un' avvertimento molto utile, che dà per conoscere, e distinguere la vera dalla falsa umiltà, nel capo trentesimo della sua vita; dove scrive di questa maniera : Comprendesi chiaro nell' inquietudine, e turbazione, con che comincia questa falfa umilia , e sollevazione , che arreca 'all' anima per tutto quel tempo , che dura , la ofcurità , afflizione , aridità , e mala disposizione all' orazione, in che la pone, di maniera che non è atta a far . bene alcuno . Onde pare , che affoghi l' anima, e leghi il corpo, acciocche non faccia verun profitto. Imperocche la vera umilta, ancora che l'anima si conosca per peccatrice, e mostri dolore in vedere quello, che noi fiamo, e penfiamo tanta moltitudine delle colpe noffre si grandi , come le dette , e fi fentano con verità , non viene però con tumulto interiore , ne inquieta l' anima , ne la offusca , ne le porge aridità , anzi la consola , ed e tutto il rovescio : perciocche apporsa qui:te , e foavità , e luce , ed una forte di pena, che dall' altra parte confu a di vedere, quanto gran grazia li faccia il Signor Iddio in daril quella pena, e quanto vien bene impiegata , duolsi di quanto abbia offeso Noftro Signore : e dall' altro canto le slarga la fua mi-(ericordia , ba la luce per confondere sè fleffa , e lodare Sua Divina Maefia , che tanto tempo l' aspetto . Ma in quest' altra umiltà, che pone il Demonio, non vi è luce , per far bene alcuno : pare , che ogni coja ponga il Signor Iddio a fuoco, ed a sangue : le rappresenta la giuffizia, e quantunque abbia fede, che vi è la misericordia, perchè non può il Demonio far tanto , che ella fi perda ; è di maniera , che non la confola : anzi , quando confidera tanta misericordia , le serve per maggior tormento , parendole, che fosse obbligata a più : B questa è una invenzione del Diavolo delle più penose, sottili, e coperte, che io abbia mai conosciute .

#### CAPOX.

Quanto fosse la Santa Madre grata a Dio, ed agli Uomini.

Ra le altre virtà , che ebbe la Santa Madre in gradtissimo, fu quella della gratitudine; Perchè chi era tanto umile, non poteva fare di non effere molto grata a Dio: Onde io penso, che una delle cose, che più le giovò al suo profitto, fosse l'esser cotanto grata. Perchè quando confiderava quanto doveva a Dio, e le grazie, ch e Sua Divina Maestà le faceva, e vedeva di non le ulare, e compeniare, come conveniva, si distaceva in lagrime, ed era per lei il maggior martirio , che avesse per servire a Dio, ed il maggior peso, quando in ciò era negligente, come ella scrive nella sua vita nel cap. 15. con queste parole : Se l'anima dal canto suo è amorevole, e grata, più le fa rammentare d' Iddio la grazia, che le fece, che tutti i coffigbi dell' Inferno , che le rappresento, almeno alla mia , sebbene

non le occorje questo.

Di qui nacque alla Santa Madre un tempo il non arrifchiarfi di fare orazione, perché era tanto grande la pena, che fentiva, quando fi poneva innanzi a Dio, per essergli stata poco grata di tante grazie, che in sè riconofeeva, che non era tormento nel Mondo, il quale a quelto s'agguagliasse. E così scrive ella, che per la natura fua non aveva maggior caft:go, che il ricevere carezze dal Signore, con quelte parole: O Signore dell' anima mia , come potio amplificare le grazie , che in questi anni mi faceste ? e come nel tempo, nel quale io più vi offendevo, mi disponevate con grandifimo pentimento, acciocche io gustassi delle vo-fire carezze, e favori ? Veramente prendevate, Re mio, il più fottile, e penofo caftigo, che per me effere vi poteffe, come quello, che ben sapevate ciò, che doveva effere più penofo: con gran carezze caftigavate i mici delitti . Non credo di dire sproposito, sebbene non sarebbe male, che io fossi fuori di me, rammentandomi ora della mia ingratitudine, e malizia. Bra tanto perofo alla natura mia il ricevere mercedi, quando io ero caduta in colpe grandi , che il ricevere coffigbi , che una di quelle pareva , che mi disfaceffe., e confondeffe , e faticaffe più che molte infermità, con altri travagli messi insieme : perchè l' ultimo vedevo di meritarlo, e mi pareva, che mi pagaffe parte de'miei peccati, febben tutto era poco, effendo effs molti: ma il vederms ricevere di nuovo mercedi, pagando si male le ricevute , è per me una forte di tormento terribile , a credo che sia per tutti quelli , li quali averanno avute qualche conoscimento , o amore di . Dio, e questo lo possiamo cavare per cer-, ta virtuofa comiszione.

Conferma molto bene questo, quello che la Santa Madre ferisse nel cap-139 della sua vita, che aveva necessità di maggior animo per ricevere tali mercedi, che per patire grandissimi strayagli. Questa gratitudine su quel-

2 ... .

la, che rubò il cuore a Dio, e che tesorizzasse beni in quest'Anima. Perchè ogni volta, che con la gratitudine conosceva la fonte , donde le venivano tante ricchezze, di nuovo obbligava quella infinita bontà di mifericordia a visitare con maggior pienezza di doni la sua serva: che se l' ingratitudine, (come dice San-Bernardo lib. 7. de miscric. ser. 2. ) e come un'abbrucciante vento, che secca il fonte della divina misericordia: il grato, e riconoscente de' benefici, che da Dio riceve, senza dubbio sentirà l' abbondanza delle acque vive , della grazia , e bontà di lui , come faceva la nostra Santa: la quale non solo a Dio, ma ancora agli uomini era gratissima : e prima, che temperaffe questa natural condizione col fale della discrezione, e co' mezzi , che la ragione richiede , le faceva molto danno, come ella confessa, dicendo nel cap. 5. della sua vita: B.a in me allora quefta gran leggierezza, che mi pareva virtù effer grata, e mantener realta a c'i mi anava : maledetta sia tal legge . E più abbasso dice : O cecità del Mondo ! piaceffe a voi, Signore, che io fossi stata ingratissima ver o tutto lui, e contro voi 'niente . Tutta questa gratitudine nasceva in lei da una nobile, e generofa natura, e qualità, avvenga che ne principi non sosse così ben coltivata con la ragione : ma posciachè il Signore gli aprì gli occhi con la luce, che risplendeva nell' anima fua, e pose questa natural qualità nella bilancia della ragione, essendo tanto ben fondata nella condizion di lei, ed ajutata con li sproni della carità, crebbe molto questa virtù, come si potrebbe provare con infiniti esempi . Per la qual cosa sarebbe necessario raccontare tutta la vita sua , e le buone opere , che le erano fatte, e la gratitudine grande , che ebbe . Metterò qui alcuni casi, che in questa materia le succedettero.

Per un' Uomo , che viaggiando le

diede un bicchiero d' acqua , usò molto studio in pregare molti anni il Signore. Se qualche Monaca le recava dall' orto alcun fioretto, o le faceva qualfivoglia altra cofa per piccola, che sosse, era cosa incredibile, quanto per ciò la ringraziasse. Nell' ultima infermità, che ebbe in Alva, qualfivoglia carezza, o beneficio, che le faceffero curandola, così gradiva, come se ella sosse stata una donna straniera, e sosse tutta grazia quanto con lei ufavano : perchè era tanto umile, che non le pareva di meritare; fe non l'Inferno . E così ogni cofa le veniva inaspettata, e credeva , che tutti le facessero grazia . E non era gran fatto, che ciò faquando riceveva benefici, benché fossero piccioli, poiché ricevendo anche aggravi, faceva l'isteffo, e poneva grande amore a chi la perfeguitava, e lo raccomandava nelle fue orazioni, come se fosse stato il maggior benefattore, che avesse avuto

in vita fua. I Confessori, che ebbe, amò sempre grandemente, fu tanto grata, che non lasciò mai veruno, che una volta avesse eletto, se o essi non si mutavano in altre parti , o ella non andava a qualche fondazione. Narrava molte volte le buone opere loro verfo di lei , e ne aveva gran memoria : e di tutti foleva dire, che li doveva molto l'anima fua. Quando abitava nell'Incarnazione , stindo ella in casa di Guiomar de Uglioa , stette male d' una grave infermità un Padre, che le confessava ambedue; e quella Signora il condusse ad un luogo vicino a Ledesma, per governarlo, e curarlo, dove in compagnia fua andò anche la Santa Madre: Ed in tutto quel tempo lo governò con quel penfiero, e carità, the fe fosse stato il medesimo suo Padre: cucinandogli quello, che aveva da mangiare, e vegghiando molte notti , e servendolo in tutto quello, che una donna affai ordinaria l'

averia potuto fervire, fenza ftancarfi: e da quei travagli, e male notte, che passò, si intende, che acquistò buona parte delle infermitadi, che aveva così grandi.

Stando nella fondazione di Siviglia , le fu dato un Paliotto di rete , nel quale era lavorato il Sacrificio d' . Abramo , molto grofiolanamente : ma per la povertà, che avevano, furono astrette servirsene per l' Altare della Chiefa : Nell' accomodarlo . disse una sorella per motteggiare , che l'Angelo, il quale era quivi stato lavorato, pareva uno de' hattuti : Ed era così, ed a tutte parve un detto assai grazioso: Ma la Santa Madre se le rivoltò con un viso severo, e le fece una molta buona riprenfione dicendo, se quella era la gratitudine, che ella aveva alla limofina, che era loro stata fatta, e molte altre cofe in questo proposito di tanto pefo, e da vero, che tutte rimafero maravigliate, e con proposito di guar-darsi da li avanti da simili motteggi.

Motte cose si potriano qui dire, se di loro si fosse tenuto memoria i perchè come era umilissima, così qualisvoglia cosa, per piccola, che tosse, gradiva come se sosse se sono potra, e più per quella, per la quale maggiormente poteva, che era l'orazione: con che sece nostro Signore gran benessi alle persone, che l'ajutarono, e le fecero benessio. Ma non lascierò di raccontarne una, per la quale molto bene si possiono

intendere l'altre.

In uno dei fuoi Monasteri tenevano un Prece, che le confessiva: e
dall'altra parte faceva loro molto
danno, ed erali mblto contrario.

La Priora diede contro alla Sanra Madre di quello, che passava, parendole, che convenisse mandario via. Al
che rispose la Sanra quelle parvole:

Per amor di nostro signore la prege , siguinola, che spoporti , e taccia: re se
guinola, che spoporti , e taccia: re se

tratti di mandar via quefto Padre , per molti travagli , e dispiaceri , che ne ricevano, purchè non fia cosa, che arrivi all' offesa di Dio : perchè io non posso foffrire, che ci moffriamo ingrate con chi ci ba fatto beneficio . Perchè mi ricordo . che quando una volta ci vollero ingannare in una cofa, che ci vendevano, egli ci fece avvertite : e non mi poso mai dimenticare del bene, che egli in ciò ci fece, nè del travaglio, dal quale ci liberò : E mi parve sempre servo di Dio, e di buona intenzione . Ben veggo io . che non è in me perfezione questo , che bo di gratitudine , deve effere inclinazion namrale . che con una fardella , che mi deffero , mi fovveritirebbono .

#### CAPOXI.

Della fortezza, e grandezza d' animo, che aveva la Santa Madre Teresa di Gesù.

DElla fortezza, e grandezza d' animo, di che Iddio dotò la Santa Madre Terefa di Gesù, dà testimonio l'esperienza delle opere tanto eroiche, ed ammirabili, che intraprefe. Confermano ciò nelle loro deposizioni tutte le persone, che la conobbero, e con lei trattarono. Frà l'altre virtù, fi vidde in lei fingolarmente fempre ( ed io ne fon buon testimonio) un animo reale , generoso , ed invincibile , e prudentemente ardito , per intraprendere cose grandi , ardue , ed al parer di molti impossibili . Fu donna forte, quale la dipinge lo Spirito Santo per bocca di Salomone . Imperocchè fu donna . che ebbe virtù d' animo, fortezza di cuore , industria grande : e finalmente su dotata di tutto ciò, che e perfezione in questo genere, e virtù di fortezza : E così fu donna virile, compita, e perfetta. Se la Storia il p. rmettesse, sarebbe per me gran riposo, e gloria, trattare di tutte le condizioni, poste da Salomone della donna forte, mostrando quanto alla lettera fi troravano unte adempiute nella Santa Madre Terefa di Gestì. Ma per ora mi contenterò di dire della fua grandezza di animo, che è una delle parti principali delle virtù della fortezza. E così pigliando tutto quefto negozio coi all'ingroffo, comincierò a farne una abbozzatura.

Essendo la donna di natura fiacca . e di animo vile, e basso, più di qualfivoglia altro animale, e di condizione , e costumi timida , fragile , e poco constante : e li negozi , che la Santa Madre trattò cotanto ardui , e gravi, come era l'intraprendere fenza veruno appoggio una riforma nuova: dove nella fondazione di tanti Monasteri ebbe da contendere , e contrastare con tante Città, e forte di gente, ( le quali molte volte vincono con più difficoltà, che co 'I ferro , e co 'l sangue ) soffrire tante incomodità, fottoporfi a tanti peri-coli, non fi sbigottire in tante contraddizioni , far guerra a tutto l' Inferno, ed a tutti i Prencipi, ed a Potentati delle tenebre, e dove si offerivano tante difficoltà, e travagli, che appena faranno credibili ; a fin che tanta fiacchezza, come è quella d'una donna , ottenesse così gloriosa vittoria, di contrasto così difficile, e lungo, era cofa necesfaria, e forzata, che la grandezza dell' animo supplisse al mancamento delle sorze , ed al difetto, ed alla imperfezione naturale di donna. Onde è chiaro contraffegno, ed evidente argomento, che questa Santa ebbe rarissimo talento . virtà eroica, con valor d'animo molto eccellente .

E per opere tanto fingolari tengo per certo, che quello non farbelo per certo, che quello non farbelo abafato, se non aveise avuto da altra parte qualche forza d'incredibile virt, e qualche dono fingolare da Dio, che la fregliaffe, e le facesse antique perche dictife dalla natural condizione, come un fiume dal suo letto, ed artivasse con l'escusione, doye mon

fono arrivati molti uomini forti co 'l penfiero. Al parer mio, ed a quel, che mostra la ragione, io non trovo altra origine di questa grandezza , e virtù d' animo , che l' effere questa Santa tanto trasformata in Dio: perché come il ferro, quando è trasformato in fuoco , fi vefte delle condizioni , e luce di lui , per risplendere con esso, della fortezza del caldo, per abbrucciare, come l'iftesso suoco, e finalmente s'adatta tutto alla natura, ed alla proprietà del fuoco; così questa Santa estendo tutta intimamente unita, e trasformata in Dio, participava della nobiltà, e grandezza di spirito di lui, e di mediante questa participazione non folo era confortata l'anima fua, ma era in un certo modo tanto potente, che era quello, che mediante questa communicazione sperimentava in se San Paolo, quando diceva : tutte le cose posso in virtà di quel Signore, che mi conforta e stà unito, e congiunto con esso meco. E così della Santa Madre comunemente folevano dire TERESA DI GESU' L' ONNIPOTENTE : perchè nessuna cosa se le saceva impossibile. per lasciarla d' intraprendere , purche ella intendesse, che fosse servizio di Dio : ne lasciò di tirarne veruna a perfezione di quante ne intraprese : perché nessun travaglio - ne difficoltà la spaventava : anzi quivi fi metteva con più animo, dove vedeva maggiori occasioni di patire : e come valorofo Capitano arreftava la lancia verso quella parte, dove trovava maggiore refiflenza . Soleva dire, che quando aveva maggiori contraddizioni, era fegno, che più lo fentiva il Demonio: e per conseguenza indizio certo, che la feminata aveva da ester di maggior frutto, e gloria di Dio.

Quando fondò la prima casa in Avila, ne badò alla contraddizione, che si aveva da levare nel suo Monastero, ed in tutto il suo Ordine, ne a castighi, che le potevano dare ; ne la turbo il vedere tutta una Città, così di persone Secolari, Ecclefiastiche, e Religiose, come di tutto il volgo opposta tutta a i suoi intenti . Ne la sbigottì la fua povertà, ne il vedersi fenza favore umano, fenza denari, e quasi senza avere chi la miraffe, se non lo faceva per beffeggiarla , e bestemmiar di lei , e delle sue invenzioni, e ciance, che con questo nome canonizzavano i fuoi buoni desideri. Niuna cosa temeva ella, se non l'offesa di Dio : di nessuna diffidava, purché conofcesse essere volontà di lui : nè era bastante cosa del Mondo a sbigottirla, nè a farla tornare a dietro da quanto una volta aveva intrapreso.

Una delle virtù, che più accompagnano la magnanimità, è una gran confidanza, e fiducia in Dio .. Inquesta la Santa aveva posto gran radici, e fermato l' amore della fua speranza: come quella, che bene intendeva la differenza, che è fra le speranze terrene, (che la maggior parte, come vane, il ventole porta) e quel-: le, che si pongono in Dio, delle quali nessuna può venir meno, avendo così ficuri fondamenti. Non faceva più conto degl' uomini, che fe fossero stati bastoni secchi, come ella dice in una relazione della fua vita con queste parole : Fin' ad ora mi pareva aver bisogno d'altri, ed avevo maggior fidanza negli ajuti del Mondo : ora chiaramente conosco., che tutti sono, come stecchetti di rosmarino seco e che appoggiandosi d questi , non vi è neffuna ficurezza , che in avendo alcun pelo di contraddizioni o mormorazioni, subito fi rompono. E così bo esperienza, che il nero rimedio, per non cadere, è attaccarci alla Crece , e confidare in colui , che ci mife in lei . Lui trovo amico vero , e mi trovo con quefte con un dominio, che mi pare, che potrei resistere a tutto il Mondo, che mi fosse contrario, non man-

Con questa gran confidanza, che aveva nel Signore, intraprese tutti fuoi negozi, e fondazioni, nelle quali spendeva molti danari, senza sapere donde averli , ne donde le avevano da venire. Soleva dire, che per fondare un Monastero non aveva bisogno, se non d'una casa a pigione, e d'una campanella. Era tanto fondata in questa verità, che Iddio non può mancare a chi lo serve, e che le sue parole s' hanno da compire, che non poteva temere la povertà, nè il mancamento delle cose necessarie. Di qui nasceva, che si affliggeva, e le dava gran fastidio il trattare con gente molto fondata in ragioni , e prudenze umane , volendo aver cura di sè, e delle lor cofe, in guifa tale, che dal canto loro non lasciavano luogo a Dio di esercitare la providenza fua. Questa sorte di gente le dava grand' affanno, per vederle tanto fondate nella loro industria, tanto legate, e dipendenti dalla loro propria cura , e follecitudine , che non pare, che si considino niente in Dio: e guidano, e dispongono tutte le cose loro tanto a punta di lancia della ragione naturale, come se non ci fosse Iddio, e non avessimo fede della fua providenza: In questa confidava la Santa Madre, e da quello le nasceva un dominio, ed una libertà, che le pareva di poter resistere a tutto il Mondo, che le foffe contrario, purche non le mancasse questa confidanza in Dio.

Srando la Santa Madre in Toledo, richô fervito i Signore, che io mitrovatili prefente, per poter effere teffimonio di quello, che ora dirò. Le ferife una lettera il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, il quale era quello, che allora trattava le conde dell'Ordine nella quale le diceva, che il negozi della Religione andava, che il negozi della Religione andava lo grande di divaffi truto il fatto, e fondato, così de' Monuferi di Monache, come di Frati, e che ella era pubblicata per donna inquieta, e castiva. Or quando le tempefie della contraddizione si innalzavano tanto .. che pareva, che la volessero inghiottire, come un' altro Giona : avendo nuova, che la fua fama, ed i negozi erano andati in ruina : (e veramente cosi pareva) ed il Padre Martino, che all' ora fi trovò quivi , dicendo dinanzi alla Santa Madre quanto disperate stessero di rimedio le cose della nuova Riforma, ella ttava con un' animo, e confidanza tanto grande, come se avesse veduto con gl' occhi quello, che dopo succedette. Consolava tutti, e diceva, che non fi deffero pena, e si opponeva sempre con nuova confidanza alla disposizione che negl'altri andava vedendo, dicendo loro, che tutto quello gl'ordinava Nostro Signore per lo meglio, come più a lungo riferimmo in altra

Camminando con acqua, nevi, travagli, e tempelle, animava tutti coloro, che andavano feco, dicendogli, che que giorni erano molto ricchi, per guadagnare il Gielo. Se fi abbattevano a qualche paflopericolofo, ella fe ne rallegrava, e fi offeriva a paffarlo prima, come fi verba da quel, che diflemo, trattando nel gran pericolo, col quale fi pofe, paffando i pontoni vicino a Burgos, quando ando a fare quella fondazione.

Andando una volta da Avila a Medina le secenotte accanto ad un fiume , al che sopravenne una terribile oscurità; di maniera che coloro, che andavano con lei, appena fi vedevano l'un l'altro, ne si afficuravano a passare; Stando tutti così sospesi, e fermi, fenza fapere, che configlio pigliarfi , diffe ella : Non è bene , che noi fliamo qui al sereno; comincino a passare, e si raccomandino a Dio , che so pafferò la prima . In entrando ella , le apparve una luce come di torcia, che stava un poco lontana, e fece loro lume, fin che passarono il fiume, ed il pericolo.

Andando un' altra volta alla fondazione di Siviglia, per paffare un fiume entrò la Santa Madre in una l barca con tutta la fua compagnia, fra la quale era anche il Padre Fra Gregorio Nazianzeno, Provinciale, che fu poi di quella Provincia: e giunte nel mezzo del fiume , si ruppe il canapo , e la barca con timore di tutti , e pericolo di quanti ve ne erano, andava all' ingiù, non sapendo dove avesse a dare : Ma la Santa Madre inanimò fubito tutti , e diffe loro , che non avessero pena, che presto fi vederebbono liberi da quel pericolo : e così su , che subito la barca con grande ammirazione di tutti, e molto contro il corfo, che faceva andò alla ripa, e tutti ne ringraziarono Iddio, conoscendo esfer seguito ciò per mezzo delle orazioni della Santa Madre .

Con questa considanza grande, che aveva in Dio intraprese, e tirò a finne gran cose: perchè, avvenga che avesse tutte le contraddizioni del Mondo, inanimava sè, e gli altri, che l'ajtavano con queste parole: Non bistrophe tutto il Mondo a disjura quelle pe che il Signore Iddio fareva: o a fare, che si dimentesse quello, che ggli

voleva , che fi faceffe .

Da questa grandezza d'animo le nasceva il non temere gli uomini : ne i Demonj, e così diceva, che non aveva più paura di loro, che se fossero state mosche. Di qui anche le veniva il non aver vanagloria dell' opere eroiche, e grandi, che faceva: perche mirandole tutte con quella generofità, e grandezza di animo, con que' desiderj così accesi, e grandi di fare qualche cosa per Dio, le pareva nulla quanto faceva : e folo delle opere fue vedeva i mancamenti, che ella, al parer suo, vi faceva. Quanto era meno di Dio non capiva nel fuo animo, disprezzava gli onori , calpestava l' oro , e le delizie , ne faceva conto delle vane parole degli uomini, e con una egualità di animo, maggiore di quella, che fi immaginarono gli Stoici, faceva

testa a tutti i successi, e fortune di questa vita . E come se sosse stata in un' altra regione, ed emissero differente da questa mortalità non la muovevano, ne la toccavano le avversità, ne le prosperità di effa: perchè ne il timore la spauriva, ne l'asfezione, per buona che fosse, la inquietava, ne l'allegrezza, ne triftezza, dopo che arrivò a ouesto stato . non la cavavano mai del suo sesto, e passo ordinario. Non fu mai veduta piangere per alcun caso, nè udita dir parole d'afflizione, o fare altre dimoftrazioni di dolore proprio delle donne, e non aliene da uomini afflitti. E come ella scrive, era dal Signore stata innalzata a tal grado di tranquillicà, ed egualità di animo, che nè il piacere, ne il dispiacere, nè il gaudio, nè la pena pareva, che aveffero entrata all'anima fua.

#### CAPOXII

Della pazienza fingolare che ebbe la Santa Madre Terefa di Geiù ne travagli, e del gran gufo, che aveva in patine per amor di Dio.

A virtà della fortezza, come ferivono i Santi, ha due parti: Una è affrontare con coraggiolo ardire, e con generofirà d' animo le difficoltà, ed i pericoli, che fi offrono . di che abbiamo trattato nel capitolo paffato . L' altro è aspettare con pazienza i colpi de'contrari, che necessariamente s' hanno da incontrare nel cammino della virtà, massime nell'esecuzione di cose ardue, e grandi . Queste due parti sono come due braccia, nelle quali quetta virtù porta le fue arme offenfive, e delenfive: l'uno arma con la spada per asfaltare , e l'altro con lo fcudo , per aspettare, e ricevere gli incontri de'

fuoi nimici.

Questa chiamasi pazienza. Cotale scudo imbracciò la Santa Madre Teresa di Gesù insin da primi anni, ed

in esso pose un motto, il più gloriofo, che Capitano, o Imperadore alcuno, per valoroso, ed animoso, che fosse, già mai pensasse, o ardisse di immaginarsi : il quale fu , O morire , o patire . Questo era il suo continuo penfiero, quelto il fuo defiderio, e questo l'unico conforto, che in questa vita aveva, e col quale acquetava . e tratteneva gl' impeti . e desiderj grandi , che aveva di morirfi per vedere Iddio . Il patire le faceva grata una vita così nojosa, e breve una peregrinazione tanto lunga, e proliffa , e ficura una navigazione cotanto pericolosa . Per quello , come un' altro San Paolo, foffriva, e defiderava l' effer priva , per quanto duraffe la vita, della chiara visione. e de' dolci abbracciamenti del suo Spolo Cristo Gesù: e come non viveva, se non per patire, così solo questo dava contento, e soddissazione all'anima fua: e foleva dire, che questa vita non era buona a nulla . se non a patire; per niente altro era corta, e breve, fe non per travagliare . Per questo non cessava mai di domandare a Dio, che le desse travagli , nè si stancava di patirli , come io lo sò per esperienza, ed ella lo riferisce di sè con queste parole : Ne' grandissimi travagli , persecuzioni , costraddizioni , che ho avuto , mi ba dato Iddio grande animo : e quan la fono flati maggiori , maggiore : fenza flancarmi di patire.

Ne folamente non la stancavano le tribolazioni, ed i travagli, ma più tosto le erano di particolare refrigerio, e follevamento: e quello, che altri tengono per pena, e castigo; ella lo teneva per diletto, e premio de' fuoi travagli, come ben fi conobbe in quello, che ora dirò. Stando in Avila ne primi anni dell'età sua, le fi offerse uno de maggiori travagli , che in vita sua avesse passato : ed allora diffe alla prefenza di una fua grande amica, con gran confolazione, e tenerezza: Con quefto travaglio.

Signore, mi pagate tutti quelli, che mi avete dato in vita mia . Con le quali parole diffe più di quello, che io qui sapessi dichiarare. Consiosia cosa che non solo dice in esse il gusto grande , che aveva nel patire , ma che aveva in ciò posto la felicità della vita presente, come se Iddio non l' avesse creata, se non per travagli . tenendo per corona, e premio il patire: perchè era già l'anima fua tanto trasformata, e connaturalizzata in questi desideri, che soleva dire, che il patire non aveva bisogno d'altro fine, fe non patire per patire : fignificando la stima , che saceva de travagli, ed il diletto, che trovava in esti , a similitudine del divoto Bernardo, il quale parlando dell' amor Divino nel ferm. 38. fopra la Cant. foleva dire: Amo, quia amo; amo, ut amem . L' amore , dice , non ha bifogno di altra falfa, da per sè stesso è bastante a dar gusto : egli e il merito, ed egli il premio di se flesso : Amo, perche l'amore e dolce, ed amo, per amare.

· Con nessune parole averebbe potuto questo Santo amplificare meglio il diletto grande, che fentiva nell' amore, ne la Santa Madre ne averebbe potuto trovare altre più a proposito, per mostrare quello, che ella aveva nel patire per Dio . Questo defiderio era nell' anima fua tanto violento, e gagliardo, che come diffemo al principio di questo capitolo , la faceva continuamente sclamare a Dio con quelle così dolci parole a' suoi orecchi : Signore, o morire, o patire : non volendo mezzo fra la morte, e li travagli. E perché penso, che darà gusto udire le medesime parole, con che ella lo fcrive, m'e parso di porto qui ; dice dunque così nel capitolo 40. della fua vita:

Di maniera , che non fo nulla in defiderare travagli : e così ora non mi pare, che vi fia occasione di vivere , se non per quefto : il che con maggiore affetto

domandò al Signore Iddio: Dicogli tal'ora di tutto cuore: Signore o morire, o patire, non vi domando altro per me.

Quando bene non avesse avuto altri travagli , che quelli , li quali pose in tante sondazioni , che sece , bastarebbono per esfer molti, e quafi anche innumerabili : Per quelli foli , che patì nella prima fondazione con tanta costanza, ed animo invincibile, le pose una corona noftro Signore, come scrissemo nel secondo libro : ed io per me tengo , che per ogni sondazione guadagnasse la fua corona, poiche non ve ne fu veruna, che non le costasse molto travaglio nell' accordarla, eseguirla, e sorse maggiore in conservarla. Conciofiacosa che essendo donna non conosciuta, e dall' altra parte povera , ed inferma con determinazione di non fondare Monastero , che non sosse altresì povero (cosa tanto mal ricevuta oggi in qualfivoglia parte del mondo , Monastero di Monache fenza entrata ) era duro passo supplire tutta questa sproporzione, che era in lei per opera così grande, colpeso del suo sudore, e sangue. Lascio di dire le insermità, che pativa per li viaggi, le scomodità per le bettole, ed ofterie, le mormorazioni d'alcuni, i follevamenti d' altri, e le gran contraddizioni, che ad ogni passo levava il Demonio, per farle lasciare l'incominciato. Nè questo su per un giorno, ne in un luogo folo, ne le occasioni, che se le presentarono furono una volta fola, ma furono travagli quasi continui per venti anni , e le fi offerivano ad ogni momento, ed appena dava passo, che or da una forte, ed or dall' altra non fosse attorniata da loro , infin' a tanto, che con l'uso di patre vennero a farle tanti calli nell' anima, che ormai non li sentiva più, perché l' onde del patire giungevano all' anima fua tanto spezzate nello scudo della pazienza, che non le sentiva più, ne le davano noja, ne

quelli, che sarebbono per altri stati gran travagli, eran tali per lei.

Di molto tempo, ed agio averei necessità, se io avessi da raccontare i travagli , de' quali fon testimonio , ed altri , che ho faputi per certa relazione, che la Santa Madre patì : ne riferirò alcuni, perchè a dirli tutti farebbe cofa troppo lunga. Veggendo il Signore così gran defideri nella fua ferva di patire travagli . per maggior fua gloria, e per prova della virtà di lei, le offerse materia, ed occasioni consormi a' suoi desideri , e le diede da patire , e da bevere il suo calice in tutti li modi, che patir fi poffa in questa vita come fono nel corpo, nell'anima, e nell'onore. Patì primieramente nel corpo infin dalla fua fanciullezza tanto gravi, e naturali insermità, che per il danno, che fatto avevano, fi credeva, che non fosse per essere più buona a nulla in tutta la vita fua, come più a lungo scriffemo nel libro primo. Di queste infermità rimasero reliquie . che le durarono per tutta la vita, e furono semenza di continui, e perpetui dolori : Perché le restò un ordinario vomito, che ogni fera aveva: e fe bene patì alcune altre infermità a tempo, le continue però, che tenacemente, e pertinacemente durarono infin al fine della vita, furono mal di cuore, dolor di fianco, un forte tremore, (spezie di paralissa) che a certi tempi le venivano nel corpo, e nel braccio, ed alle volte in tutto il corpo. Di maniera, che or con una di queste infermità, or con l'altra, ora tutte infieme, non viera tempo, che non patisse molti dolori. Cinqu' anni prima, che morisse, scrisse nel libro chiamato Castello interiore, ovvero Mansioni, che erano quarant'anni, che non le paffava giorno fenza dolori: e che confiderando le pene, che per i fuoi peccati aveva meritate, tutto ciò le pareva poco . In tutte queste infermità mostrò sin da'primi suoi anni una eroica pazienza, tenendo davanti a gl'oc-

chi ,

chi, come per esempio, i travagli, che i Santi avevano patiti, e la pazienza, che in essi avevano mostrato, particolarmente quel gran Patriarca Giobbe, in cui singolarmente risplendette questa virtù : ed usurpando quelle parole, che egli foleva dire, ripeteva spesso nelle sue infermità : Si bona suscepimus de manu Domini , doc. Se noi ricevemmo li beni dalla mano del Signore , perchè non riceveremmo i mali? E quanto più crescevano i dolori, ed erano molto più terribili , e gagliar di , tanto più ferventi erano gli atti di pazienza, e la conformità con la volontà divina più in perfezione, supplicando Nostro Signore, che se era fervito di quello, le desse pazienza, e duraffero le infermità, ed i travagli infin alla fine del Mondo. Per grandi, ed intollerabili, che fossero i dolori , non fu mai fentita lamentarfi nelle fue infermità, perché nessuno si lamenta di quello, che defidera, e cerca, ne mostra sentimento, ne pena di quello, che li dà gaudio, ed allegrezza, la quale era in lei molto grande, veggendosi patire per chi tanto amava: questo era il suo diletto, questa la sua vita, con questo tratteneva, e soffriva così lunghe peregrinazioni.

Ne'viaggi patì strani travagli, perchè stringendola alle volte in essi le fue infermità, ed effendo la comodità sì poca, per effere così grande la povertà, con cui camminava, e dall' altro canto i viaggi pericolofi, ed afpri, e molte volte con pioggie, nevi, caldi , e tempeste , ed altre intemperie d'aria, era necessario, ma non lo stimò ella mai, patire in essi gran travagli. Le accadeva alle volte, che in tutto il giorno pioveva, o nevicava, ed andava ella camminando fenza trovare abitato, nè dove ricoverarsi per l'acqua, e senza aver cosa da difendersi per la neve , e per resrigerio di questo, arrivar poi ad un'albergo, dove non era fuoco da scaldarsi , ne modo d'asciugarsi le vesti , e talora lo , diceva : O Signor mio , che della

anche non vi era , che mangiare , e per riftoro in fine le conveniva andarfene a dormire in un duro letto . e senza coperto di sopra , donde si farebbono potute contare le stelle, se allora fossero state in Cielo, e levarsi la mattina con la veste molle, e co' vestimenti pieni d'acqua, che sopra le cadeva . Effendo adunque una notte di queste arrivata ad un'albergo, ed effendo stata penetrata dal freddo pel travaglio, e freddezza del cammino, e per lo scoperto della stanza, e per l'umidità de' vestimenti, li fopraggiunfe dolor di fianco, e paralitico : e stando stretta da gran tremori , ed altri accidenti , la Madre Anna di San Burtolomeo, ch'era fua compagna, ufcì a fcaldarle un panno per medicina, e refrigerio di quel dolore. Trovavasi allora nell'albergo una persona, più onorata, secondo lo stato suo , di quel che mostrò dopo con le sue parole : perché cominciò a dire cose tanto pesanti alla Madre, che pareva appunto, che il Demonio avesse preso quella maledetta lingua per istrumento, per provare, se potesse irritare la pazienza della Santa. Ella lo soportò con molta allegrezza, parendole, che non meritava udir di se altre cose , se non quelle, che erano molto ingiuriole. Ma era tanto il contento, che di queste, ed altre simili cose aveva , che il medefimo contento pareva, che la fanasse.

Stando ella gravemente ammalata in Burgos , le diedero nell' Ofpedale una stanza molto scoperta, e fredda, ed insieme molto succida, e puzzolente, piena di pidocchi, e di altri inconvenienti, e reliquie solite lasciarsi da poveri negli Ospedali . Sentivano le compagne le incomodità , che pativa , e gllele compativano : ma ella ne stava molto contenta, e diceva, che era affai meglio di quello, che ella meritava: E quando le facevano un povero letticcinoeigi<sup>6</sup> cites à guefte. Asade sui in une Grace ?. Per ceftela infermità che Crace ?. Per ceftela infermità che con consideration de la compania giva le bicir idanque da una piagia che le era venuta nella gola , e pativa molto dolore, e faitea quando aveva da mangiare : di che gli avevano gran compafione le compagne, ma ella ricordandoli di quanto aveva pativo il Signore, le pareva tutto poco, e diceva: Non mi abbino compafigne, che miles pià pati il

mio Signore per me, quando bevette ace-

to . e fiele . Aveva domandato a Dio, che non le mancastero mai dolori, che tormentassero, ed assliggessero il suo corpo, e fu esaudita : perchè nè li mancarono questi , mentre viste , nè coloro, che seco trattarono, la viddero mai con sanità. E se mai le allentavano i travagli, e le infermità. era quando le offeriva qualche fondazione . Allora fospendeva il Signore Iddio il patire, per più patire : e fe a caso si vedeva stretta da alcun dolore , diffimulava al più , che poteva, acciocche le forelle non se ne accorgessero, e non le volessero impedire così buone occasioni, e tanto gustose per lei, quanto piene di diffi-

Ne' folo volle provare il Signore la fua ferva in questi travaggii, e dolori, cagionati dalle sue infermità, ma per maggior premio, e corona della sua pazienza, diede licenza al Demonio, che la tomentassi anche nel corpo, ed simpiegassi la malizia, e si orize sue, per vinceria : stando egli a vedere il tutto, come in altri tempo della sua proposita di pr

e la tormentava. Fra le altre volte, una la ftrinse con tanto terribili dolo-

ri , e con tanta inquietudine interio-

re, ed esteriore, che le faceva dare

coltà, e travagli.

gran scosse col corpo, e braccia, e testa, che pareva si volesse dissare. ed infrangere. Ma trattanto ella stava chiedendo a Nostro Signore pazienza, offerendofi, come foleva, a patire, e foffrire, fe era volontà fua, quel travaglio, e fatica infin al giorno del giudizio, o infin a quanto foffe piacciuto alla fua fantissima volontà . Dopo aver patito per ispazio di cinque ore, conobbe chi le faceva quel danno , perchè vide appresso di se un moretto molto brutto, moltrando grande ídegno, perché dove pretendeva guadagnare, perdeva . La Santa gettando con gran serenità di animo un poco di acqua benedetta verso quella parte, lo-scacció subito di lì.

Non per questo desisteva dal sarte guerra, e dal tormentarla il Demonio, quanto poteva, perche l' odiava a morte, con la maggior nemica, e contraria, che aveffe in terra. Fra le altre cose, che con lui passò, ne raccontarò una molto maravigliofa, dove febbene mostrò l'odio grande, che aveva alla Santa, ella non fu niente pigra in far testa, ed in fargli schizzare gli occhi con la pazienza. Accadde adunque, che avendo ella finito la fondazione di Siviglia, venne ad Avila, dove stette due anni : Nel qual tempo patendo l' Ordine, e la nuova Riforma grandi persecuzioni, e travagli, come di fopra cominciamo a dire , la Madre di lì inanimava , e confolava con lettere, e nuove del Cielo, che in esse mandava, così i Frati, come le Monache : Onde tutti ( dopo Dio ) vivevano con la fede di lei , e speravano con la fua speranza, e soffrivano tutti i travagli con la confidanza grande, che ella li dava del buon successo. Di che si pigliava gran pena il Demonio, e procurò dal canto fuo difturbarla in questa ma-

Andava una fera la Santa Madre a Compieta con una lucerna in ma-

no, e dopo aver falito una fcala, che I era innanzi all' entrare in coro, rimase di subito come sbalordita nel capo e tornando alcuni passi a dietro . cadde di cima di detta fcala : fu il colpo tanto gagliardo, che tutte le Monache la stimarono morta, e correndo con gran prestezza, e turbazione, la levarono di terra, e le trovarono rotto il braccio finistro . Fu eccessivo il dolore, che allora patì la Santa, ma molto maggiore quello, che ebbe poi nella cura: perchè pafsò molto tempo fenza avere chi glie lo raffettaffe, per effere in quel tempo ammalata una donna, che a cafo aveva di ciò qualche pratica. Dopo venne tanto tardi, che di già il braccio aveva fatto fopr'offo, e s'era attratto, e con tutto ciò determinò d' acconciarlo, e tornare l'offo al fuo Inogo . La Santa Madre ben fentiva la gran difficoltà, e pericolo, che doveva patire nella cura : ma avendo tanto desiderio di patire, non perdonava ad occasione veruna . Si pose nelle mani della donna, comandando alle Monache, che se ne andassero in coro, p:r raccomandarla a Dio, parte per esser soccorsa con le orazioni, acciocchè il Signore le desse pazienza, e parte per patir più sola, e non dar pena a chi l'aveva a veder curare. E così rimase sola con la donna, e con un'altra contadina fua compagna: Queste due, che erano gagliarde, se la mifero in mezzo, e tirarono tanto fortemente il braccio, una da una parte, e l'altra dall'altra, fin che il nocciolo della spalla diede uno scrocchio, rimanendo il braccio poco meno attratto di prima, e tormentata ella da intolerabili dolori : e mentre ella pativa questi, che erano grandiffimi, flava confiderando quello, che aveva sopportato Nostro Signore, quando gli stirarono le braccia in quel santo legno. Quando tornarono le Monache, la trovarono, come se niente avesse patito : anzi molto contenta, che se le fosse offer-

ta quella occasione , e diceva , che non averia voluto lasciare di patire quel poco per tutte le cose del mondo . Stette un gran tempo tanto addolorata, che quasi non poteva maneggiare quel braccio, e finalmente ne rimale tanto storpiata, che in tutta la vita fua non se ne potette valere, ne a vestirsi, ne a spogliarsi, ne a mettersi un velo in testa. La caduta fu tale, e così improvvisa, e fenza occasione, e sì grande, che tutte quelle di casa tennero per certo, che fosse stato il Demonio quello, che la cagionò. Ed ella dopo chiaramente il confessò al Padre Maestro Fra Diego Yangues fuo Confessore, il quale, dandole ella conto di quanto era feguito, le disse : Doveva, Madre, il Demonio volerla ammazzare; rifpofe la Santa: Questo pretendeva, se avesse avuto licenza.

Quasi l' istesso rispose ad una Monaca, la quale dicendole, che il Demonio lo doveva aver satto per ucciderla; Averebbe anco voluto far peggio, rispose ella, se l'avessero la-

sciato fare.

Un' altra volta il Demonio pure con furore, e rabbia infernale, prese una torcia di cera, e la percosse con essa con gran colpi, lasciandola mezza morta e tutta contraffatta nel volto : ed ebbe con lui molte altre battaglie, nelle quali la stringeva, ed alfliggeva con travagli esteriori , di visioni, minaccie, percosse, ed altri tormenti : onde la udivano molte volte dire, che il Demotio l'astiggeva con travagli elteriori, ma ella trionfava di lui con umiltà, e pazienza. E per concludere li travagli, che la Santa patì nel fuo corpo , dirò ora quelli , che le si offersero in altre occasioni : perché quantunque in tutte gustaste di patire, quando però le si offeriva alcuna, dove non coglieffe qualche frutro della virrà della pazienza, le pareva di non far nulla . Perche non patendo , fi perfuadeva di vivere indarno in quelto X a

effai .

mondo. E così accadde, che venendo da una fondazione, dove le cofe
erano andate molto a luo gufto, fenza alcuna contraddizione, fen e tornava fra sè molto dolente, e non poco rifentira, che non fi fosfero offerte contraddizioni, nè travagli fraordinari, come folevano fuccedere in
altre: e nel ritorno fece una gran
caduta, della quale fu motto mal
trattato il fuo corpo, e drizzandosi
dise con gran contento : Benesteto
fia Iddio, che siecchò egni cofe s' è futta bene, almeso fia caduta; e mi duule

Stando alla fondazione di Burgos, al paffare d'un ruscello, era una donna in mezzo al passo, che doveva effere alquanto stretto; la quale pregata dalla Santa Madre a farle un poco di luogo per passare: ella senza altra occasione, che quella, la quale il Demonio le pose nell'animo, veggendola in quella forma, ed abito di povera, le rispose con grande disprezzo: paffi la fantoccia; e nel paffare le diede così grande fpinta, che la gettò nel fango, e nella belletta del torrente . Sentirono ciò molto le compagne, e mostrando grande sdegno contro la donna, la Santa le placò dicendo : Tacciaro , figliuole mie , che ba fatto molto bene quefta donna . E poi lo raccontava con tanta allegrezza, e contento, che ben si cono-fceva con quanto buon'animo l'avewa patito.

Nella medefima fondazione di Burgos, acciocche non le mancafiro mai travagli di patire, effendo il Giovedi Santo in una Chiefa, volendo alcuni uomini paffare per dove ella era, perche non avvertendoci, non fi levò così toflò, per darli luogo, come effi averiano voluto, penfando, che non tenefle conto di loro, e che non li voleffe dare il paffo, e veggendo il manto umile, e frapazzato, che portava, timando che fosfe una donnicciola fimile al vestito, le dieetro di c'alci per mandrati adul'altra parte, e con essi la gettarono per

Ouando Anna di San Bartolomeo s' accostò per ajutarla a levar sù , la trovò con molte rifa, e contento di quello, che aveva paffato. Con il medefimo contento, ed allegrezza foffri certe pianellate, che le diede una donna, stando nella fondazione di Toledo, ascoltando Messa nella Chiefa di San Clemente, come già diffemo trattando di questa fondazione . Di questa maniera passava tutte le cole; facendo delle infermità corporali ricreazione, de' tormenti, ed afflizioni riposo, del Demonio burla, e degli altri travagli, che le fopravvenivano così di dolori, come d' altri accidenti, rifa, e trattenimento, che pareva nell' esterno, e con dolersene si poco, che fosse d'altro metallo, o composta la fua carne di elementi differenti , e di qualità impaffibili, o per meglio dire, che fofse un' Angelo del Cielo; tanta era la fuperiorità, che mostrava sopra tutti li travagli, con tutto, che la tarne lo sentisse più d'ogni altra, per essere di donna di complessione delicata, e per l'infermità fiacca, e debilitata .

## CAPOXIII.

Si seguitano a raccontare i travagli, che pati la Santa Madre Teresa.

A Bhiamo în în a qui raccontato parte de' travagli ; che pat la Santa Madre Terefa nel corpo, ora fară bene , che deitamo di quelli conta de la conta del la conta de la conta

tato questo titanno, che non abbiano avuto gran pegni di santità, e virtù; ed appresso diremo degli interni, che furono incomparabilmente maggiori di tutti.

Cominciando adunque dall' onore . patì in effo la Santa Madre grande ignominie, ed affronti : se patire si può chiamare nell' onore, in chi già non lo stima, nè se ne ricorda, fe non come fe non fosse; in fine le fi offerfero occasioni per provare la fua pazienza, e la ftima, che faceva di questo grande onore, dietro al quale corre il mondo, e beve il vento. Nel tempo, che l' Ordine pativa gran perfecuzioni, ne toccò alla Santa, come a capo, ed autora di questo bene, la maggior parte. E non folo erano perfecuzioni da perfone ordinarie, ma da gravissime, e di più credito, come Religiosi, Prelati , ed altre di molta autorità : alle quali, o bisognava credere quanto dicevano, o far loro grande aggravio in non crederle. Furono tante le calunnie, che apposero alla Santa Ma-dre, ed a tutti i Frati, e Monache, tante le cose, di che l'imputarono, che non perdonarono a ribalderia, nè a brutezza, che di qualfivoglia donnicciola si poteva dire : perché pofero in fin macchia, e difetto nell' onestà di lei, dicendone quel peggio, che si sarebbe potuto dire d'una femminella . Andavano i memoriali da una mano all' altra, e dove essi non giungevano, fupplivano le lingue: procurando di fare una pubblica fama di questa boggia.

Poco ne manco, che non la credefic il Nuncio, che cra allora, ma in ogni modo (degnato grandemente contro di Iri , le comando rifolutamente, che fi ritirafic nel fuo Monafleto delle Scalze di Avila, e che non eufcifie più, dicendo, che era una femmina vagabondo, e di inquieta. Trovavafi alfora la Santa Madre in Toledo, ed io, conte quello, a cui ella faceva tanta grazia, rataro o l'

anima (u.a. e. li (u.o) negozi, e. mi di confolavo affai di vedere, e. he flava con una allegrezza, e con un fembiante ammimbile, vincendo con pazienza, e contento tanti, e così gran colpi, in fin a tanto, che fladio difefe l'innocenza della (ua ferra, e la giuftizia del fuo Ordine, e furono utti liberi da quefle onde, e tempefle di travagil.

Un'altro travaglio non minore del paffato, le si offerse stando pure in Toledo; Dove essendo arrivata dalla fondazione di Siviglia , infligò fubito il Demonio alcuni , li quali mirando con emulazione, ed invidia quanto risplendeva negli occhi di Dio, e degli uomini questa nuova Riforma, pensando di oscurare la riputazione, e nome di lei, con bruttare quello della Santa Madre, e Fondatrice, cominciarono a feminare pel luogo, che era una donna vana, e che per viaggio menava drudi, e dame in compagnia fua: Il quale inganno , ed errore nacque dall' effere venuto con lei da Siviglia a Toledo Lorenzo di Cepada fuo fratello , tornato dall' Indie, mentre ella era in Siviglia, e con l'autorità, che a lui conveniva, menava seco una figliuola di circa otto anni, che ora è Monaca nel Monastero di Avila, chiamata Terefa di Gesù . Questo bastò per sparger sama, che menava seco innamorati, e dame. Soffri la Santa Madre questo colpo con la medesima uguaglianza, che gli altri, in fin' a che dopo, gli autori di questo danno confufi, e pentiti di quello, che avevano pubblicato, andarono con molta umiltà a domandar perdono a chi non fi teneva ingiuriata in niente, ed alcuno di loro rimafe poi tanto addolorato; che soleva dire, che in tutta la vita fua non fe gli levarebbe quel dolore dal cuore . Di questo , ed altre . cofe fimili faceva poco cafo la Santa Madre, come quella, la quale aveva già affuefatto il corpo fuo a grandi, e molti travagli.

Di questa sorte non le mancarono in tutto il corso di sua vita altri innumerabili : perchè essendo Iddio così buon fabro per fare, ed adattar Croci, che queste sono il maggior favore, che in questa vita faccia a' fuoi amici, crefcendo il favore della Croce, quanto crefce l'amicizia, e grazia: con effere la Santa Madre tanto perfetta innamorata fua, e tanto disposta a patire, le offeriva il suo Spofo occasioni di corone alla misura del defiderio di lei : e così ne andò guadagnando infinite dal principio della sua conversione; imperocchè lasciando adesso altri travagli interni , de' quali diremo avanti , cominciò a patire nell'onore, di che ora trattiamo, subito, che il Signore le cominció a far grazie particolari : perchè quasi nell'istesso tempo la reputarono per indemoniata, volendola fcongiurare come tale : ed ella ne cominciò a temere, come veramente umile . E procedendo più avanti, quando più andavano crescendo le mercedi, facevasi anche maggiore la mormorazione, che contro di lei fi levava : chiamandola questi Indemoniata, quegli Ipocrita, e finta ; altri illufa , ed ingannata ; altri bugiarda , ed ingannatrice ; alcuni la spaurivano, che era per andare all' Inquisizione, ad altri pareva, che fosse ormai tardi ad essere accufata: e così andava il suo onore in tali bilancie, e la fua riputazione perfa, non folo per li cantoni fecreti, e per le piazze della Città, ma anche pubblicamente per li pulpiti, facendofi ormai materia di dottrina, e di prova quelle cose che in lei si reputavano per errori , ed inganni : e quel , che è più da ponderare, tutto questo in prefenza fua, e di fua forella, come più a lungo riferimmo nel primo li-

Sopportava ella, e soffriva tutti questi colpi , come se fosse stata co-

desimo faceva in tutti gli altri fucesfi, come si vide in un'altro caso simile al passato. Imperocchè avendo ella fondato il Monastero delle Monache Scalze di Medina del Campo, i Governatori della Terra ragunarono fopra certo articolo di quella fondazioa ne tutti li più gravi Religiosi, che vi fossero : fra quali ritrovossi il Padre Maestro Fra Pietro Fernandez , Provinciale Domenicano, uomo molto grave, e di molta fantità, e lettere . In questa consulta fu un Religiofo di certo Ordine, perfona di autorità, e riputazione, ma poco confiderato, il quale diffe quivi pubblicamente molto male della Santa Madre, comparandola a Maddalena della Croce, (donna ingannatrice, e di cattiva vita, la quale era in quei tempi famofa in tutta Spagna per li fuoi inganni, e conversazione, che aveva col Demonio, e per altre cose ) con il zelo del quale già avrà dato conto a Dio. Il Padre Fra Pietro Fernandez, che conosceva la virtù, e fantità della Santa Madre, rispose quel che sapeva, e sentiva di lei, dicendo, che si partirebbe di lì, fe più si trattasse di quella materia . Non vi mancò chi raccontaffe alla Santa, che allera si ritrovava in Alva, trattando di fondare quel Monastero in cafa di Donna Giovanna di Ahumada sua forella, quanto era passato: al che s'abbatte ad' estere prefente il Padre Maestro Fra Domenico Bagnes suo Consessore, di cui altre volte abbiamo fatto menzione : Ed ella, come l'udì, disse subito con molta umiltà, e serenità, e tanto di cuore, che faceva stupire chi la sentiva: O Signore, misera me, che non mi conoscono : che se questo Padre mi conoscesse, altri maggiori mali averebbe potuto dir di me . Accadde , che finito . che ebbero di raccontarle questa mormorazione, passandossene ella da una camera all' altra , diede un grandissimo colpo con la fronte in una fpalfa, che non li toccasse nulla. Il me- letta di una porta, di modo, che sa

fentì il rumore di un pezzo lontano. Rizzossi la forella molto turbata per ajutarla : e quando arrivò la trovò , che diceva ridendo : O forella , questo dicami , che è travaglio , che so dove mi duole, che quello, che era mi con-tavano, non sò dove mi toccasse, perchè a me non duele . Arrivò anco il Padre Bagnes, allora, e si edificò molto della gran ferenità, e rifa, con che passava il sentimento del suo colpo, il quale era stato molto grande, e molto più di quel che aveva detto, che quello era quello, che le doleva; ma che le cose, che di lei dicevano, non trovava parte, dove dolessero, o facessero veruna ammaccatura, e sentimento. Tale era il caso, che saceva de' detti degli uomini, tale la stima, che teneva del vano onore, che secondo questo averebbe fentito più di qualfivoglia puntora di mosca, che quanto di lei si fosse potuto dire : perche la luce grande, che aveva del Cielo, ficcome faceva, che non fi stimaffe più, nè avesse vanagloria per i detti degli nomini, così anco non dava luogo che le mormorazioni fossero bastanti per cagionare in lei pena, o triftezza alcuna.

Artivando un giorno ad un luogo della Mancha, che si chiama la Puebla, andò a fmontare vicino ad una Chiefa, che quivi era l'ordinario porto delle fue navigazioni, per udir Mesta, e comunicarsi, come l' aveva per divozione, e per usanza. Vedendola coloro, che erano in Chiefa, cominciarono a dire, che pareva, che quella donna andasse con cattivo fine, e che sarebbe stato bene pigliarla. Ma quando andò a ricevere il Santissimo Sagramento, rimasero tanto più fcandalizzati : e se le accostorno, dicendoli, in che modo s' era comunicata? e che prima, che di lì uscisle , si sarebbe esaminata de' suoi andamenti . La Santa si rallegrò in udir quello, sebbene non li rispondeva parola. Creiceva nella Chiefa il rumore fopra il cafo, e stava la gente tanto alterata per la novità, al creder loro, tanto strana, che con effere il dì medesimo del nome della Chiesa, che era l'Incarnazione, e farvisi gran festa, il tutto stava sospeso, infin che fi vedeffe il fine, in che dava quella mala donna, che s' era comunicata . E se non compariva quivi un poco dopo il Padre Fra Antonio di Gesù, che era conosciuta in quella Terra, farebbe andato molto innanzi il follevamento . E con tutte le soddisfazioni, che egli diede loro, non fu baftante per quietare gli animi, perche tuttavia s'oftinavano, che si dovea mandare un'uomo con quelle donne, per vedere dove andavano. A tutte queste cose la Santa Madre non rispose mai parola, benche fossero dette di lei cose molto pesanti, tutte in confeguenza della materia di fospetto, e dell' indiscreto zelo, che il Demonio aveva posto loro nel cuore. Ella non ne faceva stima, ne la fentiva più, che se non fosse parlato di lei : e diceva , che non aveva quivi cosa veruna da offerire a Dio. È dicendole la Madre Isabella di Gesù fua compagna, che non poteva foffrire, che tali cose si dicessero di lei; rispose con piacevole sembiante: Figliuola, non vi è per le mie orecchie mufica più foave , perchè ( per dire il vero) hanno eglino ragione , e poiche non mi danno delle bastonate, che gran cosa è, che dichino questo di me ? Tanto era il gusto, che aveva la Santa Madre nelle ingiurie.

Partendo la Santa Madre di Paltrana per Toledo, la Principeffa d'Ebuli le diede un cocchio, nel quale andaffe: e quando arrivò, la vide un
Prete, che era pazzo, e fe ne andò
al Convento, e le diffe: Voi fete
quella Santa, che ingannate il mondo, e ve ne andate in encechio? ed a
quefto aggiunfe tutto quello, che gli
venne alla bocca. La Santa Madre
non fapendo che fosfie pazzo, l'afcoltò con umiltà grande tenza (cufaff),

X 4 nè

ne dir parola; e trattando poi con un fervo di Dio gli diffe: Non vi è chi mi dica i miei mancamenti , fe non coftui . E sebbene le fu detto il disetto, che colui aveva di giudizio, infin dall'ora le vennero così in fastidio i cocchi . che sebbene Signori principali glie li offerivano, non voleva andarvi, fe non era per non poter far di meno, eleggendo per li viaggi carri delli ordinarj, e comuni. E perché a chi era tanto rifoluta di morire con defiderio di patire , non mancaffero maggiori corone , le offerse il Signore un nuovo travaglio, che per lei fu grandissimo, ma ben ricevuto co-me gli altri. Era la Santa gratissima massime col suo Generale Fra Gio: Battista Rosso da Ravenna, parte pel molto amore, che l' aveva mofirato, e parte per li gran favori, ed ajuti , che gli aveva dato per le fue fondazioni, come scrissemo di sopra. Essendo astretta dal Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, che allora era Visitatore Appostolico, e superiore degli Scalzi, e Calzati, ad andare a fondare a Siviglia, e non avendole dato il Generale licenza, di stendersi a fondare in Andaluzia corfero fubito le nuove a Roma al fuo Generale, e con esse le mormorazioni contro la Santa Madre, notandola di cose simili alla condizione di chi le scriveva . Il Generale s' offese grandemente di questo fatto, e sdegnossi assai contro la Santa Madre, e le scriffe una lettera di Roma, nella quale mostrando la indignazione, che con essa aveva , le mandò ordine , che uscisse di Andaluzia, e pigliasse per carcere uno de' Conventi delle Scalze, che avesse suori di Andaluzia . Stava la Santa Madre in Siviglia, quando le fu data questa lettera, e nel medesimo punto, che la ric evette fi parti , e s' andò a rinferrare nel Convento, che aveva fondato in Toledo, senza volersi trattenere per via a fondare il Monastero di Caravacca, che era già accordato,

ed ella aveva elette Monache per questo effetto. Quivi fietre più di un' anno più contenta, in quanto a è nella carcere, che ne' viaggi. Fu tanto grande l' allegrezza, quando feppe le cose, che avevano dette contro di lei al Generale, che non capiva in se'. Questi erano i giubili, e gli eccessi d'allegrezza, che la Santa riceveva in tali occassoni, in luogo di quelli, che altri fogliono aver

di pena, ed afflizione. Uno de' maggiori travagli, che patisse la Santa in tutto il corso di fua vita, fu nella fondazione di Siviglia, perchè come abbiamo riferito trattando di questa fondazione, le diedero calunnie di cose gravissime , ed arrivò tant' oltre, che la Santa Madre, e le Monache surono accusate al Santo Ufficio, apponendoli mille menzogne, e spropositi, perchè l' autorità delle persone , che l'accusavano, ed il credito di virtà, che avevano', era così grande, che si prese informazione da parte della Santa Inquifizione, come più a lungo scrissemo nel fecondo libro ; e con effere così innocenti, e libere tanto la Santa, quanto le sue compagne, il negozio arrivò tant' oltre , che ogni dì aspettavano d' essere venute a pigliare, e condotte prigioni all' Inquisizione . Furono quivi tanto grandi è travagli, che ella patì, che dopoquelli, che ebbe nella fondazione. del primo Monastero di San Giuseppe di Avila (rispetto a' quali soleva dire, che quanto aveva passato in vita fua era nulla) erano stati questi li maggiori; e dove più pare, che Nostro Signore l' avesse lasciata in suo potere, perchè patifie, e riconoscesse meglio, che la pazienza, e fortezza, che aveva, era da Dio, e non sua . Con essere questo negozio così grave , di tanta infamia , e donde tanto danno poteva venire alla fondazione de' suoi Monasteri, ed a tutto l' Ordine, che allora stava nelle fascie , e si allevava , come si dice ,

alle sue mammelle; fava ella con un' animo così forte, e con una allegrezza di patire senza colpa per amor di Gesù Crifto suo Spolo, come se non vi intersenisse nessuna di queste cose . Perchè la confidanza, che aveva in Dio della sua innocenza, la certezza, ed esperienza così grande della sua divina provvidenza, con che aveva provato la cura, che il Signore teneva di se, e di ordinare tutte le cose sue a più alti fini di quello, che ella pensar potesse, il gusto grande di patire le facevan perder il timote, dove i forti per ragione foglion averlo : come si vedrà da alcune parole, che qui porrò cavate da una lettera, che ella scrisse alla Madre Maria Battista, Priora di Vagliadold fua nipote, e compagna delle prime dell' Ordine : dove trattando di quello, che quivi patì, dopo avere raccontato alcuni travagli , dice in questa maniera : Bened:tto fia Iddio , che di tutto si caverà bene, già io per ve-dere tante cose a nostri danni congiunte, Sono flata con un contento fraordinario . Di me le dico io , che il Signore mi ba fatto tanta grazia, che sono flata, come dentro ad un diletto, e con rappresentarmifi il gran danno , che a tutte queste cofe poteva venire , non baftava , perchè l'eccedeva il contento . Gran cofa è la ficurezza della coscienza, e l'essere innocente . Io flo bene ; febbene non fono flata corì per l' addietro, quefto fiqui paffato! E per aver patito molto, foleva dire , che in nessuna parte l' avevano conosciuta meglio, che in Siviglia, e che se sosse stato in poter fuo, e l'obbedienza non l'avesse astretta, averebbe gustato di non se ne partire.

E per dar fine a questo Capo racconterò quello, che la Santa ferive in una relazione, che diede a' suoi Consessori della grazia, che Nostro Signore gli aveva fatto nella virtù della pazienza, e di disprezzo dell' nonre, che fervirà, come per sigillo

di questo Capo, e per ammirazione, e dottrina a chi lo leggerà, le parole fon queste : In cofe di mormorazione , che di me fi dicono , che fono affai , ed in mio pregiudizio, mi fento eziandio tutta megliorata, non mi par, che faccino in me impressione , più che in uno scioco, e parmi alcuna volta, che abbino ragione, e quasi sempre. Così poco il sento , che ancora non mi pare di avere in ciò, che offerire a Dio, come bo [peranza, che l'anima mia acquisti assai, anzi mi pare, che mi fanno bene : e così non mi resta con essi inimicizia veruna: in mettendomi la prima volta in orazione , perche subito , che io il fento , mi d'à un poco di contraddizione, ma non con inquietudine, ne alterazione: come veggo alcuna volta, che altre persone mi hanno compassione, è cosa certa, che io fra me fteffa me ne rido , perchè mi pajono tutti gli aggravi di quefta vita di così poco pefo , che non vi fia , che fentire , figurandomi io di effere in un fogno , dal quale rifvegliandomi veggo, che ogni cola fara niente . E più a balso dice : Con le persone , che dicevano male di me, non folo non flavo in male, ma parmi , che io ponessi loro nuovo amore , nè sò, come quefto si fosse, ma sò bene, che veniva dalla mano del Signore.

### CAPO XIV.

De' gran travagli interni , che pati la Santa Madre Terefa di Gesù.

Ravagli fono ne' ginfil le inferfermità ed i dolori, che patono nel corpo; travagli or ne tiando nell' anima quelli, che patono con gl' affronti, ed opprobri, perche quantunque nella condizione, e modo di vita i Santi non fiano uomini; ma Angeli; tuttavolta in fine fon vefiti della natura noftra, la quale come é fenibile, fente, ed una volta, o l' altra non può fare di non dar fegno almeno nel fenio, che è d' uomo corrotto per il peccato. Ma quelli fono travagli, che nell' oginione de Santi, ed in verità, non meritano quelto nome, rispetto a gl' initerni, che Iddio dà a' fuoi eletti, ed amici; Questi furono nella Santa Madre grandismi: e fenza comparazione maggiori di quanti ne patì in vita fua.

Ebbe al principio della sua converfione quafi venti anni d'aridità , senza, che in tutto questo tempo vedesfe, come si dice, se non pochissime volte, la faccia di Dio, e senza ricevere a pena una consolazione dalla fua mano . Mostravasele Iddio daro, e crudele nel trattare, ma nella fostanza assai Padre : perchè anda-va sperimentandola da suoi principi nella pazienza, ed affuefacendola all' arme de' travagli , li quali pativa in questo tempo così grandi, che ella medefina confessa, non esservi tormento, per grande che fosse, al quale non si fosse offerta più volontieri . che all' entrare in orazione : tali erano le aridità, che quivi fentiva, le riprensioni, che il Signore le dava, ed i colpi, co'quali lavorava questa pietra, che doveva poscia esfere fondamentale, e colonna della fua

Chiefa. Ad altri entra Iddio in cafa per la porta de' gusti, alla Santa Madre per quella del patire, e della Croce, dandole caparra, e pronoftico da principio, che l' eleggeva per gran cole di suo servizio, e per gran travagli in vita di lei : nella quale i mezzi, ed i fini furono corrispondenti a' principi. Imperocche, se bene passato questo tempo di venti anni di aridità, cominciò Nostro Signore a piovere mifericordie sopra l'anima sua, ed a visitarla con contenti, e savori tanto particolari, che ormai non vi mancava quafi nulla per finire di tirare le cortine, ed i veli della fede, e mostrare la foa esfenza, e gloria, come ad un'altro San Paolo : perche da questo in por ogni cofa le comunicò il Signore, come ratti, visioni, parlate, rivelazioni , profezie , ed altre prerogative, e doni fingolari, ma con tal contrapelo , che l'agro de' travagli era uguale, se già a lei non pareva maggiore, al dolce, e saporoso delle carezze. Imperocché tanta perpleffità, e dubbio, che tanti anni ebbe, se era Iddio, o il Demonio, con chi ella trattava, tanto timore di non esfere ingannata in pena delle sue gran colpe : secondo , se rante prove, ed elamine sopra questo caso. ed il vedersi ne'discorsi, e nelle bocche di tanti, su per lei uno de' maggiori tormenti, che in vita fua patifse . Gl' abbandonamenti , che di tempo in tempo pativa da Dio così grandi, che la lasciavano tanto attonita, ed annichilata, che ( com' ella dice) non sapeva in che legge si vivesfe, nè intendeva quello, che leggeva. ne ciò, che si facesse. Li minori, che in questo tempo pativa , erano mancare irremediabilmente della celeste consolazione, e della terrena, effendo serrate tutte le porte dell' anima . per donde poteffe entrare alcun raggio di luce, salvo che per accrescerle la pena : e se bene in queste occasioni non era l'anima atta a mostrare allegrezza; non le mancavano però forze con l'ajuto di Dio, cavate da sì gran fiacchezza, per raffegnarfi nelle sue mani , e supplicarlo , che se era volontà sua , che ella stesse così sempre, le tenesse le mani in capo, acciocche non l'offendesse, e si facesse in tutto la sua divina volontà. E perchè di questi travagli abbiamo scritto più a lungo in molti capitoli del libro p.imo; aggiungerò solo, che in queito tempo ebbe la Santa Madre una visione, nella quale si vide sola in un campo in mezzo di molta gente tutta armata contro di se, e che alcuni la serivano con lance, altri con pugnali, altri con certi stocchi assai lungi, senza esservi chi voltasse la testa verso di lei, salvo che per mal trattarla, rapprefentandole il Signore le grandi perfecuzioni, che per conto di queste cose interne aveva da patire, come poscia ella sperimentò. In questa battaglia, e perfecuzione, che su molto grande, imparò a patire, ed a considare in Dio solo, e che così dice nella sua vita:

Manchimi il tutto, Signore mio, che le voi non mi abbandonate, non manchevà io a voi. Levisfi contro di me tutti il Letterati, perfeguitimi tutte le cofe create, tormentinmi il Demonj, e non mi mancate voi. Signore, che giaio bo provato quanto

avanzi, chi in voi corfida. Frà questi travagli interni, che la Santa Madre pativa, ne potremo contare uno, che era de maggiori : ( e forse sarà quello, che meno sarà creduto da chi non averà esperienza alcuna del fuoco, che Iddio accende nell'anime di coloro, che l'amano) questo erano certi impeti così grandi, e certi defideri così vivi di vedere Iddio, che le strappavano il cuore, e l'anima, e con essa la vita, se alle volte non avesse proveduto il Signore con temperare il furore di questo fuoco, e la vivezza di questi desideri, con rimettere alquanto la caufa, e l'occasione, donde nascevano, dandole qualche ratto (che questa era la cura di tal piaga ) com' ella scrive nella fua vita in una relazione . che diede ad un suo Consessore con queste parole: Altre volte mi vengono alcuni impeti molto grandi con uno firuggimento per Dio, che non me ne posso a:utare . Mi pare , che mi fi va a fornire la vita , e così mi fa gridare , e chiamare Iddio : e questo mi viene con gran furore . Alcuna volta non poffo ftare a federe , secondo che è grande l'affanno , che mi da: e questa pena mi viene senza procurarla , ed è tale , che l'anima non vorria mai flarne fenza , mentre che vive . B fone l'anfietà, che io bo per non vivere, e paremi, che fi vive fenza poterfi rimediare , poiche il rimedio per vedere Iddio è la morte , e questa non posso io darmi . E con questo pare all' anima mia , che tutti fiano confolatifimi fuor di lei , e che tutti , fuer di lei , trevino rimedio alli suoi gran travagli . Sono tali le

frette, che per ciò ibanno, se il signose Iddio non le rimediosse con quadeo rotto, dove il tutto si placa, e l'anima resta con gran quiete, e seddisfatta, alle volte il vedete cissoche duraces al gaello, che te, sidera, altre con intendere altes coso, che senza veruna di quella faria impossibile soficire di gualda pena.

E se bene non era sempre in grado tanto eminente, con tutto ciò viveva ordinariamente con ansietà di vedere Iddio così grande, e con una sete tanto inaziabile, che come cerva ferita correva sempre saticata, cercando quella vena d'acqua viva, che Iddio gl' aveva s'opperto nel cen-

tro dell' anima fua .

Patì eziandio per lungo spazio di tempo molti altri travagli interiori . de' quali fecemo menzione nel libro primo : poichè molte volte assen-tandosi il Signore , e nascondendo la faccia della sua presenza, lasciata in potere de' fuoi nemici , la combattevano con fieri colpi , alcuni di falsa umiltà, altri di disperazione, procurando di farle credere, che era riprovata da Dio, e tutti insieme cercavano di seminare nell' anima di lei oscurità, e tenebre, come principi d'esse. Ma a che mistracco a riserire minutamente i travagli di questa Santa ? le perfecuzioni , che ebbe , nate dall'invidia de' Demonj, o dalla malizia de gl' uomini , le battaglie spirituali, che vinse, le corone di pazienza, che in esse gloriosamente merito ? Parendomi di farle torto in raccontare travagli particolari , essendo stata tutta la vita fua . che durò per ispazio di sessantaotto anni, o almeno da che fi convertì da dovero a Nostro Signore, una lunghissima tela ordita tutta, e tramata con continue, e lunghe afflizioni . Perche ebbe da principio tanto gravi infermità, come abbiamo narrato di fopra, e dopo queste quafi venti anni d' aridità, che farebbono state bastanti a consumare un diamante, e questo su il primo ter-

zo della fua vita . Nel fecondo poi , che fu quando il Signore fe le cominciò a manisestare, ed a trattare più familiarmente con lei , tante perplessità , e dubbj , che le davano sì gran pena , che fenza fallo le passate aridità erano gloria, e comparazione del tormento, nel quale alle volte fi trovava allacciata. Infin quì possiamo dire, che sosse la seconda giornata della fua vita, che è quando il Signore andava fabricando e fondando in lei virtù di umiltà, e pazienza, ed altre eroiche, e divine virtu , a fin che desse principio a sì grand'opera . Quì dunque surono i maggiori travagli, che avesfe ; perchè quelle perplessità , e dubbi. fe era Iddio, o il Demonio, e mille altre maniere di tormenti, che all' ora patì, furono per lei altrettante

mortì. Ma che dirò dell' ultima parte , e terzo della vita, che fu quando uscì a fondare la nuova Riforma, ed Ordine de gli Scalzi ? de' travagli , e persecuzioni in ogni potere , tempo , e luogo, li quali patì nelle fonda-zioni de' fuoi Monasteri? Potrassi ciò chiaramente vedere da quello, che abbiamo scritto nel cap. 12. di questo terzo libro, e quafi in tutto il fecondo . Tal che tutta la vita sua fu un necessario travaglio, perchè a tutti questi, che abbiamo raccontati si accompagnarono altri di continue infermità, come dissemo di sopra : le quali avvenga, che non sossero così gravi, come ne' principi, furono però sufficienti , perche non passasse un giorno di vita senza patire grandi , ed eccessivi dolori . In tutti mostrò incredibile pazienza, e quel, che è più, continua allegrezza. Nesfuno ve ne su, per potente, che fosse, che la piegasse a domandar almeno a Nostro Signore che allentasse la mano; anzi co' travagli, e dolori cresceva la determinazione, e le forze per patire, che pareva appunto, che nella carne avesse forza di spiri-

to , e nello spirito fortezza di Dio ? Perchè quantunque tutto il mondo fi sosse unito per contrastarla , non era altro, che un voler combattere una rocca con aghi, e fpille, Faceva meravigliare, e stupire la determinazione grande, che in ciò aveva; ed essendo una volta domandata da una Monaca, come poteva fopportare così grandi travagli ? rispose . che le pareva di avere una targhetta davanti al cuore, nella quale fcoccavano i colpi , senza toccar lei : e così era , perche questa targa , che ella destramente tacque, era lo scudo della pazienza, dove scoccavano i colpi fenza toccar l' anima . Pare a me, che quello, che non le faceva fentire, fosse l'amare grandemente Iddio, ed il defiderio di patire qualche coia per lui, il grande odio, che aveva al fuo corpo, al fuo onore, ed a quanto essa era. Da questo odio crudele le nasceva un desiderio di vedersi vendicata da tali nimici , e così diceva, che si rallegrava con le infermità, perchè l'ajutavano a vendicarfi del fuo corpo .

Aveva grande invidia a' Santi . che avevano patito gran travagli per Dio . Essendo una notre in Toledo . dopo aver recitato il Mattutino di San Pietro, e San Paolo, le venne un' impeto così grande, ed un pianto tanto straordinario, che pareva, che avesse l'ansie della morte, e che le uscisse il cuore di corpo : diceva certe parole molto fenfitive . e piene d'invidia della forte, e ventura di que'grand' Appostoli in morir di tal morte per amor di Dio. Un'anno avanti che morifse, essendo io con lei, e trattando alcune cose del suo Ordine , trà l' altre che mi difse , una fu, che con esser così grandi li desiderj , che aveva d' essere con Dio , dall' altra parte defiderava di vivere per patir per lui maggiormente: e mi dichi rò quel luogo della Spofa: Fulcue me foribut , stipate me malis quia amore langueo; molto al proposi-

to fuo, ed a mia confusione : dicendo così: Perebè, sposa, domandi conforti per vivere ? Or che miglior morte puoi desiderare, che amare? ami, e ti vedi morire d' amore , e defideri vivere ? 5) , perche desidero sostentare la vita , per fervirlo , e più patire per lui. Onde stando la Santa Madre abbrucciata in questa fiamma, come mi riferì, disse al Signore : Come fi può paffare, Signore, vita fenza voi? E come que viversi morendo? Ed il Signore le ripose : Figliuola , pensande, che finita questa vita non mi potrai più fervire , ne patire per me . E con questi fiori , e con questi pomi invigorì Iddio il suo cuore ne'suoi travagli, che surono molto grandi, e fece, che le fosse gustosa la vita inferma d'amore, e violentata con la lunga speranza di goderlo.

Conforme a' beni, che ella sperimentava ne' travagli, era il defiderio di persuadere a tutto il mondo i frutti', ed i tesori, che in essi stavano nafcofti : fono i fuoi libri feminati di questa dottrina, e non vi è carta, dove non tratti , e persuada croce , e travagli, ne folo a foffrirli, ma a desiderarli, e domandarli a Nostro Signore nell'orazione. Ed avvenga che inanimasse molto le sue figliuole a tutte le virtù , procurava però in specie di affezionarle a questa del patire per Dio : ponendo loro davanti . che era gran vergogna l' andar per altro cammino, che per quello, per lo quale era andato il suo sposo, e che la Monaca, che non sentisse in se questi desideri, non si tenesse per Scalza. Quando alcuno trattava con lei, se vedeva, che sosse amico di patire, fe ne rallegrava grandemente, parendole, che avesse dato nella vena della fantità, poichè s' era abbattuto in quella del patire?

Tutta questa dottrina, ed esempi di travagli, e della pazienza, che in essi abbiamo da avere, aveva il Signore, come Maestro della verità stampato nell' anima della Santa Madre,

dicendole un giorno frà l' altre cofe in materia del patire , quel , che fegue : Pensi tu figliuola , che il meritare Ria in godere? non fla altrove, che nell'operare, nel patire, e nell'amare. Non avrei tu udito , che San Paolo fteffe godendo de gufti celeftiali più d'una votea, e molte, che pati . E vedi la mia vita tutta piena di patire, e solo nel monte Tabor avrai udito il mio gusto. Non pensar tu, auando vedi mia Madre , che mi tiene nelle braccia , che ella guftaffe di que' contemi fenza grave tormento. Da che le diffe Simeone quelle parole, le diede mio Padre chiara luce, perchè ella vedeffe quello, che io avevo a patire . I gran San-ti, che vissero ne deserti, come surono guidati da Dio , così fecero gravi penitenze; e se avevano in questo gran battaglie col Demonio , e con loro flessi , molto tempo fi passavano senza veruna consolazione Spirituale. Credi, figliuola, che mio Padre achi più ama, da maggiori travagli , ed a quefti corrisponde l'amore . In che te lo può più moffrare, che in volere per te quello, che volle per me ? Mira quefle piaghe, che non mai arrivarono a questo i tuei dolori : questa è la via della verità. Dillemi eziandio, che tenelli ben' a mente le parole, che diffe a suos Apofoli, che non doveva effere maggiore il fervo , che il padrone ,

Le rimase tanto impressa nell' anima questa dottrina, e giunse ad aver così gran gusto nel patire, che come già abbiamo veduto, non le mancò mai il desiderio, ne il diletto ne travagli.

# C A P O XV.

Della gran prudenza , e fincerità della Santa Madre .

Onciofiacofache la prudenza e diferezione fiano nella vita spirituale quel, che gl'occhi nel corpo, e quel , ch' è il carrettiere nel carro , il quale ha per officio di portare le redini in mano, guidandolo per dove ha da camminare, viene ad effere come la guida, e come il capitano dell' altre virtù morali . Per questo con sì giusta ragione quel gran Padre Antonio in una Congregazione, che fece con altri Santi Padri dell' Eremo, diede a questa virtù la prima fedia, come a Maestra, e guida dell' altre. Il Signore adunque, che ornò la sua serva di tante virtù , la providde eziandio di questa, acciocché non rimanesse oscuro, e senza occhi tutto il corpo dell' altre.

Quanta fia stata la prudenza di questa Santa, lo mostrano assai ben chiaro l'opere sue, perche primieramente l'effersi saputa portare con tanta discrezione, e prudenza nel trattare con Dio, nell'eccesso delle divine visioni, e rivelazioni, senza pericolo di vanità, e superbia, cosa, che a rari avviene , perché effendo la miferia nostra così grande, in vedersi in alto , massimamente donne , come gente di capo debole, s'abbarbagliano, e perdono la vista de gl'occhi, e danno nel profondo. Ma la Santa gli tenne sempre fissi nella sua viltà. e con la virtù della prudenza, ed umiltà non scostandoli mai da chi ella era, arrivò al ficuro porto in sì pericolosa navigazione. Ebbe grandisfima prudenza per intendere in quefli tempi l'arti, e gl'aguati del nimico, le fue entrate, ed ufcite, i fuoi inganni, e rigiri, e per non credere ad ogni spirito, ne lasciarsi vincere da qualfivoglia figura di bene, guardandosi più da quello, che viene con mafehren, ed apparenza di maggior virtu, e non fidarti di.fe, ne di dogni fipirito, nè di tutte le persone, nè far, o credere, o discentre cosa di suo proprio parere, come ella usò in tutte queste visioni, e rivelazioni, che è la maggior prudenza, e discrezione per tragestare in negozi così ardui, e sottili. Ed avvenga che tutte le virtu camminion al passo della prudenza che considera di considera del primo mobile, essenzione del primo mobile, essenzione la la la prudenza di a prudenza su camento del primo mobile, essenzione del primo mobile, essenzione la prudenza di a prudenza su considera di la prudenza su con la prudenza su con la prudenza su con la prudenza su con la considera di la

Prudenza più che umana su necesfaria, perché una donna debole, povera, inferma, spogliata d' ogni appoggio, e favor temporale imprendefse una nuova Risorma, non solo di donne , ma di uomini , e che di fua mano facesse tanti Monasteri, e quel, che e più , poveri , e fenza entrata; vincendo tante difficoltà, temperando tante condizioni, guadagnando tanti voleri , disprezzando virilmente tanti giudizi, e pareri del mondo, ed il dire, e mormorare delle genti , non facendone conto , se non come se sossero stati latrati di bracchetti , e finalmente apponendosi in trovar mezzi a cose cotanto alte, grandi, e necessari. Ma sopra tutto mostrò questa Santa la prudenza sua nelle Constituzioni, e modo di vita , che inftituì per li suoi Monasteri, perchè come dal perfetto lavoro delle pictre, e della perfezione dell' edificio chiaramente fi conofce l'arte, e l'eccellenza dell'artefice : così per nessuna cosa meglio si conoscerà, la prudenza della Maestra di tali opere, che per la persezione de'suoi Monaster) : dove , come ogn' uno sà , e l'ammira , vedesi quello , che a pena la carne crede , che è tanta mortificazione, e penitenza con tanta allegrezza, ed infieme tanto ufo d' orazione , e spirito , tanta dimenticanza delle cose temporali , tanto disprezzo dell' onore , e tanto amo-

re all'

re all'umiltà, al travaglio, ed a ciò, che è virtù: e con effere questo instituto di tanta penitenza: in guista tale temperò ella questo rigore con la pradenza sua, che con altre mille sorte di refrigeri, che vi pone, tutti di maggior virtà, e perfezione, venne a comportre una vita molto soave,

e comportabile. Ma quello, che è di stupore, non fono tanto le regole morte, quanto la prudenza viva, con cui la Santa governò tanti Monasteri, essendo donna sì inferma, e così ordinariamente occupata; e Monasteri non di qualfivoglia forte, ma ne' fuoi principi, dove la povertà, e le difficoltà, che in ciascuno si offerivano, sarebbono tal volta state sufficienti, per dar da fare a dieci donne virili , ed una fola bastava per tanti . Imperocchè nel modo, che un Generale, o Provinciale governa i Monasteri del suo Ordine, o Provincia, e li visita, instruisce, ammaestra, e castiga, governava ella i fuoi : poichè non folo fi comunicavano con lei tutti li negozi gravi, e difficili, che in effi fi offerivano, aspettando la sua determinazione, come di Madre, e Fondatrice, ma quando la necessità lo richiedeva, li visitava personalmente, e faceva faccia alle contraddizioni, e travagli, che di fuorivia fi offerivano, ed agli abusi, che il Demonio talora procurava introdurvi . A quefto effetto aveva tutta l' autorità di Provinciale, datale dal Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, fopra tutte le sue Monache. Quando poi s' aumentarono i Monaster, de' Padri Scalzi, crebbero anche i suoi pensieri. e le mostre del suo valore, e prudenza: conciofiacofachè, sebbene per effer donna, non aveva autorità per governarli : in ogni modo in tutto il resto si reggevano per consiglio di lei, e con tale appoggio crescevano: ed ella, come vera madre, dava loro il latte della dottrina fua, e li difendeva in tutti i loro travagli, e contraddizioni, come in altro luogo abiamo detto. Lanode la Principefía, Donna Giovanna, forella del Re D. Flippo II. la quale amava teneramente la Santa, a vendoli mandato a dire, che andafe a fmontare al Monaftero delle Scalze a Madrid, fonnadato das el per ritirativi dentro, diffe fra le altre cofe: non sò, come voi podiate refiftere con tanti Monafterj, poiché appena posso con uno.

Governava la Santa Madre il suo Ordine con una prudenza celefte . Portava alle sue figliuole tanto amore , e cosi era ben voluta da tutte . (che è l' origine, e fondamento del buon governo) e faceva di loro quello, che voleva; teneva gran conto di provveder loro tutto il necessario . procurando quanto fosse possibile, che fecondo lo stato della professione, e povertà loro, non mancasse nulla, ed in particolare alle inferme procurava ogni comodità, dicendo: Che deveva più testo mancare il necessario a' fani , che le delizie per gl'infermi . Ma se qualche volta per prova delle sue ferve , o per esperienza della santa povertà mancava alle fane, ed inferme alcuna cofa , defiderava , che fi foffriffe con molta pazienza , perfuadendo loro, che erano povere, e romite, mettendogli innanzi l' infermità, e la povertà, che quei Santi Padri dell' Eremo patirono per il Signore.

L'i amore, che le fue Monache le potravano, er accompagnoto con gran riverenza, e con uno firaordinario rifipetto, cagionato dalla gran fantità, e prudenza, che in lei conoferenzo, evano : perché con amarla ranto, e moftrare ella a tutte un volto allegrifimo, a vveniva, che non olavano d'alzare gli occhi a miratla quelle, che flavano con lei. Aveva nel riprendere molta gravità, e certe ragioni, con le quali in guifa tale ponderava, e poneva avanti agli occhi il mancamento, che l'incolpata rimaneva con-

fufa, e defiderofa d'emendarfi, e con gratitudine a chi la riprendeva , perchè lo faceva con molta foavità, e nelle sue parole si vedeva il zelo, ed il fuo cuore. Quantunque alcune volte con molta prudenza foffrisse i difetti degli altri, e diffimulaffe l'altrui fragilità, tenendo allora per guadagno il perdere , lo faceva aspettando nelle occasioni tempo opportuno, acciocchè il castigo giovasse : perchè come non ogni tempo è buono per potare, o tagliare gli alberi, così vi fono alcuni , ne' cuori de' quali non fi può entrare con la voce della correzione, falvo, che per distruggerli; e perché la medicina si converta in veleno, e quello , che fi dà per medicamento di fanità, fia firoppo di morte. Ma con tutto ciò diffimulava pochi difetti, e fecondo la terra, dove aveva da feminare la correzione, era il modo, che usava in coltivarla: perché alcune trattava con amore, e questo era il più ordinario; ed altre con asprezza, mortificandole, e provandole, conforme a quello, che vedeva effere necessario per L'anima loro; e se s'abbatteva in qualcuna proterva , la minacciava con rinferrarla, ed altri castighi fimili, facendo in ciò, come favio Medico, che alcune piaghe cura con olio, ed altre con fuoco, e coltello.

con fembiante fevero, e rigorofo, e dicendole mi altra "the voleva dire, che così trattava con quella Suora, che era sì buona, e voleva tanto bene alla medefima Santa Madre? ri-fpofe che ella così teneva, ma che quella forella aveva una condizione naturale, che bifognava guidaria perquella fittada, a fine che faceffe profatto. Altre volle diceva a ciafunna in particolare—il mancamento, che aveva, con amorevolezza: con le umili, ed obbedienti era molto pietofa: ma affai rigorofa, e terribile con quelle, che erano alquanto li-

Con una Monaca trattava sempre

cenziofe, perchè conosceva, che la licenza fra le Religiose era marrigna della Castità, e della Religione. Se in fornire di riprendere alcuna, vedeva umilià, e riconoscimento della colpa, in cui era cadura, ritornava subito nel fembiante allegro, e piacevole.

Ne principi del fuo governo cominciò con molto rigore, ma in sine con l'esperienza ne moderò gran parte, come cella ferisfe alla Madae Maria Battista con queste parole; sappia, che non pione quella, che folevo nel governare: il tutto pesse con more: mon is fe n'e cassione, che non mi famo il perchò, o pure l'avvre in consolito, che così fi timulti me-

glio .

Nel ricevere Novizie mirava più a'talenti, che alla dote: ne per altro rispetto diceva, che si doveva ricevere alcuna, in cui non concorressero le parti, e le qualità, che le Constituzioni richiedevano, e massime se il difetto era nella condizione, 'o nell' intelletto: che queste erano le due cofe, alle quali più ordinariamente mirava. Aveva gran riguardo, che non fi ammettesse veruna , la quale fosse malinconica : perché oltre il non effere per quelle tali una profeffione di tanta orazione, e rinferramento, fogliono effere notabilmente gravi, e dannose alla comunità. Ma di quelle, che fossero nella Religione , guftava , che fi tenesse molto conto , procurando loro il necessario, e dilatando loro il cuore, quanto la loro professione permette , sebbene non in modo tale, che se li deffe campo di feguire l' impeto del loro umore, e malinconia, lasciandole vincere ne' loro difordinati capricci , licenza, e difobbedienza, anzi le faceva violentare, e castigare, rendendole con penitenza, e mostre di rigore , fofferenti , avvedute , ed offervanti . Imperocché effendo tanto puntuale nell' offervanza della Regola , e Constituzioni , per nessuna

cosa del mondo non averebbe comportato in ciò relassazione, nè a sane, nè a inserme, per grandi che sossero nella Religione, o sossero state nel secolo.

Era firaordinariamente amica di persone di buono intelletto, e fuor di quello, che era vocazione di Dio, a nessuna cosa mirava più , nè avvertiva nelle Novizie , benche fossero Converse, che all' intelletto: faceva poco caso dell' orazione, o divozione, che avevano nel fecolo, mancandoli questo talento, che secondo la fua opinione , e fecondo la verità . è gran tondamento dell' edificio . Occorfe, che una persona grave lodò molto la fantità, ed orazione di una, che pretendeva l'abito; a cui ella rispose : La divozione , quale la dara Noftro Signore , è l' orazione , quale fara insegnata : anzi , che con quelle , che l'banno esercitata di fuora , bisogna alcune volte travagliare in prima per far loro dimenticare quello, che banno appreso: Ma se non banno buono intelletto , qua non li fara . Ed oltre a ciò una Monaca divota, e ferva di Dio, fe non ba intelletto , non è più che per sè : se ba intelletto , giova per governare altre , e per tutti gli officj , che fanno bifogno . Hanno eziandio un' altro male quelle , le quali banno poco intendimento, che nè si accorgono de' mancamenti , che banno , ne li fanno conofcere . benche ne fiano avvifate , e fempre pensano di dare nel buono, nè vi è chi le cavi di quivi, nè le rimueva dal loro oiudizio.

Faceva gran diligenza, che le Priore fostero perfone non folo fipriruali, che di quelle, le quali erano solamente fante, non si contentava per questo officio) ma eziandio molto prudenti, e di molto esempio. Esaggerava loro spesso, che principalmente se il dava l'officio, acció facesseto offervare la Regola, e le Constituzioni, e, non perché una liberameate le levasse, o aggiungesse di duo capo. Raccomandava anche ssissialle suddite, che avvertissero le Priore con umiltà, e riverenza de' loro mancamenti ; e fe elleno mostrassero alcun difgusto, lo sopportassero per amor del Signore, il quale li daria il premio: perfuadendo loro, che li dicessero ancora in tempo di visita , o fuori di essa a suoi Prelati con carità, e discrezione, perchè questo era molto necessario per la conservazione, ed aumento della perfezione : e se alcune pensavano, che ciò sosse mancamento, o baffezza, lo teneva per semplicità grande. Diceva ancora : Che teneva per impossibile , che faceffe bene il suo officio quella Priora , la quale faceffe sleuna cofa, che non volefle , che lo sapeffe il Prelato : perche più tofto doveva ciò darle contento, poiche fa era buona, non aveva occasione di celarla a chi fia in luogo di Dio; e fe non era buona, che non la facesse; e che egli la sapeffe per correggeria , ed emendaria .

Sarebbe un non finir mai, fe avelfimo a contare minutamente li avvertimenti di discrezione, e prudenza, che la Santa Madre infegnò in voce , e lasciò scritti ne' suoi libri , ed in altri fogli . Dirò folo uno de casi particolari , dove ella mostrò il gran talento, che Iddio gli aveva dato di discrezione, e prudenza, e fu quando venne Priora all' Incarnazione d' Avila, dove fu eletta dal Padre Visitatore Fra Pietro Fernandez, contro la volontà di tutte le Monache; e ricevuta, quando arrivò a fare il fuo officio, non folo con vifi, torti , ma con parole , ed opere molto ingiuriole, come di fopra ab-biamo narrato. Si vide l'ammirabile prudenza, che ella ebbe, nel primo ragionamento, che fece loro, nel quale con la fua discrezione, e parole , cominciò a guadagnare i loro cuori , ed a poco a poco con destrezza singolare si venne ad impadronire in guifa tale della volontà di tutte, che quelle, le quali poco prima erano , come nimiche, per metterle le mani addosso, già non

fi stancavano di ringraziare Iddio , per aver dato loro tal Madre, e Prelata . Erano in questo Monastero intorno a cento Monache, e tutte professavano la Regola corretta, e come fuole avvenire, vi erano conversazioni, ed altre cose, che in simili Monasteri occorrono, e le mise tutte in tanta perfezione, come se fossero state Scalze, e ridusse questa cafa a tanta riforma, che dura infin ad oggi . Finì il suo officio con tanta pena di tutte, quanta avanti ne avevano ricevuto per la fua entrata . e rimafero tanto contente della prudenza di lei , e tanto coltivate con la dottrina fua , e tanto defiderose di sperimentare un' altra volta il fuo governo, che tornarono ad eleggerla la feconda volta contro il volere del suo Provinciale, e sece-ro diligenze grandi con il Consiglio Reale , e con altri Potentati di Spagna, perche tornaise ad essere loro Prelata.

Nel trattare co' proffimi con molta utilità di tutti ebbe gran destrezza , perché fapeva toccare prudentemente il polso alla condizione, e spirito di ciascuno, e conosciuta la necessità sua , soffrirlo , e saviamente indirizzarlo per quei mezzi, per li quali meglio poteva effere incamminato a ciò, che più gli conveniva . E perchè la docilità è una delle principali parti della prudenza, e confifte in pigliare il parere altrui, e fottomettere il suo giudizio a quel d' altri; quantunque la Santa Madre l' avesse così buono per tutte le cose . ed in tutti li fnoi negozi, s' ajutava con la divota, ed umile orazione, che è mezzo per ottenere luce, e verità : nulladimeno sempre li comunicava con persone gravi, e dotte, e soggettava con umiltà l'anima, ed il parer fuo a quello, che effi intendevano. In questa soggezione, e rimessione su eccellentissima, ed in premio di lei su dotata dal Signore di gran luce , e di fingolar pruden-

za . Ma sebbene ordinariamente soggettava il giudizio, e parer suo, ed era in ciò umilissima, con tutto ciò, quando il Signore le faceva grazia di farle conoscere alcuna verità di maggior perfezione, massime se aveva per sè qualche persona di soddissazione, ed esperienza, che l'ajutasfe , ancorche tutto il Mondo si sosse unito, non era bastante per farla tornare indietro, come si vide al principio della fondazione de'fuoi Monasteri, quando ebbe tanta contraddizione, perchè non li fondasse senza entrata : che quanti Letterati vi furono, e le trattarono di questo punto, non furono mai potenti a persuaderle, che conveniva più avere entrata : perchè ella diceva , che quando vedeva nostro Signore così povero, e nudo, non fi poteva perfuadere ad avere ricchezze.

Queste, ed altre cose simili imprendeva con una prudenza più divina, che umana, con la quale molte non misurava tanto le cose co' pasfi della ragione, che sono corti, e bene spesso incerti, e sempre limitati, ma disprezzando le cose di questo Mondo, e rimettendosi nelle braccia del suo Sposo; in lui, dimenticata di tutti li mezzi umani . metteva tutta la fua cura, e provvidenza, e guidata da quella tramontana, incamminava le cole molto al rovescio di quello, che la ragione umana richiedeva. Perchè quel movimento, ed impeto divino, che la guidava, era fopra ogni ragione, avendo un dono di configlio altiffimo, ed una prudenza d' animo purgato eminentissima : dopo i successi moltravano quanto fosse stata accertata la fua elezione, ed il fuo configlio . Questa era la causa , che le dava molta pena, quando s'abbatteva in certe persone timide, e molto legate alla ragion naturale, fenza confidare, ne sperar niente in Dio, come fono alcune così nel far penitenza, come nell' imprendere al-

tre cose grandi del servizio di Sua Divina Maestà . Il che ella scrive con lo spirito, e verità, che scrive le altre cose con queste parole : Le persone , le quali a me pare , che vadano a tentoni nelle coje, che conforme alla ragione qua possono farsi ; par che mi tribolino , e mi fanno chiamare Iddio , ed i Santi , le quali abbracciarono queste cose, che ora noi spaventano . Non perchè io sia buona a niente , ma perche mi pare , che Iddio aiuti quelli , li quali per lui fi pongono a molto, e che non manchi mai a chi in lui solo confida, e vorrei trovare chi mi ajutaffe a crederlo così , e non penjare a quello , che s' ba da mangiare , ne veftire , ma lasciarne il pensiero a Dio.

Avvenga che la Santa Madre aveffe questa celeste fapienza, e lume dello Spirito Santo, sempre si soggettava al parer de' suoi maggiori, perche sapeva bene, che li ajuti in-terni della grazia, i lumi, e savori Divini non escludono gli esteriori della Chiefa, anzi il medefimo Spirito Santo, che li dà, inclina, e vuole, che si soggettino a quelli che nella Chiefa ttanno in luogo di Dio . E non farà meritevole degli uni, chi non vorrà umilmente foggettarfi agli aliri, per effere quetto l' ordine, che fu posto nella sua

Chiefa. Infieme con questo intelletto, e prudenza, aveva la Santa Madre una semplicità di colomba, e così era contrarissima a ciò, che era ipocrisia, e finzione. Nella conversazione non poteva vedere artificio . perché era amica d'ogni verità, e schiettezza. Voleva, che il modo di parlare delle Monache fosse con una religiosa semplicità, e che s' affaceffe più allo stile de'Romiti, e g nte ritirata, che a saccenterie, cariofità , ed altre creanze , e ceremonie del Mondo . Imponeva alle sue figliuole con grande initanza, che fi pregiassero più di parer grossolane in

questa patte, che curiose. Se qualcuna , che pretendesse l'abito , le scriveva, ed ella scuopriva a caso nella lettera alcuno artificio, o vestigio di ciò , diceva : Non è per noi donna tanto saccente : perche defiderava grandemente di vedere ne' suoi Monasteri molto in slima questa virtù della fincerità, e con effere ella discretissima, era insiememente sinceriffima , come confessano quasi tutti li testimoni, e Con essori suoi, che tanto tempo trattarono, e conversarono con lei, per la lunga sperienza, che di ciò ebbero.

Di qui nasceva, che era tanto amica della verità, che fo per burla raccontando una Monaca qualche favola, ne mutava una parola, la gridava con tanto rigore, come se fosse tlata una cofa gravissima, dicendo, che teneva per impossibile, che arrivasse alla perfezione, chi era in ciò trascurata. Con questa verità, e schiettezza dava conto a fuei Superiori dell'anima fua, e de' fuoi Monasteri. Quando occorreva trattare con altre persone quello, che passava in casa, lo diceva senza mutare. ne ricuoprire una parola, ne fcordare un punto da quel che era : tanto che alle volte le sue Monache si mortificavano, che parlaffe con quella schietezza, e chiarezza. Per questa causa si nascondevano da lei, quando pareva loro necestario, che una cofa non si sapesse suori del Convento. Se talora trattando con una persona alla presenza delle sue figliuole, interrogata diceva qualche cofa, che elleno non gustassero che lo sapessero quelli , che erano presenti, le consolava, dicendo, che non fi dessero tastidio, che mai per la schiettezza, e verità si sarebbe nociuto alle cose , per difficili , che fossero, e così si vedeva per esperienza, che ogni cosa le riusciva

Era tanto amica di questa verità , e schiettezza, che perchè non si

bene.

dicesse una bugia leggiera, benchè fosse in ordine a molti buoni fini, averebbe lasciato perdere tutti i suoi negozi, per gravi, che fossero, come si sperimentò nella fondazione di Burgos, dove patendo sì gravi difficoltà, e travagli, per ottener licenza dall' Arcivescovo di fondare un Monastero, ed offerendole persone, che l'ajutavano in quella fondazione , un invenzione facile , e molto efficace per confeguire il fuo intento, conoscendo, che in essa era certa specie di bugia , sebbene non l' aveva a dire ella , ed i fuoi Confeffori le persuadevano, che non se ne doveva fare fcrupolo, e che quello era buon mezzo, per dar fine a' suoi negozi; rispose la Santa : Con nessuna cola obbligheremo più Iddio a concedere . che questa fondazione si faccia più presto, che con non voler dire una bugia per amor fuo , con cui potessimo ottenere quanto defideravamo . Di che rimalero i Confessori molto confusi, ed edi

ficati. Nè folo odiava la bugia, ma era anche molto aliena da parole di molti fensi, che volgarmente si chiamano equivoche . Perché quanto difdiceva a verità, semplicità, e purità , disdiceva anche al suo spirito : E così occorrendole una volta in Toledo scrivere una lettera sopra certi negozi gravi , ne' quali per confeguirne il buon successo, bastava scrivere una lettera con un poco di rigiro, e diffimulazione : pareva a lei, che per effere quel negozio tanto di gloria del Signore Iddio, e dall' altra parte non fi mancava nella verità, fofse bene farlo. Con questo scrisse la lettera, e la mandò al Messo, che doveva portarla. Ma fu tanta la pena , e confusione , che ebbe d' aver ciò fatto, parendole di aver mancato in quella fincerità , e schiettez-22 , per mezzo di cui il Signore gli aveva fatto tante grazie : e di non aver confidato in Dio , in quello , che pensava conseguire col suo artificio, che due ore dopo la mezza con conte rimando à pigliare la lettera, e fir.cciandola, ne ferifie un'altra di nuovo, contando il cafo fenza rigiri con la medefima pontualità, e verità, che era paffato, fenza celare nulla, nel aggiungere cofa alcuna. E così rettò fervito il Signore Iddio, che fi faceffe quanto la Santa Madre defiderava.

Seguono alcuni Ricordi , che dava la Santa Madre, per la vita spirituzle.

MObit fono i ricordi, che quella Santa Midre con luce del Cielo ferife ne' fisoi libri , tutti tano 
utili, come l'efperienza infegna. Ma 
particolarmente ne fece alcuni brevi, 
certifimi , e compendiofi , che per 
effere d'importanza per le perfone , 
che fervono al Signore , mi è parfo 
il portiqui , a fine che così maggiormente colti della diferzione, e prudenza di quella Santa.

1. A terra non coltivata, con tutto,
che sia sertile, produrra spine,
e triboli; così s'intelletto dell'uom.

2. Parlar bene di sutte le cose spirituali, come di Religiosi, Sacerdoti, e Romiti.

3. Fra molti parlare sempre poco, e non persidiare molto, massime in cose, che poco importano.

4. Ragionare con tutti con moderata al-

5. Di niente burlarsi.

6. Non riprendere giammai alcuno, fenza discrezione, umiltà, e confusione

propria.
7. Accomodati alla complessione di quella persona, con cui tratti: con l'allegra, allegra; col malinconico, malinconica: finalmente s'arsi tutto a tutti, per guada-

gnare tutti.

8. Non parlar mai, senza aver prima ben pensato, e raccomandato a Dio nofiro Signore quanto si vuol dire, a sue che non si dica cosa, che gli dispiaccia. 9. Non iscusarti mai senza causa mol-

to probabile .

10. Non dir mai cola propria, che meriti lode, come del tuo sapere, virità o lignaggio, se però non speri probabilmente, che con sa per recare qualche utilità, ed allora si facci con urnità, e considerazione; perobè quelli sono doni della mano di Dio.

11. Non ingrandir mai le cose quando tu parli, ma dire moderatamente quello,

che tu ne fenti .

12. In tutti i ragionamenti, e converfazioni va fempre mescolando le cose spirituali, che coiì si schiferanno parole oziose, e mormorazioni.

13. Non affermar mai cosa, se prima

non la sai bene .

14. Non t'intrometter mai a dare il euo parere in tutte le cose, se non sei richiesto, o la carità lo ricerchi.

13. Quando qualcuno parla di cofe spirituali, con umiltà ascoltalo, ed a guisa di scolare prendi per te quello, che

dira di bene .

16. Al suo Superiore, e Confessore scuopri suste le sue sensazioni, imperfezioni, e repugnanze, perchè si dia configlio, e rimedio per vincorle.

17. Non istare fuori della Cella, nè uscire senza causa, e quando uscirai, dimanda a Dio soccorso, accioccbè tu

non l'offenda.

18. Non mangiare, nè bere, se non alle ore solite, ed allora rendi molte grazie a Dio.

19. Fa tutte le cose, come se realmente fossi in presenza di Sua Divina Maessa, e per questa via sa grandissimo guadagno un'anima.

20. Non ascoltar mai, nè dir male di alcuno, se non di te stessa, e quando di ciò ti rallegerai, è segno, che vai sa-

cendo buon profitto.

21. Ogni opera, che farai, indrizzala a Dio, facendogliene offerta, o do-

na d Dio, facendoziene offeria, o domandali, chi fia per suo onore, e gloria.

22. Quando sarai allegra non sia con riso immoderato, ma con allegrezza umile, modesta, assabile, ed ediscativa. 23. Immoginati sempre d'esser serva di tutti, ed in tutti considera Cristo nofiro Signore, e cotì li porterai rispetto, e riverenza.

24. Stà sempre apparecchiata a fare l'obbedienza, come se si comandasse Gesà Cristo nel tuo Priore, e Pretato.

25. Esamina la tua coscienza in ogni operazione, che sai, ed in ogni ora, e conosciuti i tuoi mancamenti, procura con l'ajuto di Dio di emendari, e per

questa strada arriverai alia perfezione. 26. Non pensare a' disetti altrui, ma alle virtù, ed a i tuoi propri manca-

menti .

27. Va sempre con gran desiderio di patire in qualsivoglia cosa, ed occasione per amor di Cristo.

28. Farai ogni di cinquanta offerte a Dio di te, e ciò con gran fervore, e desiderio di Dio.

29. Quello, che mediti la mattina, abbilo tutto il di presente: e poni in ciò gran diligenza, perchè è di grandissimo eiovamento.

30. Conserva diligentemente i sentimenti, che il signore ti comunicherà, e metti in escuzione i desideri, che ti darà nell'orazione.

31. Fuggi sempre quanto sarà possibile la singolarità, perchè è un gran male per la comunità.

31. Leggi spesso gli Ordini, e le Regole della sua Religione, e da buon senno osservagli.

33. In tutte le cose create, considera la provoidenza, e sapienza di Dio, ed in tutto lodale.

34. Stacca il cuore da tutte le cofe, e cerca di trovare Iddio.

35. Non mostrar mai divozione di fuora, che non l'abbi di dentro, ma potrai bene nascondere la divozione.

36. Non mostrar mai la divozione interna, se non con gran necessità: Il mio secreto per me, diccuano San Francesco, e San Bernardo.

37. Non ti lamentare, se le vivande sono bene, o male acconcie, ricordandoti del sele, e dell'aceto di Geni Cristo.

Y 3 38. 4

28. A tavola non parlare a nessuno ne alzar gli occhi a guardare altri .

39. Confidera la menfa del Cielo, e li cibi di effa, che è Iddio, e gl' invitati, che fono gli Angeli . Alza a quella tavola gli occhi, bramando vederli li .

40. In prefenza del tuo Superiore, nel male devi mirare Gesu Crifto , non parlare, se non è necessario, e con gran ri-

Derenza . 41. Non fare mai cofa , che non fi

possa fare innanzi a tutti. 43. Non fare comparazione dall' uno

all' altro , perebe è cofa odiofa . 43. Quando farai riprefa di qualche cofa , ricevilo con umilia interiore , ed

efteriore , e prega Iddio per chi ti riprefe. 44. Quando un Superiore comanda una cofa , non dire , che l' altro comanda il contrario , ma pensa , che tutti banne buon fine , ed obbedifci .

45. In cofe , che non ti appartengono, non effere curiofo in parlarne, o di-

mandarne.

46. Abbi presente la vita passata per piangerla, e la tiepidità della presente . e quanto ti manca per andare al Ciclo per vivere con timore , che è causa di gran beni .

47. Fa sempre quanto ti dicono quei di cafa , purche non fia contro l' obbedienza , e rispondi loro con umilia , e man (uetudine .

48. Cofa particolare nel mangiare , o veftire non dimandar mai fenza gran bi-

49. Non lasciar giammai di umiliarti, e mortificarti in tutte le cofe fino al-

la morte. 50. Abbi per coftume di far sempre molti atti d' amore , perche accendono ed inteneriscono l' anima : e così fa di tutte le altre vività .

51. Offerifci tutte le cofe al Padre Eterno , infieme con i meriti di Gesù Crifto fue Pigliuolo.

32. Sii con tutti dolce, e mansueto :

uspro, e rigoroso con te stesso. 53. Nelle fefte de' Santi confidera le

virtu loro , e domandale al Signor Gerà Crifto in grazia.

54. Abbi gran cura di fare ogni sera l'esamina della coscienza.

\$5. L' orazione , che farai il giorno , che ti devi comunicare , fia , che effendo tu tanto miferabile bai da vicevere Iddio : e quelia , che farai la fera , fia che bas ricevuto Iddio .

\$6. Effendo Superiore , non riprender mai alcuno con collera, ma quando fara passa: e così la riprensione apporterà usile .

57. Procura grandemente la perfezione , e divozione , e per fare ogni cofa

con effe . 58. Esercitati molto nel timore di Dio , che remie compunta , ed umile l' anima.

39. Confidera bene quanto presto si mutino le persone, e quanto poco si debba fidare di effe , e così attaccati bene a Dio , che non fi muta mai .

60. Procura di trattar le cose dell'anima tua con Confessore spirituale , e dot-

to, e lui in tutto fegui.

61. Ogni volta, che ti comunicherai, chiedi a Dio qualche dono per quella gran misericordia , con la quale è venuto nell' anima tua.

62. Ancorchè tu abbi molti Santi per Avvocati , fis in particulare divota di San Giuseppe, il quale impetra grazie grandi da Dio .

62. In tempo di malinconia, e turbazione non lasciar le buons opere, che far folevi di penitenza, ed orazione, perche il Demonio procura d'inquistarti. perchè le lasci : anzi seguitale con più fludio di quello di prima, e vedrai quanto presto sia per faveretti il Signore.

64. Non comunicare , zè conferire le tue tentazioni , ed imperfezioni con le più imperfette di c-fa , per non far danno a te, e ad altre, ma con le più perfette .

65. Ricordati , che non vi è più di un' anima, ne si ba da morire più d' una volta, ne si ba più di una vita breve, e questa è particolare, ne vi è più d'una gloria , e quefta è eterna , ed ajuterà a molte cole.

66. Il defiderio tuo fia di vedere Id-

dio, il tuo timore, che l'hai da perdere: il dolore, che nol godi, e la tua allegrezza fia di quello, che ti può condurre a Dio, e viverai con gran pace.

### CAPOXVI.

Quanto alta, e soprannaturale su l'orazione, che il Signore comunicò alla Santa Madre Teresa, e di quanta efficata per impetrare quanto domandana.

I L modo d'orazione, che la Santa Madre ebbe, fu tanto alto, e divino, che penfo, che poche perfone fi troverebbono, le quali fi arrischiassero a scriverlo, se ella non l' avesse fatto prima da per se, perchè queste cose interne hanno riservata la lor dichiarazione all'esperienza, e fentimento di coloro, che le provano, e quello è buon Maestro, che è ben sperimentato. Ma per soddisfare in questa parte a questa virtù, che è il mezzo, ed il canale per donde Iddio comunica ordinariamente a giufti le sue misericordie, e la porta, per donde egli entra carco di doni ; e grazie a ricrearsi con loro; dirò qui con la maggior brevità, che io faprò, quelle, che Iddio nostro Signore sece alla Santa Madre Teresa per mezzo dell' orazione , valendomi di quelle, che ella racconta ne' fuoi libri: perché quelle sò io molto bene. con quella certezza, che può aversi in questa vita, che le occorsero: e l' istesso consessano quattordici Consessori di lei della più dotta, e grave gente di Spagna: li quali nelle informazioni fatte per la di lei Canonizzazione affermano per molto certo, effere occorio alla Santa Madre Terefa tutte quelle cose, che scriffe nel suo libro, oltre altre infinite persone, che avendo tenuto per certe le cose, le quali io qui dirò, approvarono il fuo spirito, ed i suoi libri, come più a lungo feriffemo nel Prologo

di questa Istoria . Ed oltre le grazie , e savori , che la Santa scrisse . n'ebbe altri molto particolari da Dio. e sorse maggiori, li quali ella per fua umiltà febbene li comunicò coi fuoi Confessori, li celò ne' suoi libri . movendola anche a questo ( come tanto discreta, e prudente) il perfuadersi, che cose così alte non erano da dirfi a tutti, fenza che per avventura fi ponesse sospetto ad alcuno della loro verità, come essa riserisce nella fua vita, nel capitolo 17, dove trattando di quello , che Iddio infegnava all' anima fua nelle visioni intellettuali , dice così : Le comunica fecreti, e tratta feco con tanta amifia ed amore , che non ci bafta a scriverlo : imperocche fa alcune grazie , che fece portano fofpetto per effere di tanta maraviglia, e fatte a chi sì poco le merita . che fe non fi ha molto vera fede , non fi potran credere. E così penso raccontarne poche de quelle , che il Signore ha fatto a me , fe non mi fara altrimente comandato , eccesso alcune vifioni , le quali possono in alcuna cosa giovare, acció che coloro, a' quali il Signore le dara per l' avvenire, non fe ne maraviglino, paren- , do loro impossibile , come facevo io . E d' averne tacciuto altre molte fattele dal Signore lo dice molte volte la Santa ne i suoi libri, ed è cosa maravigliosa, e che appena può considerarfi, perchè se tante furono le grazie, che ella per comandamento de fuoi Consessori lasciò scritte, quali potremo intendere, che debbano effere state quelle, che per mancamento della nostra capacità lasciò di scrivere, e quelle, che non si arrischiò a confidare alla nostra poca sede, ed esperienza?

Le principali grazie, che la Santa Madre ricevette dal Signore per mezzo dell'orazione, furono eccellenti, ed eroiche virtù di carità, e d'amor di Dio, nel quale abbrucciava mentre vivevi in terra, come se fosse flata un Serassino del Cielo, di vivivissima sede, di speranza, e conti-

danza grandifima, di profonda umiltà, e di pazienza incomparabile, di forrezza non mai veduta, di prudenza divina, e di altre ammirabili virtà, delle quali infin' a qui in queflo libro abbiamo trattato, e trattaremo apprefio.

Quefte mifericordie, che il Signore usò con lei in comunicarle virtà si alte, ed in grado così perfetto. fu quello, che ella fempre dimandò al Signore nell'orazione. Perché in verità la perfezione, e giultizia Criftiana, e tutto il paragone, e punto della fantità fottanzialmente confifie nella perfezione della carità, e delle al perfezione della carità, e delle al perfezione della carità, e delle al carità.

tre virtà.

Altre grazie, e favori li fece il Signore, che sebbene non sono la sostanza della virtù, e perfezione, ne sono però chiari , e manisesti indizi , per non fare ordinariamente fua Divina Maestà simili grazie, se non ad anime, le quali egli ama molto, come veggiamo ne Santi più eminenti, le cui vite fono sparse come di smalti, e gioje, di fimili favori, che Iddio ordinariamente concede all'anime , intereffite , e pure , e tali , che per le virtà loro meritino nome di fue spose . Con queste tratta Iddio samiliarmente, come un'amico con l' altro; con queste si spassa, a queste manifelta i suoi secreti, e le rivela le sue virtù ; queste abbraccia , e li parla dolcissimamente; e queste sono quelle, che in questa vita sono molte volte rapite all'altra, dove cominciano a vedere gran parte di quello, che dopo hanno da godere.

Quefit favori e grazie, che Iddio fa a tali anime, sono di mille maniere, e così hanno altrettanti nomi. E perche di queffe grazie, e favori, che Iddio fece alla Santa Madre Terefa nell' orazione, abbiamo feritto a lungo nel primo libro in alcuni capi, dove diffemo de' grandi ratti, visioni, rivelazioni, parlamenti, e d'altri fingolari favori, che il Signore comunicio a quefa Santa Vergi-

ne, e per innanzi ancora ne diremo; per tanto tratterò qui folamente della maravigliofa fcienza, e del conofcimento di verità, che ladio infufe nell'anima di lei, ed infieme della dottrina, che lafciò ne' fuoi libri feritta.

Dirò prima brevemente il principio, che ebbe d'orazione, cavandolo da una fua relazione, che fece pel fuo Confessore, donde si vedrà, quanto valorofamente perseverò nell'orazione. Dice adunque la Santa, parlando di se in terza persona. Questa Monaca ba quaranta anni c'e prese l'abito, e dal primo comincio a meditare i misteri della Passione di Cristo nostro Signore, e li suoi peccati alcune ore del giorno, senza penfar mai a cofa soprannaturale : ma solo alle creature, e cofe , dalle quali cavava , quanto presto finisca ogni cosa ; ed a mirare dalle creature la grandezza di Dio , e l' amore , che ci porta . Questo le faceva venire molto maggior voglia di fercirlo, che non fece mas il timore, il quale non era a proposito per lei , sempre, con gran desiderio, che foste lodato, e la sua gloria aumentata . A questo fine indirizzava tutte le sue orazioni, ne faceva nulla a caso, parendole, che poce le importoffe di patire in Purgatorio , perchè questa s' aumentasse , benchè fosse pochiffimo . In questo pasio quasi ventidue anni con grande aridità, che non le pasio mai per pensiero di desiderare più , tenendofi per tale , che ne anche le pareva di meritare di pensare in Dio, ma che sua Divina Maesta le faceva molta grazia in lasciarla flare dinanzi a sè orando, e leggendo anche in buoni

libri.

Ma lafciando da parte questi principi, le andò dando il Signore una orazione foprannaturale , che era una
presenza di Dio, che pateva, che
ogni volta, che si voleva raccomandare a lui, se lo trovasse appresso.
Dopo le venne un ritiramento interno, col quale si raccoglieva, ed entrava dentro di sè, che qui pareva,
che avesse l'altre potenze, ma non

perdendo i sensi esteriori. Da questo riviramento le procedeva alle volte una quiere, e pace interiore dolcissima, che è come una instuenza divina, che viene sopra l'anima, e con la quale pare, che Iddio l'immerga nell'amore, diletto, tenerezza, e declizie. Insin'a qui vive l'anima ne' soi sensi l'antere, età nella fa regione.

Innalzolla il Signore più alto, dandogli un'orazione molto ricca, e molto eminente, la quale ella chiama ne i suoi libri : Orazione d' amore , molto a lungo la dichiara : dirò folo, che è un modo d'orazione, nella quale cominciando l'anima a bere delle acque vive, e degli impetuofi ruscelli, che scaturiscono da Dio, è inebriata con la copia de' suoi diletti; in guifa tale, che con la forza di quelli, e dell' amore, perde l'ufo de' l'ensi, e quasi di tutte l' altre potenze, ed è condotta al talamo celefte, e tutta transformata in Dio, e dorme in quel fiorito letto di Salamone, quel vigilante sonno, di cui parlando la Sposa, dice: Io dormo, ed il mio cuore veglia. Questo è il luogo, dove si celebrano le nozze spirituali dell' anima con Dio, e perciò si chiama letto, perchè e luogo di riposo, d' amore, di compita quiete, di sonno, di vita, e di celesti diletti. Con molti nomi han fignificato i Santi questa trasformazione in Dio, e tutti infieme non arrivano a darci la minor parte di quello, che qui l'anima fente, e gode . Quello, che meglio il dichiarò, parmi, che fosse chi meno disse, come fece San Giovanni nella fua Apocalisse, chiamandolo Manna nascosta .

Dopo questa così eminente, e divina orazione seguitrono certi grandi, e violenti impeti d'amore di Dio, e questi terminarono in ratti, tanto che, come diremo avanti, molte volte di quelle che si poneva in orazione, s'alienava, e perdeva l' uso de i sensi. Accompagnavano quegli impeti certe pene tanto sottili, e divine, che meglio potevano chiamarsi raggi di selicità, e gloria, perchè erano tutte caparre preziose della finezza del tenero amore, con che la trattava il suo Celeste, e Divino Spofo. Accadeva ancora, che aveva in questi tempi così gran soavità, e diletto con la dolce presenza del suo amato, che le pareva d' effere tutta liquefatta, e strutta in amore, e te-nerezza. Da che Nostro Signore la pose nell'orazione, che ella chiama, d'unione, le cominció a manifestare più la sua presenza con visioni intmaginarie, intellettuali, ed alcune volte corporee , di Cristo , della Divinità, del misterio della Beatissima Trinità, e di molti Santi, ed a rivelarle verità, e secreti divini, ed a parlarle tanto ordinariamente, e con tanto amore, e cortesia, come fuole un' amico con l' altro, in fino a che col continuo esercizio dell' orazione, ajutata con le fatiche delle virtà, e travagli, che il Signore le mandava, essendo prima arrivata ad una incredibile purità, venne a godere in questa vita una unione tanto intima, tanto abituale, e continua di Dio, che quello, che da principio gustava a sorsi ( se così può dirfi) e limitatamente, con turbazione, e perdimento de' fenfi , l' ebbe poi con continua, e pacifica possessione, perché per ispazio quasi di venti anni le comunicò Iddio questo grado d'orazione, che ella chiama matrimonio spirituale, dove per un mo-do altissmo, e divino, era l' anima fua unita continuamente con la Santissima Trinità, e ciascuna potenza, fecondo la fua capacità, godeva quasi in terra quello, che li Beati possiedono in Cielo, o per dir meglio, alcune vigilie, e vespri di quella gloria, che sebbene non era confumata, e perfetta, era felicità principiata: perchè, la purità, la pace, la immutabilità, la luce, l'amore , ed il diletto , che godeva , erano come certe caparre della possesfione, che godono i Santi . E così stava nello stato presente molto simile a quello della intera beatitudine, tal' era la quiete , la foavità , la fazietà, la foddisfazione, il ripofo interno, la pienezza, ed il riempimento di tutti i beni, che in questa vita possedeva. Di questo felice stato godette la Santa Madre per ispazio di venti anni , come dissi di sopra, navigando a vele spiegate, senza fermarfi un punto, nella purità, nella luce , e nell'amore del fuo fpolo, immergendoli continuamente più in quell' immenso pelago ( nel modo , che una pietra gettata in mare senza fondo, và sempre caminando alla profondità fenza fine, ) abbracciandofi ogn' ora, e ad ogni momento più strettamente con Dio, con che arrivò a così alto grado d' amore, dove, per molto, che dica, non si apporrà ad arrivare la mia penna.

Questa su la sua orazione: tale anche su l'esticacia, che ebbe in sare con esta sorza a Dio, ed in ottenere quanto gli domandava. Gl'aveva promesso Nostro Signore, che non gli averebbe domandato cosa, che non la impetrasse da lui, come ella scrive ne sella sua vita al capitolo 39. con

queste parole :

Stando io una volta importunando il Signore, che rendesse la vista ad una perfona , alla quale io era molto obbligata , che l'aveva quasi perduta , Io li aveve gran compassione: e semendo che non volesse il Signore esaudirmi per li peccati miei, apparvemi, come l'altre volte, e cominciommi a mostrare la piaga della mano finifira , e con l' altra cavava un chiodo , che vi era fifo. Parevami , che al levare del chiodo, cavasse anco la carne ; e rappresentava bene il gran dolore, che mi recava grandissima compasfione : B diffemi , che colui , che tanto aveva sofferto per me, non dubitaffi, che avrebbe fatto quello, che io gli chiedevo: B MI PROMETTEVA, CBB NES-AUNA COSA GLI AVREI DOMANDA-

TO, CHE EGLI NON L' APESSE PATTA: 1 spende gia egii, che mon gii averei mai dimondato veruna cofe, la quale non iffel flata conforme alla gloria la E coi averebbe fatte quello, che all ora chickove; pubbe he ance quando lo non gli ferriva, gli chefi mai co-fa, che jua Dizina Melfa non la facili moite meglio di quello, che in faceli moite meglio di quello, che in facevera diffinitaria, che fapera, che in Tamento meglio del con ou debi estili.

Con questa promesta, e sondata in questa parola di Dio, teneva come certa giultizia la sina petizione, e così nel modo di dumandare imitava i Beati, ed i Santi, che stanto in Cielo, che quello, il quale non era per ottenere, a pena poteva inalzare le mani, ne il cuore a domandarlo con forze, e perseveranza. E quando il Signore voleva, che gli domandarlo, e concederle la sua petizione, y che Sua Divina Maettà le conceder quanto le dava fubbro un desiderio grande, che Sua Divina Maettà le conceder quanto le domandava, ed un gran

fervore per domandarelielo.
Molti fono i fuccessi ne' quali il
Signore mostrò chiaramente quello, che potevano con lui l'orazioni della fua serva. Perchè per mezzo
d'esse fece in vita sua cose miracolote, fano da moste infermità, ma moite più surono l'anime, che cavò di
peccato, come io lo sò benissimo, ed
ella lo serive nella sua vita, dopo
aver marrato alcune grazie, che aveva
impetrato da Nostro Signore per mezzo dell'orazione: dice in questa ma-

niera nel detto capo: In quefa matria di cavone anime di poccati gravi per merzo delle mie orazioni, ed alter tiratele a maggini perfezione, fono flate motte le volte, con il fignore m'os el'undio, e cui in cavone anime del Pargatorio, e di mi dire cefe [egnaldie, fono tante le grazie, che si Divina Magfil, mbo fatte, che farebbe uno flatcar me, e chi le leggiff, fi in le volffe nacconte tutte, e juvono molto. Tutto il reflo, che qui lafcio di dire delli orazione di queffa Santa 1, lo rimetto così alibiri di lei, come a quello che lafciammo feritto nel primo libro di quest' Istoria, folo pretendo di ferivere qui la luce grande, che per mezzo della contemplazione ottenne dal Signore, come lo mostra il dono della profezia, la feienza in fonde della profezia, la feienza in fatti della della della compania della profezia, la feienza in fatti della come ora andaremo raccontando, come ora andaremo raccontando.

C A P O XVII.

Come la Santa Madre ebbe il dono di profezia.

N ogni tempo ha comunicato Iddio alla sua Chiesa spirito di profezia, perchè fe ben si mira, non vi è mancaro mai in effa chi con spirito divino riveli cose, che sono da noi molto lontane. E perche in questa ultima età non vi mancasse, comunicò Sua Divina Maestà questo dono alla Santa Madre Terefa di Gesù, come affermano mosti, e molto gravi testimoni nell'informazione della canonizzazione di lei, e gravemente lo prova il Padre Ribera nel libro, che con tanta accuratezzza scrisse della vita di questa Santa. Il medesimo, fente, ed afferma, con grande amplificazione il Vescovo di Surgento

nel libro, che fece della vera, e falfa profezia: Il Vescovo d'Avila Don Alvaro di Mendoza,che su molti anni Prelato, e molto divoto della Santa Madre, aveva già tanta evidenza di questo dono in lei , che soleva dire: Se la Madre lo dice, benche fia impossibile , fi forà : e confessano ciò innumerabili testimoni nelle loro deposizioni esaminati per la canonizzazione, e basta per confermazione di questo, quello, che avanti diremo del dono di discrezione di spiriti, il quale, come afferma il Glorioso San Gregorio Homil. 1. in Ezecbielem , è una specie principale di profezia.

Di questo potrò io parlare per esperienza, come ho fatto insin' a qui scrivendo d'altre virtà di lei : perché nel tempo, che trattai con lei, chiaramente conobbi, che aveva spirito, e luce di profezia, come sperimentai in molte occasioni . Primieramente toccai quafi con mano, che ella intendeva, e penetrava la disposizione, e lo stato interno dell' anima mia, così in affenza, come in prefenza: imperocche tanto in voce, quanto per lettere, vedevo, che quando ero alquanto divoto, le fue parole, e lettere erano molto spirituali, e lunge, e piene d'affetti di orazione. e persezione: e se mi sentivo distratto, trovavo in lei grande aridità, e gravità di parole, ed erano tali, che mi lasciavano grandemente confuso . e fenza faper come , mi fervivano di freno, e mi facevano rientrare

in me. Con la esperienza ordinaria , che di ciò avevo, arrivai quasi anche io ad essere prosera ; perché quando le andavo a parlare, o riccereo alcunia lettera, prima di parlarle, o leggere la lettera, conforme alla sippero della maniera, che mi averada rispondere. Onde le dissi una volta : Madre, ho timore a parlare con Vostra Riverenza, mi pare, che mi conosca l'interno, e così quando conosca l'interno, e così quando conosca l'interno, e così quando con de la contra del parla del

vengo da lei, vorrei prima confessimi: Ed ella udendomi, forrife, confessimo con un santo silenzio, quello, che non fia attentava a confessimo con la bocca. Un' altra volta, come 
ferifis pià a lungo nella fondazione di 
Soria , m' incontrai quivi con la 
Soria, m' incontrai quivi con la 
Soria, m' incontrai quivi con la 
per mezzaderia di travaglio, che avevo, e mandomi a divi 
per mezzaderia conspagna , quanto 
mi doveva durare. E così su 
tutto come disfe, perche durò appunto quel tempo, che ella aveva notato.

Stando la Santa Madre in Toledo ebbe nuova, che la nuova Riforma fi ritrovava in gran pericolo di disfarsi , quasi senza rimedio, nè speranza alcuna, come già più a lungo riferimmo nelle fondazioni. All' ora ella in presenza mia, e del Padre Mariano con gran serenità, e tranquillità di animo fi raccolfe un poco dentro di se flessa, e poco dopo disse : Patiremo travagli , ma l' Ordine non tornerà a dietro. E dall'ora perfi il timore, e lo tenni per così certo; come se l' avessi veduto con gli occhi : perchè in quanto a me , che tanta esperienza avevo delle fue cose , tanto era , che ella me lo dicesse, quanto, che io

lo vedeffi .

Ma quantunque tutte queste cose, le quali occorfero a me, e sò da altre persone, che a basso dirò, siano chiare dimostrazioni , che ella abbia avuto questo dono, e spirito di profezia; con tutto ciò molto più credito dò io a quello, che ella scrisse con tanta simplicità, e verità ne' fuoi libri, che a quello, che io viddi, e sperimentai tante volte: perche potendomi io facilmente ingannare , un' anima però tanto amica di Dio, e tanto piena di luce, e fplendori divini , tengo quafi per impoffibile, o che s'ingannasse, o che dicesfe cosa, la quale non fosse, e tanto più stando ella a vista di tanti Confessori, e di altre persone gravi, e

tanto dotte, alle quali prima diceva la profezia, che venisse il suc cesso al contrario d' altre , che dopo aver veduta la cosa, la mostrano a dito . E se bene tutte le visioni , e rivelazioni, che contato abbiamo nel precedente Capo, fono materia di profezia , perchè come affermano comunemente i Dottori , la profezia propriamente confifte in sapere . ed intendere le cose, che naturalmente non si possono sapere, salvo, che per instinto, e rivelazione divina, o fiano paffate, o fiano prefenti, come è il conofcere i penfieri del cuore, ed altre cofe foprannaturali, e nascotte. E secondo questo, tutte le vifioni, che di fopra abbiamo scritto, e quelle, che riferisce la Santa nel fuo libro , fono materie di profezia . Ma io accomodandomi al fenfo volgare , e comune , porrò quì folo le cose che disse, e prosetizzò prima, che succedessero.

Primieramente nel principio della fua conversione, la prima parola, che Iddio le disse, su di profezia, dicendole nel cap. 39. di fua vita : Non voglio, che su abbia più conversazione con uomini, ma con gli Angeli . E così feguì, perchè ella da quell' ora mutò la sua vita in guisa tale, che la fua conversazione era ne' Cieli, col medefimo Iddio, e co' fuoi Angioli molte volte. Avanti, che si facesse il Monastero d' Avila, le comandò nostro Signore, che lo procurasse con tutte le sue sorze, sacendole gran promesse, che non si sarebbe lasciato di fare, e che si chiamasse San Giuseppe, e questa, e molte altre profezie, che all' ora fuccedettero, diffe ella a' fuoi Confessori. e come lo disse, così appunto si adempì. Quafi l'istesso le avvenne in tutte l' altre fondazioni de' fuoi Monasteri, perché di tutti, o della maggior parte, prima, che si facessero, o che li andasse a fondare, aveva già caparre , o rivelazioni da nostro Signore, che dovevano farsi ; e quefla parola, e rivelazione era quella, che foflentava, e teneva in piedi contro tante contraddizioni, e travagli, che in effa ebbe. Che fe non fofle fista con si certe ferranze, non sò qual perfona umana foffe fista baftante, per invincibile, che fi foffe, a perfeverare tanti anni in sì continui travagli.

"Ne' principi vivendo con gran timore d'effere ingannata, gli apparfero i Beari Appoftoli San Pietro, e San Paolo nel loro medesimo giorno, e le promifero, che non faria ingan-

nata dal Demonio.

Suppe la morte di quel Santo Padre Fra Pietro d' Alcantara un' anno avanti, che moriffe, com' ella narra con queste parole nel capitolo 27. del-

la fus vita:

Un'anno avanti, che meriffe, m' apparre flando esfinte, e fespi, che aveca da merite, e ne lo avrufai, esfendo lontano di qui molte miglia. Quando spirò m' apparre, e diffessi, che su e andava a ripofare, e non lo credetti i, chi diffi ad alcune prione, e di la oste girni venne la nuova, che era morto, o per meglio dire, a uvva cominciato a vivere.

per sempre . Le rivelò anche nostro Signore alcine volte, che Donna Maria di Cepada fua forella doveva morire repentinamente : lo diffe al suo Consessore, e con licenza di lui se ne andò ad una villa, dove stava sua sorella, e fenza dirle nulla di quanto aveva veduto, cominciò a dilporla a confesfarsi spesso, e di apparecchiarsi , per quando il Signore Iddio la chiamaffe . Di lì a quattro anni morì subitamente, e dopo pochi giorni la vide uscire dal Purgatorio . Scrive anche nel capitolo trentesimo sesto della sua vita d' un Religioso del suo Ordine, questo che segue:

Un' altro Padre dell' Ordine mostro, molto buon Frate, stava assai made, ed assando to alla Messa, mi venne un' estasi, e vidi, che era morto, e che sali al Cielo serza toccare il Purgatorio. Morì a quell' era, che io lo vidi, per quante seppi dopei. Ad un Padre Rettore della Com-

nd un Paure Rettore della Compagnia di Gesù fuo Confessore, stando egli in un grandissimo travaglio, per il quale era molto assistito, e sconsolato, ne predisse altri, che gli dovevano avvenire, come ella scrive

con quelle parole:

Stando un giorno in udendo Melle, viidi Criflo in Crece, mamere fi alexno l'
Office: Differni alcune parete, che gli dicept di confeitance, ed altre, percèb fi
preparefie per quello, che era per fuccedre, pomendigli innaria quello, che surva patito per lui, e che fi apparecchiafi e a parire. Il che gli distage gran contesto, ed animo; e tutto è pai feguite,
come il Signere me le diffe.

Vide le gran prodezze, che hanno da fire alcune Religioni ne' tempi futuri in fervizio della Chiefa, come ella ferive a lungo nel capitolo 38. della fua vita. Le rivelò noftro Signore, che averebbe veduto a' fuoi di molto innanzi I Ordine del-

la Vergine, da sé riformato con quefte medesime parole:

FA CUORE, POICHE YEDI QUANTO T'AJUTO: HO VO-LUTO, CHE GUADAGNI TU QUESTA CORONA: A'TUOI DI YEDRAI MOLTO INNAN-ZI L'ORDINE DELLA YER-GINE. Quoso intesti dal Jignore a metzo Febbraio del 1971.

Di quello molto fi confolò la Santa Madre: prima per quella corona, che il Signore le offeriva, fecondo per vedere, che il Sommo Pontefice del Cielo Critto nofiro Redentore confermava con quete parole il titolo, che i fuoi Vicarj in terra avevano dichiarato con l'autorità Appoliolica a favore del-

la fua Religione contra molti emuli, li quali ne' principi, che quefto Ordine venne in Europa, invidiosi di si glorioso cognome, procuravano di contraddire a così illustre titolo, che ha in sin al tempo della Primitiva Chiefa, di Religione della gloriosa Vergine Maria

del Monte Carmelo.

Vide ella adempiuta questa profezia, poichè prima di morire lasciò aumentata la sua Religione in gran numero di Monasteri, di soggetti, e quello, che è più da stimarsi, in gradi di persezione, e per sua maggior consolazione mostro Nostro Signore non folo quello, che doveva effere di questa nuova pianta in vita di lei , ma ancora l' aumento , che avrebbe fatto dopo la fua morte, ed il frutto grande, che farebbe nelli tempi futuri nella Chiefa , come ella medefima scrisse nel Capitolo quarantesimo della sua vita con queste parole:

Stando una volta a dir l'ufficio vicino al Sagramento, apparvemi un Santo, il cui Ordine è ftato alquanto [caduto : aveva in mano un libro grande , l'aprì , e diffemi, che io leggeffi alcune lettere grandi, e leggibili, che dicevano così : NE' TEMPI FUTURIFIORIRA QUE-STA RELIGIONE, ED AVRA MOLTI MARTIRI . Un' altra volta flando a Mastutino in Coro , mi fi rappresentarono, e posero avanti gli occhi circa fei , o fette uomini di quefta Religione con le spade in mano : pensai , che fi dimoftraffe per quefto , che fiano per difendere la jede : perchè un' altra velta , flando in orazione , fu rapito lo Spirito mio ; parevami flare in un gran campo, dove molti combattevano, e quelli di questo Ordine combattivano con gran fervore: avevano le faccie belle, e molto accese, e buttavano a terra vinti, ed abbattuti molti, ed altri ne uccidevano: Parevami, che questa battaglia fosse contro gli Eretici .

Tacque la Santa Madre il nome della sua Religione per alcuni onesti fini ; ma io sò , che parla qui della nuova Riforma, che ella fondò, e l' istesso sanno alcune compagne di lei, le quali oggi vivono, e secondo i passi, con li quali cammina questo Ordine, puossi certamente sperare gran frutto, e giovamento nella Chiefa . A capo di undici anni morì la Santa Madre , e vide moltiplicata la fua Religione, così di Monache. come di Frati in perfezione, e numero.

Molte altre cose li rivelò il Signore, di che son pieni i suoi libri, e tutte si adempirono nel tempo, che ella diceva, come scrive nel cap. 34.

della fua vita:

Di tutte le cose ( dice ) che bo detto di profezia di questa cofa, ed altre, che diro d'effa , e di altre cofe , tutte fi fono adempiute, alcune di loro trè anni prima , che si sapessero , altre più , ed altre meno, secondo, che mi diceva il Signore: io sempre le dicevo al Confessore, ed a questa mia amica Vedova, con la quale avevo licenza di favellare : Costei bo faputo , che le ba dette poi al altre persone , ed elleno sanno , che io non mento, ne Iddio lo permetta in cofa veruna, e molto meno, che in cofe tanto gravi tratti io altrimenti , che con ogni verità .

L' istesso conferma in una relazione, che lasciò scritta di suo pugno,

dove dice:

Niuna cofa bo intefo nell' orazione, benche fia di molti anni, che io non l' abbia veduta adempita. Sono tante quelle, che io veggo, ed intendo delle grandezze di Dio, e come celi l'ha guidate, che quafi niuna volta comincia a pensar-

che non mi manchi l'intelletto . ec. Molte altre cose profetizò la Santa Madre, delle quali porrò quì alcune, lasciate scritte da lei in certi fogli fciolti, ed altre, che ho faputo

io per certe rivelazioni.

Più di vinti anni , prima che fuccedesse in Portogallo la morte del Re Don Sebastiano, e di tanta nobiltà di quel Regno, il che seguì in Affrica , vide la Santa Madre un' Angelo con una spada ben sanguinosa sopra il medesimo Regno di Portogallo, fignificandole il molio fangue, il quale in esso si saria sparso . E dopo questi anni , stando ella afBiggendosi innanzi a nostro Signore di si gran perdita di un Re, e di tanta gente, le disse: Se io li trova i dispossi per sirarli ame di che si pigli trava

glio tu?

Vidde zaiandio, l'ifteffo Angelo con la spada nuda, e sanguinosa socon la spada nuda, e sanguinosa socon al servicio de l'ira, che contro quel Regno allora aveva, e proferizo l'erese, che si dovevano levare, come afferma il Padre Macstro Frà Pietro Yvagnes, che all' ora era suo Consessore, in una relazione, che sece della vita della Santa Madre.

Intorno alla fua Religione, oltre la profezia, che di fopra narramno, che le vederebbe molto innanzi, le diffe un' altra volta nofiro Signore, che non fi disiarebbe la nuova Riforma de gli Scalzi, li quali allora erano molto perfeguitati, ma che più tofto andarebbe crefendo

Stando nella fondazione di Segovia le rivelò il Signore, per mezzo di Sant' Alberto la feparazione de gli Scalzi dai Padri del panno, ed ella lo riferì al Padre Maestro Fra Diego de Yangues fei anni avanti, che si fa-

---

Quatto anni prima, che finifico le perfecuzioni, e travagli, che li Frati Scalzi pativano, le quali furono grandifime, vide un mare affai grande, e molto alterato di perfecuzioni, e con quefta vifone dielle ad intendere il Signore, che come gli Egizi s' erano fommerfi nel mare, quando andavano perfeguizindo i finglinoli d'Ifraele, e di It ponolo di Dio paíso libero, così il fiso Ordine rimarebbe libero, e quei, che lo perfeguitavano annegati, e vinti.

Stando in Siviglia co travagli, che trattando di quella fondazione, ferifemo, denunciata effa, e le fue Monache innanzi al tribunale della Santa Inquifizione: le diffe nostro Signore, che fe bene patirebbono qualche travaglio, con tutto ciò non

fi oscurerebbe la verità. Così le disfe ella al Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, il quale stava molto affitto, e succedette il tutto, come ella aveva profetizato.

Nella fondazione del primo Monafetro, che fece in Avila, effendo in gran necessità, ed avendo mandato a Toro un giovane a domandare ad una Signora cetti danari, per ajuto della fabrica del Monastero, sibito, che la Signora diede il danaro, diste la Santa Madre: 1 danari fippo sicuri, già gli ba il gievane mandata in fun potere, al quate furono consti mella fida da boffo: e così poi trovossi ester succeduto.

Effendo un fio Fratello, chiamato Agoftino d' Abomada Governatore in un, luogo del Però nell' Indie, la Santa Madre gli ferifie una lettera, nella quale gli diceva, che lafciaffe fubito il governo, ed affife di quel·luogo, fe non vi voleva perdere la vita, e l'anima. Il che gli ferifie con tanta affeverazione, che con fruttare il governo più di diec mila decartical del la compania de la controla del contr

Sepe la Santa Madre, come già d'è detto, o too anni prima la fia morte : cotì auche feppe la morte di molte persone, prima, che morifiero, e d'alcune altre, che morivano lontane da lei. Seppe eziandio la morte di quaranta Padri, e fratelli della Compagnia di Gestì, che andavano al Brafile, e furono uccifi da gl'Erettici: fra quali erau na parente della Santa, e dubito, che furono uccifi diffe al Padre Baldaffre Alvarez fuo Confessore, che li aveva veduti con cortone di Martri in Cicle : e dopo venne la nuova in Spagna del martiro, e della felice forte di questi Re-

Del Padre Maestro Fra Pietro Yvagnes Religioso di San Domenico, e che era flato lungo tempo Confessor di lei , con esfere morto trentacinque leghe lontano dal luogo , dove ella flava , le riveló sibito Iddio la morte, e come era salito al Cielo , senza passar pel Purgatorio ; e subito il diste al Padre Macstro Fra Gazzia di Toledo , Religioso del medessono Ordine, e suo Confessore, contandogit tutte le circostanze, che erano paftare nella sua morte, come se l'avesfe vedure con gliocchi: di che informatosi egli trovò esfer tutto come gli aveva risterito.

Seppe la morte di molte Religiode del fino Ordine, le quali erano morte in attri Monalteri, e lo diffe avanti, che ne veniffe la nuova. Effenta in Salamanca con Donna Quiteria d'Avila Monaca dell' Incarnazione, e recitando ambedue Mattutino, la Madre fi fermò un pezzo clevata, e ritornando pol in se, pregolla Donna Quiteria, che le diceffe quello, che avera fentito; le rifipote E mosto Don Francesco Guzman, che era un Cavaliero Sacretote molto unitie, e molto fervo del Signore: e così su, che mort in quell' ora.

Effendo un'altra volta in Segovia in compagnia di tutte le sne Monache, le rivelò nostro Signore, che era morto Lorenzo di Cepada suo fratello, e senza dir più parola, se ne andò al coro con un poco di turbazione. per raccomandarlo a Dio : gettoffi fubito in orazione, e piacque a Dio di rivelarle, che l'anima di lui era uscita di Purgatorio . Pregaronla alcune Monache, che dicesse loro la causa di quella novità, e turbazione, ed ella veggendo l'inflanza, che le facevano, non la volle celare, ma riferì quanto era paffato : e subito scrisse a fuo nipote, figliuolo del defunto, dicendogli quello, che aveva da fare. Egli quafi nel medefimo tempo, che giunfe la lettera della Santa Madre, fpediva un Messo, per darle nuova di quanto era feguito.

Ad un Frate Scalzo di San France-

sco profetizzò , che si preparasse per un travaglio, che gli era per venire. Ad un' altro Frate calzato del fuo Ordine diffe, che doveva essere Frate Scalzo, e che con quell'abito doveva convertire un' anima, e tutto succedette, come ella aveva detto.. A due sue nipoti, che erano molto immerse nella vanità del mondo, profetizzò, che dovevano essere Monache Scalze, e così furono. Particolarmente a Donna Beatrice d' Ovaglie, la quale era molto lontana da questi pensieri , diceva : Va pur ora Beatrice per donde vuoi, che al fine bai da venire ad effere Monaca Scalza, come ora e e Priora del Convento di Ocagna.

Disse, che la sesta della Presentazione di nostra Donna si aveva a celebrare generalmente intutta la Chiefa . Un suo Consessore , di cui posemo una lunga relazione nel primo libro, trattando dello spirito di profezia, che aveva la Santa Madre. dice così : M' ba detto molte cose , le quali solo Iddio poteva , per esfere cose future, e che toccavano al cuore, ed al profitto, e che parevano impossibili, ed in tutte bo trovato grandissima verità . E questo istesso confessano molte Religiose, e persone secolari nell' informazione per la sua Canonizzazione che conosceva loro, e li penetrava l' interno con gli occhi dell' anima . come l' esterno con quei del corpo . Questo conoscimento dell'interno non s'ha da intendere, che fosse permanente, e per modo d'abito, in modo tale, che sempre, che volesse, lo potesse conoscere, ma che talora le concedesse Nostro Signore per divina rivelazione questo privilegio.

E perche nel dono di Profezia fono molti gradi, fecondo che maggiore, o minore el la luce di Dio, perche una medefima verità ad alcuni fi manifella per fogni, ed altri fvegliati per immagini corporali, e ofenre, che fe li figurano nella fantafia, ed immaginazione: ad altri per parole pure, semplici, e chiare, nel modo, che un' istesso volto in molti specchi più, o meno chiari fi mostra molto differentemente, così Iddio non propone a tutti con ugual luce, e chiarezza le verità, che rivela a' fuoi : quello è maggior profeta, come affermano i Santi, al quale Iddio più chiaramente, e per mezzo più fottile manifesta le verità più alte, e più occulte, come ordinariamente faceva alla Santa, e fi raccoglie da quello, che infin a qui abbiamo riferito, e particolarmente nel primo libro, e più chiaramente lo vedrà chi leggerà i libri, che ella scrisse.

#### CAPO XVIII.

Come la Santa per mezzo dell'orazione impetrò scienza insusa da Dio, e de' libri, che scrisse pieni d'ammirabile dottrina,

SArà molto a proposito, trattando delle cose maravigliose, che il Signore comunicò alla sua serva per mezzo dell'orazione , dir qui dell'alto conoscimento, che ebbe delle cose divine, non solo per mezzo di rivelazioni, ed altre illustrazioni, date da Dio ; perche quantunque questi fiano gran favori , paffano presto , e non è in potere di chi ligiceve, ufarli a sua posta : ed è una pioggia venuta dal Cielo, la quale cade quando piace a Dio: ma la scienza, della quale andiamo trattando, è una fapienza divina: non acquiftata con industria, e studio umano, ma è una Teologia, che viene di sopra, e si apprende studiando nella scuola del Cielo, dove legge la stessa sapienza, che è Iddio . Chiamafi questa Teologia mistica, e segreta, perché è una notizia de' misteri profondi , e secreti di Dio, non acquistata con la speculazione, ma infufa dallo Spirito Santo nel cuore di quei ch'egli elegge per Maestri, e Dottori di spitito. Di questa sapienza parlava l'Appostolo nella r. a' Corinti, dicendo, che predicava una sapienza misteriosa, e nascosa a' savi del mondo, ma rivelata a lui dallo Spirito Santo.

Questa sapienza insufe Iddio nella Santa in grande abbondanza; perchè essendo ella stata per prima molto rozza, ed inabile, non folo a dir le cole spirituali, ma anco ad intenderle, in breve tempo le diede Iddio tanta luce, e tanta intelligenza delle cose soprannaturali , e divine , quanti Teologi grandi con molti anni di studio non averiano potuto acquiffare . Stupivasi la Santa di tal mutazione . e maravigliavansi anche li suoi Confessori, come quelli, che allora non scoprivano i fini , che Iddio in ciò aveva : perche avendola eletta per MAESTRA, E DOTTORA di foirito, non era maraviglia, che fi mostrasse tanto liberale, e magnifico, non folo in darle in così eminente grado questa penetrazione de'Misteri. e conoscimento di cose altissime, ma anche, ( e forfe è maggior grazia ) parole, e stile per dichiarare quello. che di natura sua, e per l'altezza, ed incompreensibilità sua cotanto era segreto, ed occulto. Soleva dire il Padre Macstro Fra Garzia di Toledo . il quale dopo fu Commissario Generale dell'Indie, che così era la Santa Maestra d' orazione, e di cose di foirito, come altre persone dottiffime erano d' altre facoltà , le quali avevano professato. Da questa scienza le nasceva l' intelligenza di molte cose della Scrittura Sagra maravigliofamente, in guifa tale, che alcuni nomini dotti, dopo, che trattavano con lei. confessavano, che intendevano molti luoghi di esta, il cui senso prima con avevano penetrato.

Fu quafi repentina quefla intelligenza, e fcienzà, che ebbe delle cofe divine, e come infufa da Dio. In que' primi anni fubito, che cominciò ad avere vifioni, vide l'anima foa veflita di tanta nuova luce, e conofcimento di cofe divine, che ella medemedefima fe ne maravigliava, e molto più li fuoi Confefori, come ella
ferive nella fua vita, parendo loro,
che aveffe conceduto più Noftro Signore a lei in sì breve tempo, che
ad altri in quaranta anni di orazione,
ed ufodi fipirito. E perchè in neffuna
cofa più chiaramente fi vedrà quello
dono, e quella fapienza, la quale Id
dio le comunico per mezzo dell' orazione, che ne librio che ella ad che
di conofectà
con con con la conorma di conorma
umana, ma divina, e foprannaturale, quella, che cho fe.

Scrifte la Santa Madre Terefa di Gestà, oltre a molti fogli (fiolti, ne' quali fi trovano cofe molto profitevoli, e fipriruali, e de'quali con grande fiudio, e fedeltà ne raccolle alcuni il Padre Ribera nel fuo libro, cinque libri non per fua volonta', e gulto, ma per obbedire a fuoi Confessori, a' quali obbedire a funta pontuali-

tà, come all'iftesso Iddio.

Il primo fu del corfo della fua vita. E perchè alcuni ignoranti, e gente poco pratica nella via spirituale, hanno opposto all' avere ella scritto la fua vita, ed in essa tanti favori celefti, e tante vittù proprie; e non avvertono, che essendo ella cotanto buona, e che aveva da dire la verità, quanto più voleva scuoprire i fuoi mancamenti, tanto più mostrava chiare le sue virtù ; e dovendo narrare le rivelazioni, e grazie, che il Signore le sece, e gli effetti, che in lei cagionavano, non poteva lasciare di scrivere le sue virtu. L'avere ciò fatto la Santa Madre fu cosa forzata, necessità precisa, ed obbligazione tale, che quando io l'avrò qui detto, nessuno vi farà, per passionato, che fia, che non lodi l'intento , che ella in ciò ebbe. Imperocche, come più a lungo scrissemo nel primo libro, con la grandezza delle grazie, che da Dio riceveva, come veramente umile, e prudente, andava con tal sospetto, e timore di non es-

ere ingannata dal Demonio, chè non si quietava mai. Doveva ordinare così il Signore, a fin che il fuo fpirito foise più conosciuto nel mondo, e passasse per maggiore esamina. ed approvazione . Dall' altra parte i Confessori, massime in capo di alcuni anni, che cominciò ad avere queste cose, sebbene erano dotti, e savj, e vedevano nella Santa tutti i fegnali, che reca seco lo spirito di Dio, per esfere i favori tanto rari, e tanto straordinari, non si fidavano del parere, e giudizio loro; e sapendo, che nell' Andaluzia era il Padre Maestro Avila, uomo di grande spirito, sperienza, e discrezione per discernere il vero dal falfo, parve al fuo Confesfore . che allora era Fra Garzia di Toledo, configliato anche da un' Inquisitore, che passò per Avila, che facesse una relazione della sua vita nella quale con chiarezza desse conto di quanto paffava in lei, e la mandasse a questo santo nomo.

Questo fu il fine, che ebbe in scrivere la sua vita, e senza, che per allora le paffaffe mai per penfiero, che la dovesse vedere altri, che il suo Confessore, e chi la doveva esaminare . Anzi si pensava allora, che ciò fosse segreto, che in parte si riducesfe al Sagramento della confessione, e così dice in esso, che non gli dà licenza, che mostri a nessuno più che i primi capitoli di sua vita, dove scrive i fuoi difetti, e vanità, che ebbe, e lo ricerca di fegreto nelle grazie . che Iddio le fece. Questo era l'intento di lei, ma quello di Dio era molto differente : perche per questo mezzo volle mettere a luce que' tefori, che in quella fant' anima aveva depositati, perché subito, che si intese la finezza del suo spirito, e si vedde la luce, e chiarezza della fua dottrina, ed il gran profitto, che poteva fare nella Chiefa, s' andò divulgando a poco a poco, e fenza che ella il fapesse, se ne fecero molte copie in vita fua : dopo le comandarono i fuoi

Confessori, che tornasse ad aggiungervi la fondazione di San Giofeffo d'Avila, perchè la relazione, la quale aveva mandato al Padre Maestro Avila, era breve, e l'aveva fatta avanti, che ciò seguisse. Morta la Santa Madre si stampò subito questo libro della fua vita, effendo ftato molti anni prima trattenuto, ed efaminato dal tribunale del Sant'Officio, tutto a petizione, e preghiere della Santa Madre, la quale dopo averlo comunicato col Padre Maestro Fra Domenico Bagnes suo Consessore, per ordine, e per mezzo di lui, lo diede a' Signori Inquifitori.

Prego io quelli, che nella Santa Madre Terefa di Gesù condannano questo, che avvertano un poco, e confiderino, che quafi quanto fappiamo oggi de' fatti gloriofi de' Santi, è stato per bocca loro, e particolarmente questi favori di visioni, rivelazioni , e delle virtù interne , perchè ne a queste si trovarono presenti quelli , che le scrissero , ne le vidde , chi le predicò , ed infegnò : ci fu folo questa differenza, che quello, che essi dissero in voce, la Santa Madre lo scrisse, per essere lontana da chi ne doveva dar parte; e quello, che altri direbbono con fini alti , che Iddio fosse più lodato , ella lo scriffe per mera obbedienza, obbligandola a ciò i suoi Consessori, e la fua necessità , per la quiete , e profitto fuo, ed allora, come già ho detto, non su scrittura per iftamparfi, ma per aspettare luce, e rimedio da chi l'aveva a vedere, ed esaminare.

E quando bene la Santa Madre varelle Critto la fua vita, lema effer-ne affertta da tanti tiroli di obblighi, non era cofà, la quale potefee offen-dere veruna prudente persona, nè che haffaise per menomare un punto la fantirà, ed il credito di lei, spendo noi, che molti Santi fenza elserne necessitati da nessuno, fertisero di se che simili Santi fenza elserne cocessitati da nessuno, fertisero di se che simili i Santi era San Pado e

de'maggiori, che avesse la Chiesa e quando fi offre occasione della gloria di Dio, non perdona a travaglio, ne a perfecuzione fua, che non la dica, nè meno tace le molte rivelazioni, e visioni, che ebbe: Santo era il mio Padre San Girolamo: e fa questo ad ogni passo; nè meno Santo era il gran Padre Agostino , Padre , e Dottore della Chiefa, e nel libro delle Confessioni non fece altro, che scrivere la fua vita, e non folo quella, che menò essendo peccatore, ma quella , che visse dopo , che fn Santo , dove narra le carrezze, ed i favori fingolari, che Iddio gli fece . E chi leggerà San Giovanni Grisoftomo, S. Bernardo, San Bonaventura, che furono Santi molto confiderati, troverà, che in alcuni luoghi de loro libri narrano le rivelazioni , e mifericordie, che il Signore li faceva. E fe questo è mancamento, lo commeffero anche molti Santi Padri dell'eremo, i quali avendo riguardo alla gloria di Dio, ed al profitto di quelli, che venivano a visitarli, contavano le loro vite, e non tacevano le sue virtù . Quanto sappiamo oggi d' un gran Santo dell' Ordine di San Domenico, chiamato Frate Enriquez Suson, tutto è preso da quello, che egli lasciò scritto della sua vita a petizione d'una Signora, che confessava. L'istesso secc Santa Gertrude, ed altre Sante, che a volerle riferire ci mancherebbe prima il foglio, che il nu-

mero. La verità è, che questa non è mercanzia da tutti , ma da quelli foli ;
che sono fanti, perche come quelli ;
che non fono tali , si invaniscono , e
perdono contando cose di qua propria
eccellenza , così li veri umili si confondono , e quanto più provano d'
esfere debitori , tanto più si conoscono obblipari e con quello, che altri si inralzano , è in loro un pero,
che li sommerge, e li abbate insini
al prosondo , come può vedersi nel
libro di questa Santa. E di estano

profvidenza di Dio, che alcuni Santi ne ette gravi occasioni, abbiano Critito le loro vite, petché caviamo la verità dal fonte, e le virti dal fonto originale, effendo che molte volte, quando fi derivano per molti canali, punado fi derivano per molti canali, punado fi derivano per molti canali, punado fi derivano per molti canali, son giungono mai tanto pune alle noltro memorire, E per queflo le cofe, che li Santi ferivono di 
sè, fono molto più degne di fole, che quelle, le quali con molto fludio ci raccontano i loro fibrici:

Quello, che io non finirò mai di piangere in vita mia, è, che la Santa Madre non scriffe le misericordie, le quali ricevette dal Signore negli ultimi venti anni dell'età fua: delle quali sò io, che averebbe potuto scrivere cofe altissime; che se quelle, che scrisfe tre anni dopo che Nostro Signore cominciò a carezzarla, furono così grandi, quali dovettero esfere i meriti di chi fi andava ogni di più raffinando, e crescendo nell'amore del suo Celefte Spofo? credo, che non si poteffero comunicare, perché negli ultimi anni della fua vita era già tanto unita con Dio, e tanto abituata alle cose spirituali, e divine, che quasi non viveva di quà, se non con l'esterno, perchè erano tanto eminenti le cole , le quali paffavano nell' anima fua, che erano comunicabili, e diceva, che non ne trattava, perchè le farebbe mancato il tempo per dirle.

Ma ritornandofi a' libri di questa Santa Maidre già abbiamo veduto, che il primo, che fu della sua vita, lo ferific costretta, e forzata da tanti obblighi. Questo, come costa da una lettera di lei, la quale den fine dell' istetio libro, in finito nel unce di Giupno del 1745. Dopo nel medestimo anno per ordine del suo Consessoro, versito del suo Consessoro, accessoro del non accessoro del suo Consessoro, accessoro del primo del suo Consessoro del San Giolesso.

Il secondo su il Cammino di persezione, il quale scrisse essendo Priora di San Giosesso d' Avila, per le sue

Monache, per ordine del Padre Mafro Fra Domenico Bagnes, che allora era fuo Confessore: e ciò fu nel medesimo anno, dopo aver fornico il primo: ed essendo anche viva la Santa Madre lo secessamo con Teutonio di Vergauza Arcivescoro d'Ebora.

Il retzo fu delle fondazioni degli almonicim Monaferi, che fondò, commendia Monaferi, che fondò se de la commendia de la commendia del medio di Medina, e facendo fine a quello di Bargos, che fu l'ultimo. Quefto cominciò in Salamanca l'anno 1332 per ordine del Parde Maethro Girolamo di Ripalda del la Compagnia di Gesù, che quivi la Confessava, arendo già dondati fette Monaferi, aggiungendovi gli altri, fecondo, che gli andava fondando.

Il quarto, che si chiama Castello interiore, o le Manfioni, scrisse stando in Toledo per ordine del Duttor Velafquez suo Confessore, il quale, come s' è detto,, siu poi Vescovo di Olma, ed Arcivelcovo di S. Giacomo. Ed ebbe in que'giorni così grandi eccessi d' orazione, ed andava così elevata in Dio, che in dieci, o dodici giorni non potè effere abile a scrivere una lettera, e di questo rimase con tanta fiacchezza di testa, quanta nel medefimo libro dà ad intendere . Il cominciò il giorno della Santissima Trinità dell' anno 1577. in Toledo, e lo finì in Avila la vigilia di Sant' Andrea del medefimo anno, quaficinque anni avanti, che morilse. In questo libro vedrà il lettore una maravigliofa dottrina, e conoscerà con quanta eccellenza, e maeflà di stile, e chiarezza d'esempi guida un'anima dalle porte di sè stessa innalzandola di grado in grado infin al suo stesso centro, che è la fettima Manfione, palazzo del celettiale Spolo, e Re di gloria Crifto Gesà .

Il quinto compose sopra i Cantici di Salomone, per ordine d'alcune perfone ( che così dice ella ) alle qualiera obbligata obbedire. Di quasto non vi è rimato, se non un quaderno, o poco più: perchè come lo seriffe per

obbe-

obbedienza, così eziandio lo stracciò, o abbrucció per obbedire: perché un fuo Confessore, senza vederlo, si scandalezzò, che una donna scrivesse sopra la Cantica, e le comandò che l' abbrucciasse, e non ci volle altro, perche ella lo facesse. Ci rimase qualche parte di questa Opera, perchè le Monache secretamente avevano cominciato a copiarla. Fu certo gran prova della grande obbedienza della Santa, poiche fenza aspettare altri pareri , abbrucciò queste fatiche , le quali non fariano state di minore utilità . che l' altre , che ci lasciò scritte. É l' istesso averebbe satto de' libri della fua vita, se una volta, che il Padre Maestro Fra Domenico Bagnes , per provare l' obbedienza , e docilità sua , le comandò , che gli brucciasse, non avesse ritratto a tempo il comandamento, al quale, come le fosse stato di Dio, averebbe subito obbedito la Santa.

Scriffe di più un Trattato , o Infiruzione da praticarsi da Superiori dell' Crdine nelle vifit: regolars de' fuoi Monasteri con inferirci molti avvertimenti per l'acquifto delle virtà , e cuftodia dell' offervanza : quifto fu pubblicato dopo la fua morte dalla Venerabile. Madre Anna di San Bartolomeo sua compagna ne' viaggi, a tempo, ch: già flava fotto l'obbedienza della Congregazione de' Padri Scalzi d' Italia . Il che diede occasione a' primi scrittori della Vita della Santa di non farne menzione alcuna , come nè anco di altre meditazioni differenti da quelle registrate nel Cammino di perfezione sopra l'orazione Dominicale, e compelle a richiella di una divota Principella , apprello la quale rimale parimente l'originale di esse : ed asserì la Suddetta Venerabile Madre Anna al Padre Fra Paolo Vincenzo di Gesu Maria Religiofo della Riforma , che ne' giorni del compenerle flava la Serofica Vergine con un specialissimo raccoglimento : ed aggiunse l' iftessa Venerabile Madre doversene far una grande flima , e che ella per ancora non l'intendeva per la

Tutti questi libri scriffe la Santa Madre per rivelazione di Nostro Signore, ma questa non sarebbe stata fusficiente, perche in cosa veruna si guidava per sola rivelazione, se infiememente non glie l' avessero comandato i fuoi Confessori: Del libro della fua vita dice nel Prologo d' effo : Io fo questa relazione, che i miei Confeffori mi comandano, e sò, che il Signore la vuole già molti giorni fono, ma io non mi ardiva. Del libro delle Fondazioni le comandò Nostro Signore espresfamente, che lo scrivesse, come ella riferifce nelle addizioni della fua vita. Quello delle Manfioni lo feriffe. dandole il Signore la materia, l'ordine, ed il titolo del libro. E come Iddio le comandò, che scriveste questi libri, così pare, che volesse egli moftrare d'efferne l'autore. Perchè il modo, con cui la Santa li scrisse, mostra non effere ella, se non uno strumento di lui , e che non ci mettesse di suo più che la mano, e la penna. Molte volte stando scrivendo questi libri . rimaneva in estafi, e quando riveniva. trovava alcune cose scritte di suo carattere, ma non di fua mano. Stava con la penna in mano , e con uno fplendore nel volto notabile, che pareva appunto, che la luce dell'anima fi transfiguralse nel corpo . Aveva l' anima tanto assorta in Dio, che quantunque si sacesse molto rumore nella fua cella, ne la perturbava, ne lo fentiva. Scriveva essendo piena di occupazioni, e penficri di tante case, che governava, andando al Coro così pontualmente, come l'altre, scriveva con gran prestezza, e velocità: ma che maraviglia e, poiche (come dice David ) la sua penna era mossa da quel velocissimo scrivano? pareva appunto, che avesse una forma nell' Intelletto, donde uscissero le parole tanto misurate, e formate con quello, che aveva a dire , che con scrivcre tanti fogli, non fi fermò mai a penfare cofa di quelle, che aveva da ferivere, perche le dettava lo spirito con tanta abbondanza, che se avesse avuto molte mani, a tutte averebbe dato da fare, e l'averebbe stracche, fenza, che mai le mancasse materia.

Dell'uno, e dell'altro dà ella buon teltimonio: Perché del non metterfi a penfare quello, che aveva da scrivere, lo dice nel fine della vita

con queste parole:

Mi fons arrifobiata a raccontare quifia mia fenorerata vita, fibbene non confumato in quilio più profiero, nè tempo di quello, che i fiato necessito vitemo, di quello, che i fiato necessito per i con ogni chiarezza, e verità, che bo potto. Ed altrove dice: Ma quante cofe si offerifeno incominciando a trattare di quello caumino, anche a chi coi malamente vi ba comminato, come inò Piacessito di molamente vi ba comminato, come inò Piacessito di più che in potteli ferivere con molte mani, perchè vine non si feorderebbono per l'atre.

Dice ancora nella fua vita nel capo decimo quarto, che scriveva con tanta facilità come chi ha un esempio davanti , e lo ricopia: Quando il Signore da Spirito (dice ) più facilmente , e meglio fi spicga il suo concetto : Assomigliasi questo a coi tiene una mostra, o esemplare avanti , di dove cava il lavoro : ma fe lo spirito manca , non è più agevole spiegare questo linguaggio, che le fosse Arabico . Che è l' istesso . che disse il Profeta David di Geremia, che quando scriveva dettava. come se leggesse, o copiasse da qualche libro . Questo libro altro non è, che un esempio, il quale Iddio le poneva davanti, di quello, che voleva, che il Profeta intendesse : Simile a questo era quello, che aveva la Santa davanti all' anima fua quando scriveva : Perchè nelli suoi originali scritti di sua propria mano, non si trova parola cassa, ne emendata , nè errota , che quando fosse flata una forma di flampa, farebbe flato affai , e per effer a mano , e di così alta materia, con sì aggiustato filie, parmi, che fia uno de' maggiori miracoli, che di quella Santa i si ferivano, ed il maggior testimonio della luce, e sapienza, che lo Spirito Santo le insondessi. Imperocchè effendo per avanti la Santa molto rozza, ed ignorante per l' Intelligenza, e dichiarazione delle cose spirituali, e militiche, e non essendo punto curiosa, tanto più risplende la sapienza di Dio, che in lei fiori, quanto più era lontana dall' averne principi. Il che potrassi chiaramente intendere da quello, che ella ferisse di sè nel capo duodecimo della sua vita con quelle duodecimo della sua vita con quelle

parole:

Molti anni fletti io , che leggevo affai cose, e non ne intendevo nulla, e malto tempo paffai , che quantunque il Signore me lo concedesse, non sapevo di e pure una regola , per poterlo dare ad intendere , e non m'è flato quefto poca fatica: ma quando la Divina Maesta vuole , in un punto l' insegna , di maniera , che io molto mi flupisco . Una cosa poso dir io con verità , che ancor che favellaffi con molte persone spirituali, le quali volevano farmi intendere quello. che il Signore mi dava, acciocche il [apeffi ridire , era tanta la mia rozzezza, che non mi giovava ne poco, ne molto: forse voleva il Signore, il quale fu sempre il mio Maestro , che io non foss ad altri , che a sua Divina Maesta per quefto obbligata: di che sia celi per sempre benedetto , ed in vero non paffa fenza mia gran confusione il poter dir questo con verita. Più anche mi fa flupire, che Senza volerlo io , o dimandarlo , che in queflo non sono fiata punto curiosa, che Jarebbe flato virtu l'effere, e non nelle vanità , me l' abbia Iddio dato a conoscere in un sol punto con tutta la chiarezza possibile, e per saperlo dire : di manitra , che rimanevano tutti maravigliati i mici Confessori, ed io più di loro, come quella, che meglio di loro conoscevo la mia rezzezza. Quefto è poco tempo, che fu , e così quello , che il Signore non mi ha insegnate, io non lo vado procurando, se non tocca alla coscienza mia,

Donde si conosce, che quanto nella Santa fu posto sopra questa inabilità, che ella confessa, tutto era dato, ed infuso da Dio : e particolarmente quando scrisse questi libri , ebbe assistenza particolare di lui, come confessa in molte parti di essi, e nel cap. 14. della sua vita dice così : B' grandiffuno vantaggio, che io flia in orazione, quando scrivo questo, per-chè veggo chiaro, che non sono io quella , che lo dice : poiche ne lo ordino con l'intelletto, nè so poscia, come mi appofi a dirlo . E nel capit. 39. scrive in questa guifa : Molte di quelle cofe, che io scrivo qui , non escono di mio capo , ma me le diceva questo celeste Maestro. B perchè nelle cose , dove io in particolare dico, questo intest , ovvero , queoft mi dife il Signore, sentirei gran scrupolo in ponere, o tor via una fillaba, che vi fia ; così quando puntualmente dico , non mi fi vicorda bene il tutto, viene allora detto , come da me , ovvero , perche alcune cofe faranno veramente mie , non chiamo mio quello, che e buono, fapendo gia non effere in me cofa buona , eccetto quello , che tanto fenza mio merito mi ba dato il Noftro Signore Iddio: ma chiamo cosa detta da me quella, che non mi f da ad intendere nelle rirelazioni .

Quando scrisse il libro della sua vita, arrivando a quei gradi d' orazione, che in esso dichiara, era cosa maravigliofa, che come andava afcendendo di grado in grado, la poneva Nostro Signore attualmente in quel modo di orazione, ed infieme con l' esperienza, che aveva, le dava prontezza, e facilità per dirlo, spiegando le comparazioni molto a propolito, per dichiararlo meglio. Per confermazione di quanto ho detto in questo capo, così intorno al fine, che ebbe la Santa in scrivere la sua vita, come all'inabilità, che prima aveva, ed alle occupazioni, nelle quali era immersa, nel tempo, che lo scriveva , metterò qui alcune parole sue, molto degne del suo spiri-

to, le quali dice al capitolo 10, 10 dico quello , cho bo provato , come mi viene imposto , e se non sara buono , firaccilo colui , a chi io mando questa scrittura , il quale saprà meglio intendere quello, che fla male, ebe io. B supplico questa tal persona per l'amor di Dio, che quanto bo detto in fin qui della mia mala vita , e peccati , lo voglia palefare . Di che da ora do licenza a tutti li miei Confessori , uno de' quali è quefto , a cui mando quefta (crittura . e le vorranno subito , e mentre la son viva, acciocche io non inganni più il mondo : il quale pensa, che si trovi in me qualche bene , e certo con verità dico quello , che ora penso di me , mi dora gran consclazione . Ma di quelle cose , che da qui avanti dirò , non li do licenza , ne voglio, se a nessuno il mestreranno, dichino chi l' ba scritta: e perciò in molte cofe non nomino me, ne altri, ma al meglio, che potio scrivero il tutto, per non effer conasciuta : e cail prego per amor di Dio . Baftano quefte persone tanto letterate , e gravi a dare autorità : se qui fara alcuna cofa buona, che il Signore mi dia grazia , che io dico ; che fe vi fara , fara fua , e non mia : poiche io fenza lettere , e fenza bonta di vita , e fenza effere informata da veruna persona letterata , o da alcun' altra , ardifea di scrivere, perciocche solo coloro, che me lo comandano fanno , che io ferivo , ed al presente non sono qui , e scrivo quali rubando il tempo, e con gran pena, perciocchè mi disturba dal filare: ed io so in una casa poverissima, dove sono piena di molte occupazioni . E se il Signore mi avesse dato maggiore abilità , e memeria , potrei almeno valermi di quello . che bo udito , e letto , ma anche questa è pochissima : sì che se vi sarà cosa di buono, penfo , che il Signore voglia fervirsene per qualche bene: quello, che vi sara di male, sara mio, e la Riverenza Vostra lo torra via . Il manifestare il nome mio , non ferve , ne per l'uno , ne per l'aliro: mentre io vivero, è ben chiaro , che non ha da dirfi il bene ; dopo morte non vi è cagione di dirlo , se non

per fare, che il bene perda la sua autorità , e non abbia alcun credito , venendo detto da perfora si baffa , e si miferabile . E col darmi a credere , che V. R. fara quello, di che io per l'amor di Dio vichiedo lei, e gli altri, li quali lo doveranno vedere , scrivo con liberia , altrimenti lo farei con gran [crupolo, eccetto, che in dire i mies peccati, nel che neffuno ne fento. In quanto al rimanente befta il dire , che io sia donna , per farmi cader l' ali : or quanto più l'effer donna mi,erabile ? Di questa maniera quello , che fara più del semplicemente narrare il corjo della vita mia , prendalo V. R. per se. ma poicue tanto mi ba importunato, che so scriva qualche dichiarazione delle grazie , che Iddio mi fa nell' orazione ; fe quefta farà conforme olla verttà della no-Itra fanta Fede cattolica , bene : cafo , che no, V. R. l' abbrucci subite ; che a questo mi fottopongo to . Dirò quello , che accade a me , accioccoè quando fa conforme al vero, poffa fore a Voftra Riverenza qualche giovamento : e quando 20 . torra d' inganno l' anima mia , accioccbe il Demonio non guadagui , dove pare a me di guadagnare, che gia sa il Signore, come dopo dirò, che jempre bo cercato trovare coi mi dia luce. Ma per molto, che io chiaramente vogli raccontare queste cose di orazione, sarà bene oscuso , per chi non ne ba [perienza . Dro alcuni impedimenti, i quali fecondo il mio giudizio, fi trovano all'andare innanzi in questo cammino, ed altre cofe, nelle qua li è il pericolo di quello , che il Signore mi ha infegnato per esperienza, e dopo trattatolo io con persone molto letterate, e spirituali di molti anni, e veggono che in felt ventifette anni , che attendo all' orazione, mi ba dato fua Divina Maefia tanto grande Sperienza; con avere to incontrato in tanti intoppi, e camminato si male in questa firada , quanto grande a quelli , i quali trentafette , e quarantafette anni con penitenza, e con perpetua virtu banno per effa. cammitato. Sia benedetto il Signore, e servasi di me, lo prego, per la sua Divina Macfia, che ben ad il mio Signore, che in quefto altro non

pretendo, se non che sia in ciò lodato, e magnificato alquanto, nel vedere, che in un letamajo cotì fetido, e brutto, abbia fatto orto di sì soavi siori.

#### C'APOXIX.

Della stima grande, che si è sempre satta de' libri della Santa Madre, e del gran frutto, che da essi s'è ricevuto.

A Vanti, che i libri della Santa Madre fi stampassero , furono esaminati dal santo Ufficio, e commeifi a più dorti , e gravi uomini di Spa na, perché li efaminaffero. Non fi trovò cosa in loro, che non fosse del Cielo, ed una scintilla di luce per guidare le anime, le quali vanno per quella ftrada , e per accenderle nell'amore di Dio . Furono approvati i libri dal Tribunale del Configlio supremo della Santa Inquifizione con un decreto molto onorato. Ma concertarono que Signori con molta prudenza, che fosse segreto. Si stamparono, e da che uscirono in luce, furono molto tlimati da tutti . Il Re Dan Filippo Secondo procurd subito di avere gli originali, e li te porre nella fua libreria in San Lorenzo nell'Escuriale. E con aver quivi molti altri originali di Santi della Chiefa, a tre soli sece particolare riverenza, moltrando quanto li stimava, che fono gli originali di Sant' Agostino, di San Giovanni Grifostomo, e quelli della noffra Santa, facendoli porre nella medefima libreria, fotto una graticola di ferro in uno ferittojo molto ricco, e ferrato con la fua chiave: quelli della Santa Madre per favot particolare si mostrano, e si lasciano toccare, come reliquie sante . Sono i fuoi libri comunemente mol:o stimati dalla gente dotta, e grave così di Spagna, come di fuori d'effa: e quanto quelli, che li leggono fono più dotti, più li riveriscono, come quelli, che meglio fanno, e scuoprono la lega di quel finissimo oro, che in essi si racchiude . E fe non intendono una cola, per estere rifervata alla sperienza, tanto più la stimano, perchè conoscono estervi un' altra Teologia sopra quella . che essi insegnano, la quale è molto più nobile, per effere un conoscimento di Dio mistico, e segreto, che và congiunto con l'esperienza, e col gutto della foavità . Poche perfone , le quali fiano gran Letterati , leggono questi libri, che non li cagionino molta ammirazione, e stima della Snnta Madre : perchè l' altezza delle cofe, che tratta, la grandezza dello stile tanto più proprio, quanto meno affettato, il fuoco, che accende nel cuore di chi li legge, fono testimoni di tutto quello, che contengono.

Si stamparono questi libri in Ispagna l' anno del 1587. dove fi fono ristampati molte volte . Li dedicò il Padre Provinciale degli Scalzi all' Imperatrice . Dopo li traduffe in Italiano il Vescovo di Novara, e li dedicò al nostro fantissimo Padre Clemente Ottavo . E perchè il bene di natura fua è comunicabile, affinchè questo così grande si comunicasse ad altre nazioni , voltò di Italiano in Latino il libro della sua vita il fadre Frate Antonio Kerbechio Vicario Generale dell'Ordine di Sant' Agostino in Italia, dedicardolo all' Arcivefcovo di Magonza, Principe, ed Elettore del Romano Imperio. Sono stati anche tradotti in lingua Francese . debbene non sò da chi . Sono stati stampati eziandio in lingua Polacca, e Germanica.

Il maggior tellimonio, che lo potrò arrecare in confermazione della filma, che fi deve avere di quefti libri, è quello, che feriffe di efi il Padre Maestro Fra Luigi di Lione dell' Ordire di Sant' Agodino, Cattedrante della Scrittura in Salamanca, e nel tempo, che visse, luce e gloria di Spagna, il quale avendoli veduti, el efaminati per commissione del Configlio Reale, rimafe tánto affezionato, ed allettato dalla lor dottrina, che in lode loro, dell' autore fece un Prologo molto lungo, ed elegante, il quale fi pone nel principio de' fuoi libri: e non contento di queflo, coninciò a ferivere un libro della vita, e miracolì di quefla Sinta Madre, febben prevenuto dalla morte, non porè finirlo. Dice adunque nel fuo Prologo fra le molte altre cofe in quefta maniera:

E non meno chiara, ne meno miracolosa è la seconda immagine , la quale dissi effer gli scritti, e libri suoi, ne quali senza dubbio veruno volle lo Spirito Santo. che la Madre Terefa foffe rariffimo efempio: imperoccbe nell' altezza delle cofe , che tratta , e nella fottilità , e chiarezza, con la quale scrive, trappossa molti Sublimi , ed elevati ingegni : e nella forma del dire , e nella purita , e facilità dello file, e nella grazia, e buona dispofizione delle parole, ed in una non affettata eleganza, che effremamente diletta, dubito io, se nella nostra lingua si ritrovi scrittura , che l' ageurgli . B di tal forte ogni volta, che li leggo, di nuovo mi maraviolio, che in molte parti di effe parmi , che non siano di ingegno umano, e mirando chiaro, che in melti luoghi di effi favellava in lei le Spirite Sante, e che egli reggeva la penna, e la mano; che per tale la manif fla la luce , che arrecano nelle cofe ofcure, ed il fucco, che accendono con le sue parole nei cuori di coloro, che li leggono. E lasciando da parte altre molte, e grandi utilità, che apportano a chi legge quefis libri, due particolarmense sono quelle , che a mio giudizio più efficacemente producono; prima il rendere facile negli animi de'lettori il cammino della viriu; dipoi l'accenderli nell'amore di effa , e di Dio . Imperoccbe , quanto al primo, maravigliofa cofa è il vedere, come pengono ladio avanti agli occhi dell' anima , e come lo dimefirano facile a lasciarfi trovare : e quanto dolce , ed amabile è a coloro , che lo ritrovano : e nell' sitro non folo con tutte, ma con ciascuna di quelle parole, appicciano nell' anima fuoco celefle, che l'abbruccia dolcemente, e disface, e togliendo dagli occhi, e dal fenfo tutte le difficoltà, che vi fi ritrovano , noi a fine , che non le vegia, ma acciocche non le fimi : lascianta non solo difingannata di quello , che la falfa immaginazione le rappresentava, ma scarica anco dal peso, e tiepidizza sua , e talmente alleggerita , e se si può dire, sì ansiosa del bene, che vola incontinente a quello col fervente desiderio . E l' ardore [mifurato , che in quel petto fanto viveva , ufci come attaccato alle sue parole, di maniera, che gettano fi wime dovunque ella paffano. Di che voi . Madri mie , intendo effere buonifimi teftimoni, come suoi molto somielianti ritratei. E più abbasso aggiunge: Ho faticato non solamente in vederli, ed esaminarli, ma anche in confrontarli con gli originali medefimi , quali tenni per molti giorni appresso di me, ed in ridurli alla loro fincera purità , nell' iftessa maniera , che sentti li lasciò di sua mano la Santa Madre, perchè il far mutazione in cofe feritte da un petto, nel quale viveva Iddio , e lo moveva a scrivere , come si prefume , farebbe flato prefunzione grandissima, e bruttissimo errore il volere emendare le parole, perchè se fi intendesfe bene la lingua Cafligliana , vedrebbono, che il parlare della Madre è l'iftefsa eleganza . Che quantunque in alcuni luozhi, che ella scrive, prima, che finisca i concetti, e le ragioni, con le quali comincia, le va mescolando con altre cofe, e ragioni, rompendo il filo cominciato, molte volte con cofe, che va inferendo, ma con tal destrezzo le inserisce, e così graziosamente va mescolando, che quello fteffo difetto le erreca bellezza , ed è (come dice il proverbio) un gentil neo in bella faccia umana, lo adunque li bo ridetti alla loro primiera purità . E dopo alcune righe seguita l' Autore : Mentre fi dubito della virtu della Beata Madre Terefa , e mentre vi fu chi giudicava il contrario di quello, che era , non si scorgendo per ancora il modo , con il quale il Signore Iddio ap-

provava le opere di lei ; buono fu , che quefte opere non usciffero in luce , nè fossero vedute in pubblico , per ischivare la temerita de' giudizi d' alcuni : ma ora dopo la morte sua , quando le cose istesse per il loro successo convincono esser di Dio , e quando il miracelo dell' incorruzione del suo corpo , ed altri , che ogni giorno opera, ci levano molto dal dubitare della sua fantita: il celare le grazie. che Iddio le concedette in vita , ed il nen voler pubblicare i mezzi , co' quali la condufe alla perfezione a beneficio di tanta gente , sarebbe in un certo mode fare ingiuria allo Spirito Santo , ed ofcurare le sue maraviglie, e porre come un velo avarti alla sua gloria . Sicche nesfuna perfona di buon giudizio fiimera , che ha bene di nascondere queste rivelazioni. Quanto poi a quello, che alcuni dicono, non effere conveniente, che la Beara Madre istessa scriva le sue rivelazioni , diciamo quanto a quello , che risquarda essa Madre, e la sua umilia, e modeftia, non effere punto disconvenevole: imperocche non altrimente. che forzata, e comandata fi pofe a ferivere simili materie . E quanto a noi, ed al nostro credere fu cofa convenevole; perciecche di qualfivoglia altro che scritto avelle, potrebbe agevolmente dubitarfi , se egli fosse flato ingannato , ovvero se egli voleva ingannare altrui ; il che non può presumerfi della Madre, la quale scriveva quanto a se stessa occorreva . Ed era di tal bonta , che non averebbe cangiata la verità con la bugia in cofa tanto grave. E più abbaffo torna a dire: Refta ora da dire alcuna cofa a coloro, che ritrovano pericolo in elli per l'eminenza delle cose , le quali trattava , dicendo non effere per ogn' uno. Imperocchè ficcome in tre forte di genti fi trovano alcune , che trattano d' orazione , altre , che se volessero, ne potrebbono trattare, altre , che non potrebbono rispetto alla condizione dello flato loro: domando: io quali sono di queste trè sorti di gente , che corrono pericolo per questi libri? li spirituali? non, perchè non può arrecar danno il sapere quello ificfo, di che fanno

professione : Quelli , che banno disposizione per effere? molto meno , perciocebe ritrovano qui non solo chi li guidi, quando saranno . ma anco chi gli inamini , ed accenda a diventar tali , il che è un gran bene . Finalmente i terzi di che cofa corrono pericolo, in Sapere, che Iddio è amorevole con gli uomini ? che chi di tutto fi [poglia lo trova ? le carezze, ed accoglienze, cb' egli fa nell' anime? la differenza de' gusti, che concede loro? il modo, col quale li purifica , ed-affina ? che cofa è qui , che faputa , non fantifichi chi la leggera ? Che non partorisca in lui maraviglia perso Iddio, e che non l'accenda del suo amore ? Conciosiacosa. chè se la considerazione di queste opere esteriori , che fa Iddio nella creazione , e governo delle cose, suole effere seuola di comune utilità a tutti gli uomini, il conoscimento delle sue maraviglie secrete, come puote effere di danno a nessuna persona? E se per avventura alcuno cavera danno da ciò per rispetto della sua mala disposizione, dovevasi egli però chiuder la porta a così gran profitto, e di tanti? Non si pubblichi il sacro Vangelo , poiche in coloro , che non lo ricevono , è occasione di maggior dannazione , come diceva San Paolo . Qualt Scritture si trovaranno giammai , annoverandovi anche le sacre, dalle queli non possa un' animo mal disposto cavare qualche errore? Nel far giudizio delle cofe debbefi confiderare , je elleno fiano in se fleffe buone , e convenienti al fine loro, e non a quello, che fia per cavarne il mal uso d'alcuni : perchè se si rimira a questo, nessuna è si buona, e Santa, che non si possa vietare. Qual cosa è più santa de Sagramenti? e nientedimeno quanti sono coloro, che per il mal uso di essi divengono peggiori? il Demonio, come affuto, e come quello, che veglia per noftro danno, muta differenti colori , e mostrafi nell' intelletto di alcuni circon petto , e bramofo del bene del proffimo , accioccbe per fuggire un' inconveniente particolare, poffa torre davanti a gli occhi di tutti, quello, ch'è buono , ed utile in universale . Ben sa egla , che più perderà in quegli, che miglioreranno, e diventeranno (piriutali perfetti, siutati dalla lezione di quefti libri, di quello, che egli fia per acquiflare per l' ignorazza, o malizia di coloro, che per levo indispolizione rimarranno offit.

Tutto questo, che infin a qui ho riferito, è di questo eccellente, e

dottiffimo uomo.

Avanti, che io dica del frutto di questi fanti libri voglio dire un' altra lode di esti, che è, che (senza pre-tender l'autore ) di nessuna cosa trattano più altamente, che della fua umiltà , e santità. Perchè chi li leggerà con attenzione, ed anche senza, chiaramente conoscerà, che sono tutti fparfi di fiori d' umiltà , e quafi non dice claufola, ne parola alcuna, che non fia come preparata, e conservata con questa virtà . E' cola di stupore vedere quest' Aquila Reale, quando se ne và volando in alto, e ponendo gli occhi in que' raggi divini , che oscurano i Serafini , come s' abbaffi subito alla terra del suo proprio conoscimento, e de' peccati paffati, ed altre volte pure, che andando a vele spiegate, e camminando col foffio dello foirito a gran furia . fi vada ingolfando nelle grandezze di Dio Nostro Signore, e di quando in quando si ritiri, ed inchinandosi, le abbassi al suo disfacimento, ed annichilazione; e non sò come, e donde trovi sempre aperta la porta per entrare alla fua vita paffata, e non perde mai occasione, che se le offerisca di dir male di sè. E quello, che fa maravigliare è , che le cole , donde il lettore scuopre l'altezza dello spirito di lei , e la grandezza della fua fantità, ella con trova dal canto suo, se non ingratitudine, e tiepidezza, parendole, che in tutte quelle grazie non faccia altro, che ricevere, fenza pagare. Ma per molto, che si nasconda la santità , e verità , essendo luce , sempre getta qualche raggio , che ne dà sufficiente notizia, E così questi libri danno così fermo, e fedele reffimonio delle virtà, fantità, e perfezione della Santa Madre, che quando altro non ve ne ioffe, farebe baffe volifimo, perchè ogguno la giudicaffe ner una delle maggiori Sante, che iddio Notiro Signore abbia nella Chiefa. Perchè così alte virtà, così ecceffiva carità, fe fi può dare ecceffo nell' amore, si tervente, ed elevata l'orazione, come ci fi manierdia ni eni non fon dori di Santi ordinari, ma de' molto eminenti, e perfetti, i quali Iddio ha eletti per le virtà, e dottrina loro, per candelieri, o lampade della fuz Chiefa.

Ma fe qualcuno, ignorante della verità , volesse dubitare , o che i libri non fossero di lei , cosa più certa, che il Sole, che veggiamo a mezzo dì , o che quanto in effi scriffe , non fosse occorso a lei , non averebbe ragione veruna di ciò sare : perche quando noi altri fuoi Confessori, li quali fossimo testimoni del suo cuore , non aveffimo tutta la certezza , che di ciò si può avere in questa vita : chiunque averà giudizio , e ragione, conoscerà, che chi fu l'autore di quei libri , non potette effere autore di bugia : perché essi , anche a quelli, che non hanno occhi, ne intelletto, predicano del loro autore uno spirito divino, santo, e pieno di raggi, e grazie del Cielo. E quando la Santa Madre , la cui santità è approvata da tante testimonianze, e la quale fu eletta da Dio per opere tanto maravigliofe, aveffe voluto occultare la verità, ( cosa, che non farebbe minore errore prefumerlo di lei, che d'un Angelo del Cielo) non permetterebbono tanti testimoni, e tanto gravi, che in vita sua insieme con lo spirito esaminarono i libri; e comparando la vita con l' Istoria, e l' originale con la copia, trovarono nella Santa tutte queste cofe, che scriffe , e con tanta differenza maggiore, quanta è fra'l vero, ed il di-pinto. lo sono di ciò il minor testimonio, e ne fono oggi vivi in Ifpa-

gna molti, che sono le più gravi, e dotte persone, che si trovino in essa, come si vedrà nel prologo, che scrissi nel principio di quest' Istoria. Tutti viddemo i fuoilibri, mentre viveva , sperimentammo , e toccammo con manonella fua vita quanto in esti diceva, e delle rivelazioni, e visioni, che quivi racconta, presemo la certezza, che in questa vita di materie simili possa aversi. Ma quando , che non vi fosse stara altra prova di quelle cose, che quella della gloriofa Santa Madre Terefa di Gestà, era la maggiore, che immaginare fi potesse, la quale dice , che non scrive in esse cosa , che non l' avesse provata prima : Non dirò cola (dice) the non l'abbia sperimentata molto : ed è tale , che quando cominciai a ferivere quefta ultima materia, mi pareva impossibile di saperne trattare più, che di parlare in Greco , che con è difficile . Con quefto lo lafciai , e ne ne andai & comunicare : benedetto fia il Si nore . che così favorisce gl' ignoranti . O virtu dell' obbedienza, che puoi il tutto! Illuftro Iddio il mio intelletto, ora con parole , ora ponendomi davanti , come avivo a dire, che come fece nell'orazione paffats , pare che Sua Divina Maefta voglia dire quefto , che io non poffo , ne io; quefto , che dico , è intera verità : e cosi quel che fara buono , e fua la dottrira; il male, è del pelago de' mali, che fono to . Onde dico , che fe vi faranno persone , le quali fiano arrivate alle cose di orazione , che il Signore ba fatto grazia a quefta miferabile, che ce ne devone effere milte , e voleffere trattare que-He cofe con effo meco, parendo loro fuora di strada , il Signore ajuterebbe la sua ferva , perche fi manifefiaffe la verita .

Ed in un altro luogo dice così: Intel depo, che le il signore non m' evejfe mifrate, io avvei punto imparer poro da' libri, percòè era nulla quello, che i intendevo, infin' a che Sua Divina Maglia non me la fece intendere con l' esperienza. Ho detto quello rappresentando dubbio, dore non è, acciocchè meglio fi intenda la verità, e come quelli libri fono la maggior prova, che vi fia della molto gran fantità del loro Autore.

Il frutto di questi libri dopo, che furono stampati, e pubblicati, è stato grandissimo ; e perchè di casi particolari fono piene le informazioni prese per la Canonizzazione di lei, contando molte persone, le quali per mezzo della lezione di quelli, hanno fatto notabili mutazioni; io per non allungarmi più del giusto, non discenderò più al particolare. Posso solamente dire, che in persone secolari hanno fatto gran frutto, e che per la lezione d' effi sono innumerabili quelli , che hanno cangiato coftumi , e quafi altrettanti quelli, che hanno anche mutato stato, entrando in Religione. Poche Religiose sono fra le Monache Scalze , la vocazione delle quali non abbia cominciato dalla lezione di quefti libri . L' istesso si sperimenta in molte Religioni, esaminando le vecazioni di quelli, che ad esse vengono: E particolarmente sò per certiffimo, che nelle Monacali ha ajuraro questo libro alla Riforma di molti Religiofi . li quali accesi con ardore, e desiderio di maggiore perfezione, cangiarono la tiepidezza in nuovo fervore, e dandofi all' orazione, hanno trovato gran profirto negli suoi costumi. So che fi leggono comunemente nelli Refettori di molte, e molto gravi comunità così di Spagna, come d' Italia, Francia , e dell' Indie , con norabile stima dell'autore, e profitto degli uditori. E sò, che si è adempiuto bene una profezia, la quale disse nostro Signore alla Santa, ed ella a me, e ad altre persone, che dopo la sua morte avrebbono fatto molto frutto questi libri .

Sonovi alcuni, che non intendono questi libri, per non effere arrivati con l'esperienza (che è la chiave del conoscimento delle cose soprannaturali) a gustare quello, che in resos trata, così passano digiuni per quello,

che non hanno gustato. Ma gli uomini Letrerati, e dotti, con la speculazione, e notizia, che hanno della Sacra Scritrura, benche non abbiano intera pratica, ed esperienza di cose così alte , tutta volta in fine conoscono . che vi è una luce superiore , la quale non è compresa dalla loro vista, che fono tutti raggi di luce divina, che supera quel, che essi possono intendere: ficcome un uomo, che non intende Latino, o Greco, vedendo le lettere, o figure, conosce qual è Greco, o Latino, avvenga che egli non l'intenda. Ma vi sono altritanti ignoranti , che quel , che essi non intendono, pensano, che niuno l' arrivi . Di questi non vi è mancato chi abbia opposto ad alcune cose de' libri della Santa, come scrive il Padre Maesto Fra Domenico Bagnes nell' efamina dell' informazione della Canonizzazione di lei: Il libro (dice) non lascia d' avere contraddizione da alcune gezti , che con buon zelo, e poca speranza della vita Spirituale, calunziazo alcune cofe, che non intendono: ma a molte persone dotte, e non volgari, è parso moito buono, e fa loro gian giovamento.

Ma dopo la fua Canonizzazione effendo stata dichiarata da Sommi Pontefici la dottrina di Terefa non folamente Cattolica, fondata, e profittevole, ma Celeffe, e dettata dallo Spi-rito Santo, non v' è chi più la contraddica, anzi tutti l'ammirato, e riveriscono, stimando, e chiamando la Santa, Maestra, e Dottora mistica, . e quanto più dotti , spirituali , prudenti, gravi, e fanti fono quelli, che la leggono, tanto più la stimano, ed ambifcono apprendere da sì esperimentata, ed illuminata Maestra la vera, e facile firada della Criftiana perfezione, che nelli fuoi libri infegna, e dimostra , anzi l' attestano nelle Cattedre, Pulpiti, ed opere, che stampano con applaufo univerfale.

## CAPOXX.

Della gran divozione, che ebbe al Santissimo Sagramento.

Veva questa Santa Madre fingo-A Veva quelta Santa Madre fingo-lar divozione al Santiffimo Sagrame nto . E foleva dire , che quello, onde più si inanimava a patire i gran travagli nelle fondazioni, era perche vi fosse una Chiesa di più, dove si ponesse il Santissimo Sagramento. Piangeva grandemente la cecità degli Eretici di questi tempi, e fentiva in estremo le irriverenze, che facevano a quefto divino Sagramento. Per il gran giovamento, che con effo fentiva nell' anima fua fi comunicò per ifpazio di ventitre anni ordinariamente ogni dì col parere di molti, e molto gravi Letterati. Approvò nostro Signore con un nuovo miracolo le fue comunioni , perchè avendo ella da principio de' suoi fervori fra l' altre infermità due vomiti ogni giorno , uno la mattina , e l' altro la fera , fubito , che cominciò a frequentare le comunioni , le cefsò quel della mattina, e quel della fera le durò per tutta la vita. Procurava di ricevere questo Sagramento con gran purità d' anima, ne mai fi accostò a comunicarsi con notizia di peccato veniale, benchè fosse un folo, che fe ne confessasse prima . Ma quantunque fosse così grande la fama, che aveva di questo Sagramento, come quella, che aveva buona fperienza degli effetti, che cagiona nell' anima pura , e perfetta , maggiore però era la foggezione a' fuoi Confessori . Imperocché avendo tanta luce da Dio, in guifa tale si ajutava di questo mezzo, nè collocava in questa continuazione tutta la sua confolazione, ne il suo profitto, che molto bene sapeva, che confisteva più in fare la volontà di Dio, che in comunicarsi per suo gusto, o divozione . Quando i Confessori le toglievano la comunione, ( che lo facevano alcune volte, per morificarla, e provarla) non folo mon me moftrava difipiacre, ma ne li ringraziava, dicendo, che avevano più del riguardo all' onore di Dio, non permettendo, che una si gran peccarice s'accolaffe a comunicarfi, che non aveva ella in voler riceverlo, effendo chi era.

Essendo inferma in Avila, e per questo rispetto esfendo più d' un mefe, che non fi comunicava, le domandò una forella, fe aveva molta anfietà di comunicarsi, ed ella rispofe di nò, perché confiderando che così piaceva a Dio, l' anima fua stava come se si sosse comunicata ogni dì, e che febbene avesse così grande ansia di comunicarsi , che non vi farebbe stato travaglio , nè pericolo nel mondo, al quale non si ponesse, per godere di questo bene; tutta volta metteva più il suo studio nella mortificazione, e nelle virtù fode, che nelle frequenti comunioni : le quali quando non fono accompagnate da umiltà, foggezione, e dall'altre virtù, più si può temere di loro il giudizio, che sperare il premio, massime , che con il poco frutto , che da ciò ne segue , và crescendo la peggior tigniuola dell' anima, e la fua destruzione, cioè il proprio compiacimento , la fuperbia , la ficurezza , la foddisfazione di sè flessa, e viene a fervire quello divino cibo d' autorità, ed ombra, perchè crefca il concetto appresso gli altri .

Experché quelta divozione era forfanzia de la divozione era forfanzia de la companzia de la conciona de la companzia de la conciona de la compo della comunione gran ratti, ed in effi luce di molte verità, rivelazioni di gran mificri, e vifioni molto alte. Afpettando ordinariamente quello tempo, per farle tali grazie: Vide molte volte nell' Ollia confarrata l'iferio Crifto, alcune rifafcitato, altre pollo in Croce, ed altre coronato di fpine, e di

in altre maniere, ma sempre con sì gran Maestà, che le cagionava timore, e riverenza. Faceva questo Santissimo Sagramento effetti grandi nell' anima fua, perchè nel modo, che quando spunta il Sole, suggono le tenebre , e si disfanno le nebbie , così in arrivare a comunicarfi, cestavano le tentazioni, le afflizioni, oscurità, e pericoli, che pativa nello spirito. Allora non pareva, che le rima-nesse altro di donna, se non la figura di effer stata , perche l' anima , le potenze, i defideri, gli affetti, e quanto era in lei , par che se le in volaffe tutto per unirfi, e trasformar fi in Dio, con che restava tutta alienata, ed afforta. Questo era il tempo, quando il corpo infieme con l'anima fi alzava da terra, e pareva, che anch' egli volesse uscire di questo mondo. Quello, che io sperimentai su , che andandosi a comunicare con volto di colore di terra, come quella, che stava tanto inferma, ed era tanto penitente, fubito ricevuto il Santissimo Sagramento, come se fosse stata vestita d'un gran raggio di fuoco, e di luce, ed ella fosse stata di cristallo , le diventava bellissimo, e di color rosato, che pareva trasparente, e rimaneva con una gravità, e maestà tanto grande, che ben mostrava l' ospite, che seco aveva . Rimaneva con questo boccone celeste non solo l'anima sana , ma anche il corpo dalle sue insermità : perchè se entrando la carne di Cri-flo in un petto non mondo, ne convenientemente disposto , alle volte cagiona infermità , e stemperamento nella fanità corporale di chi così lo riceve, quando al contrario l' anima farà pura , e monda , è da credere, che non folo con la fua maravigliofa virtù la fantifichi . ma anche toccando quella fantissima carne quella di chi sì sattamente la riceve , temperi in lei gli umori , ed acquisti fanità per la vicinanza, e congiungimento col Corpo di Cristo . Di ciò dà buon tellimonio in un relazione della fiu vita, con quelle parolle: In accessando a comunicar rimare l' anima, et di scope tambe quitre, s savo, e s'anto obieno! intelletto, con tautas la fuertza, e desdari felia; e l' bo provato, che son molte volte, elmera quando mi comunico, ho spiù di merti anno, cho senso chieramente sunita compande.

Comunicandosi un giorno delle Pa!me , quando tolse in bocca il Santisfimo Sagramento, prima che lo mandasse giù , rimase con una gran sospensione, dalla quale ritornando in se di lì ad un pezzo , le parve di avere veramente tutta la bocca piena di fangue, e tutto il volto, e tutta la vita tinta nel medefimo fangue, e che fosse così caldo, come se allora appunto si sosse sparso. Era eccessiva la foavità, che con questo bagno sentiva . E le diffe il Signore : Fieliuela . io voglio, che il mio fangue ti giovi, e non temere, che ti manchi la mis mifericordia : Io lo sparfi con molto dolore, e tu lo godi con gran diletto, come vedi.

Un' altro giorno stando in Siviglia, dopo d' effersi comunicata, senti per modo di visione altissima, che la sua anima fi faceva una cofa istessa col Corpo del Signore, il quale eziandio allora vide , e le rimafero di questa visione effetti grandi nell' anima, e gran profitto nell'amore, e nelle altre virtà . Aveva grandissima curiofità , che tutto quello , che apparteneva al culto, ed alla venerazione di quelto Santissimo Sagramento, solfe molto perfetto, e molto netto, non folo gli Altari , paliotti , Ornamenti , Corporali , e Calici , ma le altre cose minori ancora, e che più da lungi sono prdinate al suo ajuto, e riverenza. Da questo anche le nasceva il portare a'Sacerdoti una grande , e sviscerata riverenza , per essere eglino i ministri, che lo consacrano . Si poneva molte volte inginocchioni innanzi a loro, e li domandava la mano, e la benedizione. Arrivando una volta di paffaggio a Maiagone, e fmontando nel mezzo della piazza, dove era il Monastero, stava quivi il Cappellano della medefima cafa , e con effere egli di non molta étà, e star quivi molta gente d' attorno , se gli mise inginocchioni davanti, e gli domando la benedizione . Per confermazione di questo, che vo dicendo, non vo lafciar di raccontare quello, che occorfe a me con lei , andando io a dir Messa nel fuo Monastero di Medina del Campo , dove esfendomi dato un panno molto odorifero per afciugarmi le mani , io , come inconsiderato , me ne offesi, e con la licenza, che avevo dalla Santa, le dissi dopo, che faceffe tor via quell'abufo da' fuoi Monasterj, perche come mi piaceva, che li corporali, e Panni, che stanno sù 3' Altare , fossero odoriferi , così mi difpiaceva, che gli altri panni che fervono per nettare le immondizie delle mani, fossero tali; ed ella mi rispose con grande umiltà : Sappia , Padre , che questa imperfezione le mie Monache l'banno tilta da me. Ma quando mi ricordo , che Nofiro Signore fi lamentò col Fariseo nel comvito, che gli fece , perchè non l' aveva ricevuto con maggiori accoglienze, vorrei che tutta la Chiefa dal foglio della porta fin all' Altare fosse bagnata a' acqua d' Angeli : Ed avverta, Padre mio, che non le davano tal panno per amor di V. R. ma perchè ba da prendere in cotefte mani Iddio , acciocebe fi ricordi della nettezza , e buono odore, che ba da avere nella coscienza; e se ella non sara pura , fiente almeno le mani . Con questa risposta confuse la mia inconsiderazione, e mi aprì gli occhi , per mirare da lì avanti in altro modo le cose vicine, e remote a questo Sagramento.

Da quetto fono venuti i fuoi Frati, e le Monache ad effere tanto diligenti nel culto divino, che non fi trova fimile pulitezza d' Altari in parte del mondo, che io conofca. Quello, che maggior pena le dava,

era la grande irriverenza, che i Luterani facevano a questo Sagramento: questo era quello, che più le trafiggeva il cuore, come fi conoscerà da una esclamazione, che fa, trattando di questa materia nel Cammino di perfezione al capitolo 35. dove parlando col Padre Eterno, dice cosi : Dunque Padre Santo , che fete ne' Cieli , gia che corì volete , e l'accettate , ed è chiaro, che non ci avete da negar cofa , che ci fta si bene , alcuno vi ba da effere , come diffi al principio , che parli pel vostro Figliuolo: Siamo noi, figliuole, quantunque fia profunzione, effendo quelle , che fiamo , ma confidate nel comandamento del Signore, che vuole , che chiediamo , appozgiate a questa obbedienza nel nome del buon Gesù , supplichiamo fua Divina Maeffa, che poiche niuna cofa gli è reflata da fare, facendo a' peccatori beneficio sì grande , come questo, coglia la sua pieta, e sia servita di provvedere d' alcun rimedio, acciocchè non fia così malamente trattata : e poiche il suo santo Piglittolo pose così buon mezzo, perchè noi possiamo offerirlo molte volte in facrificio , e che mediante quello sì prezioso dono fi chiuda la firada a si gran mali , ed a tante sceleroggini , come fono quelle , che fi commettono fra questi Luterani ne' luogbi , dove flava gia il Santifimo Sagramento , rovinate le Chiese, perduti tanti Sacerdoti , tolti li Sagramenti . Or che è quefto , Signor mio, ed Iddio mio? o date fine al mondo , o porcete rimedio a tanti mali , che non vi è cuore , che gli foffra , ne tampoco noi , che fiamo cattivi . Vi supplico , Padre Eterno , che non vogliate Sipportario : [morzate quefto fuoco , Signore , che se voi volete , potete farlo . Mirate , che pure fla nel Mondo il Figliuol voftro; per riverenza di lui cessino cofe così abbominevoli , e così brutte , e per la sua bellezza , e purità , che non merita di ftare , dove fimili cofe fono . Not fate per noi, Signere, che nol meri-. tiame , fatelo pel voftro Figliuolo , perchè Supplicarvi, che non fita con noi, non ardiamo. E poiche egli da voi essenne, che

per quefto giorno d' oggi , che è quanto durera il mondo, il lasciaste tra noi, il che fe non foffe, finirebbe il tutto, che farebbe di noi? B se qualche cosa vi aggrada , è per posseder noi tal pegno : pur qualche mezzo vi fi ba da trovare , Sienor mio : trovilo la Macfia voftra . O Iddio mio potess io pure importunarvi affai affai , e vi av:fi fervito molto , per potervi chiedere in pagamento della mia servitù un si gran dono , poiche niuno lasciate senza pagamento: ma non l' bo fatto , Signore , anzi per avventura sono quella , che vi bo annojato di maniera , che per li miei peccati vengono tanti mali . Dunque , che bo da fare , Creator mio, fe non presentarvi questo Pane fantissimo , e sebbene ce l' avete dato , ve lo ritorniamo a dare, ed a supplicarvi per li meriti del vostro Figliuolo, che ci facciate quefta grazia , poiche per tante vie l'ba meritata, Deb Signore, deb Signore , fate , vi prego , che questo mare si quieti , e che non corra sempre con tanto gran tempesta questa nostra navicella della Santa Chiefa , e falvateci , Signor mio , che periamo .

# CAPOXXI.

Della dottrina infegnata dalla Santa Madre intorno al Santifisso Sagramento; e della divoziono, che aveva ad alcuni Santi.

Del Santifimo Sagramento dell' Matare ferifie la Santa Madre molte cofe degne d'effer notate, delle quali porro qui le principali, dove tratta della riverenza , con cui s' ha da ricevere, e come ella fil-diponeva , e degli effetti, che faceva nell' amina, e corpo fuo; come ei dobiaamina, e corpo fuo; come ei dobiasimo, e corpo fuo; come ei dobiasimo, e corpo fuo; come ei dobiasimo, e con el di molto proficto, per chi attentamente lo leggerà. Nel Cammino di perfezione adunque al capa 4-4 dice così;

La Maesta sua ne diede, come ho detto, questo sostentamento, e manna dell'umanità, ove lo troviamo, come

vogliamo, e se non è per colpa nostra, non moriamo di fame ; perche di quante maniere vorrà cibarfi l'anima , troverà nel Santistimo Sagramento gusto , e con-Solazione . Non vi è necessità , ne travaglio, ne persecuzione, che non fia facile a sopportarfi, se incominciamo a guflare i fuoi . Chiedete voi figliuole , con questo Signore al Padre, che vi lassi ozgi lo sposo vostro, e che non viviate in questo mondo senza lui , che basta per temperare un si gran contento il reflare egli travestito in questi accidenti di pane , e di vino , che è assai tormento per chi non ba altro che amare , nè altra consolazione : ma supplicatelo , che non vi manchi, e che vi dia apparecchio, e buona disposizione per degnamente riceverlo . D' altro pane non vi curate voi , le quali da vero vi sete rimesse alla volonta di Dio . E più abbaffo feguita :

Sicche, ferelle, prende pure, chi voncia, cum di cisiedre cottipe pune, ma noi chiediamo al Padre Eterno, che ci faccia depre di domandare il nglipo pane celebiale. Di maniera, che gia che gli cechi ali capp non pofision diltratafi in rimirario, per iliare così coperto, fi per gli occhi dell' mina, e fi e tidi a per gli occhi dell' mina, e fi e tidi a guffi e delle carezze, che fofennaso la guffi e delle carezze, che fofennaso la vita.

Penfate , che non fia mantenimente eziandio per li corpi questo santissimo cibo , è gran medicina ancora per li mali corporali . lo sò , che egli è , e conosco una persona soggetta a grandissime infermita , la quale trovandofi molte volte con dolori grandi, li erano levati, come con una mano , e reflava offatto fana . E questo accade molto ordinariamente . e di mali affai noti, che al parer mio, non si potevano singere. B perchè le maraviglie, che opera questo fantissimo Pane in quelli , che degnamente lo ricevono, fono molto notorie, non ne dico molte, che avrei potuto dire di quefta perfona , che bo detto , le quali poteva ben io Sapere , e io, che non è bugia .

Ma a questa persona aveva dato il Si-

. unin th Good

370 gnore tanta viva fede , che quando udiva dire da alcune persone, che averebbono valuto ritrovarsi nel tempo, che Criflo Signor noftro vifibilmente andava nel mondo, se ne rideva seco medesima, parendole, che avendolo così veramente nel Santissimo Sagramento, come allora, non dopessero cercare altro. So di più di quefla persona , che per molti anni , sebbene non era molto perfetta , quando fi comunicava, ne più , ne meno, che , fe avelle vifto con gli cccbi corporali entrare nel suo ospizio il Signore, precurava ravoivare la fede : e perche veramente credeva , che il Signore entrava nel suo povero ospizio , per disoccuparfi di tutte le cole efferiori , quanto era possibile , ed entrarfene dentro con lui , procurava raccorre li sentimenti, acciocche tutti conoscessero così gran bene : dico , perchè non impedissero l' anima a conoscerlo . Consideravasi a suoi piedi , e piangeva con la Maddalena non altrimenti, che se con gli occhi corporali l'aveffe veduto in cafa del Farifeo, ed ancerchè non sentisse divozione, la fede le di-ceva, che quivi stava bene, e se ne stava seco favellando: perchè se non vogliamo effere sciocchi , ed accecare f intelletto, non vi è che dubitare, che quefa non à rappresentazione della immaginazione, come quando consideriamo il Signore nella Croce, o in altri passi della Palhone . che lo rappresentiamo come pasio. Questo segue ora , ed è salda verita , e non accade andare cercandolo in altre parti lontano , poiche sappiamo , che mentre non confumi il calore naturale gli accidenti del pane , fta con noi il buon Gest , acciocche non perdiamo sa buona occasione, e che ci accostiamo a lui, Or se quando camminava pel mondo, nel toccare solamente i vestimenti di lui sanava gli infermi ; che vi è da dubitare, fe fara miracoli flando dentro di noi, fe avemo fede viva , e che ci dara quanto gli chiederemo ? perchè fla in cafa nofira, e non suole sua Divina Maefia pagar male l'ospizio, se gli fi fa buona ospitalità . Se vi da pena il non vederlo con gli occhi corporali , avversite , che

non ci conviene , che altra cofa è il mederlo glorificato , da quando comversava nel mondo. Non vi farebbe foggesto, che lo poteffe mirare per la noftra fiacca condizione , ne vi faria mondo , ne chi polesse fermarfi in lui : perchè in vedere questa eterna verità, vedrebbeft effere bugia , e burla tutte le cofe , delle quali qua facciamo caso . B veggendo Maesta si grande , come ardirebbe una peccatorella , come io , che tanto l' bo offe o . flare cost vicino a lui ? Sotto quegli accidenti di pane , e trattabile : perchè (e il Re fi traveste , non pare , che ci curiamo niente di conversar seco senza riguardi, e rispetti: ed egli pare, che fia obbligato a soffrirci , posche fi traveste . Chi ardirebbe accostarsi con tanta tiepidezza, tanto indegnamente, e con tanta imperfezione ? Come non sappiamo quello, che chiediamo, e come meglio l'ordino la sua sapienza : perchè coloro , che vede , che li ha da giovare , glie se li feuopre, che quantunque nol veggano cogli occhi corporali, molti modi ba di mostrarfi all'anima , per fentimenti grandi interiori , e per differenti vie . Dimorate voi volontieri feco , non perdete così buona occasione di negoziare, come è l'ora dopo la comunione . Mirate , che questo è di gran profitto per l'anima, il che molto piace al buon Gesu , che li facciate compagnia . Tenete gran conto , figlinole, di non perderla, se l'obbedienza non vi comandera in contrario: procurate di lasciar stare l'anima con esso lui , che egli è il voftro Maeftro ; nè lasciera d' insegnaroi , quantunque non l' intendiate : che fe subito volgete il penfiero altrove, ne tenete conto di chi dimora dentro di voi , non vi lamentate d' altri , che di voi medesime . Questo è adunque buon tempo , perchè c' insegni il nostra Maeftro, e perchè l'udiamo, e gli bacciamo i piedi: avendoci egli voluto infegnare, e perchè lo supplichiamo a non partiret da noi . Se questo avete da domandare, stando avanti ad una immagine di Crifto , balordaggine mi pare il lasciare in quel tempo l'ifteffa persona , per mirare il ritratto . Non faria fcioccbezza, fe tenessemo un ritratto d' una persona, alla quale voleffemo gran bene , e la medefima persona ci venife a vedere , lasciare di parlire con lei, e tenere tutta la conversizione col ritratto ? Sapete quando è buonisimo , e santissimo , e cosa , nella quile io mi diletto affai? quando è affente i'ifteffa persona , e vuol darci ad insendere, che vi fla con molte aridita; è gran consolazione vedere una immagine , di chi con tanta ragione amiamo , ed in tutti i lati , dove volgeffemo gli occhi , la vorrebbemo vedere. In qual cosa mig'iore , e più guftevole alla vifta , la potrebbemo impiegare, che in rimirare chi tanto ci ama , e chi ha in iè tanti beni ? Sventurati Eretici , che hanno perduto per lor colpa questa consolazione, con molte altre .

Ms dopo over ricrous il Signore, giù cie overe la perjona (fiefa overit di voi, procurset di civilare gli occiò del corpo, et aprire quill dell'amore, e riminegt il cuso voftro, che lo vi divo, e vi ridico, col fe prenderet quefta ufanto opir volta, che vi camunichrette, procurando proè d'avere ela ceficierza, che voi fia lectio godere fipifo di quefto bene, si quale mo viene tanto travofficto, che comb ho detto, im molte moniere mon fidia a conosferre, conforma al deficiero, che abbiamo di vederlo: e tanto il patete defilierare, che affanto fi manifedirera, che alfanto fi finalificiare.

Ma fe non teniamo conto di lui , ed avendolo ricevuto ci partiamo da lui per cercare altre cofe più baffe , che ba da fare ? Hanne da tirare per forza , perche il veggiamo, che ci vuol dare a conoscered no; che nol trattarono così bene, quando fi lafeto vedere tutti alla fcoperta, e li diceva chiaramente chi egli era, e furono ben pochi quelli, che gli credettero; onde gran mifericordia ci fa a tutti , volendo jua Divina Maefta , che fappiamo, che egli è quello, che fia nel Sontissimo Sagramento, ma che il vergano scopertamente, non vuole, ne vuol comunicare le sue grandezze , e dare i suoi tesori , se non a quelli , che conosce , che molto il desiderano, perche questi sono i fuoi veri amici. Ed io vi dico, che chi

nal farà, e non fi accofferà a ricervolic come tale, avenda fatts quella, che può, non l'important mai, perchè git fi dia a consferre. Non vello, che comunda la fanta disfatta a quello, che comunda la fanta Chisfa, che andandifatta funti, procum di seccionale da tè. Sicchè quafia tale con multi diri negoti, ed occupazioni, ed integità dia munda, pare, che quanto più prifa può fi affretti, acciacchè non giù occupi la cedici i Signere.

Aveva anche a' Santi grandiffima divozione, e così Glennizzava le loro fefte al meglio, che poteva, e nel gioron particolare di cialcuno gli foleva domandare qualche grazia particolare. Portava nel fuo Breviario una lilità di quelli , de' quali era particolarente divota, e di quelli, che aveva eletri per padroni dell'anima fun, e delle fue necesifisà: e il teneva (crite-

ti per ordine come appresso dirò: S. Giof: ffo noftro Padre . S. Alberto . S. Cirillo . Tutti i Santi del noffro Ordine . Gli Angeli; Bd il mio Cuftode . I Patriarchi . S. Domenico . S. Girolamo . Il Re David . S. Maria Maddalena . S. Andrea . I dieci milla Martiri . S. Gio: Battifta , S. Gio: Evangelifta , S. Pietro , e S. Paolo . S. Agoftino . S. Sebastiano . S. Anna . S. Francesco . S. Chiara . S. Gregorio . San Bartolomeo , e S. Giobbe . 5. Maria Bgiziaca . S. Catterina Martire . S. Catterina da Siena. S. Stefano. S. Ilarione, S. Orfola, S. Ifabella d'Una garia . Il Santo , che mi toccherà ogni mele. S. Arnello.

Non pose fra questi santi Cristo Nocitro Signoue, nel la Vergine Santissima, perche non era necessaria questa memoria nel foglio, per quelli che ella portava continuamente stampati nel cuore.

Di noltra donna fu divorifima infino dal principio dell' età fua, la quale fubito, che morì fua Madre, come diffemo nel primo libro, fupplico con gran tenerezza, che le voleffe effer madre: e crebbe fempre la divozione cogli anni: ed i favori, che la Vergine le fece furono molti.

CAPOXXII

Ogella , che ebbe al gloriofo San Giofeffo, fu molto enera, e delicata, e così fi conofce da fuoi libri con quanto gaflo, e con quanta garatiudine parla di lui. E' flata quella Santa in fipagna, e fuor d'effa uno de principali mezzi, perchè quello Santo fia più conoficuto, e filmato. Le felle de' Santi, che abbiamo detro, cclebrava con gran divozione, e d allerezza, e ne' loro giorni faceva canconette in lode loro, perchè le Mo-

nache le cantassero. Una delle ragioni, che fra le altre ebbe di riformare la sua Religione, fu l' aumento dell' Ordine della Vergine, per effere quetta Signora particolar padrona, e madre di questa Religione. Quafi tutti li Monasteri, che tondava, li dedicava a San Giuteppe . E com' ella era divota di questi Santi, e faceva loro particolar fervitù, così eglino fecero a lei particolari grazie. Perché non folo le apparvero la Madonna, e San Giuseppe, e l' accompagnarono molte volte, e la traffero di grandi tribolazioni, e travagli, ma ebbe anche molto ordinarie visioni di molti altri, come già dissemo nel primo libro, ed in altri luozhi.

Per effere tanto divora del Santifimo Sigramento, o odinò nelle fue Conflituzioni, che le fue Monache fi comunicaffero molto fpeffo, come dificmo nel fecondo libro, ed oltre a queflo relle fette particolari, e nel giorno, che prefero l'abiro, e fecero la profeffione. Perché come queflo divino cibo nelle anime mal dispofte, e mal preparate cagiona perdita, e notre, così a quelle, che lo ricevono degnamente da gran fortezza, ed aumento di vita.

Della viva Fede, e Speranza grande, che la Santa Madre aveva in Dio.

TEr estere la Fede il primo passo. ed il primo scalino, per la vita eterna, colei, la quale il Signore aveva eletta per sì grandi gradi di fantità, e di gloria, fece molto eminente in essa, che è fondamento, e radice di tutto questo edificio. Ebbe la Santa Madre nelle cose de' misteri della nostra Fede, primieramente una certezza molto grande : perché essendo le cofe, le quali ella ci infegna di natura loro tanto ofcure, e coperte con tanti veli, era tanta la cerrezza, che il Signore aveva posto nell'anima di lei . che non vi farebbe stata cosa per evidente, e chiara, che fosse, la quale s' agguagliaffe alla certezza, che ella aveva delle verità infallibili della nostra Fede, come lasciò scritto in una relazione della fua vita con queste parole:

Nelle cose di Fede trovomi, al parer mio, con maggior fortezza: parmi, che mi porria sola contra tutti i Luterani, per farli conoscere il loro errore. Senso molto la perdita di tonte anime.

E quali da che cominciò a trattare d'orazione ebbe questa così viva Fede come ella confessa, parlando con nostro Signore nella quarta esclamazione , ove dice : Vogliste voi , Signore , vogliate, che sebbene sona miserabile, fermamente credo, coe possate quanto volete: e quanto maggiori maraviglie voftre io odo, e confidero, che molto più potete fare , tanto maggiormente fi fortifica la mia fede , e più rifolutamente crede , che la farete. E perche maravigliarft di quanta fa chi puote il tutto? Sapete , ben voi, 14dio mis, che tra tutte le mie miferie non bo gia mai lasciato di conoscere il vostro gran potere, e mifericordia: Vaglia ni Signore, che in questo non vi ho effefo. E. più abbaffo: Per allora non è necessario andare a cercare fegnali . nè che fpi ito fia, poschè è così chiaro quefto fegno per credere, che è Demonio, che se allora tutto il mondo mi assicurasse, che sosse Iddio,

mon lo crederia .

Non ebbe mai tentazioni contro la Fede, perche l'oscurità di essa, e la incompreentibilità, e grandezza delle cofe, che ci infegna, le quali a' fuperbi, ed ignoranti per loro mala disposizione son laccio, ed occasione di caduta; nella Santa erano di crescere più in questa virtù, e di più altamente sentire di un Dio, il quale non giunge a comprendere la bassezza del nostro intelletto, e discorso : come si vedrà da questo avvertimento, che lasciò scritto al principio del libro de' Cantici: dove parlando d'una cofa, la quale trovò in esso, che non l'intendeva, le diede gran contento, e consolazione ? Perchè (com' ella dice) veramente, figliuole, le cose, le quali qua noi possiamo comprendere col noftro si baffo intendimento, non fanno, che l' anima porti tanto rispetto al suo Iddio, quanto quelle, che in veruna maniera fi possono intendere . Onde vi raccomando affai , che quando leggerete qualche libro , o udirete qualche predica , o meditarete i mifteri della nostra facra Fede, quello, che non potrete agevolmente intendere , non vi affatichiate , nè consumiate il pensiero per (minuzzarlo . Non fon cofe da donne, no nebe da uomini molte di loro .

Quando il signore vuule darlo ad insendere, lo fa ieran angho travaziio. A
donne dico quello, ed a usomini, li quali mon banno da offentare la verita con
la dottrina. Che quelli, li quali il signore ba cleiti, perchè le dichilarino a
noi altre sgià fi sa, che fi banno da faticare, e che in ciò guadagnano: Ma
noi altre dobbiamo pinnamente pigliare
quello, che l'adio ci alera, ed in quellma rallegarei; confiderando: che obbiamo un'ildio, ed un Signore tanto grade, che una sua fua sola parola avera mille
mistri.

Avvenga che trattasse sempre con Letterati, non domandava mai, come fece questo il Signore, o come puo destre quest' attro, perchè a lei non occorreva sapere attro, se non, che Iddio l'aveva fatto. Diceva, che per molto alte, e maravigliose, che sossibilità di presenza più le davano occasione di lodarlo, che di maravigliarsi.

In un' altro luogo trattando degli effetti, che fanno nell'anima le parlate, che sono di Dio, e quelle, le quali ella aveva sperimentato, che facevano nella fua, dice in questo modo: Tengo per certo, che il Demonio non ingannera giammai , non permettera Iddio, che fia ingannata quell'anima, la quale in niuna cofa di sè fteffa fi fida, e fortificata nella Fede per quanto ella giudichi di se flessa, fabilita con fermo proposito di porre per un solo punto della fede mille vite : e con questo amore alla Fede , che infonde Iddio subito , il quale è una Fede viva, e forte, sempre procura andar conforme a quello, che tiene la Santa Chiefa : domando ora ad uno . ed ora all' altro , come quella , che già ba fatto fondamento forte in quefte verita: di maniera, che non la moverebbono da quello, che tiene la fanta Chiefa quante rivelazioni fi possono immaginare, ancorchè vedeffe aperto il Cielo . E fe talora fi vedeffe nel penfiero vacillare contra questo , con dire : se Iddio mi dice questo, può ancora esfere verità, come erano vere le cose , che egli diceva a i Santi. Non dico, che lo creda, ma che il Demonio lo cominci a tentare di primo moto, che il dimorarvi gia fi sa effere malissima cosa : io credo che ne anche i primi moti verranno molte volte in questi caft , fe l' anima rimane così flabilita . come il Signore fa a quelle, alle quali dona quefte grazie, che le pare, che taglierebbe a pezzi i Demonj sopra una minima verità di quello, che tiene la Chiefa, ancorche picciola . Dico, che fe ella non vedra in se questa fortezza si grande , alla quale porge ajuto la divozione , o vifione, che non la tenga per ficura.

E come il Iasciò scritto, così l'operava la Santa Madre: Perché con avere tante rivelazioni , e con avere sperimentato tanti favori , e mifericordie di Dio Nostro Signore, non li dava credito, ad effetto di metterle in esecuzione, ne si governava per este ; ma per quello, che le dicevano i fuòi Confessori : avendo la mira alla Fede, ed a quello, che dice la Chiesa, e soggettando in tutto se stessa, e le rivelazioni, che da Dio aveva alla direzione, e giudizio della Chiefa, e de' fuoi ministri, che sono posti in luogo di Dio. Facendo questo, camminava ficuramente fra tanti pericoli. e teneva per certissimo di non poter esfere ingannata dal Demonio . In consermazione di che, diceva altre volte, che se tutti gli Angioli del Cielo gli avessero rivelato una cosa, (caso che sosse possibile) la quale in parte dicesse da quello, che la fede, e la ferittura infegnano, o fosse contro i comandamenti di Dio, quantunque ella avesse chiaramente conosciuto, che fossero Angeli, non ayerebbe loro in modo alcuno creduto . E per questo caso diceva ella, che non avrebbe avuto bisogno di andar cercando Letterati , ne far prove , perchè subito averebbe creduto, che foste Demonio.

Questa gran certezza nelle cose della Fede la facevano intraprendere cose grandi, e maravigliose: perché con essa credeva le parole di Dio Nostro Signore tanto alla lettera, e tanto fenza gloffe, che facendo quanto effe femplicemente fuonavano, non poteva dubitare dell' adempimento loro : come si vide quando al principio de' fuoi Monasteri ordinò, che non avesfero entrata, fondata folo nella parola di Dio, com' ella scrive: Trovomi molte volte con una così gran Fede, in parermi, che non può mancare Iddio a chi lo ferve , e non avendo dubbio alcuno , che vi fia , o fia per effer tempo , nel quale manchino le sue parole, che non mi posso persuadere altra cofa , nè poso temere . E così fento affai quando mi configliano, che tenga entrata, e me ne torno a Dio.

Aveva grandissimo zelo dell'aumento della Santa Fede Cattolica, e gran pena delle anime degli Eretici, e degli Insedeli , che per mancamento di questa luce si dannavano . Questo su uno de' motivi , che ebbe per fondare tanti Monasterj , con tanti travagli , e contraddizioni , come per l' addietro abbiamo scritto, accciocche si facessero sempre in essi orazioni, digiuni , e penitenze per quelli , che combattono contra gli Eretici , e difendono la Santa Fede Cattolica . Il che ella scrive con gran sentimento nel primo capitolo del libro chiamato Cammino di persezione , dove potrà vedere il lettore lo spirito , ed il zelo, che aveva dell' aumento della Chiefa, e della Cattolica Fede, il fentimento di tante anime, che si perdono, ed il fine, che ebbe così alto in fondare i suoi Monasteri. Ma non lascierò di por qui una sclamazione, che nel medefimo libro fa a questo proposito questa Santa Madre domandando a Dio 1' aumento della fua Chiefa, ed incaricando alle fue figliuole, che si impieghino sempre in questo pensiero. Dice adunque così nel capit. 3. Vi chieggo per l'amor di Dio, che pregbiate sua Divina Maefia ad esaudirci in questo, ed io quantunque miserabile no lascio di supplicarla, poiche serve a gloria di lui, e per bene di fanta Chiefa , che efaudifca i miei defiderj. Ed un poco più abbasso parlando con Nostro Signore dice : Quando Signore , vi domandaremo onori , entrata, danari, o cofa, che sappia di mondo , non ci efaudite ; ma effendo per onore del vostro Pigliuolo, perche non avete da ascoltare Padre Eterno , i priegbi di coloro , che perderebbono mille onori , e mille vite per voi ? non per noi altre , Signore, che nol meritiamo, ma per il preziofifimo Sangue del voftro Figliuolo . e per i suoi meriti vi pregbiamo, che ci efaudite . Mirate , o Padre Eterno , che non s' banno da scordare tante battiture, e tante ingiurie , e così gravi tormenti . Dunque , o Creator mio , come posone offra-

foffrire viscere si amorose ; come le vofire , che quello , che fi fece con il ardente amore dal vostro Figliuolo, e per maggiormente compiacere a voi , che gli comandafte, the ci amaffe, fia così poco flimato , come oggidi fanno quefti Eretici del Santissimo Sagramento, che gli tolgono le sue abitazioni , diffruggendo le Coiese . Nulla manco a lui per contentarci : il tutto fece compitamente . Non bostava , Padre mio , che egli non avesle dove appoggiare il capo, mentre viffe , e che fteffe fempre in tanti travagli, senza che ora gli siino tolti i luoghi santi, dovo si degna stare, per convitare gli amici suoi, veggendoli fiacebi, e sapendo, che banno da fasicare, e che banno bisogno di tal cibo per softentarsi? Non lo permettete , Imperador mio , plachifi ormai la Maefia voftra : Non guardate a peccati nostri , ma al vostro sacratistimo Figliuolo, che ci ba redenti; ed a meriti suoi , e della sua gloriosa Madre , e di tutti i Santi , e Martiri , che per vei fono morti . Mirate Iddio mio , i miei desider, , e le lagrime , con che vi supplico , e dimenticatevi delle opere mie , per ebi voi fete , ed abbiate compassione a tante anime, che fi perdono, e favorite la voftra Chiefa . Non confentite già mai più danni nella Criftianna , date luce , Signore , a quefte senebre .

Era così grande il zelo, che delle verità della Fede ardeva thentro al fuo cuore, e di non diferepare un punto da quello, che la Santa Chiefa infegnava, che mettendole alcuni timori da principio, che andaffe errando, rifpondeva le parole, che ora dirò qui, tratte dal capirolo trentefimo terzo della fua vita:

Veriçano a me con molto timore a dirmi; che quelli crano tempi firani; ce che porvobo effere; che in fuffi candata all'Inagi Krome, accufandadi quiche cofa. Il che in prefi in burla, e mi pofi a idere, percebi en quello in ona temetti mai: apendo beniffuno in me, che delte cofa della Fede, o per la miner cerimonia della famta Chicfa, o per qualiposita verisi della Sarra Sertuna , mi serei io posta a merire migliaja di volte. E dissi, che di questo con temossoro con troppo gran male sarebbe per l'anima mia, se in essa vi fesse costa da farmi temere l'Inquistione, che se mi pensione che vi sosse ausa, io sessa arei ita a cercarla.

E come lo ferifie, così lo fece; poiché, come diffemo nel libro primo, pronche, come diffemo nel libro primo, fenza avere altra occatione, che un defiderio di ricercare la verità, a putrià della Fede (e e andò a uno de Signori inquistiori, acciocché egli glindrizzaffe, e l'incamminaffe, fei mugalche cols cervas. Era tanto grande il contento, che ella avera di vederfi figlional della Chiefa, che nell' ora della sua morte con gran conolaziano e repeteva spefio queste parole: La fize, 3 signore, jon figliabla della Chiefa.

Infieme con questa certezza della Fede aveva tanta vivezza, e tanta panetrazione de'misteri di lei, che come un'altro Moise, mirava Iddio invifibile con tanta viva fede, come fe chiaramente il vedesse. Onde soleva dire, che non aveva invidia a coloro, li quali in questa vita avevano vifto, e trattato con Cristo nostro Redentore: perchè pareva a lei di vederlo con gliocchi della Fede tanto presente nel Santissimo Sagramento dell' Altare, che in quanto a questo, non le mancava la prefenza corporale : e per molti anni quando si comunicava, aveva tanto viva questa vista della Fede, come se avesse veduto entrare il medefimo Signore corporalmente nella sua cella, e così procurava di spedirsi da tutte le cose esteriori , e di starsene ritirata con lui. Gli aveva dato Nostro Signore grande intelligenza, e penetrazione delle cose soprannaturali, ed occulte, che la nofira Fede infegna: com' ella dice nel capit. 28. della fua vita con queste parole : O Iddio mio , chi avesse intendimento , scienza , e nuove parole , per amplificare le voftre opere, come l'intende l'anima mia .

Ma di questo, che diciamo, danno sì chiara testimonianza i suoi libri, che non occorre, che ci tratteniamo. In essi si conosceranno chiaramente due cole : L' una è una certezza tanto grande delle cose della Fede, come se n'avesse avuto insieme evidenza , e chiarezza , e l' avesse vedute con gli occhi corporali. L'altra e una penetrazione grande de' misterj altitlimi, e della convenienza, che hanno tra di loro . La prima è grazia gratis data, che chiama l'Appostolo San Paolo , di Fede : La seconda è effetto del dono dell' intelletto , il quale rischiara, e perseziona grandemente la Fede : e quanto più participava di questo dono , tanto più cresceva il chiaro conoscimento di queste verità, scacciando a poco a poco da se molta parte dell' ofcurità, che

è annessa alla Fede . Da questo abito di Fede tanto eminente, nasceva nell'anima di lei una gran riverenza non folo a'Sagramenti, ma eziandio a tutte le ceremonie della Chiesa, per picciole, che sossero, e per quafivoglia di loro diceva, che averebbe patito mille morti . Gran fede aveva all' acqua benedetta, ed erano mirabili gli effetti, che nell'anima sua cagionava. Quando viaggiava poteva ben venirle meno il pane, ed il fostentamento, ma non l'acqua benedetta, della quale faceva sempre provisione, e la portava sempre in una ampolletta di vetro : e parlando di lei nel cap. 31. della fua vita, dice così: Io bo provato molte volte, che non vi ba cofa, dalla quale tanto fuggono i Demonj, per non tornar più , come dall' Acqua santa: Fuggono anche dal segno della Croce , ma subito ritornano : grande adunque deve effere la virtu dell' acqua benedetta. In quefte parole però ron pone regola, ne determina, che la Croce abbia minor virtà contra il Demonio nostro nimico, che l'acqua benedetia: poiche ad altri puole accadere il contrario; ma narra folo quello, che alle volte avvenne a lei.

Dopo dice : A me certo è di particolare, e manifesta consolazione, la quale sente l' anima mia, quando la prende : certo è , che il più delle volte io ne fexto una ricreazione, che non faprei darla ad intendere , fe non , che è come un diletto interiore , che mi conforta tutta l' anima . Questo non è abbaglio , ne cofa , che mi fic accaduta una foi volta . ma molte, ed bollo confiderato con molta avvertenza . Poniamo caso, che uno stesso con molto caldo, e bevesse un bicchiero d' acqua fredda , pare , che tutto fi rinfreschi . Considero io , che è gran cosa tutto quello, che è ordinato dalla Chiefa, e consolomi molto in vedere, che abbino tanta forza quelle parole, che l'infondono nell' acqua : onde fia tanto differente l'effetto di effa, da quella, che non è benedetta .

### Della Speranza in Dio .

A grande, e viva speranza, che ebbe in Dio, la mostrano assai l' opere grandi, che intraprese, confidata sempre non nelle forze, ed industria sua , nè ne' favori umani . ma nella parola del Signore, e nell'ajuto, che da lui sperava, Qui aveva attaccato l' anchore della ficurezza, e confidanza sua : come altri le fermano nell'arena, o per dir meglio nel niente della presunzione . e poter loro . Questo era scudo . nel quale riceveva i colpi delle contraddizioni, e persecuzioni, che tante volte le si offerivano: questa la sua spada, con la quale si metteva per mezzo il fuoco delle tribulazioni, ed arditamente affaliva tutto l' Inferno : questa fu quella, che diede il trionfo, e la corona di tanta gloria. Questa viva iperanza era il porto ficuro, dove si ritirava la Santa nel tempo delle tempeste, e burasche: ed una medicina, e comune rimedio di tutti li fuoi mali : e come sperimentata già della spalla, che il Signore sa a chi spera in lui, avendole fervito questo appoggio ne' gran travagli, che pati nel principrincipio, quando Iddio le cominciò a fia grazie, abbracciava gran cofe. Imperocche con ricordarfi folo di quelle parole, che dice l' Appollolo: Che è fielde il Signore, e che non può mancare la fua parola, concerum grande animo, ed una gran fortezza, con che refiflette a grandi affalic, e tenzazioni, che fie offerfero. Nella fua vita ferrife quefle parole, le quali fono chiara moftra del-

O chi alzoffe le vocii, per dire, Sigowe, quano lete fedele co'vofiri amici. Tutte le cofe vengono meno, ma coi sigorer, non mancate. Manchinsi il tutto, Signore mio, che, purcho nom in obbandoniate voi, non mancherò io a voi. Non mi mancate voi, Signore, che io bo prevoto quanto guadogno faccia chi in voi voto quanto guadogno faccia chi in voi

la sua ammirabile speranza:

Tolo confida .

Conoicesi anche quanto fosse avanti in questa virtà, dalla certezza grande, con la quale sperava di vedere, e godere Iddio : poiche, come a lungo scriveremo nel seguente capo, nessuna cosa le taceva così lunga , e tediola questa vita, quanto la speranza certa della gloria. Con essere tante le miserie, e li travagli, che in questa vita mortale ci accompagnano, e citcondano, nessuno si agguagliava con questa lunga speranza . In quella speranza di vedere Iddio, aveva riposti tutti i suoi contenti, perchè nessuno di quelli di questa vita le arrivava a' labbri dell' anima . Queste erano le sue Indie, la sua eredità, e patrimonio, e che le faceva dolci tutti' i travagli di questo efilio, e di questa valle di lagrime. Ma perché trattando della fortezza, e grandezza di anima, scrissemo quivi della gran confidanza, che aveva in Dio, però non sarò qui più lungo

### C A P O XXIII.

Del fuoco grande d'amor di Dio, che ebbe la Santa Madre Teresa di GESU'.

DResunzione parmi, che sia stata la mia in volere comprendere, e dichiarare con parole quello, che lddio operò, e pose d'amore in questa fanta anima . Sarebbe bastato per quello leggere quello, che ella aveva scritto ne i suoi libri : dove nelle fue parole si legge il cuore, e dalle fiamme, che getta la sua lingua, ben fi conosce il fuoco, che le ardeva nel petto, e dalla purità della fua vita l'amore cotanto affinato, ed alto di lega. Ma qual non farà? o quali caratti li mancheranno, o a che finezza non arriverà l'amore . che con si particolare inspirazione accese lo Spirito Santo nell' anima di lei ? Amore senza fallo turto del Cielo, uguale a quello, nel quale avvampano i Serafini, è quello, che pose Iddio in questa Santa Vergine : che secondo le mostre , e finezze , che in questa vita ne diede, non trovo in questa terra a che compararlo . Perchè nel modo, che li Serafini fono tutti una fiamma, ed un fuoco vivo, continuamente acceso, e penetrativo, così l'amore di questa Santa fu verso Iddio in perseveranza continuo, in servore ardentissimo, e nella forza molto penetrante. Che queste fono le proprietà altissime, le quali San Dionigio Areopagita, de culefti bierar, cap. 1. pone nell'amore de Serafini : e delle quali io col favor divino scriverò in questo Capo, esfendo quelle, che Iddio comunicò all'anima di lei in sì alto grado, quando quel Serafino, di cui di fopra abbiamo deito, molte volte gli apparve, e cavandole le viscere con un dardo temperaco, ed infocato, la lafciava tutta abbrucciara.

E perche la grandezza dell'Amore, fra l'altre cole, fi misura dallo spa-. zio, che dura: e quello è maggiore, che comincia prima, e persevera più continuamente, e più tardi, o non mai finisce: cominciarono a questa continuazione, che è uno de più alti

gradi della perfetta carità.

Come il suoco adunque sta in un continuo moto , mandando in alto il suo calore, e la sua forza; così la Santa Madre Terefa di Gesti era fempre tanto accesa nell' amore, che divenuto il suo cuore una bracia, mandava continuamente fuori fuoco, ed accendimento d'amore, ed andava tutta immersa, ed inzuppata (se dir lece così ) in Dio . Qui aveva fempre i fuoi defideri: quivi erano di continuo i fuoi penfieri , quivi viveva : questi erano i suoi defideri, questo era il suo vitto, il suo sonno, la sua pratica , e conversazione . Cominciò questo amore di Dio ad appicciarsi nel fuo cuore infin da fanciulla : e con effere tanto follecito, e primaticcio produceva effetti di fervente amore, inchinandola a patire martirio, ed altri gran travagli per amore dell' amato, che-fono frutti d' amore potente, e forte. Crebbe con l' età questa fiamma fino a' diciotto anni , quando cominciò a gustare la gran dolcezza, e delizia dell' amor divino . Perchè allora l' aveva Iddio nostro Signore innalzata ad una altissima unione con se, con che in guifa tale gli aveva fatto dar bando alle cofe della terra , che , com' ella scrive, teneva il mondo sotto i piedi.

Qui forni questa prima famma, e questo primo fosso d'amore. Perchè, come più a lungo abbiamo narrato nel primo libro, cominciando a gustare delle conversazioni, e gusti cerreni, se non si spense affanto questo succo, rasfredosti alquanto, e si nascose, come quello, che stava fotto le ceneri delle sue passioni.

A capo di venti anni, dopo effere di già libera dalla cattività delle sue passioni, tornarono i raggi, e gli

fplendori del Sole a percuotere in quel fuoco, che si nafcofto flava, e quafi così morto, come quel, che trovaroro i figliuoli d' lfraele, quando il Sacerdore Neemia tornò a rinovare il facrificio in Gerufalemme. Con
quefti nuovi raggi di luce, e d'amore s' accele il fuoco di nuovo molto
maggiore, che prima.

Ed in questo perseverò tutta la vita con continui aumenti, e con lei finì , o per dir meglio , come scriffemo nel libro fecondo, egli la finì poiche morì per questo fuoco, ed egli, che accendeva in lei così grandi defider) di vedere Iddio, le die la morte, che fu il mezzo per compirli . Andava del continuo tanto immersa in Dio, che non si poteva immaginar persona tanto innamorata d' un' altra, che giorno, e notte non penfi, non fogni, ne altro fi immagini, se non chi ama, come ella era di noftro Signore, consolandosi con lui , e parlando , e conversando sempre seco, senza poterselo immaginare affente, di maniera che presa, e scrita da questo amore, stava sempre fenza cessare, attualmente amando, e godendo Iddio. Il che fignifica anche ella con queste parole, in una relazione, che diede ad un altro fuo Confessore, ove dice : Mi vengono alcuni giorni, ne quali mi ricordo infinite volte di quello, che dice San Paolo: (sebbene al certo so, ebe in me non fia così, nè meno mi pare . ) Vivoio, ne parlo, ne bo volonta, ma fia in me chi mi governa , e da forza , e vò come quafi fuora di me , e così mi è grandissima pena la vita. Ardeva di continuo nel suo cuore tanto grande affezione, che la cavava fuori di se, e le rubava il cuore, l'amore, ed il defiderio; ed in guifa tale la trasformaya in Dio, che andava, come fe fosse stata in un' altra regione, e le cose di questa non toccassero a lei . non parendo , che l' anima sua stesse dove stava il corpo. I negozi, e gli intrighi, che le si offerivano, e quel-

lo, che è più, il mangiare, e il bere, e tutte le altre cose, che l'occupavano, e la distoglievano dallo stare immersa in Dio, godendo della sua dolce conversazione, l' erano molto penose . Onde disse una volta : Se il Signore mi tiene in quefta guifa , dard mal conto de'negozi , che mi ba impofio; perche pare appunto , che continuamente mi fliano tirando l' anima con corde a Dio. Sentiva' grandissima pena d'avere a negoziare, ed attendere ad altre occupazioni , che in questa vita , e nel suo officio erano necessarie . Ma a tutto faceva faccia intendendo effere volontà del Signore Iddio, come ella dice molto a lungo nel capo 27. della sua vita, ed in una relazione, che dà a' suoi Consessori, l'amplifica anche d'avvantaggio:

B' grandissima pena ( dice ) per me molte volte, ed ora più eccessiva, l'avere da mangiare , perchè mi fa piangere affai , e dire parole d'affetto quaft fenza accorgermene; il che non foglio fare : e per grandiffimi travagli , che abbia avuto in questa vita , non mi ricordo averle dette , perche non sono niente donna in quefte cofe, ma bo balorofo cuore . Queite sono parole della Santa. Che come chi è rifcaldato da qualche febbre ; abborrisce , ed abbomina qualfivoglia mantenimento, che gli fia offerto per molto gustoso che sia, rispetto al fuoco, ed al male, che l' abbruccia; così ella per essere infiammata col fuoco dello spirito celestiale, non si piegava a cosa della terra , ne le dava gusto cosa veruna di lei . Per aver tempo di trattare più con Dio, fuggiva quanto poteva la conversazione, e pratica di quei di fuori, benche fossero suoi stretti parenti : ne fi adattava , fe non con le persone d' orazione , e che erano ferite della medesima infermità , e

fuoco d'amore, che lei.

Aveva nell'anima fua una grandiffima purità, che è un'altro effetto di
questo divino amore. Perchè se non
tosse stata tale, nè gli averebbe. Iddio

dato tanto adito nel suo palazzo, ne ella si sarebbe potuta elevare così leggiera, come la fiamma del fuoco, alla sua continua conversazione, e familiarità, perché il funco dell'amore co' fuoi continui ardori l' aveva purificata da ogni baffezza, e feccia di passioni, e lasciata tanto pura, e tanto affuefatta alla natura fua, che appena si conosceva fra di loro differenza: come suole accadere nel ferro infocato col fuoco, che perdendo la natural durezza, e negrezza, diventa talmente una cosa istessa col fuoco, che sebbene è ferro, pare fuoco. Era tanta la purità di questa anima, che quando io parlavo con lei, mi pareva appunto di mirare un Serafino del Cielo , perche la fua qualità, il suo sile, le sue virtà, la finezza del suo amore, pareva tutto un vivo ritratto di que'celesti spiriti, e pure sostanze infiammate in ardentissimo fuoco.

E perché l'amore, benché sia continuo, non è tale, nè merita questo nome, se è tiepido, o mezzano: era quello della Santa un' ardore grande fitto nell'offa, un'amor vivo, e forte, ed una fiamma, ed un fuoco eminente : perchè nella maniera, che il fuoco comunica il fuo calore all' acqua, e le sa perdere la sua frigidità. e la fa sbalzare in alto con grande impeto, e caldo, così feriva il fuoco divino con tanta violenza il cuore di questa Santa, che cagionava in lei certi impeti di Dio , e brame di vederlo tanto eccessive, che le faceva-no uscire l'anima da sensi, e la ponevano anche alle volte in punto di uscire dal corpo . Di questi impeti , e di queste brame di Dio, che pativa, favella spesso nella sua vita, c particolarmente nel cap. 29. trattando di questi impeti istessi, dice :

Cresceva in me un'amore si grande di Dio, che non sapeva chi me lo ponesse, perchè eta molto sopranaturale, nè io il procuravo: mi sentro morire di desiderio di vedere Iddio, e non sapevo in che modo acquifiare tal vifia, se non cel mezzo della morte. Venivamni alcani impeti grandi di quello amore, i quali i, sebbene non crano coii insopportabili, come quelli che gia altre volte bo detto, nè di tanta forza, io non sapevo che farmi impersechi nessegliana coja mi soddisfaceva, nè capiva in me fessa, se ma veramente mi pareva, chi mi sicili

l'anima . Di questi medesimi impeti parla in una relazione, che diede ad un fuo Confessore, dove dice queste parole : Altre volte mi vengono alcuni impeti molto grandi , con uno firuggimento per Dio , che non me ne posso ajutare : Mi pare , che mi si va a fornire la vita , e così mi fa gridare , e chiamare Iddio: e questo mi viene con gran furore . Alcuna volta non posso ftare a sedere , secondo che è grande l'affanno , che mi da : e questa pena mi viene senza procurarla: ed è tale , che l'anima non porria mai ftarne fenza, mentre che io vivo . E fono l' ansietà , che io ho per non vivere, e parermi, che fi vive fenza potervi rimediare : poiche il rimedio per vedere Iddio è la morte : e questa non possa io darmi . В con questo pare all' anima mia , che tutti fiano consolatiffimi fuor di lei , e che tutti fuor di lei trovino rimedio a suoi travagli.

Erano quest' impeti , e queste brame di vedere di Dio, e la pena di restarne priva, tanto grande, che com' ella confessa, l'alienava da' sensi, perchè era una spezie di ratto penale, che quasi le toglieva tutti i polfi, e la avvicinava tanto alla morte, che com'ella dice, credeva, che queste ansie di Dio le dovessero tor la vita. Moriva perchè viveva . e non poteva ajutarfi con la vita, ed al parer suo assai faceva a soffrirla: e così veniva ad avere nel maggior defiderio la morte, e nella maggior pazienza la vita : ne poteva far altro, che domandare a Dio la morte, perchè non trovava rimedio nella vita .

Stando nella fondazione di Siviglia,

dopo il primo anno di quella fondazione, fu cantata una Pasqua una Canzone, che diceva così:

Vegganti gli occhi miei , Gesù mie dolce , Vegganti gli occhi miei , ed io mi mora .

Con questi versi avendola toccata nel vivo, perchè le toccarono la morte, che ella tanto bramava, per vedere Iddio, restò talmente senza fenfo, che bifognò portarla come morta alla cella , e metterla al letto : ed il giorno seguente pure era come fuori di se . Quello , che ella sentifle allora , lo scrisse l' altro giorno ad un suo Consessore, dicendogli: Tutto jeri mi trovai con gran folitudine, che se non fu quando mi comunicai . non fece in me operazione alcuna l'effere il giorno della Risurrezione . La sera stando con l'altre fu cantata una canzonetta, intorno al quanto fia duro da foffrire il vivere senza Dio: e come che ia gia flavo con pena , fu tanta l'operazione , che fece in me , che cominciarona a tremarmi le mani, e non bastò fargli resiflenza, ma come esco di me per li ratti di contento , nel medesimo modo si so-Spende l'anima con la grandissima pena, che rimane alienata , ed in fin ad oggi non l' bo intefo. Anzi da alcuni giorni in qua, mi pareva di non avere così grandi questi impeti , come soleva . Ed ora mi pare, che la confa fia quel, che bo detto. Non so se possa essere, perchè prima la pena non arrivava a cavarmi di me: ed effendo tanto intollerabile, ed io niente stava ne' miei fensi, mi facevano gettare grandi firidi, senza poterli schivare: Ora effendo cresciuta a termine di queflo transito, ed intendendo più quel, che Noftro Signore ebbe , che infin ad ora , come dico , non bo insefe , che cofa fia transito. Rimase il corpo tanto infranto. che anche oggi scrivo questo con gran pena, avendo tuttavia come dislogate le mani , e con dolore .

Stando con questi impeti fece la

Santa alcuni versi, nati dalla sorza del fuoco, che in se aveva, significando la sua piaga, e'l suo sentimento, che per essere molto devoti m'è par-

Vivo, non vivend in me: E tant' alta Vita spero; Che perchè non moro io pero.

Questa sì Divin' unione Dell' amor, con ch' io mi vivo Fa che Dio sia mio captivo, E'l mio cuor fuor di prigione: Ma mi causa tal passione Veder Dio mio prigioniero: Che perchè non moro io pero. Ahi che lunga è questa Vita: Quest' esilio é dura pena, Questa carcer' é catena, In cui stà l' alma impedita: In sperarne sol l'uscita Causa in me dolor sì fiero, Che perchè non moro io pero, Ahi chi Vita tanto amara, V' non godessi il Signore : E se dolce egli e l'amore, Tal non è (peranza avara: A tal pelo, Iddio, ripara, Dell' acciar più grave, e fiero; Che perché non moro io pero. Solo con la confidanza Vivo che ho da morire; Poichè il viver' in perire M' afficura mia (peranza: Morte in cui Vita s' avanza Non tardar , ch' ogn' or ti spero : Che perché non moro io pero. Mira che l' amor è forte Vita, non mi fii molesta: Mira folo che ti resta Perder te per aver sorte, Venga già la dolce Morte: Il morir mi fia leggiero; Che perchè non moro io pero. Quella ch' è nell' alta riva E la Vita verdatiera: Sin che questa Vita pera, Non si gode essendo viva: Morte non mi fii più schiva: Pria morendo ho il viver vero;

fo di porli qui : e fi metteranno, come ella li fcrisse, e voltati semplicemente, e quali di parola in parola in lingua Toscana.

Vivo fin viver en mi Ttan alta Vida espero Que muero porque non muero.

A questa Divina union
De l'amor, con que io vivo
Haze Dios ser mi cantivo
Y libre mi coracon
Mas caust en mi tal passion
Ver a Dios mi prisonero
Oque divoros ettos desteros
Esta carect, y estos hicros
Esta carect, y estos hicros
En que el alma està metida
Me causta un dolor tan sero,
Oque muero, porque no muero,

Que miero, porque no miero. Ay que Vida tan amarga
Do no se goza el Señor:
Y si es dusce el amor
No lo es la speranza larga
Quiteme Dios esta carga
Mas pesada que de azero
Que muero, porque no muero.

Solo con la confianza
Vivo de que he de morir
Porche muriendo el Vivir
Me affegura mi esperanza
Muerte do el Vivir se alcanca
Nò te tardes, que te espero
Que muero, porque no muero.

Mira que el amor es fuerte Vida no me feas molefla Mira que folo te resta Para ganarte perderte Venga ya la dulce Muerte Venga el morir muy ligero, Que muero, porque no muero.

A quella Vida de arriba
Es la Vida verdadera:
Hafta que esta Vida muera
No se goza astando viva:
Muerte no me seas esquiva
Vivo muriendo primiero,

Che perché non moro io pero. Vita, che mai posso offrire Al mio Dio, che vive in me? Se non che perder'a te Per poterlo più fruire: Per averlo vò morire; Poiche ciò sol bramo, e spero; Che perchè non moro io pero -Standom' io lungi da te. Qual mai Vita aver potrò? Morte fola patirò La maggior, che mi si se. Ho compassion di me, Sendo il mio mal così intiero; Che perchè non moro io pero. Pefce ufcito ch'e dal mare Prova pur qualche ristoro: Cui la Morte dà mortoro. Morte al fin lo può giovare, Qual fi può Morte agguagliare Al mio viver sì severo; Che perchè non moro io pero . Quando arrivo al facro altare Te mirando al Sagramento, Caufa in me maggior tormento Non poterti poi gustare. Il tutt'è, per più penare Non vederti, come chero; Che perchè non moro io pero. Quando godo, o mio Signore, Con la speme di vederti, Dubitando di perderti. Mi si sa doppio il dolore ; Ma vivendo in tal timore. E sperando come spero; Che perché non moro io pero. Trammi ormai da questa Morte, O mio Dio, e dammi Vita: Non tenermi più impedita

Per vederti ho mortal forte: Viver fenza te non chero; Che perche non moro io pero. Piangerò mta Morte già: E dorrommi di mia Vita. Per iesin che differita Per miei falli fe ne flà: O mio Dio, quando farà, Quando io dica da dovero. Che perchè non moro io pero.

In no laccio così forte,

Que muero, porque no muero. Vida que puedo yo darle A mi Dios que vive en mi? Si no es perderte a ti Para mejor a el gozarle Quero muriendo alcancarle Pues a el es, que quiero One muero, porque no muero. Estando ausente de ti

Que Vida puodo tener? Si no Muerte padecer La mayor que nunca vi Lastima tengo de mi Por fer mi mal tan entero Que muero, porque no muero. El pez, que del agua fale

A un de alivio no carece A quien la Muerte padece Al fin la Muerte le vale Que muerte aurà que se iguale A mi vivir lastimiero Que muero, porque no muero. Quando me llego ad alcazar

Viendotte en el Sacramento Me haze mas fentimiento El no poderte gozar Todo es para mas penar Per no verte como quiero Que muero, porque no muero. Quando me goro Señor Con esperanza de verte

Viendo que puedo perderte -Se me dobla mi dolor Viviendo en tanto pavor Y esperando como espero. Que muero, porque no muero. Sacame de a questa Muorte

Mi Dios, y dame la Vida No me tengas impedida En este lazo tan fuerte Mira, que muero por verte Y vivir fin ti no quiero, Que muero, porque no muero.

Llorare mi Muerte va. Y lamentarè mi Vida En tanto que detenida Por mis peccados està O mi Dios quando sarà Quando yo diga de vero, Que muero, porque no muero.

Men-

Mentre la Santa Madre fentira la violenza di quelfi impeti, non pare, che fleffe in poter fuo il defiderareatro, che quelfo arche la forza dello fipriro la rapira. Ma fubito, che fi temperava quelfo furore, e gran fervore, fi rifolyera di vivere volentieri, per maggior cefa, che is offerife a Dio, che, com'ella dice nelle fua vita. Per maggior cefa, che is offerife a Dio per gent ferutere. Il production de la production de la contra de la propertie de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de

Efa tanto grande l'amore, che portava a Dio, che febbene nell' attre cofe fi giudicava per imperfetta, fempre de la compara de la compara affai iddio. E foleva dire, che amava affai iddio. E foleva dire, che febbene fi faria rallegrata di vedere in Cielo altri con maggior gloria di sè: con tutto ciò non fapeva, fe fi foffe rallegrata, fe altri amaffe più di sè

rei effer buona per patire.

Crebbe tanto l'amore, e venne ad effer il fuoco tanto penetrante, che arrivo a fare l'anima fua talmente una coda filedire l'anima fua talmente una coda filedire l'anima fua periodire l'anima fua periodire l'anima fua periodire l'anima divite, vengono a congiungerfi in una, che fono due efempi ufati da lei nelli fiosi libri. Non perchè venifica farfi una foltanza con Dio, ma uno amore, ed uno fipitto, come dice l'Appollo San Paolo, che chi fi accorda più figita di mon Reflo pirito con cha a Dio, fadi uno Reflo pirito con

fta a Dio

# C A P O XXIV.

Delle dimofrazioni, che la Santa diede in vita sua del grande amere, che portava a Dio, deve si tratta anche del molto, che il Signore Iddio portò alla Santa Madre.

E'Già noto, che la prova dell' amore fono l'opere : e che folo quell'amore può dirfi veramente grande , e di alta lega , che opera gran cose, e vince molte difficoltà. La prima prova dell' amore è l' adempimento de' comandamenti, e della volontà di Dio, il seguire la sua legge in tutte l'occasioni, quantunque sia a costo della vita: il pigliar la Croce > e feguir Cristo, andando dietro alle fue pedate. Questo è quello , in che principalmente si sperimenta l'amor divino : e quello , il quale la Santa Madre adempi con gran persezione , e diligenza . Affai abbiamo detto insin a qui del molto , che soffrì , e travagliò per la gloria di Dio, maffime con tante persecuzioni , e difficoltà, con tanta povertà, e con sì gravi, ed ordinarie infermità, e quello, che più importa, che vivendo ella con una perpetua brama di morire per Dio , di perdere il suo ripofo , di patire fenza mifura , tutto le pareva poco, o nulla: e come lasciò scritto, non sarebbe stato travaglio nel mondo per grande, che foffe, che non l'avesse patito volontieri, per adempire un tantino di più la volontà di Dio; e così in quanti Monasterj fondò, ed in tutto il tempo, che trattò di maggior perfezione , non declinò mai un punto , nè con l'opera, ne con le parole da quello, che intendeva effer più fervizio di Dio : nè perchè le riuscissero le fondazioni, ne per rimediare alle necessità d' esse , nè per aver favori d' alcune persone , che potessero esfer mezzo per confeguir l' intento, lasciò di seguit sempre il cammino se-

dele,

dele, e dritto, senza torcerlo per acquistare entrata, senza condescendere per timore, e fenza lasciarsi vincere dal diletto, nè dalla vanità, ne dall'onore. Non vi era travaglio, al quale ella non si ponesse, per crescere un poco più nell'amore, e conoscimento di Dio : porrò qui le parole con che ella ciò scrive nel capit. 37. della sua vita, degne della infiammata carità fua : lo dico , che fe mi folle proposto, che cofa volessi più softo, o flore con tutti i travagli del mondo infin al fine d'effo, e dopo salire un poco più alto nella gloria , ovvero fenza trapaglio alcuno andarmene ad un poco di gloria più baffa? che di molto buona voelia torrei prima tutti i travagli per un minimo accrescimento di gloria , e per intendere più la grandezza di Dio: poichè veggo , che chi più lo conosce , più l' ama . Non dico , che io non mi contentaffi , e non mi teneffi per feliciffima di flare in Paradiso , ancor che nel più baffo luogo, perciocche avendolo meritato tale nell' Inferno , gran misericordia m' averebbe in ciò usato il Signore: e piaccia a Sua Divina Maefta , che io vi vada , e non rimiri i mici gravissimi peccati . Quello , che io dico è , che ancor che mi dovelle coftare grandifimi travagli, se io potessi, ed il Signore Iddio mi deffe grazia di durare gran fatica , non vorrei per mia colpa perder punto : infelice me , che per le colpe mie così gravi l' avevo perduto tutto .

Quesso fu casula, che prendesse una gran risoluzione di non la sciar di gran risoluzione di non la sciar di far costa alcuna, la quale intendesse effer di maggior perfezione, e servizio di Dio, benche le dovesse contacta va sul in ague, e vita. Talmente, che aveva per regola non in qualito di maggior gloria, ed onor di jui. In quesso volle fare della sua virtù necssità e pre dara quesso modo di coperare tanto divino, e tanto propio degli Angeli, che abiano in un negare tutti si suoi proprie degli Angeli, che abiano in un negare tutti si suoi proprie degli Angeli, che abiano in un negare tutti si suoi proprie degli Angeli, che abiano in un negare tutti si suoi proprie degli Angeli, che abiano in un negare tutti si suoi proprie gusti.

Cielo, tutta la perfezione; lo confermò con voto , come scrissemo anche di sopra . Da questo voto si conosceranno chiaramente i talenti, che quest'anima aveva da Dio: poiché nè si poteva fare, se non con molto spirito, ne adempire, se non con molte forze, ed ajuti divini . E' voto , che non si legge di Santo alcuno ; è voto, che per farsi, richiedeva un gran flaccamento da tutte le cose create, un' infocato defiderio di compiacere a Dio, una sperienza grande del timor di lui, e della purità, e nettezza della propria coscienza, ed un dominio più che umano delle proprie passioni. Fece questo voto con gran configlio, e deliberazione, comunicandolo prima col suo Generale, e con licenza di lui, e del Padre Maestro Fra Pietro Fernandez Commissario Appostolico, anzi per configlio del medefimo Iddio, nome nelle lezioni, che si recirano nel fuo Officio fi legge : EO CONSILIANTE, MAXIME ARDUUM VOTUM EMISIT EFFICIENDI SEM-PER QUIDQUID PERFECTIUS ES-SE INTELLIGERET . L'amore adunque , che cotanto è potente , fenza fallo ha gran forza, ed è grandiffimo il fuoco, che a sì gran cose fi stende, e che tante legna consuma . ed abbruccia, perché quantunque questo voto paja una semplice promessa, è una determinazione, che abbraccia in se tutto il più alto il più purgato della perfezion Cristiana, ne e una sol cosa, o sacile a farfi, ma una innumerabile moltitudine di difficoltà : perchè porta feco un'obbligo di far sempre tutto quello, che Iddio comanda nella fua legge, quanto il suo Ordine dispone nella Regola, e Constituzioni, e di adempire tutto ciò, che la ragion detta, che la giustizia comanda, che la fortezza richiede, e che la temperanza, la prudenza, e tutte le altre virtà flatuiscono, ed ordinano; e per dire il tutto in una parola, è

per -

per gustar solamente di quel che gutra, e vuole Iddio. Tutto ciò è quello, che promise in questo voro, e l'adempi valorosamente ajutata dall' amore, che aveva a Gesù Cristo, in cui, come diceva San Paolo, ogni coso le cra mossibile e di aervole.

cofa le era possibile, ed agevole. Di questo grande amore, che ella portò a Dio, dà gran segno quel che Iddio portò a lei : perchè non fi contentava questo divino amante d' infiammare, a guifa di Serafino, il cuore della sua sposa nel suoco del suo amore : ma voleva anche , che ella intendesse, quanto fosse tenero l'amore , con cui l' amava , nel che dava chiari fegni della tenerezza della volontà sua: e così mi sarà di particolar gusto, e consolazione, già che ho detto dell' amore, che la Santa Madre portò a Dio, dir parte della corrispondenza, che in Dio trovava: ed avvenga che molta parte di questo si possa intendere da quello, che scrissemo nel primo libro, trattando delle grazie, e favori, che Iddio le fece nell' orazione; nondimeno porrò qui alcuni luoghi fuoi , che più in particolare trattano di questo. Una volta le disse Iddio, che non pensasfe , che si fosse dimenticato di lei , e che non se ne dimenticherebbe mai ; ed aggiunge la Santa dicendo : Questo mi diffe il Signore con una pieta , ed amorevolezza , e con altre parole , nelle quali mi fece grandissima grazia , che non occorre narrarle . Quefte mi dice sua Divina Maefta molte volte , mostrandomi erande amore : GIA' TU SEI MIA, ED IO SON TUO. Un' altra volta le diffe, che non gli domanderebbe cosa, che egli non glie la concedesse. Un' altra in una visione della Santissima Trinità il Padre Eterno fra le altre parole amorevoli, che le disse, mostrandole quanto l' amava , furono queste : IO TI DIEDI AL MIO FI-GLIUOLO, ALLO SPIRI-TO SANTO, ED A QUESTA VERGINE: CHE PUOI TU

DARE A MB? Quefto fu il pris mo anno, che fu Priora nell' Incarnazione . In un' altra visione vide Cristo nostro Redentore, il quale porgendole la mano dritta, le disfe : ECCOTI QUESTO CHIO. DO , CH' E' SEGNALB , CHB DA OGGI SARAI MIA SPO-JA. Un' altra volta stando nel medefimo Convento dell' Incarnazione il secondo anno del suo Priorato, vide chiarissimamente, che Nostro Signore le si pose a sedere appresfo, e cominció a confolarla con gran carezze, e le disse : VEDI-MIQUI, FIGLIUOLA, CHB 10 SONO, MOSTRAMI LE TUE MANI, e parevami, che ma le pigliava, ed accostava al suo costato . e diffe : MIRA LE MIB PÍAGHE, TU NON STAI SENZA M.E. Ne fu minore la grazia, e mostra d'amore, cheuli diede , stando ella nella fondazio le del Monastero di Siviglia , dove e diffe queste parole : GIA' SAI TU LO SPONSALIZIO CHE E' FRATE, E MB : B STANDO QUESTO, TUTTO QUELLO, CHE 10 HO, E' TUO . B PERO TI DO TUT. TI I DOLORI, E TRAVA-GLI, CHE IO SOPPOR-TAI; EPER QUESTI PUOL DOMANDARE A MIO PA-DRE , COMB PER COSA PROPRIA. E più abbasso dice : L' amorevolezza , con cui mi fu fatta questa grazia, non si può dire . Stando una notte ringraziando Nostro Signore d'una grazia, che gli aveva conceduta , le diffe egli : CHB MI CHIEDITU, CHE 10 NON FACCIA, FIGLIUOLA MIA? E perché di questi favori , e di queste grazie sono pieni i suoi libri . e molte altre se ne trovano in fogli separati , che lasciò scritti , non vò trattenermi più in questo . Aggiungerò solo, che da questi favori di Dio, nasceva in lei una libertà, e confidanza fanta, e favorita, ed una grande piacevolezza, con la quale parlava con Dio, con un' ardire pieno di riverenza, come una sposa parla col suo sposo, ad quale sà d' estere teneramente amata; così lo dice ella nel cap. 34. della sua vita

con queste parole:

Incomincio a trattare con Dio con un mode alla cieca , ftando molto ritirata , di maniera che molte volte tratto fenza Saper quel che favello : e fla l' anima santo alienata , che non confidera la differenza , che è tra sè , e Dio . Imperocche fapendo ella l' amore, che fua Divina Maesta le porta , la fa dimenticare di sè , e le par tutta ffare in lui , e come una cofa propria fenza discernimento : parla di Spropositi . Ricordini che dopo avere da sua Divina Maefia con infinite lagrime dimandato , che ponesse quell' anima molto intentamente nel suo santo servigio : perchè quantunque io la teneffs per buona , non però mi consentavo, ma la volevo buonissima, soggiunfi : Signore , non mi avete da negare quefta grazia , confiderate , che quefto foggetto è buono per efferci amico .

E nel capitolo trentesimo settimo dice così : Come , Signor mio , non bafa , che mi teniate in questa miserabile vita, e che per veftro amore il comporto, e voglio viver qua, dove ogni cofa è intrigo , ad impedimento per non vi godere, ma mi conviene mangiare, dormire , e trattar negozi , ed ogni cofa fopporto per voftro amore ! Ben fapete, Signore, che mi è di grandiffimo tormento, e dopo que piccoli spazi, che mi rimangono , per godervi , voi dopo vi nascondete : come fi comvien quefto alla voftra misericordia ? come lo può comportare l' amore , che mi portate ? lo credo , Si-gnor mio , che se fosse possibile , che io mi nascondess da voi , come fate voi da me , be tal fede nell' amor , che mi portate , che nol soffrirefte : ma voi vi flate meco , e sempre mi vedete , nè è ciò tollerabile , Signor mio . Pregovi a confiderare , che fi fa torto a chi tanto vi ama .

Queste son parole della Santa Madre , nelle quali , ed in altre molte , che si trovano ne' suoi libri , e nelle fue sclamazioni, chiaramente fi vede quanto gagliardo, e violento era il grande amore, che dentro di lei medesima ardeva: poichè, come molto ben dice il glorioso San Bernardo : Grande è l' amore della sposa , quando così l'imbriaca, che non attende alla Maestà, con cui parla. Come può effere ? A chi con un girar d'occhio fa tremar la terra, chiede la sposa gli abbracciamenti, ed i baci ? E' per avventura presa, ed imbriacata dal vino? così è certo, e torfe esce allora dalla cantina de' vini preziosi. O quanta è la forza dell' amore, quanta la fiducia, e libertà dello spirito? Qual cosa è più chiara , e manifesta , per intendere , che la perfetta carità manda fuori ogni timore? Infin qui son parole di San Bernardo nel Ser. 7. fopra la Cantica . Testimonio di questo grande , ed eccessivo amore verso Dio , è quel prodigio accaduto nel cuore di questa Serafica Vergine dopo la sua morte; poiche essendo più , e più volte nella Citta d' Alva racchiuso in diverse sfere di Criftallo finissime , e trovandos ciascheduna di esfe vicendevolmente spezzata, non s' è potuto risolvere altro , che di lasciarle esposto alla pubblica venerazione , [enz' altro riparo , che d' una gradina d' argento ; e da tal novità raccogliere quanto Serafin fosse quel Mongibello d'amore.

#### CAPO XXV.

Della gran carità , che la Santa Madre aveva verso i profimi.

Onciofiacola che l'amor del proffimo sia effetto dell' amor di Dio; non può l'anima, dove questo amor vive, trascurare quel che tanto ama , e vuole , che è la falute delle anime : E così la carità , che aveva la Santa verso i prossimi, è tagliata al modello dell' abbondantissima, e ferventissima carità, che aveva verso Iddio. Questo amore la fece esporre a tanti travagli , e camminare quafi fedici anni piena di infermità, e di dolori, peregrinando per tutta la Spagna con freddi, con acque, con caldi grandi, per fondare Monasteri, ne' quali raccolte molte anime, come in un'altra Arca di Noc, fi falvassero da' pericoli del mondo. Ed avvenga che defideraffe, che tutte ferviffero a Dio, quando però vedeva una perfona di gran talento, fe ne andava da Nostro Sgnore con certe ansietà, che non fe ne poteva ajutare, e diceva con gran fervore : Signore, auvertite che questo fozgetto è buono per noftro amico. Parendole, che una persona tale effendo perfetta, farebbe più profitto, che molte ordinarie.

Aveva gran cura della falute , conversione de' peccatori , e quello , che più di ogni altra cofa le dava pena, era la caduta de'buoni. Il molti-, plicarsi l' eresie, e le necessità della Chiefa, era una faetta, che teneva sempre fitta nel cuore, ed un continuo svegliatojo delle sue lagrime, e fproni per fare gran penitenze. Onde in ordine al rimedio di questi darni, e per foddi fazione de' fuoi defideri , fece quanto potè fare, secondo lo stato, e condizion sua. E già che non potè combattere con la spada per la fua Madre Chiefa, e difenderla con la penna, e con la lingua, come fanno i Predicatori, e le persone dotte ,

refistendo con la dottrina agli spropofiti, ed agli errori degli infedeli, ella promoste le fondazioni de' Monasterj de' Frati , acciocche con l' orazione, esempio, e dottrina ajutassero le anime : e fondò quei delle Monache a fin che con l'orazione dessero forza, ed animo al foldato, luce al Predicatore, docilità, e tenerezza di cuore agli offinati, e ciechi : e così combatte col foldato, predico col Predicatore, ed argomentò col Letterato: e con tutti questi mezzi stendeva la Fede Cattolica; perchè co' suoi defideri, con le fue lagrime, e con le fue orazioni , è certo , che impetrò dal Signore gran parte di quello, che detto abbiamo : e diede alla Chiefa un perpetuo ajuto, ed alle anime, nel cui zelo ardeva il cuore , e continui protettori , ed intercessori appresso a Dio . E come altre Religioni hanno per fine la carità del proffimo , pigliando alcuni per mezzo la predicazione, altri l'ospitalità, ella ponendo gli occhi a questo medesimo fine, pofe il cuore al mezzo proporzionato ad effo, ed allo ftato di donne, che fu l'orazione, e penitenza .. ordinata all' aumento della Santa Chiefa, all'eftirpazione dell' erefie, al placare l' ira di Dio, perche perdoni le colpe di quelli, che sì fattamente l'offendono: Mezzo tanto più eccellente in donne degli altri , quanto è più la contemplazione dell'azione, e quanto più ha breve li sentiere, per arrivare al suo fine. Questo volse, che sosse il fine del suo Instituto, e de suoi travagli : e questo persuade alle sue Monache effere la loro vocazione, come può vedersi nel capitolo primo del Cammino di perfezione : e con questo spirito, e desideri allevava le sue novizie, come ella parimente scrive nel principio del libro delle fue fondazioni.

Non vi era cofa, che le desse maggior pena, che quando udiva la moltitudine, che vi era d' infedeli, o la perdita degli eretici, perche s' abbattette in quelli infelici tempi , ne' quali cominciò il veleno di Lutero. e d'altri sventurati ad infettar molti : se le stracciava il cuore in vedere la tirannia, con cui il Demonio strascinava , e teneva oppresse alcune anime create pel Cielo, e redente col fangue dell' istesso Dio, senza trovar mezzo per conoscere l' error loro : Passava quasi le notte intere vegliando in orazione, gemendo, e sospirando, e supplicando Iddio, a farle grazia di illuminare quelle anime, che così miferamente erano ingannate : averebbe dato mille vite per rimediare un'anima: e si privava di qualsivoglia gusto molto volontieri, benche fosse spirituale, per giovamento del proffimo, come ella maravigliosamente scrive in una sclamazione, che sece a nostro Signore nel fine del suo libro, che è la seconda dove dice queste parole:

Ma che è questo , Iddio mio , che il ripofo firacca l'anima, che folamente pretende di contentarvi ? O amore potente di Dio , quanto sono differenti i tuoi effetti da quei dell'amor del mondo! Questo non vuole compagnia, perebè gli pare, che gli abbia ad effer tolto di quel che pofficde: Quello del mio Dio quanto più amatori ba, più cresce, e così i diletti, e le consolazioni si temperano, in vedere, che non gode ognuno di quel bene. O ben mio, questo fa , che ne' maggiori piaceri , e contenti, che s'banno con vei, la memoria s'affligge, che ci fiano milti, che non pogliano quefti contenti , e molti , che per sempre gli abbino a perdere . Onde l'alma cerca mezzi per trovare compagnia, e volontieri lascia il suo contento, quando penla di potere effere cagione , che altri procurino di goderlo. Ma Padre celefte mio, non varrebbe più ferbare questi desideri , per quando l'anima fleffe con meno carezze voftre, ed ora impregarfi tutta in godervi ? O Gesù mio , quanto grande è l' amore, che voi portate a' figliuoli degli nomini , poiche il maggior fervizio , che wi fi puote fare, è lasciare questi contenti per loro amore , ed acquisto , ed allora fiete più interamente poffeduto, percoc feb-

bine not fiddilfa tinto le volontà. P

anim modiumen ogole di centence voi; 
e vode, chi i piacori dilla terra fono incorti, quammuque pojone voiri dati de
voi, mettre viviano it quefle vita matele, si fono accompagnati con l'amore
del profimo. Chi non l'amorà, non ama
viu; figno min, che con tento fangue
avete mosfrato l'amor arande, che portate afgli di Admo.

Da questo così ardente amore della falute, e del profitto dell' anime, nasceva nella Santa una così continua fame, e sete della gloria di Dio. Son pieni i suoi libri delle ardentissime brame, le quali ella aveva, che Iddio fosse glorificato, conosciuto, ed amato da tutte le genti. Da che cominciò ad esercitare l'orazione, ed in tutto il tempo, che l'esercitò, che fu quasi di quarant' anni, non domando mai a Dio gloria, ripolo, ne altre di quelle cose, che lecitamente si postono domandare. Tutta l'ordinò a gloria di Dio, ed a bene, ed aumento della Chiesa, parendole, che importaffe poco, che ella stesse più tempo in Purgatorio, purchè Iddio fosse più conosciuto, ed amato. Davale gran gusto, quando udiva nel Credo, che il Regno di Cristo non doveva aver fine : ed era tanto vestita di questo desiderio della gloria di Dio, che perchè questo crescesse, aveva calpestato il suo, il che sa stupire, come

si vedrà dalle sue seguenti parole:

Quando veggo alcuna priona, cho si a
qualche cosa di me, vorci daile ad intindere la mia vuta, peccho in pare, che
sia non mio, cho Nosso signore su lodato, fiuri di che non mi curo o d'ultra
cosa. Danse si agsi mosto bene, ed io
somo mito circa, che nè nonce, nè vuta,
ni glora, nè nium bene nel cappo, o vedi
anima è, che mi ritenge, nè voglite io,
ni destari tutti mio, ma si sua sua la sua
E questa gloria altro non è, ie non
che Iddoi sa più conosciuto, ed amache Iddoi sa più conosciuto, ed

to dagli uomini.

Aveva molta invidia a' Predicatori, ed a tutti quelli, che trattavano

di gua-

di guadagnare anime a Dio, perche l avria ella voluto poter fare altrettanto, e che le fosse stato lecito alzar le voci verso i Regi, e Signori, e verso tutti gli uomini, e disingannarli, e tirarli al vero conoscimento della verità, benché avesse avuto a costarle mille morti . Quando leggeva le vite de' Santi , nel che si occupava fresso, le cagionava divozione, e tenerezza grande : fe trovava alcuno . che avesse guadagnato molte anime a Dio, di questo diceva, che aveva loro maggiore invidia, che di tutti i martiri, che pativano. Di qui nasceva , che grandemente stimava , ed amava coloro, li quali fi occupavano in questo ministerio , e giovavano a proffimi, o leggendo, o predicando, o di qualfivoglia altra maniera , che fosse, e grandemente compativa i travagli, che essi passavano. Se alcuna di queste persone stava inferma, faceva particolare orazione per lei , domandando al Signore, che le desse presto la fanità, perche non cessasse ne anche per quel tempo l'utile, che ne rifultava a' proffimi : e fe a cafo moriva, lo fentiva teneramente, e non potendosi contenere, ( con non effere punto donna al piangere ) spargeva molte lagrime, fentendo grandemente , che li perdelle in terra , chi tante anime guadagnava pel Cielo -Quando morì il P. M. Avila, di cui tante volte abbiam parlato in quest' Istoria, lo seppe subito la Santa Madre in Toledo, che allora stava in cafa di Donna Luifa della Cerda : veggendo ella che mancava così gran Santo in terra, cominciò a piangere con gran sentimento, ed affanno. Cagionò questo pianto nelle sue Compagne gran novità, non essendo usa di farlo in morte di alcuno : e quella , che avendo inteso la morte di suo fratello, non aveva gettato una lagrima, ma giungendo le mani benediceva il Signore; veggendola ora con un fentimento così nuovo, li dava gran Aupore, ed ammirazione. Ed avendo

da lei saputo la cagione del suo piana to, le domandarono, perchè s'assiggeva tanto per un' uomo che se ne andava a godere Iddio? Al che ella rispose:

Di questo (ono io molto certa; ma quello, còo mi la phan, è, che la Chirla di Dio perde una gran colonna, e molte anime un gean religito, che deconno io lui; e la mia, bencho io gli fifti tasso lontana, gli avera percio grandi obbilgo. Sentimento fimile a questo obbe quando mort Papa Pio V. piangendo con gran tencerezza, perché la Chiesa perdeva così gran Padre, e Paflore.

### C A P O XXVI.

Del frutto, che fece la Santa Madre in molte anime.

L Signore, che col fuoco del fuo amore attizzava nella fua ferva così gran defideri del bene dell' anime, favoriva questi pensieri con darle occasione di guadagnarne molte. Imperocché in tutte le maniere guadagnò molte anime per il Cielo, poiche non folo con le parole, ma con l' esempio, e con la fantità della vita, lasciò nel mondo un perpetuo destatore delle anime , perchè cerchino da dovero Iddio . Chi dirà adunque de'Monasterj, che fondò, così di Frati, come di Monache : li quali pajono appunto navigli, che carichi di anime, ricche di doni, e virtà navighino verso il Cielo, e quelli, che per il suo esempio, e dottrina vanno loro dietro ? Chi quelli , che per mezzo de i libri di lei hanno mutato vita, e costumi ? Certamente pare, che questa Santa da tutte le parti appicci fuoco nel mondo, e lo fgridi, perchè torni al suo Creatore.

Pigliando ora il corfo da fuoi principi, ne' primi anni, che cominciò ad avere ufo d' orazione, cominciò a nafcere, ed a crefcere in lei questo desiderio. Stando in una villa per

Bb 3 me-

medicarfi delle fue infermità, curonne in un Prete alcune mortali, che aveva nell'anima : perchè erano molti anni , che aveva pratica disonesta con una femmina, e diceva Meffa ogni dì con grandissimo scandalo di quel luogo: e nessuno bastava seco a fargliela lasciare, perchè era più che amore, avendolo la medesima donna ammaliato. Potette tanto la Santa Madre con lui, e principalmente con Dio, che impetrò dal Prete, che le dette un Idoletto, che egli aveva di rame , ed ella il gettò in un fiume , ed allora aprì gli occhi, e si convertì a Dio, e migliorando la sua vita, tra un' anno si morì . Questo su il primo frutto, che quella Santa offerfe a Dio, avanti al quale con niuna cofa fi può comparire innanzi, che più grata li fia, che la conversione di un peccatore, conforme al detto del Santo Vangelo, che dice: In verità, che è grande l'allegrezza degli Angeli del Cielo, quando un peccatore fa penisenza delle sue colpe: e così la venuta del Figliuolo di Dio al mondo, e la ignominiofa morte, che patì , erano indirizzate alla falute de' peccatori : ed il contento del Signore in morire , era l' aver per frutto de' fuoi travagli la salute nostra . E la Santa Madre aveva posto il pensiero in sì alto luogo, come era l'imitazione della carità del suo Signore, e Maestro, e cominciava di qui. Questa fu la prima preda, che rapì, e traffe per forza dall' ugne, e dalla bocca del Leone infernale, come faceva il Santo David, in difesa delle pecore , che guardava di suo padre , e talmente si ci incarnò , che ormai non aveva in se gusto alcuno, che al rimedio delle anime s'agguagliaffe.

Con tatto, che da principio aveffe alcune imperfezioni, non ceffava mai di perfuadre ad alcune Monache del fuo Monaftero, che trattaffeno d'orazione, e ritiramento, febbene non effendo la femenza flagionata, li frutto era poco, perchè, comi ella

scrive nella sua vita, non surono più, che tre, o quattro, quelle, che per allora s' ajutarono; Fu poi più abbondante, perche in breve tempo con effere il Monastero dell' Incarnazione tale, che non vi si professava claufura, e si permetteva maggior libertà , che in altri , e per tal caufa erano le occasioni maggiori, a fare, che la divozione, e riforma fosse minore, di ottanta Monache, che fi trovavano in questo Monastero, ne aveva ridotte più di quaranta all'uso dell' orazione, e ritiramento : semenza , il cui frutto ha durato fin ad oggi.

La pratica, e converfazion fua fece gran giovamento a molte anime, ed appena trattò con perfona veruna con particolarità, che la fiua anima non migliorafle. Avanti, che dica d' altre, farò brevemente menzione di quelle, che riferific nella fua vita. A fun padre; ed a' fuoi fratelli giovò molto con le fue parole, ed ora-

Erano due anni, e mezzo, che un Sacerdote flava in un peccato mortale, che per essere tanto abbominevole, non conviene nominarlo qui, e diceva Messa il disgraziato ogni dì, ne si arrischiava a consessariene: e sebbene desiderava uscirne, non poteva liberarsi da quel pesante giogo, perche la mala ufanza s' era già tanto radicata, che s'era convertita in natura. Ora avendo collui avuto notizia della Santità della Madre, la supplicava umilmente, che dimandaffe a Nostro Signore, che lo cavasse d'un grave peccato, nel quale stava; promise ella di farlo, e dopo aver chiesto al Signore la salute di quell' anima , gli scriffe una lettera , (perché egli abitava lontano da lei) ed in ricevendola si confessò, e le rispose, che per mezzo della fua orazione , e della sua lettera, erano già molti giorni, che non cadeva in quel peccato. Ma come di fopra narrammo, pativa gran tentazioni, e travagli : e

perd

però la Santa infiammata nel fuoco della carità, domandò al Signore, che tutti que' Demonj, li quali comentavano quel Sacerdote, lafciaffero lui, e venifiero a tormentar lei. E così fu, perchè ella pati gran tormenti per un mefe; ma li averebbe patiti per un'eternità, acciò un'anima fi falvafece.

Sapeva la Santa Madre, che una persona, che aveva risoluto di servire a Nostro Signore affai determinatamente, ed a cui in altri tempi aveva Sua Divina Maesta fatto molte grazie, era immerfa in occasioni molto pericolofe: il che diede alla Santa gran pena, e per più d'un mese non fece altro, che supplicare Iddio, che facelle ritornare quest' anima a se . Stando un giorno in orazione vide un Demonio vicino a se, il quale con molta rabbia, stracciò una carta, che aveva in mano : donde comprese . che Iddio aveva efaudita la fua orazione, e che già quell' anima era libera: e così fu, perche quella persona tornò molto a Dio, e fu sempre

molto vantaggiata. A due Religiosi di San Domenico gran Letterati, i quali erano Fra Pietro Yvagnes, e Fra Vincenzo Varrone , ambedue Maestri , e Consessori fuoi , giovò grandemente , e li condusse a molta persezione: E quella di Fra Pietro fu tanto grande, che dopo molte virtà, era tanto cresciuto nell'amor di Dio, che per la forza, e violenza dell' amore usciva di se medefimo, che andava molte volte in eftafi, con effere avanti, che trattaffe con la Santa Madre un Religiolo ordinario, e di moderata virtù . A Fra Vincenzo Varrone fecal grande animo, perchè si desse all'orazione : e gli diede alcuni ricordi da parte di Dio, e fece orazione per lui : e tutto questo su gran mezzo, che egli facesse tanta mutazione, onde ella medefima fi maravigliava, che in sì breve tempo fosse venuto a tanta perfezione, ed esperienza di cose spirituali.

E perchè sono molti li casi simili. a quelli, che ho riferito, e riferir potrei , metterò qui alcune parole della Santa , dalle quali intenderaffi meglio il molto frutto, che sece con le sue orazioni. Dice adunque cosi : In questo di cavare Nostro Signore antme di peccato , per supplicarglielo io , ed altre condurre a maggior perfezione, è flato molte volte, e di cavare anime dal Purgatorio , ed altre cole fimili , fono tante le grazie , che in ciò il Signore m' ba fatto, che il volere io raccontare , faria une fraccar me fteffa , ed altri , che lo leggeffe : e molto più nella samità dell' anime , che de' corpi : Quefta è ftata cofa molto nota , e della quale vi fono offaiffims teffimoni .

Quello, che qui dice la Santa Madre, o fanno benifimo tutti i fuoi Confessori, uno de quali fu il Padre Maestro Yvagnes; in una approvazione, che sece della vita di lei, dice queste parole, le quali posso di ce queste parole, le quali posso di reinza d'altri:

Or je voglismo (dice) porlare alquanto del grass fratto spritutato, che
cavono coloro, si quadi praticano cos
questa ferva di Dio, sarà un mon sinimai, perebè è gras marcoviglia di Dio
quello, che in cio passa. Non vogito di
me dine coja voruna, probè mon i ho
per li mini demeriti , sobbene ho tanta
esperienza in me sessio, che dopo, che io
sco conversa, il signare mi ha favorito
in modiffine cose, done chianamente vedevo io essere cose, done chianamente
che uno possi pare di non la tennee dentre
di me per santa, nò possi interiormente
dire, che non la cososic.

Una persona principale di questi Regni stava in un gran peccato, e e desiderava allontanariene, ma l'occafione gli s'unutava le sore, e gli segava le mani, perchè non si s'viluppasse: e mani, perchè non si s'viluppasse: l'oche avendo avuto nozizia
ia Santa Madre, domandè con grande instanza a Nosfro Signore il rimedio di quell'anima, e le scrisse certe
lettere, persuadendola a discossarsi da
teltere, persuadendola a discossarsi da

quel peccato, e rimafe quella perfona a Dio, ed alla Santa molto grata, riconoscendo questa grazia da Nostro Signore per mezzo di lei . Ordidinariamente quando ella cavava qualche anima di peccato, o per mezzo fuo fi migliorava nella persezione, era tanta la stizza de' Demonj , che con gran rahbia si voltavano verso di lei, ed a forza di tormenti, e di dolori fi vendicavano nel suo corpo della preda, che aveva lor tolto: pretendendo per ciò tormentarla, a fin che lasciasse questa strada, per la quale conduceva tanti al Cielo: e così quando vedeva, che qualche anima migliorava per mezzo suo , diceva, che ella l'aveva da fcon-

Soccorreva con gran carità a tutte le necefità fiprituali , che poteva, e per quello fi sbrigava da ogni altra occupazione, e negozio, e pareva anche, che fi dimenticaffe delle proprie necefità, e foleva dire, che la fua ricreazione era confolare quefte

anime.

Mostrava anche la carità sua con le anime del Purgatorio, come abbiamo veduto nel corso di quest' Istoria, e più chiaramente vedrassi ne' suoi libri. Molte furono liberate da quelle pene per mezzo delle fue orazioni : e fra queste una su Giovanna Suarez Monaca nell' Incarnazione, e grande amica fua. Costei dopo la morte le apparve, e le diffe : Per te fon falca . Un' altra volta volendo dir l'Ufficio per una persona, che era desonta, il Demonio se le mise sopra il Breviario, che non la lasciava recitare, procurando impedire il frutto, che quell' anima aspertava dalle sue orazioni : ma tofto, che ne l'ebbe scacciato, finito di recitare l'ufficio, vide uscire quell' anima dal Purga-

Co' vivi non folamente attendeva alle anime loro, ma con molta cura li onorava. Né permetteva mai, che in prefenza sua si dicesse una mini-

ma mormorazione : onde fapevano tutti, che dove ella era, avevano ficure le spalle, e per tal rispetto era amata, e ben voluta da Dio, e dalla gente . Di tutti parlava , e giudicava bene: e perciò non le mancava mai materia, perché col suo buono intelletto, e col molto amore; e carità trovava ragioni di hene, anche nel male, come altri le trovano di male nel bene : perché ciascuno dà di quello, che ha. E così chi ha malizia nell' anima , e nella lingua , l' attacca a chi con lui conversa; e chi ha virtù, e fantità, cerca anche di applicarla a ciò, che vede, e tratta : come consessa la Santa in una relazione della fua vita con queste parole:

Se io veggo în certe perfore alcune cofe, che charamente appariçuou pectati, non mi poffo rijulore, che colvo abbito offo Iddio, e fe alquanto io ciò mi trattengo, il che è poro, o xiente, non me ne determizo mai, benche chiaramente lo vegga. E mi pare, che il penfiero, che in bo di fervire a Dio, l'abbino tutti: ficchè non mi travagliamo mai qualfe cofe, fe non è il mai comune, di crefe, che male volte mi afficiente.

Quello, in che più si mostrava l' accelo fuoco della fua carità, era nell' amore, che portava a tutti coloro, che la perseguitavano, e le sacevano male. Perché era la sua carità così grande, che in facendole alcuno qualche male, gli portava più particolare amore, che agli altri ( come più a lungo, abbiamo scritto, trattando della fua fazienza ) ed aveva gran gusto di raccomandarlo a Dio . Seppe, che alcuni avevano a persone molto gravi detto di lei cose molto pesanti : e la vendetta, che ne pigliò, fu maggiormente amarli, e raccomandarli più da dovero al Signore . Di niuno consentiva , che si dicesse male, come abbiamo detto, ma molto meno di chi le faceva male, sebbene fosse stato da burla : anzi gustava molto, che si difendesse, e si parlasse bene di loro . Stava nel tempo della fondazione di San Giuseppe d' Avila in casa di una persona principale di quel luogo: e per la gran follevazione, che vi fu, per occasione del nuovo Monastero, l' andarono a cercare alcune persone. e la trattarono molto male di parole, e con sì poco rispetto si voltarono contro di lei , come se fosse stata la più mala donna del mondo. La Signora se ne offese molto, ma la Santa cominciò a confolarla, ed a scusar coloro, che così l'avevano trattata. Sentì tanta pena quella Signora, che ella volesse scusare quella gente, che diceva, non poteva aver pazienza: ed era già quasi per voltare l' ira , e lo fdegno, che aveva con loro, contro la Santa Madre, che così fattamente voleva scusare colpe tanto chiare, e manifeste. E quello, che di più si maravigliò questa Signora su il vederla andare l'altro giorno a comunicare fenza riconciliarsi, e con tanta ferenità, come fe non le fosse occorso nulla. Ogni cosa pigliava in buona parte, e così voleva, che facessero tutti quelli , che con lei trattavano.

Nè si contentava di portare amore a quelli, che così la perseguitavano, ma faceva loro tutta la buona amicizia, e cortesia, che secondo le forze sue poteva, tanto, che con la frequenza delle buone opere li vinceva, e cavava loro il veleno dal cuore. Partendosi una volta d' Avila per Medina del Campo, e Vagliadolid, li diede il suo Prelato un Religioso di que' del Panno, che l' accompagnasse: il quale pensando di far bene, era il maggior contrario ed emulo, che ella avesse, e quello, che con maggior studio andava ipiando, e contraddicendo alle cose di lei . Ricevette ella questa compagnia, come dalla mano di Dio, per cilerle dato da quelle dell' obbedien-2a, ed andando per viaggio trattava con lui con un'amore, e con una allegrezza, che coloro, che seco and davano, se ne maravigliavano. L' accarezzava con quanto poteva tra le altre cofe gli diede una immagine dello Spirito Santo, alla quale aveva gran divozione, dicendogli, che la dava a lui, per la molta affezione, che gli portava. Passarono vicino ad un Monastero del medefimo Ordine, dove ella pure aveva molti contrari, effendo in quel tempo divisione fra li Frati Scalzi, ed i Calzati , pretendendo tutti , come fi deve credere, il bene della Religione, ed il servizio di Dio. Ella ben ciò sapeva, e sebbene sapeva, che s' aveva da girare più di tre miglia, procurò, che la conducessero per di là. Entrò in Chiesa, e come lo seppero i Frati , nessuno uscì , nè si lasciò vedere . Ella usò diligenza in farli chiamare tutti , ed a ciascuno da per se parlo con tanto amore, ed allegrezza, che pareva, che se li volesse mettere nell'anima. Stette con essi dalla mattina infino alla fera, che si partì. Cagionò tanta mutazione in que' Religiosi in vedere la maniera della fantità di lei , che quando fi partì , uscirono tutti ad accompagnarla, restando con gran tenerezza di vederla partir così prefto, e con maggiore ammirazione, e confusione della sua santità. Il Padre, che l'accompagnava con questi esempj, e con altri, che ad ogni passo sperimentava, rimase tanto amico, e divoto della Santa Madre, che se le offerse molto da dovero di accompagnarla in tutti i viaggi, che fi fosse voluta servire di lui.

Nelle neessità corporali era pietofissima, e foccorreva loro con opere, e con desideri. Ad una persona, che avera quasi del tutto perduto il vedere, si dal Signore restituito per fua intercessione. Un sino parente stava così mal d'orina, che erano tre mesi, che pativa non dolori, ma morte; su ella a vederlo per comandamento del sio Consessione: e mossfa da gran compassione, domandò al signore la Gui fanità, e Gibio restido fano. Delle ammalate aveva gradifisma cura, mostrandogli grande amore, e facendo loro tutte quelle carez-e, che la fua povertà permetteva. Si disoccupava quanto poteva per potere starfene con este, e consolarle, e gustava, che il simile facestro le gustava, che il simile facestro la altre. E folleva dire, che prima aveva a mancare il necessario a fani, che all'inferme le delizie.

Nè folo a quei di cafa era compassionevole, ma queste viscere di carità erano comuni a tutti gli esteri, fani , ed infermi . Stando nella fondazione di Burgos in uno Spedale molto ammalata con sì grande inappetenza, che non poteva mangiar cosa alcuna : Disse, che le pareva d' a vere appetito di mangiare un' arancio dolce : e l' istesso giorno le ne mandò una Signora alquante molto buone : ella le ricevette con molto gusto, e postesele nella manica, disfe, che voleva calare a basso a vedere un povero, che si era lamentato : e così fece , e fparti tutti quelli aranci tra' poveri . Le sue compagne non poterono fare di non l' avere a male, petché dovevano poi mançare a lei : ed ella disse loro con molta allegrezza : Più li voglio per loro , che per me , e molto allegra ritorno , perchè effi rimangono consolati . Un' altra volta li portarono alcuni limoncelli belliffimi. ed in vederli diffe : Benedetto fia Iddio, che mi ba mandato che portare alli miei poverelli .

Stava in quello Spedale un povero, che pativa così gravi dolori, 
che lo fortavano ad alzare si fattamente le voci che tormentava gli 
altri infermi. La Santa avendo grani 
altri infermi. La Santa avendo grani 
calò la giù n; ed agli altri , 
calò la giù n; ed agli altri , 
calò la giù n; e podati davanti al povero, in veggendola egli tacque 
fubito; ed ella gli diffe: i ipjimulo, 
percòl gridate cui, e mo lippertate 
quello male per l' amore di Dio ran 
pantara à Riffore il povero dolente ,

che erano tanti i suoi dolori, che pareva , che gli uscisse l' anima . Stette ella quivi un pezzo con lui . raccomandandolo al Signore, e subito cessarono i dolori, e con loro i lamenti : e sebbene dopo il medicavano , non fi lamentava , ne gridava, se non come se non avesse avuto male . Avevano già i poveri sperimentato così gran refrigerio . e conforto pe' loro travagli, e nelle loro infermità, con la fola vifta della Santa, che domandavano alla Spedalinga con grande instanza, che li conducesse quivi spesso quella santa Donna, perchè il solo vederla li consolava . E così quando ella si partì dallo Spedale, rimasero tutti li poveri piangendo.

Infin da principio aveva quefta Santa Madre fatro propofito, che non fe le aveva da paffare alcun giorno, fenza fare qualche opera particolare di carità, e fervizio del profferiva in quel giorno occasione di ciò fare, fe per forre paffava di norte qualche Monaca allo futro vicino alla fua cella, uticiva fuori con la fua lucerna, e le faceva lume.

### C A P O XXVII.

Ebbe la Santa Madre le virtù in grado eroico con una gran mortificazione di passioni, con che arrivò ad uno stato in questa vita felicissimo.

Onicgul la Santa Madre Terefa virtù, che i Fiolofa, de i Teologi chiamano d'animo purgato, ch' è l' iffedo, che di cuore purgato, mondo, e pure da pafioni, e perturbazioni difordinate: Perchè quando arriva a queffe la nave delle noftre miferie, fono già le onde delle paffioni molto tranquille: potche di vento della fuperbia, nè fi leva quello dell' ira, n'evi è chi accenda il fivoco della concupi-

scenza, ne stuzzichi la passione dell' irascibile. Ogni cosa stà in calma, e soffiano solo i venti della serenità, e temperanza. A questa purità non si arriva se non avendo prima acquistato le virtù in grado eroico : perche appena vi ha virtù , la quale non rechi feco la mortificazione, e moderazione delle passioni: poiche quando li vizi fon conosciuti, che appena vi è vestigio de' loro difordini nell' anima , è fegno , che è stata grande la forza , ed eccellente la verità, che talmente ha trionfato de' suoi nemici . E se bene da quello, che sin qui abbiamo scritto non vi farà chi non fi perfuada. che le virtù di questa Santa Vergine furono eroiche, e divine : con tutto ciò m'è parso in fine di questo libro farne una rassegna di tutto, acciocche vistele tutte insieme, e poste in squadrone, affezionino più con la bellezza loro all' imitazione, che è il frutto , che io desidero da questo

Fu la Santa Madre dotata d' una prudenza eminentissima , come ora diremo; e non della prudenza, che la carne infegna, nè meno fi contentò di quella, che la ragione umana persuade, ma prese per guida quello, che la Regola eterna configlia, e che lo Spirito Santo detta . Fu dono di configlio divino quello che la incammind in cofe così grandi, così nelle proprietà del fuo spirito, e profitto come nelle comuni , e generali del fuo Ordine, con sì grande aggiustamento, ed efficacia, che non errasse nell' intenzione , nè fosse frustratoria nell' esecuzione, ne lasciasse di tirare a fine cola, che una volta intraprendesse. Prudenza del Cielo fu quella, che governò tanti Monasteri con tanta perfezione, e spirito, del quale non s'é veduto maggiore nella Chiefa, e quella, che diede leggi, e mezzi per conservarsi , ed aumentare in lei stessa persezione di vita. E se tutte le virtù morali fono tanto congiun-

te , e concatenate insieme , e particolarmente quelle, che sono eroiche. ed eccellenti, ehe sempre, come buone forelle, vanno, e vivono unite : ed appena fa un passo, o cresce una, che l'altra non le corrisponda, e l'accompagni anche col suo crescimento: Esfendo la Prudenza la Reina delle virtà morali, e quella, che sparte a tutte l'altre i suoi offici, e le statuisce, e dà loro leggi; non è possibile, che questa prudenza sia perfetta, che non fiano anche l'altre virtu: con le quali tutre le potenze fiano pronte , per l'adempimento di quello, che ella ordina, e comanda: e che ciascuna, mediante qualche virtà, e forza tenga a filo gli appetiti contrari, e nemici fuoi, a fin che non turbino, ne impediscano l'obbedienza dovuta all' imperio della Prudenza.

La Temperanza sua fu maravigliofa, perchè ne il fuoco della concupifcenza . come abbiamo detto , cagionava ardori nel fuo corpo, ne l'infiammava l' anima : E quello , che più importa, teneva tanto aggiufiato il corpo, e lo fpirito, che non le facevano mai più guerra: perché né la pigrizia la raffreddava netle cole di Dio, ne la gola la stemperava, ne la lascivia conosceva le porte di casa fua: perche la fua castità fu tanto ammirabile, che se non fosse stato singolar privilegio di Dio, sarebbe flata incredibile; poiche non solo non aveva che vincere in questa parte, ma ne pur sapeva i colpi del nemico do-

metico della noftra carne.

L'Obbedienza fu la bandiera, che
fempre porrè davanti, e la quale fegui: cattivando la volontà, e l'intelletto in cofe ardue, e gravi fino al
fare le fica (per obbedire a fuoi Confeffori) a chi per avanti nell'opinion
fua teneva per Crifto, ed era.

L'Amore della Povertà, e la perfezione, che ebbe in lei, fu tanto grande, che non la poterono mai vincere ne Letterati, ne Confessori, ne contraddizioni di molti, ne tutto il mondo, fe si sosse messo insieme per farla punto piegare, quando volle son-

dare il primo Monastero.

L'umiltà fua fu tanto profonda . che calpestando l'ambizione degli onori , venne ad acquistare tanto gran disprezzo di se stessa, che nessuno se le poté offerire, che s' agguagliaffe al fentimento, che ella aveva concepito della fua baffezza . Camminò tanto in queste virtù, che non solo arrivò alla più alta cima, che pongono i facri Dottori; ma venne a stare tanto immersa in una profondità, ed abiflo del fuo proprio conoscimento, che non può esplicarsi qual sia : Fu umiliffima, se io ho conosciuto creatura alcuna. La fortezza, e Pazienza agguagliarono l' Umiltà : non furono mai tante cose terrene, per spaventevoli, e grandi, che fossero, che la turbaffero : non teneva più i Demonj, che se sossero stati mosche: ed era tanto superiore a tutte le cose create, che disprezzava il timor isteffo. Non lasciò mai di imprendere cofa per grande, e difficile, che fosse, purche ella intendesse di far servizio a Dio : nè lasciò di proseguirla per incontri , o pericoli , che si offerissero, ne di perseverare, sin che le sosfe rinfeita . Perche la doto Iddio nel naturale d' un' animo grande, virile, e sopra esso pose la virtà, ed il dono della Fortezza con vantaggiati gradi, con che riuscì tanto compita nella grandezza d'un' animo invincibile ! che era molto superiore a quel che si vede, ed anche a quanto può immaginarsi d'animi valorosi, e virili. E non sò se era maggiore la grandezza d' animo per soffrire , e patire cose grandi, che per affaltarle, con effere per questo qual detto abbiamo. Mai, da che cominciò a servire a Dio da dovero, si vide stanca di patire, nè dimenticata di defiderarlo; e quel che è più , non lasciò mai di rallegrarsi con l'asprezza de' travagli di quel che altri faccino col dolce delle prosperità, e delizie: teneva già il patire non solo in desiderio, ma per premio de'suoi travagli, come più a lungo dissemo al suo luogo.

Dell'orazione dan testimonio i suoi libri: perchè ella sola averebbe potuto, e saputo dichiarare sentimenti così divini, come aveva impetrato d'

avere.

Ebbe una Fede fermissima, e mediante lei una penetrazione, e cognizione de' divini misseri prosondissima.

Non le mancò mai una Speranza, e confidanza in Dio certifima 1 caratti della fua Carità non fi Isfeiano toccare da chi non gli ha fiperimentati ; perché non fu amore, ma fuocardentifimo di Dio: nel quale el-la, come un'altro Strafino, del. continuo ardea: e quella, che vivendo fi foftenava, e viveva, come un'altra Salamandra, in quello fiuco, morl abbruciata in effu, come più a lungo narrammo, ferivendo la fua

Di qui si intenderà quanto su il fuo fludio in mortificare le passioni , e gli appetiti : poiche , come cominciammo a dire al principio di questo Capo, appena fi trova virtù, che non rechi seco la mortificazione, e moderazione delle fue passioni . Perche altro non è il fare quel che la ragion dice, e quel che la giustizia comanda, e la fortezza richiede, e la temperanza, e prudenza, e tutte le altre virtù ordiscono, che con vincere una moltitudine di passioni , e difficoltà fenza numero, e feguire in tutte le cose il cammino fedele , e dritto, remando fempre contro la nofira inclinazione, facendo guerra al fenso, e mettendo a suoco, ed a ferro i figliuoli più cari , ed amati del nostro amor proprio, e della nostra volontà : e finalmente il perfetto esercizio delle virtù non è altro, che una continua annegazione di se stesso, ed un pigliar fopra le spalle la Croce di Cristo, sprezzando quel che si

vede,

vede, e calpestando i beni, che si toccano col senso, ed abborrendo quello, che la esperienza dimostra esser grato, e gustolo; e così qual fu l'altezza, ed eccellenza delle sue virtò, tal fu la legi, e la finezza della sua mortificazione.

Avendo posto d' avanti agli occhi gli croici atti di virtà , che questa Santa esercitò, ed il grado d' annegazione, al quale arrivò, non mi vò trattenere a contare in specie alcuni particolari esempi di mortificazione , li quali comparati con quei, che abbiamo narrato, fono fanciullezze : Come fu l' andare senz'abito, e domandare al Prelato, che glie lo defse, come a novizia: l'uscire in pubblico Refettorio a dire le sue colpe, carica come una bestia , con un corbello di pietre, ed una fune alla gola, ed una forella, che la menava a cavezza: ed altre volte con secchie piene di paglia , pubblicando i fuoi diferti : Altre mangiare in terra in piatti, o scudelle bene schise, e talora nel guscio d'una mezza testa, solo per vincere la fua natura, che la tirava, e l'inchinava con gran propensione a ciò, che era nettezza, e pulitezza. Se vedeva qualche forella, che avesse alcuna infermità schisa, se le accostava , e l' accarezzava , e le baciava le mani, e mangiava di quello, che ella mangiava. Stava una volta mangiando in Refettorio, ed avendo preso un hoccone d' una vivanda, se lo trasse secretamente di bocca, e non volle mangiar più di quel piatto: e domandandole una Monaca , perchè non mangiava di quello, che era così ben concio; rispose: Per questo sorella , che mi seppe così buono quel beccone , che non ardi ingbiottirlo : perchè in quefto del mangiare non abbiamo a cercare altro , che di poterci foftentare .

Finalmente fu tanto grande la mortificazione sua, che appena fentiva più la mortificazione della carne : perchè aveva lo Spirito tanto immer-

fo in Dio nostro Signore, e l'animo tanto purgato, che venne a confeguire uno stato, nel quale, come infegnano i Santi, arriva un'anima a tanta purità, e dominio di sè stessa, che vive più con ignoranza delle paffioni , che con fentimento di effe . Tanta è la felicità di quelli, che da dovero servono a Dio, che sebbene la mala inclinazione, che per il peccato ci rimale, non si estingue affatto ; con tutto ciò i rivi , che nascono da questa fonte d'ogni nostro danno, che fono le passioni disordinate, in guisa tale si moderano, che fenza travaglio alcuno, stanno già foggette abitualmente alla ragione : ed avvenga che non fiano morte, fono però tanto addormentate, che rarissime volte si sbandano, ed escono dal fuo imperio.

Di questo esercizio di virtà, così bene ordinato, che in questa Santa risplendeva, l'officio suo, tra gli altri, era tenere a filo le passioni, acciocche co' loro lamenti, e difordini non perturbassero l' anima dalla continua contemplazione, della quale ella già godeva, tanto continuamente, che notte, e giorno non cessava mai da una purissima , ed altissima contemplazione, con la quale affifteva fempre alla presenza della Santissima Trinità, come ella scrive nel libro delle sue Mansioni, e più a lungo abbiamo trattato di fopra nel Capo dell' orazione. Onde veniva ad avere, ed esperimentare in questa vita uno stato felicissimo, in che posero i Santi, e con ragione, la beatitudine di essa : perché è composto di giustizia, di luce, di pace, e gaudio nello Spirito Santo, il quale chiama l' Appostolo ad Rom. 14. Regno di Dio. Perché quando l'anima arriva a questa persezione di giustizia, che stia foggetta a Dio, e foggetta alla sua volontà, che la ragione comandi, ed il fenfo, ed i movimenti dell'obhedienza, a suoi comandamenti, e non come si sia, ma con gusto, e di maniera, che non fia follevamento fra di loro, ne ribellione, ma che tutti insieme gustino, e li sia grata la conformità con la ragione, allora è, quando la giustizia ha per frutto la luce , la pace , e gaudio interiore , e quando l' anima possiede quella gran pace, di cui scrive il Beato Appostolo ad Philip. 4. che supera ogni senfo, e gode di quel divino filenzio, che dice S. Gio: nel capitolo ottavo dall' apocalisse, e come un' altro Elia dopo il vento gagliardo, e dopo le battaglie, e foggiogamento de' nemici, fente quel foffio delicato, e quel vento del Cielo, e gode nella cima del monte della serenità, che scrivono i contemplativi .

Questo e il trono, dove si assiede il pacifico Salomone, e la cantina, dove la Sposa beve quel vino, che addormenta il senso: si acquista la vera libertà de' figliuoli di Dio, ed allora è quando entra perfettamente nel Regno di Dio, fatta vera Signora, e Regina di sè stessa. Perchè qui per la gran foggezione, che ha la volontà di Dio, influisce in lei una viva somiglianza di Cristo, e delle sue condizioni, e la trasforma in Ciclo, quanto è possibile ad una creatura, fenza che perda la fua propria softanza: e con questi favori la ragion comanda, ed il fenfo, ed i movimenti d' esso obbediscono con prestezza, e gusto a i suoi comandamenti. E se a caso qualcuno s'ardisce, o si scompone, dandogli una mortificazione, gli pacifica, e quieta, e li sa stare a filo .

Viene a crefcer tanto questo vigore, e forza nella rettivatine, e giutizia , che mediante la grazia di Dio, e la mortificazione, hanno conseguito i gusti, che l'ha già tanto s'abilita, a ed incorporata, come fe fosse naturale i e- Perché ficcome la grazia impadroneadosi dell'anima, si come un' altro lddio, alla volonà: così fatta ella Signora, e Regina del fenso, lo converte quad di senso in razione.

Da questa giustizia, e da questa ab. bondanza di pace nasce l'ultimo frutto, che è il ripofo, e gaudio continuo, che hanno i giusti in Dio, de' quali scrive il Proseta Isaia nel cap. 23. che abiteranno nelle magioni della confidanza in un grande, ed abbondante ripolo: imperocchè quelli, li quali vivono già in questa regione di luce, di pace, di gaudio, sperimentano in Dio con uno modo più fingolare, che gli altri giusti , la sua paterna provvidenza, e lo tengono per padre, protettore , e disensore , per iscudo , e riparo in tutte le cole loro, e così cantano col Real Profeta: In pace insiememente dormirò, e riposerò, perche ta , Signore , afficuraffi la mia vita con la speranza, e caparra della tua misericordia . Questo riposo , e questa interna allegrezza, che i giusti sentono, insieme con la giustizia, e pace, è stato di felicità, e di gloria . Di quelli , che arrivano a questa sommità, dicono i Santi (D. Tb. 1. 2. q. 61 art. 5. 6, q. 69 . art. 2.) che fono quelli, li quali stanno di già tutti immersi, e trassormati in Dio, e che è stato di beatitudine in terra, non già compita, e perfetta, ma nel suo modo cominciata; e che sono rarissimi, e persettissimi quelli, che io godono, e chiamansi beati, perchè hanno già ( se dir si può ) posto il piè nella staffa della gloria, e quà in questo esilio cominciano a godere alcuni avanzi di quella menla celestiale, ed a sentire nell' anima loro certa vigilia della possessione, che i Santi godono in Cielo; perchè la gloria, che tengono nascosta nell' anima, comincia anche al modo fuo a ridondare . ed a manifestarsi nel corpo . Perchè come diffe San Bernardo , de amore Dei cap. 23. sono alcuni in questa vita, che anche nella loro carne cominciano a fentire, ed a participare alcune condizioni de' corpi glorificati, e nell'anime principalmente comincia già a fiorire l' Aprile della futura gloria : perchè anche in questo esilio A lo spirito loro posto in un ricco possesso di Dio, mediante la contemplazione , che li è mantenimento , bevanda, e diletto, pace, e vita eterna ; l'anima vestita di Dio , e trasformata tutta in lui, tratta con effo, quanto in questa vita si permette, conforme allo stile, che s'usa in Cielo. Imperocchè già lo spirito, usi in certo modo il corpo, non ha altro effere, nè altro volere, nè altro movimento, se non quello, che Iddio gli ordina, e come quella beatitudine confumata è un aggregato di tutti i beni compitissimi , questa, che è un ritratto di quella, contiene in quanto si può, una similitudine, un principio

di tatti loro . In fine qual'egli fia, quegli folo il può dire , che l' ha gustato , e provato, come la nostra Santa Madre : la quale dopo l' adempimento perfettissimo de' divini comandamenti, dopo l'offervanza de' configli Evangelici, della perfezione di tante , e così ammirabili, ed eroiche virtà ; e dopo la mortificazione delle passioni, a somielianza del fiume che passò Erechiele, che di passo in passo and ava entrando nel fiume prima infin' al nodello del piè, dopo fino alle ginocchia, e più avanti infin' alle reni . e finalmente infin'ad annegarfi in un torrente, dove non si poteva fermar piede, per la sua molta profondità: in tal maniera venne questa Santa dopo molti crescimenti nelle virtù e dont, ad ingolfarsi con un' alta contempiazione nel torrente, e ad annegarfi in modo tale di Dio, che molto bene s' adempifce in lei . quel, che dice il Profeta, nel Salmo 109. effendo peregrina, e viandante, beverà del torrente dell' acque vive : e nel Salmo 35. Del torrente de tuoi diletti le darai , Signore , a bere : poichè in tanta abbondanza bevette nella notte di questa vita a quella fonte viva , e perenne , alla quale bevono, e si sostentano i Beati

nella gloria.

## C A P O XXVIII.

Delle grazie naturali , e soprannaturali , che ebbe la Santa Madre Teresa di Gesù , dove si tratta , come il Sigwere le comunicò tutte le grazie , che si chiamano gratis date.

OUando è gran santità, e persezione in un' anima, ed Iddio la vuol metter in pubblico , perche si conosca nella sua Chiesa . oltre le virtù , grazie , e carità , in che consiste la perfezion Cristiana, pone in queste anime, che sono negli occhi fuoi tanto graziofe, acciocchè siano anche tali in quei della Chiefa, altre innumerabili grazie chiamate da Santi Dottori gratis date, le quali fono come certi banditori della fantità, e giustizia di chi le ha : Conciofiacofachè , come la voce è segno di quello, che stà nel cuore, così fono queste grazie della pienezza, con che dimora lo Spirito Santo nell' anima , perche tutti sono come ruscelli, che scaturiscono da lui , e come scintille vive del suo fuoco, e voci, che destano gli uo-mini a cercare Iddio, ed a glorificarlo ne' fuoi Santi , ed è un voler dare Iddio contrassegni alla sua Chiesa, che la persona, in cui queste grazie si ritrovano , e stata eletta per esempio , e modello di fantità : e questa è la causa, perchè la Chiesa sa tanto caso di verificare i miracoli, e di sapere l' altre grazie soprannaturali delle persone di eroiche virtudi , per raccorne di qui la fantità, e giustizia loro . Perchè quantunque non giustifichino, quando i miracoli si congiungono con purità di vita, sono però grandi indizi d'anima giustificata, e perfetta. Queste grazie da San Paolo nella 1. a Corinti al cap. 12. fi riducono a nove : che fono grazia di Sapienza, grazia di Scienza, grazia di Fede ; grazia di Sanitadi , grazia di far Miracoli, grazia di Profezia , di discerner Spiriti , di parlare varie Lingue , di interpretare la Scrittura . Queste si trovarono nella Santa Madre Teresa di Gesù , come fi vedrà discorrendo per tutte, con molte altre , che sebbene non fono foprannaturali , ma naturali , furono però fingolari doni , co' quali Iddio la doto : e fono in lei come pedate, e fegnali delle foprannaturali . Perchè , ficcome negli Angeli quello, che è più vantaggiato nel naturale, è anche nel fopranmaturale, e divino; così accade molte volte tra gli uomini, che a chi è eletto per più alta grazia da Dio, e per maggiori opere di fuo fervizio, fuole compartire molto più vantaggiati talenti nel naturale, come fece con questa Santa, acciocche in tutto fosse perfetta.

Delle grazie naturali , che ebbe la Santa Madre Terefa di Gesù.

Ra la Santa Madre di molto buona statura , e disposizione , ed in tutto questo esteriore , e corporale piena d' intelligenza e di bellezza, come più a lungo scrissemo nel libro fecondo. Onde era molto grata la fua vista a tuttti quelli , che la miravano. Col folo volto fuo componeva i costumi , ed i cuori , e nel parlare era modelta, e grave, ed aveva in ciò tanta grazia, come nel resto . La conversazion sua era molto piacevole, per effer fommamente prudente , e discreta . L' intelletto, e l' altre parti naturali dell' anima erano molto fegnalate, ed eccellenti . Aveva un grande intendimento, capace di qualfivoglia cofa, un giudizio maturo, e posato, accompagnato da una grande avvedutezza, penetrava molto bene quello, che aveva da fare, e pesava con gran fe , e dopo l' effersi risoluta , era | qui quanto ho detto .

nell' esecuzione, e nel condurre a fia ne, quel, che aveva incominciato, salda, e costante. Risplendeva singolarmente in lei un'ammirabile prudenza, con cui maravigliofamente incamminava a' suoi fini le cose, che intraprendeva, come ben mostrò nel governo, e nelle fondazioni di tanti Monasteri . E quanto era grande il suo giudizio, ed intelletto, tanta era la sua docilità . Perchè non aveva condizione proterva, nè offinata, ma molto rimessa, e soggetta alla ragione, e molto più al parer di perfone intendenti . Stimava asiai i buoni Teologi, e niuna cosa saceva senza il parer loro. Aveva gran destrezza per ispedire negozi : a tutti dava ricapito, e rispondeva, ne per questo le serviva di scusa il mancamento di tempo, ne della fanità. Scriffe molte volte al Re, e ad altri gran Signori, e le sue sole lettere conducevano a buon fine molte cose. Aveva gran chiarezza in quello, che infegnava, e quanto grande l' avesse nell' intelletto , lo mostravano le sueparole. Sopra tutto su dotata da Dio di un' animo più che di Donna, invincibile, e forte.

Aveva gran dilatazione di cuore . ed un petto tanto sofferente, tanto tanto largo, che sopportava con equanimirà tutto il trifto, e l'aspro, che succede nella vita : questo la saceva vivere ne' travagli con ripofo, e nelle turbazioni quieta, e co' mali fuccessi allegra, e con le contraddizioni in pace, ed in mezzo de'timori fenza paura: Onde in qualfivoglia travaglio, e contraddizione, che le succedeva, era come se cascasse una favilla di fuoco nel mare, che fenza far danno fubito fi fpegne; o come l'onde, che combattono la rocca, o i colpi, che danno nel Diamante, che non l' offendono, ne li nuocono, E perché di questo abbiamo detto più a lungo, trattando della fua magnanimaturità il prò, e 'l contra delle co- i mità, pazienza, e fortezza, bafterà

Perta-

Portava à tutti gran rispetto, e riverna, e siapeva dare a ciacuno il fuo. Se trattava con gran Signori , e Signore, flava con loro con un dominno naturale, e con una libertà fanta, come se fosse fanta, come se fosse tance, chiaramente quel che sentiva, e riprendeva i loro difetti. E se a caso conveniva più alla gloria di Dio rompere con alcuna di queste persone, lo riaceva con grande animo, e poco dispiacere, come viddesi in alcune occassioni.

Con effere tanto amica della povertà, era liberale, e generosa, per spendere quando era necessario; e febbene non aveva, lo cercava, perchè in ogni cosa era molto compita . Per esfere ornata di tante grazie naturali, andasse dove voleva, benchè non conoscessero lei , se non quanto di faori appariva, era molto amata, e stimata da tutti . I Padri l' amavano più che gli altri figliuoli, ed i fratelli la preterivano in amore agli altri. Nel Monastero dell' Incarnazione era fingolarmente amata da tatte, e dopo, che fondò i fuoi Monasteri, era teneramente ben voluta dalle sue Monache, più che non fuole effere una madre dalle sue figlinole. I Confessori sacevano l'isteslo, e tutti quelli, che con lei trattavano, andavano per lei perdu'i, perchè aveva grazia particolare per attrarre ognuso . Aveva una condizione nobilissima, e grata a tutti, ed era amica d'ajutare, e dar gusto, benchè fosse con suo gran dispendio. Naturalmente era compassionevole, nemica d'ipocrisia, ed artificio; non fapeva dir mal di nessuno, se non di se . Lodava tutti , e sempre pubblicava, ed ingrandiva le virtù loro. ed aveva grazia particolare in ricuoprire, e sbaffare le proprie. Fu fempre naturalmente onestissima, ed abborriva ogni disonestà, così in satti, come in parole, ed in tutto era bene inclinata.

Fra le altre grazie n' ebbe una fernalatifima, che fu una forza, e virtù maravigliofa nelle parole, datale da Dio, per muovere i cuori di quelli ; co quali trattava: perche con l'efficacia d'effe firuggeva i cuori, cattivava le volontà, e fipianava le contraddizioni , che fe le offerivano. E come il vento dilegua le nebbie, così quando ella s' intrometteva in qualche negozio, fubito lo facilitava, e lo fipogliava delle difficoltà, di modo, che quello, che prima pareva difficile, e quafi impoffibile, lo rendeva poffibile, co dagevole, co de rendeva poffibile, co dagevole.

Venivano da lei alcune persone con

tentazioni, altri con dubbi, e scrupoli, ed alle volte non fi potevano, nè sapevano dichiarare : Ella come buon medico l' intendeva subito, e con le sue parole maravigliosamente li quietava, e rimediava. Concorrevano dove ella ftava alcune persone da molto lontano a trattar cofe delle anime loro, e del loro spirito; altre a consolarsi de i loro travagli, ne solamente persone ordinarie, ma anche gran Letterati, e tutti mandava soddisfatti, e consolati, al solo udir delle sue parole . Passando per la terra di Peñaranda, stava Donna Anna di Avila Madre del Conte con una gran- 1 de assizione, e travaglio, e smontando la Santa in cafa fua, le parve, che in nessuno averebbe potuto trovar consolazione, come in lei, e le andò a contare il fuo travaglio, e prima, che le dicesse niente in particolare, diffe la Santa a lei, che non occorreva, che dicesse altro, che già

molto divota della Santa.

Con tutti negoziava molto bene ,
come fi-vedrà da quello , che abbiamo feritto nelle fue fondazioni , vincendo tutti con le fue parole, cofa ,
che non averebbono fatto gran capitani con la lancia, e con la fpada. PerC c chè

l'aveva intesa, e si offerse di racco-

mandarla a Nostro Signore, e la consolò di parole, con che ella rimase

molto follevata del fuo travaglio, e

chè come di fopra abbiamo veduro, in mille occasioni mosse volontà, che siudiciono cose tanto difficili, che altri ono avverbbe adito di immaginarsi. Imperocchè nel trattare era molto umile, nelle parole potente, savia, e dolce, e con questa dolezza, e piacevolezza difettava, e daffezionava insieme chi l'ascoltava. Di maniera, che con ragione può dirsi di lei quello, che di quella donna forte, la quale aprì la bocca in sapienza, e, es con ropo pia bia con in fapienza, e si trovò nella sua lingua legge di verità.

Andando alla fondazione di Siviglia, le occorfe flare in un gran campo con le fue Monache, vicino alla Taverna, che chiamano d' Albino, dove erano alcuni foldari gente (capigliata, ed inquieta, il quali cominciarono a fare le cortellate
con altri uomini: la Santa Madre, che flava quivi vicino, diffe
loro: Avortanso fratelli, che Iddia è qui, el li ba da giadicare; ed in quel
punto cefsò la quefilone, nè più li re

viddero.

Venivano altre volte alcune perfone a tentarla, perchè non credevano il molto, che di lei fi diceva, stando molto sù l'avviso per corla in qualche parola : ma ella parlava nel suo linguaggio d' umiltà, e verità, in guifa tale, che le loro anime ci facevano acquisto. Ed accade, che due giovani, li quali la venivano a vedere con questo animo, ella li parlò con tale spirito di Nostro Signore, che prima, che fi partissoro di lì, Iddio mutò loro il cuore , perche confessando la soa; colpa, e mala intenzione, con la quale erano venuti, fe ne andarono profittati , e compunti.

La medefima efficacia aveva nelle lettere, che nelle parole: alcune ne feriffe al Re Filippo Secondo, le quali ho io in poter mio: e quello, che per molte negoziazioni in molto tempo non s' era potuto otte-

nere, l'ottenne ella con le sue lettere . Ad nn Sacerdote , che stava in malo stato (com'ella narra nella fua vita ) con una fola fua lettera lo mosse a confessarsi d'un peccato molto grave, che molti anni aveva tenuto celato : ne folo per questo gli giovarono le fue lettere, ma gli fervivano per ifcudo, e difefa contra le tentazioni del Demonio, che le pativa grandissime . Io pure sperimentai questo maraviglioso effetto, cosi delle fue parole, quanto delle lettere , come più avanti dirò : qui folo conterò un caso, de' molti, che potrei, che accade al Padre Lupo con una lettera della Santa Madre . Fu questo Padre dell' Ordine degli Scalzi di San Francesco, ed uno degli uomini Appostolici, che a suo tempo vissero in Ispagna: era in Roma stretto da una grande afflizione, e travaglio; fenza conofcere egli la Santa Madre, nè averle mai scritto, ricevette una lettera da lei , la quale gli parlava a proposito della sua pena; in leggendola gli paísò quel travaglio, che pativa, come se non l'avesse avuto. Dopo essendo in Barcellona raccontò quanto gli era in ciò occorfo a perfone molto gravi , dalle quali io feppi quanto qui dico.

Con questi doni andò Nostro Signore lavorando questo vaso da principio, per ismaltarlo poi co doni soprannaturali, e divini: Fra i quali furono le grazie, che ora diremo. 6. II.

Ebbe la Santa Madre grazia di Sapienza, di Scienza, di Fede, di Profezia, di Sanità, e d'interpretare la Scrittura.

Bbe la Santa Madre grazia di Sapienza, di Scienza, e di Fede, perchè queste tre grazie includono un conoscimento perfetto delle cofe foprannaturali, e divine. Ed avvenga che la Natura non abbia fatto la donna per lo studio delle scienze, ne per la disciplina delle sacoltà, ma per un folo ufficio semplice, e domeitico, e per questo rispetto le limitò l' intendimento, e tassò le parole, e ragioni; con tutto ciò avendo Iddio eletto questa Santa per maestra di molte, ed ordinato il suo talento per giovamento di tutti, dispensò questa legge, facendola DOTTORA DI SPIRITO, per questo le comunicava sapienza divina, ed un conoscimento ammirabile delle cose celestiali, e de' misteri della nostra Fede, come si vedrà da quello, che abbiamo scritto, trattando de'suoi libri, li quali sono testimoni fedeli di quello, che ora andiamo dicendo, e ne' quali vivamente si veggono, e sperimentano queste tre grazie . Perche quella sapienza si mostra nella intelligenza sperimentale, e nella penetrazione così grande delle cose divine, che quivi tratta con sì alto stile, che con ragione può dirsi di lei quello, che si dice nella Donna Forte nel cap. 31. delle parole di Salomone: Aprì la fua bocca in sapienza, e trovossi nella fua lingua la legge di pietà.

La (cienza si scuopre nelle comparazioni ammirabili, con le quali el dichiara, cotte dalle cose naturali con tanta propriètà, ed cleganza, che ben si conoce essere più si grazia ricevuta, che studio, o satica umana. Tutto quello, che tratta di orazione nel libro della sua vita, lo sonda in una comparazione di quattro acque, e con questo dichiara quello, che appena senza esse intender si potrebbe . Per quello delle Mansioni si vale della comparazione d'un Castello, e guidando l'anima per le Sale, ed appartamenti d'esso, la conduce dietro a se con una dolcezza, e carità grande / tanto che la mette nel centro d'esso. Nel Cammino di perfezione usa molte volte la comparazione del capitano, e de' soldati con tanta proprietà. e destrezza, come se molti anni sosse stata in guerra. Non vi ha cola per spirituale, e sottile, che tratti, che non la ponga innanzi agli occhi con le comparazioni, e l'usa tanto chiare, che fa flupire, Benche fi conosce quello, che ella dice, cioè, che molte di queste comparazioni glie le dava Nostro Signore, e non poteva effere se non grazia sua, che valendofi del conoscimento delle cose naturali, ci pone in esse una immagine delle divine : e tutto questo si attribuice alla grazia, ed al dono della scienza. La certezza della Fede . che ebbe questa Santa fu grandissima, come fi vede ne' fuoi libri , e nelle fue opere, e lo vedrà chiaramente, chi leggerà ciò, che di fopra diffemo . trattando di questa virtù : dove fi vedrà la certezza grande, che aveva di quello, che ci rileva, e la prontezza in dichiararlo, che tutto fi riduce a questa grazia di Fede, perchè eccedeva molto l' ordinaria, che sogliono avere i giusti.

E perché queste tre grazie furono da Dio comunicate all' anima di lei , così per manifeltare la fua santià, come per utilità d'altri, apparteneva alla divina prudenza fare quel che fece, che su darle lingua assai spedita, e pronta. Che sebbene non ebbe dono di varie lingue, perchè non eta necessario, ne si ce presento occasione, nè necessità, che però nella propria tanta grazia, che con giusto titolo poteva chiamarsi dono; poichè la grazia non consiste folio in prochè la grazia non consiste folio in prechè la grazia non consiste folio in pare

Cc 3

lare varie lingue, ma in avere erudizione, chiarezza, ed efficacia nella propria, per giovare a quelli, a'quali infegna: e per questo rispetto Isaia nel cap. 50. fi gloriava dicendo : Il Signore mi ha dato lingua favia, perchè io sappia con le mie parole drizzare il caduto . Di questa grazia fu dotata la Santa: perchè la proprietà con che ella parlava, lo stile, con che scrisse, la chiarezza, con che dà ad intendere ciò, che dice, è dono, che corrisponde più alla grazia delle lingue, che allo studio di Rettorica. E perché di questa prontezza abbiamo detto molto, trattando de'fuoi libri , passerò alla grazia , che ebbe , per intendere, e dichiarare la Scrittura : Perchè con effere una donna, la quale non ebbe mai curiofità d' intendere pure una parola latina, come fanno altre Monache, le quali fi pregiano d'esser bavelliere, ed intelligenti ; in quanto all' intendere la Scrittura, glie lo concedette Iddio dopo, che cominciò ad usare orazione di quiete : (com' ella scrive nella fua vita) e poscia con la gran luce, che aveva dichiarò a me quel luogo nel 2. della Cantica ; Fulcite me floribus, flipate me malis, quia amore langueo . Come già abbiamo detto , ed in un fenfo, che io non l'avevo udito mai: ed agli altri luoghi dava intelligenze, e fensi molto conformi alla dottrina della Chiesa, e de Santi, come chiaramente sperimentammo molti suoi Confessori . E come intendeva così bene il Vangelo, soleva dire, che nessune parole la raccoglievano più, che quelle del santo Vangelo.

Era così grande la luce, che il Signore le dava in alcuni luoghi della facra Scrittura, che diffe ad una perfona grave il Padre Maeftro Fra Domenico Bagnes, che dopo, che trattava con la Santa Madre, intendeva alcuni luoghi della Scrittura molto differentemente di prima.

Ebbe eziandio la Santa Madre, gra-

zia di Sanità, e di Miracoli, poiché con folo toccare con le mani fanò molti infermi, come diremo nel libro feguente.

Ebbe dono di Profezia, come abbiamo feritto a lungo in questo terzo libro, e si raccorrà affai chiaramente da quello, che diremo adesso-della grazia, che ebbe di discrezione, e e conoscimento di spiriti,

### 6. III.

### Della grazia di discrezione di spiriti.

E Pezie di profezia, ed un dono molto ecellente, e di molto giovamento nella Chiesa, particolarmente in persone, che governazano anime . Ha questa grazia, per officio discernere l'Angelo di luce da quello di tenebre, conoscendo dalla pittura degli effetti da che procede lo spirito, così intorno ad altre persone, come a se medefima . Ha eziandio un' altro officio più soprannaturale, e maraviglioso, che è penetrare, e conoscere, pensieri, li qualistanno più secreti, e nascosti nel cuore, e vedere come con la vista degli occhi, quanto in quel fegreto studiolo passa, e giudica quei caratti d'orazione, e perfezione, che un' anima possiede . Ma questo dono rifiede sempre nell' anima, falvo, che quando piace a Dio; perché nelle occasioni, che sono di sua gloria e volontà, suole illustrare con luce soprannaturale l'intelletto de i suoi amici , acciocché conoscano sì gran segreti.

Di uesta grazia ancora volle il Signore, che fosse di cara la Santa Maddre: perché cominciando da quello, che io sò, e sperimenti molte volte, conosceva il mio interno, come più a lungo ferifit, tratando della grazia di Profezia. Aggiungerò ora una cosa particolare, che meco le occorfe, e su, che alcuni mosi avanti la sua morre, ferifice nan lettera, e

la diede alla Madre Brianda di San Gioleffo, Priora di Toledo, nella quale le disse : leggerete questa a Fra Diego de Yepes dopo che io sarò morta; in esta mi diceva il mio interno, e la necessità che avevo d'attendere all'anima mia, come se attualmente fosse stata dentro del mio cnore. Conosceva eziandio l' interno delle sue Monache, come molte di loro confessano nelle loro depofizioni per la canonizzazione: alle quali diceva i loro mancamenti, per molto che fossero interni , ed altre cose , che naturalmente era impossibile saperle.

Venivano alcune a domandar l' abito, ed alcune ne licenziava, ed altre, che parevano manco abili per la Religione, le ammetteva; e soleva dire anche avanti, che pigliassero l'abito, quello, che dovevano essere dopo . Stava una Pasqua facendo alcuni versi divoti, per ricreare le fue Monache, e li diede a copiare ad una Religiosa, che era molto nuova : alla quale , mentre li stava copiando, pareva una cofa indegna della fantità della Madre, l'occuparsi in fare quelli versi, che al parer suo erano scioccherie, e mormorava dentro di se del fatto, come ignorante del fine , e della perfezione , che in ciò era. La Santa Madre andò da lei, e le disse: Figliuola mia, ci à bifegno d'ogni cofa per paffare questa vita, non fi maravigli .

Rimafe allora la Religiofa non meno confusa, che ammirata, veggendo, che le aveva penetrato il pensiero, e si getto in terra, confessando la fua colpa.

A questa medesima Religiosa occorfe un' altra volta, che comunicando certe cose dell'anima sua con la Santa Madre , l' altro giorno le domandò, come l'era passata dopo di essersi comunicata, e se aveva avuto più un penfiero, che la molestava, e non ricordandosi ella per allora d' averlo avuto, rispose, che dopo averlo comunicato a lei , non l' aveva fentito, Replicando la Santa le diffe : Oggi quando stava in Resettorio non l' ebbe ? ed allora ella se ne ricordò . Intendeva le passioni , e le tentazioni delle sue figliuole ; e prima , che elleno glie le diceffero, dava loro il rimedio, e molte volte col folo accostarli la mano al volto, e dirli : Via , figliuola , via , non fiate sciocca , che non sarà nulla . Consolava , e rimediava a molte , fenza che elleno diceffero quel che fentivano.

In molte occasioni di ammettere novizie alla professione, mostrò la Santa contraddizione con alcune, cacciandole dalla Religione contro il parere delle altre ; e d' altre , che furono ammesse contra suo gusto; Furono poi gli effetti testimoni di quanto ora diciamo. Alcuni di questi casi narrammo, trattando della fua prudenza : e così ora ne porrò altri in altre materie molto maravigliofi , e

notabili .

Uno fu quello, che le occorse col Padre Fra Agostino de' Re , che su Provinciale della Provincia d'Andaluzia degli Scalzi del suo Ordine , ed uomo oltre l' essere molto dotto, e Letterato , molto spirituale , e santo: Di che dà buon testimonio l'incorruzione del suo corpo, e molto più quella delle sue virtà, le quali và il Signore confermando con molti miracoli, che per intercessione di questo fanto uomo và operando. Era adunque questo Padre novizio nel Convento di San Pietro di Pastrana; e ne' primi mesi del suo noviziato ( come egli confessa nell'informazione) gli sece nostro Signore gran misericordie, e favori, ( in fomma lo carezzava, come novizio ) con gusti , sentimenti , ed altre fimili divozioni , di che egli stava tanto contento, che gli pareva, che non ci fosse altro Cielo da godere, che quello, che egli interiormente fentiva . Paísò alquanti mesi con questa soavità, e bonaccia, in capo de' quali nostro Signore

Cc 3

interiore, che pativa. Venne in questo tempo la Santa Madre a quel Convento di Pastrana, e la prima volta, che entrò nel Convento, pose gli occhi addoffo a questo Padre, che allora era novizio, e dopo aver parlato con tutti li Religiofi antichi, chiamò lui, e stette un gran pezzo interrogandolo delle cose del suo spirito, volendogli cavar di bocca quello, che interiormente fentiva . Egli tacque , come foleva fare col suo Maestro; ed a tutto rifpondeva femplicemente con sì . e no, e non diffe nulla. In questo tempo, ed in altre occasioni, che si offerfero, gli parlò la Santa quattro, o cinque altre volte fopra il medefimo proposito, ma sempre trovava la porta tanto ferrata, come da principio; Avrebbe avuto caro la Santa Madre, ch' egli l' avesse detto, senza dargli ad intendere la strada, per la quale ella lo sapeva; ma in fine , sapendole male del suo figliuolo, del quale aveva le speranze, che egli poi confermò con le opere, non pote la Santa Madre più contenersi : e quando egli fu per partirfi , tornò ella a chiamarlo , ed a parlargli fopra il medefimo caso : ed egli rispose negando, come aveva già fatto avanti . Allora ella gli diffe : Venga qua figliuol mio , io fono flata feco a folo a folo quattro , o cinque volte , defiderando , che da per ie fteffa fi dichiaraffe meco, confiftendo in ciò il principio | con lei .

del suo bene , perchè mi cela la verità . e fi guarda da me ? Non pate ella queflo travaglio ? E disfegli quivi quanto passava per l' anima sua , e quanto vi era paffato in tutto quel tempo ; ed appresso gli disse queste parole : Ora vegga , figliuolo , non ba di che temere , quanto vi è di colpa , tutto il prendo sopra di me. La maggior colpa, che le fia dato , e per la quale ba patito tanto , è flato per non averlo comunicato : non solo al suo Confessore , ma a qualfivoglia altro Religiofo , per l' avvenire gli dica. Non Sapete, fratello, queflo, e questo mi diceva ora il Demonio; e vedrà come egli fi và vergognando di vedere, che lo scuopre, e lo lascia. Con questo gli disse altre cose di molta consolazione, e di rimedio per la fua tentazione, e reflò fervito nostro Signore, che fra pochi giorni rimafe così libero, come se non avesse mai patito tal tentazione , ne mai più la patì in vita sua : in guisa tale , che come egli testifica nella sua deposizione, benchè di proposito avesse dopo voluto avere quelli pensieri, non pare, che li potesse avere. E con essere tentazione, che quando affalta una volta uno, tardi si dimentica, non se ne ricordò mai più.

A Maeltro Cristoforo Colone Vifitatore dell' Arcivescovato di Valenza, nel breve tempo, che con lui trattò, disse cose tanto segrete, che egli non finiva di maravigliarsene,

e di lodare sì gran santità, e doni di Dio.

Stando in Vagliadolid alla fondazione di quel Monaflero, vi andò un Prete a dire, la Messa, ed avendola udita la Santa Madre, lo chiamò funbito al parlatorio, e con gran sentimento gli diste, che non era dovere, che ardisse di celebrare stando in precato mortale. Egli si maraviglió, perché il peccato era molto fegreto: ma consuso, conobbe la verità, e ne la ringrazió, e per la gloria di Dio pubblicò quello, che egli era occorso

La Marchesa d'Almenada, che oggi vive, ritrovandosi nella medesima Città, andò un giorno a vedere la Santa Madre, di cui era molto amica , e divota . Viveva allora questa Signora molto malinconica, ed afflitta con certi pensieri, che per quanto fi vide , erano (propoliti , ed invenzioni del Demonio; ma tanto fegreti, ed occulti, che non erano usciti fuori della porta del fuo cuore: ma come per la Santa Madre non vi era porta ferrata, vide subito il male, e l'infermità , che aveva , ed avanti , che dicesse parola in cosa alcuna . amorevolmente la riprese, dicendole, che si levasse da que'pensieri, perchè erano illusioni del Demonio.

Era in un certo luogo un'uomo rustico, tenuto, e riputato da tutti, da dotti , e dagl' ignoranti per fanto : costui venne un giorno a parlare alla Santa Madre, ed a darle conto del fuo spirito : perchè diceva , che Iddio le parlava, ed era uomo, che trattava affai di cole spirituali, ed ella s'accorfe subito, che quello spirito, non era buono, e così lo diffe al suo Confessore, ma in segreto, per non discreditarlo : e consigliò il buon uomo, che andasse a trattare con persone sante, acciocche l' esercitasfero in fatiche corporali , ed in mortificazione, ed obbedienza: Egli non volle seguitare la strada, che la Santa gli disse; e di lì a pochi giorni si scuoprì la matassa della vanità, e pazzia; onde si disingannarono tutti quelli, che prima lo tenevano per uomo fanto.

Nè folamente conofceva il buono, e malo fipirito in prefenza, ma anche penetrava in affenza la fizada, per la quale ciafcuno camminava: e con quella luce fuperiore, che Iddio le dava, toccava da lontano i caratti degli fipiriti: Di che vi fono molti efempi. Ne porrò qui alcuni feritti da lei nel capo fetto delle sue fondazioni, con queste parole:

Brane in une di questi nostri Monasteri una Monaca , ed una Conversa , l'una , e l'altra di grandissima orazione, accompagnata da mortificazione , da umilia , e dall' altre virtà . Cominciarono lore certi impeti grandi di desiderio del Signore, che non si potevano ajutare: li quali pareva loro , che fi placaffero quando fi comunicavono , e così ottennero da Confessori di farlo spesso: di maniera venne a crefcer tanto questa loro pena, che fe non fi comunicavano ogni dì, li pareva di morire . Di una erano tanto erandi le anfie, che , perche poteffe vivere a suo piacere , era necessario comunicarla a buon era. B non erano anime , che avessero finto cofa alcuna per tutto il mondo. Io non flavo quivi , ma la Priora mi scrife quante pollava: Con tutto ciò tacqui infino a che fui presente, Venni al Monastero, e dopo aver parlato a' loro Confessori , cominciai a parlare a loro , ed a dirli molte ragioni , per persuadergli , che era immaginazione il penfare, che si morissero . Brano in ciò tanto fise, che non bastò nulla: e li diffi, che io pure aveve que' defideri, e losciarei di comunicarmi, perche credesfero di non lo dover fare, se non quando fi comunicavano l'altre tutte : e che quando morissemo tutte tre , io l'avevo per meglio, che non avevo, che fimile ufanza fi introduceffe in quefte cafe. Era tanto ecceffivo il danno, che già aveva fatto l' usanza, ed il Demonio doveva intromettervifi , che veramente , quando non fi comunicavano, pareva. che fi moriffero . Io mostrai gran vigore : perchè mentre vedevo , che non fi foggettavano all' obbedienza ( perchè al parer loro non potevano più ) più chiaramente viddi , che era tentazione .

Quel giorno lo possarono con molto travaglio; e l'altro cen un poco minore, e così andò scemando, sino a che intesero elleno e tutte, la tentazione, e quando sosse stato bene rimediarvi a tempo.

E più a basso nell'istesso cap. narra un'altro caso, che similmente gli occorse, dicendo: O quante cose potrei dir di quesse: ne dirò sol una d'una Monaca Bernardina virtuofa , la quale con molte discipline, e digiuni venne a tanta firecbezza, che ogni volta, che fi comunicava , o aveva occasione di accendersi nella divezione , fi gettava in terra , e flava così otto , o nove ore , parendo a lei , e ad altre , che foffe eftafi . Le accadeva ciò tanto spesso, che se non fi folle rimediato , credo , che ne farebbe seguito molto male . Andava per tutto il luogo la fama de' ratti , ed a me di-(piaceva di udirlo : perche volle il Signore , che io imendeffi ciò , che era : e temevo del successo. Chi la confessava era molto mio Padre , me lo venne a raccontare, ed to gli diffi quello, che intendevo , cioè , che era fiacchezza , e perdimento di tempo , e coe non vi era taglio . che foffe ratto , che le toglieffe i digiuni, e le discipline, e la facesse divertire . Ella era molto obbidiente , e così fece: e di li a poco, avendo ripreso le forze, non vi era più memoria di ratti, che se veramente soffero flati, non vi savebbe flato rimedio .

E nel Capitolo ottavo scrive un altro caso simile al passato, con queste

parole:

Venne da me un Confessor molto marevoltatos, perròb conssigno una persona, la quale gli dievo, che molti giurni vadrov overire la Machona, e selecti spora il suo letto, e stron più d' un' ora portunde con eti, e dicentole cos suture, è molte altre, che fra sunti spraporte con conservatori della conservativa e molte altre, che fra sunti spraporte con conservatori della conservativa e molte altre, che si apprentissi di divio: e cui disp, che si apprentissi di divio: e cui disp, che si apprentissi di mandiffe altre sissi, ci si si si si si visto, che croso sutti si propositi.

Alcuni altri elempi ferive la Santa Madre nel libro delle fue fondazioni, cavandone avvertimenti pieni di dottrina ammirabile per la gente, che tratta di fipitio, e donde chiaramente fi conolce quanto il fuo foffe dotato di quelta virtà di diferezione. Pla per quelto bafferà intendere, che in tanti anni , che ebbe ufo d' orazione, e ricevette mercedi conì alte, e fitzaordinasie dalla mano del Signore, il Demoinio, avvenga che majote volte provaffe a contrafiare lo fpirito di Dio, e mofitzariele fotto fpezie di luce, non l'inganno mai, nè lafciò di conofcerlo: onde con lei era, come colui, che tende le reti, e di lacci davanti agli occhi di quelli, che pretende coglierci.

### RELAZIONE,

Che la Santa Madre scrisse a certi suoi Confessori, dalla quale si conosce quanto fossero ammirabili le virtu, di che su dotata dal Signore.

Effuna cofa mi pare, che fia prica proportio par prostro per a pretizione delle virtà di quefa Santa, che quello, che ella ferive di se in una relazione, la quale disca e a certi fuoi Confeifori: percibe parlava in effa chiaramente, e femplicemente, come con perfone, che flavano in luogo di D.o: ed al pare mio, dice più in quelle brevi relazioni, che in quanto feriffe nel libro della fiau vita. In effe fi vedrà, come in uno specchio, l'altezza, e purità grande di questa fant'anima.

A maniera del mio procedere Loron e d'ouefir. Poche volte sono quelle, che sando in orazione, possi discorrere con l'intellerto: perché subito l'anima comincia a raccoglieria, ed a stare in quiete, o ratto, di tal maniera, che nuna cosa possi ou sande s'entimenti; tanto, che se non è l'udire, e quefio non per intendere, altro non mi

vale.

2. M'accade molte volte senza voler pensare in cose di Dio, ma trattando d'altre cose, e parendomi, che
se sono potteri per trovarmi in grande
aridità, ajutandomi questi dolori cor-

pora-

· porali , venirmi sì repentino tal rac- ( coglimento di spirito, che non me ne posto ajutare, ed in un punto lafciarmi con gli effetti, e profitti, che porta feco, e questo fenza averci avuto visioni, o cosa veruna, ne sapendo dove mi sia, se non che parendomi, che l'anima si và perdendo, la veg3o con guadagni tali, che sebbene io volessi acquistarli in un' anno, mi pare, che non mi faria possibile. Altre volte mi vengono alcuni imperi molto grandi, con uno struggimento per Dio, che non me ne polfo ajutare : mi pare, che mi fi và a finire la vita, e così mi fa gridare , e chiamare Iddio , e questo mi viene con gran furore . Alcuna volta non posso stare a sedere, secondo che è grande l'affanno, che mi dà, e quelta pena mi viene fenza procurarla: ed è tale, che l' anima non vorria mai starne senza , mentre vivo . E sono l'ansietà, che ho per non vivere , e parermi , che fi vive fenza poterii rimediare : poiche il rimedio per vedere Iddio è la morte, e queita non posso io darmi. E con questo pare all' anima mia, che fiano tutti confolati fuor di lei, e che tutti eccetto lei trovano rimedio a' fuoi travagli . Sono tali le strette , che per ciò s' hanno, se il Signore non le rimediaffe con qualche ratto, dove il tutto si placa , e l' anima resta con gran quiete, e soddisfatta alle volte col vedere alcuna cosa di quel che desidera; altre con intender' altre cose; che senza queste non s' uscirebbe da quella pena.

3. Altre volte mi vengono alcuni defideri di ferrire a Dio, con impeti si grandi, che io non lo sò efprimere: e con una pena di credere di che poco profitto io Cono. Parmi allora, che niuu rravaglio, o altra cofa mi fi porrebbe davanti, ne morte, ne martirio, che con facilità non patifi. Quelto eziandio è fenza confiderazzione, ma in un punto, che tutta mi mette fottofopra, nè sò don-

de mi viene tanto vigore. Mi par che vorrei gridare, e dar ad intendere a tutti quel che importa a ciascuno il non contentarsi di poche cose , e quanto sia il bene, che Iddio ci dara, in disponendoci noi . Dico . che tali desideri sono di maniera, che mi disfaccio dentro di me , parendomi di volere quel che non posfo. Pare mi tenghi legata questo corpo, per non esfer egli atto a servire Iddio in cosa alcuna ; e lo stato : perché se io non l'avessi, farei cofe segnalate in quel che le mie forze potesfero. E così veggendomi senza alcuna postanza per servire a Dio, fento sì gran pena, che non lo poslo esprimere. Finisco con favori , raccoglimenti , e consolazioni di Dio.

4. Altre volte mi è cadoto quando mi vengono quefte anfette di fervirlo, il far penitenze, ma non posfo -Questo mi alleggerirebbe affai, e mi alleggerire, e rallegra, benché fia quafi nulla, per la debolezza del mio corpo. Ancorché femi lafciaffero fare con questi desderi, credo, che soverchiamente farci.

1. Alle volte mi dà gran pena l' aver a trattar con alcuno, e tanto m'affligge, che mi fa piangere, perchè tutta la mia ansietà è di star sola . E sebbene alle volte non fo orazione, nè leggo, mi confola la folitudine. E la conversazione, spezialmente di parenti, e consaguinei, mi pare dispiacevole, e che stò, come venduta, fuori che con quelli, co' quali tratto cose d' orazione, e d' anima , perchè con questi mi consolo , e rallegro , sebbene alcuna volta questi ancora mi faziano, e non vorrei vederli, ma andarmene, dove io stessi sola, benchè questo poche volte, che spezialmente quelli, co' quali tratto della mia coscienza sempre mi consolano. Altre volte mi dà gran pena l' avere a mangiare, e dormire, e vedere, che io più di niuno non lo posso lasciare ;

il so per servire a Dio, e così glie

l' offerifco .

6. Tutto il tempo mi par breve, e che mi manca per fare orazione, perchè di star sola non mi straccherei mai : fempre defidero di aver tempo per leggere, perché a questo fono stata molto affezionata: leggo molto poco, perche in pigliando il libro mi raccolgo in contentandomi, e così se ne passa la lezione in orazione : ed è poco , perche ho molte occupazioni, le quali, benche fiano buone, non mi danno il contento, che mi daria questo. e così vo sempre defiderando tempo, e questo sa, che ogni cosa m'è difgustevole, secondo che io credo, in vedere, che non si sa quel che 10 voglio, e defidero.

7. Tutti quefli desideri, e maggiormente di virtù, m' ha dato Nostro Signore poi che mi dette questa orazione quieta; con questi ratti io mi trovo così megliorata, che mi pare, che la mia era prima una

strada sicura di perdizione.

8. Mi lasciano questi ratti, e vi-

fioni col guadagno, che qui dirò, e dico, che fe io ho alcun bene, mi è venuto di qui.

9. Mi è venuta una Jeterminazione grandifima di non oftendere Iddio, nè anco venialmente, che prima morrei di mille morti, che 10 faceffi tal cofa, conofcendo di farla

10. Determinazione di non lafciar di far cofa veruna, che in penfi d'efere di più perfezione, e di maggiori fervizio di Noftro Signore, di-cendolo chi di me ha penfiero, e mi regge, n'e per qualifovoglia teforo lafcierei io di ciò fare: fe io faceffi il contrario mi pare, che non averei faccia per domandare niuna febbene in nut quetto como molti mancamenti, e di imperfezioni.

11. Obbedienza a chi mi confessa,

febbene con imperfezione, nondimeno intendo io, che vuole una cosa, o me la comanda, secondo, che io conosco, non lascierci di farla: e s' io la lasciassi, penserei d'andarne molto ingannata.

12. Desideri di povertà, sebbene con impersezione: ma parmi, che sebbene io avessi molti tesori, non

febbene io aveffi molti tefori, non torrci entrata particolare, nè denari per me fola, ne me ne curo un pelo: folamente vorrei avere il neceffario: con tutto ciò fento, che io ho gran mancamento in quefta virtò, perché febbene io per me non defadero, vorrei nondimeno aver per dare, benché per me non defadero

cosa veruna.

13. Quasi in tutte le visioni, che
non avuto, sono rimasa con profitto,
se non è inganno del Demonio, che
in questo mi rimetto a' miei Conses-

fori.

14. Quando veggo, o afcolto alcuna cofa bella, e ricca, come acqua, campi, fiori, odori, mufiche, ed altre cofe tali; mi pare, che non la vorrei vedere, në udire, tanta ë la differenza di quefto a quello, che io foglio vedere: e così mi toglie il defiderio di quelle, e di qui fon venuta a curatmi così poco di quefte cofe, che non è un primo moto, non me n' è rimafa altra cofa, e quefto mi pare [pazzatura].

15. Se io parlo, o tratto con alcune persone per non poter sar di meno, e benché sia d'orazione, se la pratica è lunga, avvenga che sia per passatempo, se non e necessaria, mi stò facendo, perché mi dà gran

16. Cofe di godimento, delle quali folevo esser amica, e delle cose del mondo, tutto mi dà in saccia, e non lo posso vedere.

17. Questi desideri d'amare, e servire a Dio, e vederlo, che io disti d'avere, non sono ajutati da considerazione, come sacevano prima, quando mi pareva stare con molta divo-

zione, e con molte lagrime, ma con una infiammazione, e fervore tanto ecceffivo, che torno a dire, che se Iddio non mi porgessi rimedio con qualche ratto, dove mi pare, che l'anima resi i oddissatta, mi pare, che saria per finirmi tosto la vita.

18. Quelli, che io veggo aver fatto più profitto, e con queste rifoluzioni, e staccati, ed animosi, amo io grandemente, e con tali vorrei conversare, e mi pare, che mi ajutino.

19. Le persone, che io veggo timide, le quali pare a me, che vadano a tentoni nelle cose, che conforme alla ragione quasi possono fare, pare, che mi diano angoscia, e mi fanno chiamare Iddio , ed i Santi , che queste tali cose, che ora ci spaventano, superarono. Non perchè io sia per cosa veruna, ma perchè mi pare, che Iddio ajuti coloro, che si mettono per lui a gran cose, e che non manca mai a chi in lui folo fi confida ; e vorrei trovare , chi mi ajutasse a così credere, e non avere pensiero di quello, che io ho di mangiare, e vestire, ma lasciare la cura a Dio.

Qui fironno aggiunte di lettre della Santa Madre quelfe profei: Non s'intende, che quelfo lafciare alla cura di Dio quello, che altri ha bifogno, fia di maniera, che non fi procuri , ma non con anfierà, dico, che non mi dà follecitudine: e poichè egli mi ha dato quella libertà, mi trovo con cuello: molto bene mono procuro con cuello: molto bene un con Quelfo non mi pare, che fia antora su'anno, che Nofiro Signore me l' ha dato.

ao. Vanagloria, gloria a Dio, che io l'intenda, non no perché avere, perché chiaramente veggo in quelle cole, che ládio dà, non mettere co- fa del mio, anzi mi dà a conofecre le mie miferie, che con quanto io poteffi pendare, non potre i vedere tanta verità, come in poco ſpazio di tempo conofec.

21. Quando parlo di queste cose da pochi giorni in quà, mi pare, che sono , come l' altra persona : prima mi pareva alcuné volte , che mi fosse affronto, che si sapessero di me : ma ora mi pare, che non per quelto " sono io migliore, ma più miserabile, poiche io fo così poco profitto con tante grazie : E' certo , che da ogni parte mi pare, che niuna sia stata nel mondo peggiore di me , e così le virtù degli altri mi pajono d'affai maggior merito, e che io non fo fe non ricever grazie, e che agli altri ha da dare Iddio tutto insieme quello, che qui và a me donando : il quale io prego, che non voglia pagarmi in questa vita; e così credo . che come fiacca , e da nulla mi abbia condotto Iddio per questo cammino,

aa. Stando in orazione, ed ancora quafi fempre, che io pofía un poco confiderare, benché il procurafi, non pofó domandare ripoli, ne defiderarli da Dio, perché veggo, che egli non viffe, se non con travagli, e questi lo prego io, che mi dia, dandomi prima grazia per soppostarali.

a3. Tutte le cole di quella forte, e di molto alta perfezione, pare, che mi fi imprimano nell' orazione, tanto, che io mi mara rigilio di vedere tante verità, e si chiare, che feciocherie mi pajono le cole del mondo, ce così e bilogna fiudio per penfare, come m' andava prima nelle cofe del mondo, che feottre le morti, e travagli di lui fia feiochezza: almeno che duri molto il dolore, e l' amore di parenti, ed amici, ed altre tali ofe. Dico, che fiò con penfiero, confiderando quello, che io era, e quello, che folevo fentire.

24. S'io veggo in cette persone alcune cose, che chiaramente apparisicono peccati, non mi posso risolvere, che coloro abbino offeto Iddio, e e se alquanto in ciò mi trattengo, il che è poco, o niente, non me ne

deter-

determino mai , benchè chiaramente il vegga, e mi pare, che il pensiero, il quale io ho di servire a Dio, l' abbino tutti : ed in questo m' ha egli fatto gran grazia, che non m' imbatto mai in cofa cattiva, la quale mi si raccordi dopoi ; e se mi si ricorda , fempre veggo un' altra virtù in quella tal persona : sicche non mi travagliano mai queste cose, se non è il male comune ; e l'erefie . che molte volte m' affliggono, e quasi sempre, che io vi penso, parmi, che questo sia quel solo travaglio, che io ho da fentire : fento eziandio, fe veggo alcuni, che trattino d'orazione, e tornino indietro. questo mi dà pena, ma non molta, perché procuro di non mi fermare.

25. Mi trovo ancora migliorata nelle curiofità, che folevo avere, febbene non del tutto, che non mi veggo in ciò effere fempre mortificata, ben-

che fia alcune volte .

16. Tutto questo, che io ho detto, d quello , che passa ordinariamente nell'anima mia , secondo che io posfo conoscere , ed avere molto continuo il pensiero in Dio. E benchè io tratti d'altre cos e, senza che io voglia, come dico, non intendo chi mi riveglia, e questo non fempre , ma quando tratto alcune cose d'importanza: e questo (gloria a Dio) è di quando in quando, e non mi oc-

cupa sempre.

ay, Mi viene alcuni giorni, benché non fiene molte volte, e dura d'intorno a tre, o quattro, o cinque giorni, che mi pare, che turte le cofe buone, c favori, e vifioni mi fi tolghino, ed ancora dalla memoria, che quantunque io voglia, non sò che cofa buona fia thata in me, tutto mi par fogno; almeno di mulla poffo ricordarmi: Mi firingono i mali corporali in un tratto: mi fi turba l'intelletto, che niuna coda di Dio porrò penfare, ne sò in che legge mi viva. Se io leggo, non l'intendo;

mi pare di effer piena di mancamena ti senza verun' animo alla virtà . Il grande animo, che io foglio avere . qui si ferma, che mi pare, che non potrei refistere alla minor tentazione. e mormorazione del mondo . Mi fi offerisce allora, che non son buona a cosa veruna; che chi mi mette a far più di quello , che comunemente si fa , mi viene malinconia . Mi pare d'avere ingannati tutti coloro, che mi hanno in qualche credi-to. Vorrei nascondermi dove niun mi vedesse; non desidero allora solitudine di virtù , ma di pufillanimità . Parmi , che vorrei adirarmi con chi mi contraddicesse: ho questa batteria, salvo, che Iddio mi sa questa grazia, che io non l'offendo più di quello, che foglio, nè gli domando , che mi levi questo ; ma che se è fua volontà, io me ne stia così sempre; che mi tenga la mano in capo, perchè io non l'offenda : e mi conformo seco con tutto il cuore, e credo, che il non mi tenere egli fempre così, sia grazia grandissima fattami da

28. Una cosa mi dà stupore, che stando io in questa guisa, una sol parola di quelle, che loglio intendere, o una visione, o un poco di raccoglimento, che duri un' Ave Maria, o in accostandomi a comunicare , fanno rimanermi l'anima, ed il corpo tanto quieto, e tanto fano, e così chiaro l' intelletto, con ogni fortezza, e desiderj, che soglio avere; ed ho di ciò esperienza di molte volte , almeno quando mi comunico : è più di mezz' anno, notabilmente fento manifesta sanità corporale e con ratti alcune volte, e mi dura talora più di tre ore, ed altre stò tutto il giorno con gran miglioramento, ed al parer mio, questo non è un travedere , perche l' ho io molto ben veduto, e sattovi riflessione sopra . Sicche quando io ho questo raccoglimento, non ho paura di veruna infermità : Vero e, che fuando io fo orazione, come prima olevo, non ho tal miglioramento.

23. Tutto questo, che io ho detto, mi fa credere, che queste cose siano di Dio, perche, come io conosco chi ero, che tenevo strada da perdermi. ed in poco tempo con queste cose, è certo, che l'anima mia si stupiva, non intendendo per donde mi venissero queste virrà , non mi conoscevo . e vedevo effer cosa data, e non acquistata per satica. Intendo con ogni verità, e chiarezza, e sò, che io non m' inganno , che non folo fono state mezzo per tirarmi Iddio al fuo fervizio, ma per cavarmi dall' Inferno, il che fanno i miei Confessori, a quali mi sono io consessata generalmente.

30. Quando parimente veggo alcuna persona, che sà qualche cosa di me, vorrei darle ad intendere la mia vita, perché mi pare, che sia onor mio, che Nostro Signore sia lodato, fuori di che non mi curo io d' altra cosa: questo sà egli molto hene, o io fon molto cieca, che ne onore; ne vita, ne gloria, ne alcun bene nel corpo, o nell'anima è, che mi ritenga, ne voglio io, o defidero l'util mio, ma la sua gloria. Non posso io credere, che il Demonio abbia cercato tanti beni, per acquistare l'anima mia, per rovinarla dapoi; che non l'ho io per così sciocco : ne posso credere di Dio, che quando bene io meritassi per li mici peccati effere ingannata, abbia rifiutate tante orazioni di così buone persone, come già da due anni in quà si fanno, che io non fo altra cofa , che pregarne tutti , perche il Signore mi dia a conoscere , fe questo è sua gloria, o mi guidi per altra via . Non credo , che Noftro Signore permetterebbe, che andassero sempre avanti queste cose, se non fossero sue . Queste cose , e le ragioni di tutti i Santi mi sforzano, quando ho questi timori, che tali cose non siano di Dio, essendo io tanto peccatrice . Ma quando stò in orazione, ed i giorni, che sono quieta, e col pensiero in Dio, benchè s' unissero quanti Letterati , e Santi fono nel mondo, e mi desfero quanti cormenti fono immaginabili, ed io volessi crederlo, non potriano farmi credere, che questo fosse Demonio, perchè non posso. E quando volsero farmelo credere, temeva veggendo chi lo diceva, e penfava, che effi dovessero dire la verità, e che io esfendo quella, che era, doveva effere ingannata, Ma alla prima regola, o raccoglimento, o visione, si disfaceva tutto quello, che mi avevano detto, io non poteva più, e credevo, che fosse Iddio.

31. Sebbene io posso pensare, che alcuna volta vi si possa mescolare il Demonio, il che è così, come l'ho detto, e veduto, porta seco nondimeno differenti effetti, e chi n'ha sperienza non s'ingannerà, al parer mio.

32. Con tutto questo dico, che sebbene certamente credo, che sia Iddio: io non facevo cofa alcuna, fe non paresse a chi ha carico di me: il che è più servizio di Nostro Signore per cosa che sia, e non ho mai altro inteso, se non che io obbedisca, e non taccia cosa veruna, perché così mi conviene . Sono molto ordinariamente ripresa de' miei mancamenti, e di maniera, che mi passa alle vifcere , ed avvifata quando d , o può effere alcun pericolo in cosa, che io tratti, il che mi ha fatto grande utile , ridncendomi molte volte i passati peccati a memoria, che molto mi punge .

33. Aflai mi fono io allungata, ma è così certo, che ne' heni, che veggo in me, quando parto dall' orazione me, mi pare rimanere ficarfa, con molte imperfizioni, e fenza profitto, e molto peccarirec. E per ventura le cofe buone non l' intendo, ma mi inganno; imperocchè la diffirenza della mia vita è notoria, e me lo fa pensfare.

34. In tutto il raccontato dico quello,

che mi pare in verità aver sentito. Queste sono le persezioni, che io sento avere operato il Signore in me tanto miserabile, ed impersetta. In tutto rimetto al giudizio di V. R. che sà ogni coda dell'anima mia.

Questa relazione era scritta da altra mano, sebbene dopoi, come vedremo, la medesima Santa Madre dice, che sta così

com' ella la scrisse .

Quel, che segue era susso di sua propria mano; e così dice:

#### Seconda Relazione .

35. If pare, che fia più d'un'artic, che stà qui . Iddio m' ha tenuto con la sua mano in tutto quello, che non fono stata peggiore: anzi veggo molto miglioramento in quello, che io dirò: sia egli in tutto lodato.

36. Le visioni , e rivelazioni non sono cessite, ma sono molto più sublimi . M'ha infegnato il Signore un modo di orazione, che mi ritrovo in lui con maggior profitto, e con molto maggiore flaccamento dalle cose di questa vita, e con più animo, e libertà. L'estasi sono cresciute , perchè mi vengono alle volte con un' impeto, e di sorte, che senza potermene ajutare efferiomente si conosce, ed ancora stando in compagnia perchè è di maniera, che non si può diffimulare, se non è col dare ad intendere, che io fono inferma di cuore, e che è alcuno svenimento: e se bene ho gran cura di far resistenza nel principio, alle volte non posso.

37. Quanto alla povertà mi pare, che Iddio m'abbia fatro molta grazia, perchè non vorrei avere nè anco le cocle neceffarie, e non fofte di limofina, e così defidero in eftremo di flare,, dove non fi vira d'altra ca. Pareami, che flando, dove io fon ficura, che non mi mancherà nè da mangiare, nè da vefitre, non adempio ron tanta periezione il voto, e configlio di Gesì Cirillo, come, do-

ve non è antrata, che alcuna vofita poreffe mancare. Ed i beni, che con la vera povertà fi guadagnano, i mi pajono affai, e non vorrei perderli. Mi trovo [peffo con una fede tanto grande, in parermi che Iddio non può mancare a chi lo ferve, e non avendo alcun dubbio, che fia, o fia per effer qualche tempo, nel quale abbiano a mancare le fue parole, che

abbiano a mancare le fue parole, che non posso persuadermi altra cosa, nè posso temere, e così sento assai quando mi consigliano, che io pigli entrata, e me ne torno a Dio.

a, c life he tollin a Dio

38. Mi pare d'avere molto più compafinon de poveri, di quello che folevo; ne fento io una grandiffima pietà, e defiderio di rimediarii, che fei oguardaffi al mio volere, darei loro il vetlimento, che io porto; Niana naufea ho io di loro, henché io con effi converi e emi accotti loro dono datomi da Dio, che febbene per fuo amore facevo limofina, pietà naturale non avevo. In questo sento molto evidente miglioramento.

39. In cose di mormorazione, che di me si dicono , che sono assai , ed in mio pregiudizio, mi fento eziandio molto migliorata; e non mi pare, che faccino in me impressione più che in uno sciocco; e parmi alcuna volta, anzi quasi sempre, che hanno molta ragione . Così poco il fento , che non mi pare d'avere in ciò, che offerire a Dio, poiche ho esperienza, che l' anima mia acquista assai: anzi mi pare, che mi faccino bene, e così non mi resta con essi inimicizia veruna, in mettendomi la prima volta in orazione , perchè fubito , che il fento, mi dà un poco di contraddizione , ma non con inquietudine, ne alterazione. Anzi come veggo alcuna volta, che altre persone me n' hanno compassione, me ne rido fra me stefsa, perchè mi pajono tutti gli aggravi di questa vita di si poco peso. che non vi fia, che fentire, figurandomi d'effere in un fogno, dal quale sve-

glian-

gliandomi, veggo, che ogni cofa farà

40. Dammi Iddio più vivi defideri, più voglia di folitudine, maggiore ftaccamento, come io diffi, con via conofer quello, che è il tutro, benche io lafci quanti amici, amiche, e parent, che questo è il meno: anzi minfaftidificono affai i parenti, e come fia per un tantino di più fervire a Dio, il lafcio con ogni libertà, e così in ogni parte ritrovo pace.

41. Alčane cofe, delle quali nell' orazione fono flata configliata, mi fo-no riufcite molto vere : ficché dalla parte, che è il farmi l'aldio grazia, ni trovo più megliorata in fervitto, e dalla mia parte affai più peccatri-ce, perchè il fervore è flato più, che mai, ebbene molte molte me dà gran pena, che la peniternza è poca, e l'onore, che mi fanno, è molto, ben contra mia volontà molte volte.

Qui era tirata una riga, come di fotto: e subito dice:

42. Questo, che è qui scritto di mia mano, e poco più, o meno di nove mesi, che io scrissi : da poi in quà , non tornando indietro nelle grazie, che Iddio mi ha fatto, mi pare, per quanto conosco, avere nuovamente ricevuto molto maggior libertà. Fin ad ora mi pareva aver bisogno d'altri, ed avevo maggior fidanza negli ajuti del mondo: ora chiaramente conosco, che tutti sono, come stecchi di rosmarino secco, e che appoggiandosi a quelli non vi è sicurezza, che in avendo alcun peso di contraddizioni, o mormorazioni fi fpezzano : e così ho esperienza , che il vero rimedio, per non cadere, è appoggiarci alla Croce, e confidare in colui , che si mise in lei , il quale io trovo vero amico, e mi ritrovo con questo con un dominio, che mi pare di poter refistere a tutto il mondo, che mi fosse contrario, non mancandomi Iddio.

43. Intendendo quefa serità molto chara foleva effere grandemente amica, che mi volcifico bene, ormai nente m'importa; anzi mi pare, che in parte mi infaftidice, fuori che no quelli co quali trato dell' anima, o con quelli, che io penfo siate, che gli uni, perche mi fopportino, e gli altri, perche con più affezione credano quello, che io dico loro della vanità, che è ogni cofa, vorrei, che me no volefico.

44. In molto grandi travagli, ce perfecuzioni, che ho avuto in questi mesi, mi ha dato Iddio grande animo, e quando maggiore, maggiore, senza siraccarmi nel patire; e con le persone, che dicevano mal di me, non solo non stavo io male, ma parmi, che io ponorea loro nuovo amore; nel sò come ciò si soste mano di me, con con ciò si soste di soste

45. Soglio di mia nateral condizione quando defidero una cofa, effere impetuofa nel defiderarla: ora vanno i miei defideri con tanta quiete; che quando li veggo adempiuti, non sò ancora, fe me ne rallegro: che difigiacete, o piacete, fe non è in cofe d' orazione; il tutto è ora in me si temperato, che pajo (ciocca, e vò come tale da alcuni giorni in quà.

"ef. Gl' impeti, che alle volte mi vengono, e fono venuti di far penitenza, fono grandi, e fe alcuna ne fo, la fento si poco con quel gran defiderio, che mi pare alcuna volta, e quafi fempre, che fia confolazione particolare, febbene ne fo poca, per effere io alquanto inferma

47. Grandissima pena è per me avere a mangiare, e specialmente sio stò in orazione, perchè mi fa piangere assai, e dir parole d'affizione, quas quas si

quafi fenza accorgermene: il che non foglio fare , perche per grandifimi travagli, che io abbia avuto in questa vita, non mi ricordo mai averle dette : che non fono io punto donna in queste cose, ma ho il cuore molto duro. Defiderio grandissimo più del folito fento in me , che Iddio abbia persone, che con ogni staccamento lo fervino, e che in niuna cosa di quà si trattenghino, veggendo, che tutto è burla , e specialmente Letterati, che conoscono le necessità grandi della Chiefa , le quali m' atfliggono tanto, che mi pare cofa di burla per altra cosa sentir pena : e così non fo altro, che raccomandarli a Dio, perchè veggo, che faria più profitto una persona sola del tutto persetta con vero servore dell' amor del Signore, che molte con tiepidezza.

48. Nelle cose della Fede mi ritrovo al parer mio, con maggior fortezga : parmi, che contro a tutti i Luterani mi metterei io fola , per far loro conoscere quanto errano : e sento affai la perdita di tante anime . Ne veggo io molte profittare, e chiaramente conofco, che Iddio ha voluto . che sia per mio mezzo , e conofco, che per sua bontà và l' anima mia crescendo ogni di più in amarlo. Parmi, che sebbene io volessi apposta aver vanagloria, non potrei, nè veggio, come io potessi pensare, che alcuna di queste virtù sia mia ; perche poco è, che io mi vidi senza veruna molti anni : ed ora dalla parte mia non fo altro, che ricevere grazie fenza servire, e come cosa la più inutile del mondo : ed è così , che confidero alle volte, come tutti, fuor che io, fanno profitto, che per niuna cofa fon buona . Questa certamente non è umiltà, ma verità; ed il conoscermi tanto inutile, mi sa alcuna volta effere timida, pensando di non effere ingannata. Tal che chiaramente veggo, e da queste rivelazioni, e ratti , de quali io niuna parte fono ,

ne opero in esti più che una tavola mi vengono 'quelti guadagni , mi sa afficurare , e star più quieta : e mi pongo nelle braccia di Dio , e consido ne' miei dessieri, i quali conosco certamente , che sono morir per lui, e perdere ogni riposo , vengane che vuol venite:

49. Mi vengono alcuni giorni, ne' quali mi ricordo infinite volte di quello , che dice San Paolo , ( febbene molto ficura, che in me non fia così, ) vivo io, ne parlo, ne ho volontà, ma stà in me, chi mi governa, e dà forza , e vò , come quafi fuor di me : e così mi é grandissima pena la vita . E la maggior cosa, che io per gran servizio offerisco a Dio, è, che essendomi tanto penoso lo star lontana da lui, per suo amore voglio vivere. Questo vorrei io , che fosse con gran travagli, e persecuzioni ; e poiche non fono atta a giovare, vorrei effer atta a patire : e quanti ne fono al mondo patirei io per un poco di più merito, e per adempire più la volontà del Signore . Niuna cofa ho intesa nell'orazione, che io non l'abbia veduta adempita. Sono tante quelle, che io veggo, ed intendo delle grandezze di Dio, e come egli l'ha guidate, che quasi niuna volta comincio a pensarvi, che non mi manchi l'intelletto, come a chi vede cofe, che vanno affai più oltre di quello, che egli può intendere, e resto in raccoglimento.

Mi guarda tanto Iddio dall' offenderlo, che certo alle volte flupifco, parendomi di vedere il gran penfiero, che egli ha di me, fenza mettere io in queffo quafi cofa veruna, effendo flata un pelago di peccati, e di mal-vagità innanzi a queffe cofe, e parendomi, che io non ero fipnora di me, per non commetterla. E quello, perchè lo vorrei , che fi fapeffero, è, perchè fi conofecffe il gran potere di Dio: fia egli lodato per fempre

mai. Amen.

Forni-

Fornito questo, comincia povendo prima Gesù, come faceva sempre, che si metteva a scrivere in questa maniera.

### IHS.

Uefta relazione d'altra lettera, che della mia, posta nel principio, è, perche la diedi to al mio Confessore, ed egli fenza levare, o porre cofa veruna, la scrisse di sua mano. Era egli molto spirituale, e Teologo, col quale io trattavo tutte le cose dell' anima mia, ed egli le trattò con altri Letterati, fra quali fu il Padre Mancio : niuna ne banno ritrovato , che non fia conforme alla facra Scrittura . Questo mi fa oramai star molto quieta, benchè io intenda esfere bifogno , mentre Iddio mi condurra per questo cammino , che io di me in cosa niuna mi fili , e così bo fempre fatto , sebbene la sento affai . Miri V. R. che tutto quefto và fotto confessione , come io la supplicai.

Fin qui fono parole della Santa Madre Terefa di Gesà, le quali ferife fiando nel Monaftero dell'Incarnazione, prima, che ne ufcife, per andare a fondare la nuova Riforma; el a prima relazione fu nel bel principio, quando con tutte le forze cominciò a darfi a Dio, e Sua Maestà a piovere sopra di lei grazie soprannaturali, come si può raccogliere

dalli numeri 7. 30. 32. 37. 48. La seconda relazione scrisse più d' un'anno dopo, come dal principio d' essa appare, e da questa si vede a quanta perfezione era arrivata in sì breve tempo, che è cola di stupore . Or chi stava in così alto stato ne'suoi principj , crescendo ogni dì più nell' amor di Dio , dove dovette arrivare in ventidue, o ventitre anni, che visse dopo con tante grazie di Dio, con tante penitenze, e travagli, con tanti Monasterj fondati , con tante anime guadagnate, con sì alta orazione, e mortificazione continua, e con sì incomparabile ricchezza di buone opere, come dopo acquistò? Che se i principj furono tali, che superarono i fini d'anime molto perfette, dove possiamo immaginarci, che arrivassero i fini? E'stato per me cosa di gran confolazione l'aver rrovato queste relazioni della Santa Madre, che per molto, che ella procuraffe, che si occultassero, le teneva il Signore ripo-ste, perche dalla bocca di si gran Santa udissemo le grazie, che egli fa a chi si dispone a servirlo: che sebbene io conobbi per esperienza queste, che la Santa Madre riferifce, ed altre molte, che il Signore le fece dopo, con tutto questo per molto, che io faticasfi, non mi apporrei a dirle con lo spirito, e chiarezza, che ella le conta,

Il fine del Terzo Libro.

# VITA

DELLA SERAFICA VERGINE, E MADRE

# SANTA TERESA

LIBRO QUARTO;

De' miracoli, e delle maraviglie, che Iddio operò per interceffione della Santa Madre Terefa di Gesù in vita, ed in morte di lei.



E testimonianze, che Iddio dà in terra della fantità di coloro, li quali per l'opere, e virtù loro eroiche posfeggono il Cielo, sogliono effere molte, e

non tutte ad un modo . Perche alle volte approva la fantità della lor vita col glorioso martirio, altre con la dottrina, e luce, che diedero alla fua Chiefa, come fece con alcuni Santi Dottori, de' quali li maggiori miracoli . che fi raccontino , fono l' opere , che scriffero , ed il profitto , e frutto, che con effe fecero . Questi fono chiari indizi della fantità dell' anima loro, e della purità della vita, ed al- i le volte più certi , che i miracoli . San Giovanni Battista non scrisse libri, ne meno fece miracoli, ma ebbe il maggior testimonio, che nessun Santo: poiche la stessa verità, che su Cristo Nostro Redentore, lo canoniz-zò pel maggior Santo de' Santi . La più ordinaria testimonianza, nella quale più la Chiesa si sondi per certisi-

carfi della fantità, e virtù de' Santi. fono i miracoli, li quali fono, come certi sigilli di Dio, con li quali sigilla per di suori i giusti, affinche siano conosciuti per amici suoi . La Santa Maire ebbe non una, ma molte testimonianze, e molto grandi della sua fantità: e per dire in una parola quello, che per provarlo non vi andarebbe molta fatica, l' onorò Iddio con tutte le dimostrazioni di santità, che trovar si possa in un Santo Confessore, e che fi sono trovate in molti pochi . Conciofiacofa, che ella fu Ver-gine Puriffima, FU MAESTRA, E. DOTTORA DI ALTISSIMA DOT-TRINA, ebbe ratti tanto grandi, che l'alzarono da terra, fegno molto certo di quanto sfaccata fosse l'anima fua dalle cose terrene . Li fece Iddio favori straordinari di visioni, rivelazioni, ed altri conoscimenti altissimi, di cose soprannaturali, e divine. Ebbe fcienza infufa , come mostro ne' suoi libri. Fu Fondatrice d'una Religione tanto fanta, e perfetta, quanto ne sia nella Chiesa, cosa, che non fuol sarla Iddio, se non per istrumenti molto proporzionati, perchè il Fondatore ha da esfere modello, de sempio, e come un ritratto della persezione di molti. E' anche apparta dopo esser morta a molte persone molto sante, dando Iddio da questo restimonio della gloria, che gode

Ebbe tutte le grazie gratis date, che sono, grazia di Sapienza, di Scienza, di Fele, di lingue, d'inteligenza della Seritura Sacra, de evidentemente di Profezia, e di diferzione di fipriti; come a lungo abbiamo feritto nel libro terzo di queffa Iforia; nè le mancò la grazia di fanità, e de' miracoli, come diremo avanti. Fu in vita conofetura, e riverita per Santa dalle più gravi, e dotte perfone di Spagna, e dopo morta con grande applaulo è venerata da tutti, non folo, in Ifogana, ma in

tutte le parti della Crittianità. In fine come Iddio l' amò tanto, ed ella fece, e pail cose tanto grandi, dopo averle dato un'amore, e carica ardente di Serafini , l'onorò con si gran titoli, quanto ora diciamo, e non fenza timore, che esfendo autore di cose così grandi, alcuno non le tenga per incredibili. Ma la verità è quella, che io dico, ed è quella la quale dà testimonio per bocca di tuttì , quello che fin qui ho scritto , e per avanti dirò. Perchè sà bene Iddio, il quale è testimonio sedele della verità, e de'cuori, che lascio di scrivere molte cose non meno vere di quelle, che qui dico, e che sono tante quelle, che vi fono da dire, che fe non si sacessero molti libri, non si potrebbe interamente soddissare a questo intento . 11 mio è ora di trattare de' miracoli più principali , perche il dirli tutti mi pare impossibile . Conciofiacolaché effendo questa Santa conoscinta per tutta la Spagna, come quella, che tanto andò peregrinando per essa, e li suoi Mouasteri sono sparsi in tutti questi Regni, ed in efsi sono molte reliquie sue, con la divozione grande, che l'è portita , fono molti , ed in moltifilme parti i miracoli, il quali il Signore Iddio ha operato mediante la fua intercetione e fante reliquie . Io feriverò li più grandi, e principali, poichè molti non iervono ad altro, che a moltipicare tellimoni di chi ha tante prove; che febbene non aveffe fatto miracoli di neffuna forte , avendo altronde tante approvazioni della fua grande fantità , non farebbono molto neceffari per quello fol fine .

### CAPO I.

De'Miracoli, che la Santa Madre Terefa di Gesù operò in vita sua.

M Entre la Santa Madre visse in Iddio per mezzo suo opere maravigliose, e rare, molte delle quali sono sparse in quest' lstoria; onde ne noterò solo brevemente alcune.

Primieramente rifuícito un fuo nipote, come più a lungo ferifiemo nel
libro 2. trattando della fondazione di
San Giofefio di Avila. Diede la vifla ad un cieco; fanò un fuo parente, che era molto aggravato per più
d'un mete da certi terribili dolori d'
un mete da certi terribili dolori d'
ti nel fuo libro, e ad altros propofito
ne abbiamo detto noi qualche cofa
di foora.

In vita fua, ed a fua interceffione fuccedetere quei tre famofi miracoli di Villanova della Xara, che nè mancò la farina, nè il danaro, nè il fochenimento in tanto tempo alle Monache di quel Monaftero, ed altre, co-fe, che trattando di quella fondazione feriffemo, molto maravigilofe, e degne della fua fantià, che per non fitraccare il lettore, non le torno a ri-

Ebbe chiaramente, e manisestamente la grazia della sanità, e col solo toccare con le mani sanò molti infermi. Era in Salamança in casa della

Dd 2 Con-

Contesta di Monterey una Signora onorata, chiamata Donna Maria de Artiaga moglie dell' Ajo de' figliuoli della Contessa, mal trattata da petecchie; domandò la Contessa licenza al Provinciale, che quando la Santa venisse a Salamanca entrasse in casa fua, e così fece, e dopo aver vifitata la Contessa, la ricercò ad andare a vifitare l'inferma . Entrò la Santa, e le pose la mano sul viso, senza che ella sapesse chi la toccava, nè meno, che fosse quivi la Santa Madre, perchè l' infermità la teneva molto suori di sè: ma subito cominciò a dire ad alsa voce, chi mi ha toccato, che mi fento fana? La Santa Madre cominciò a pregarla che tacesse, e che non manifestasse sì presto il miglioramento, che aveva fentito : ma volle Iddio , che quelli, che erano quivi presenti, , udiffero quel , che l' inferma aveva detto. Cominciarono tutti a ringraziare la Santa Madre della fanità, che aveva dato all'inferma, ed a lei dava molta pena, che se ne sossero accorti, e diceva, che forse il male le doveva esfere asceso al capo, e per questo diceva d'effer sana, pensando, che l' inferma lo ricuoprifie , per avernela pregata. Ma ella si sentì tanto bene , che diceva non effersi mai sentita ne d' anima, ne di corpo con sì buona disposizione , come nel punto, che la Santa Madre le pose la mano sopra il volto, e così restò sana, e molto divota con tutra la fua cafa della Santa Madre, e fua Religione.

Neil Monastero di Medina era la Madre Anna della Trinità, che poi in Priora di quella cafa, inferma di refipola, ed inna infiammaggione di volto, e di narici, molto grande, e fempue, che le veniva quelli infermità, che era molto ordinariamente, era necessario cavarle fangue molte volte, e la infiammaggione era tale, che remendo li Medici di canchero, trattavano di farle due rottorij. Esfendo quivi la Santa Madre, fu costlei infiammaggiona di farle di costilia di controli di controli di canta Madre, fu costlei infiammaggiona di farle due rottorij.

lita dal fuo male, ed insieme da una gran febre, e fu portata a letto, il che sapendosi dalla Santa, la sece chiamare: venne la Religiofa, e fenza sapere ciò, che la Santa Madre volesfe , inginocchiosfele dinanzi , ed ella le toccò con la mano il volto, dove era la refipola , e le diffe : Confidi figliuola, che Iddio la fanera . O maraviglia di Dio, che da quell' ora si fenti fenza febre, fenza refipola, fenza dolore, e fenza intermità alcuna. e per spazio di più di venti anni . che visse dopo, non le tornò mai tale accidente, con effere stata infin dalla fancinllezza cagionevole di questa infermità.

Stando la Santa a morte, curò in Alva la Madre l'abella della Croce da un grande, e continuo dolor di capo, e dalla vista pigliandole le mani, e ponendofele sopra il capo, e sopra gli occhi.

Tre a'tre Religiose, come apparifce dalle loro informazioni, furono curate da lei da mal di denti, con solo accostar loro le mani al volto . E l' istesso fece ad un Sagrestano delle Religiose di Palenzia, che era molto cagionevole, ed afflitto per dolor di denti : il quale veggendo andare la Santa Madre ad nna fondazione, le fi pole inginocchione innanzi con molta divozione, scuoprendo il suo male. ed aspettando il rimedio dalla sua benedetta mano: ella con essa lo toccò, e subito restò sano, e libero dal dolore, che lo tormentava . E non era gran fatto, che guarisse l' infermità del corpo con la mano, chi fanava anche con esse quelle dell' anima, poiche molte Religiose sperimentarono, che col folo toccarle pareva loro, che le liberaffe dalli travagli, e dalle tentazioni, che pa-

Partendo dal Convento di Vagliadolid, entrò a vifirare una Religiofa di effo, chiamata Francesca di Gesà, che pativa una terribile quarrana: le domandò ella con molta divozione,

tivano.

e confidanza, che le desse la sua benessione: la Santa condescendendo alle sue gran preghiere, gliela diede, e le disse : Constil, sgimula, che si siguore la fantra: e così su, che subito ne rimase sana, e non le tornò più la quartana.

Quando entrò per effer Priora nell' Incarnazione, con la follevazione, e turbazione delle Monache, come scrissemo di sopra , patirono alcune di loro svenimenti, ed altre mal di cuore: li accostava la Santa Madre le mani al volto, e subito miglioravano . E perché non intendessero , che aveva quella virtù di fanare l' infermità, non potendo negare gli effetti, che tutti vedevano, diffimulava la grazia dicendo, che aveva feco una gran Reliquia del Legno della fantiffima Croce, la quale aveva quella virtà : ed era vero , che la portava addosfo, ma i miracoli però erano per allora operati da Dio per mezzo della fua ferva.

Esfendo in Avila, e dovendo andare a certa fondazione era più di un mese, che la sua compagna, la quale era la Madre Anna di San Bartolomeo giaceva in letto inferma con gagliardiffime febri : la fera avanti , che partiffe . l'andò a vedere la Santa, e trovolla con una gran febre, e le diffe : Vegga figliuola , che domattina ba da vinir meco . Rispose ella : O Madre , non vede V. R. come stò ? Replicò la Santa Madre : Figliusla mia, io non posso fare di non andare, e voi doverete venir meco , fenza aggiunger più parola. Alla mezza notte fi desto tanto sana , e tanto in buono itato, come se non avesse avuto male . ed accompagnò la Santa nel suo viaggio: il che gli occorfe alcune altre volte : ed è gran serva di Dio , come si presume, che fosse quella, che dalla Santa fu eletta fra tante buone per fua compagna.

Stando questa medesima Religiosa una sera con la Santa, la quale scriveva certe lettere, le disse: Figliusla , fi spofte (cribere , mi ajutereste a finalità qualchi cleate qualchi cleate qualchi cleate qualchi cleate da imperate cipitali qualchi cleate da imperate cipitali qualchi cleate da imperate cipitali qualchi cleate qualchi cleate qualchi cleate qualchi qualc

Fu anche cola maravigliofa l'apparizione, che fice la Santa Madre in vita al Padre Gafparo di Salzarz, che fu Rettore della Compagnia di Geah in Avila, ed in altre parti, e Confefiore della Santa, dandogli alcuni avvertimenti per profitto dell'anima fua, effendo egli molte leghe lontano da lei, e bifognofo di molta confolazione. Il che marrò que cito Padre al Padre Enriquez, ed egli come conif fin nella fia deposizione ri come coni fin nella fia deposizione come ci me di Rettore gli avera riferto.

In Villa nova della Xara era una Donna chiamata Anna Lopez, la quale viveva molto afflitta, perche partoriva tutti i figliuoli morti, fenza che nessuno potesse ricevere l'acqua del fanto Battefimo: fopra a che, aveva fatto Nostro Signore gran preghiere, raccomandandosi a molti servi di Dio, e tutta via le durava quel travaglio. Era già vicina al parto, ed avendo notizia, che era in quel luogo la Santa, andò a lei con gran fatica, domandando rimedio . La Santa Madre procurò di confolarla, e chiamando la Portinara, le domando una cinta. che prima gli aveva dato, ed una Croce di Reliquie, e dando tutto questo alla donna, le disse, che avesfe molta fede in quella cinta, per effere della Madre di Dio; e che la portaffe seco, infin che partorisse. E cosi fece, ed al tempo del parto partorì un figliuol vivo , e ricevetre l'acqua del fanto Battefimo ; e l' istesso occorfe degli altri , che partorì dopo.

Stando una volta in Malagone, una buona Donna, chiamata Seca fornaia delle Monache Scalze di quella Terra , pativa molto travaglio di un flusso di sangue; or se ne andò dalla Santa, ricercandola con molta divozione, che la raccomandasse a Dio , e domandaffe , che le levasse quella infermità: la Santa fi levò una cintola, che portava, e le diffe, dandogliela, che se la mettesse, che forse glicla levarebbe : se la mise, e fu tanto efficace rimedio, che mai più ebbe quel male . E' stata grande infino ad oggi la divozione, che s' è avuta alla cinta in quella Terra , e quante donne hanno patito di quel male, in cingerfela, son guarite; e quelle, che avevano parti difficili, in accoltar loro la cintola, partorivano: il che è pubblico, e notorio in quel luogo.

Il Padre Enriquez della Compagnia di Gesù, uomo di gran letteratura, ed erudizione, fu Confessore di questa Santa Madre, e nel principio era alquanto incredulo di quello, che altri pubblicavano della fantità di lei, e delle grazie, che Iddio le faceva. E volendone fare qualche prova , le domando, che gli impetraffe un intimo, e segnalato dolore di contrizione : s' offerse ella di domandarlo a Nostro Signore, ed in quel giorno istesso, ritirandoli il Padre all'orazione nella fua camera, fenti subito un soavissimo, e disusato gusto negli atti, che li Santi dicono appartenere al dono di penitenza, e contrizione, e con molte, e ferventi lagrime durò grande spazio di tempo in quel gran sentimento de' fuoi peccati : Ed allora gli fignificò Iddio, che otteneva quella misericordia per intercessione della Santa. Questo dice il medefimo Padre nella sua deposizione nell' informazione fatta per la Canonizzazione.

Uno de' più insigni, più chiari, ed evidenti miracoli, che la Santa fa-

cesse in vita , su che , come già notammo di fopra, stando ne' principi della fondazione di San Giuseppe di Avila , molto afflitte , e tormentate le Monache da que' vermini, che comunemente si chiamano pidocchi . per esfere una spezie d' immondizia, che si genera in grande abbondanza nella stamegna, o lana, di che sono le tonache, che le Religiose portano sù la carne : domandarono tutte con grande instanza alla Santa, che pregasse Nostro Signore a liberarle da quel travaglio , per la inquierudine . che cagionava loro nell'orazione. Ella lo fece, e domandò a Nostro Signore quella grazia con grande, affetto, ed avendogliela egli conceduta, afficurò ella tutte le Monache di quel Monastero, che da li avanti viverebbono libere da quella penalità. Fu cosa, che mostrò grandemente quanto la Santa poteva, e valeva con Dio; poiche non solamente in quel Monastero. ma ne anche in tutti gli altri delle sue Monache non si vede, ne s'è veduto, ha più di quarantatre anni, fegno veruno di questa immondizia . con esfer l'abito di panno lazzo, di mezza lana, e le tonache di stamigna, cose tutte sortoposte a tal miseria. Di maniera tale , che quelle , che al secolo pativano in ciò qualche travaglio, in pigliare l' Abito se li toglie . E quelle, che non hanno da fare professione, non participano di questo privilegio, come si è veduto molte volte per esperienza. Questo miracolo ne contiene in se molti , perchè quante Monache sono nell' Ordine . tanti fono i miracoli , ed è cofa particolarissima, che ciascuna supposto l'abito, e modo di vita, viva libera da questa inquietudine : ed e miracolo , che dura da tanti anni in quà , e del quale vi fono tanti testimoni, quante sono le Monache de'suoi Monasteri .

Estendo Predicatore in S. Tommaso di Avila il Padre Maestro Fra Pietro Peredo, e Priora nel Convento

dell' Incarnazione la Santa Madre, forzaro dall' obbedienza del suo Prelato, andò a predicare a quel Monastero, con gran disgusto suo, per non andare preparato, ne aver vilto il Santo Vangelo . Trovò la Santa nel Parlatorio, e conoscendo ella il disgusto, che aveva, le ne domandò la causa: E rispondendo egli, che nasceva dalla poca preparazione, con la quale veniva a predicare, gli difse, che la consessasse, e la comunicasse, e dicesse Messa, e confidasfe nella Maestà d'Iddio, che gli darebbe che dire . Fece quanto la Santa Madre lo configliò , e salendo nel pulpito, ( come egli confessava dopo ) si trovò con un nuovo animo , e spirito, infino allora non sperimentato da se: e poscia gli disse la Santa Madre, che imparasse a confidare nell'obbedienza, che aveva predicato in guifa tale, che non predicherebbe meglio in vita fua , perche quanto aveva detto, era stato ordinato dal Cielo: e così su, perchè, come raccontava poi il Padre, nella predica gli sovvennero cose altissime, e tali, che egli non ci averebbe mai pensa-to. E procurando dopo di ricordarsi di ciò che aveva detto in quella predica, per predicare spesso quel Van gelo, non si potè mai ricordare d' una parola, avvenga che lo defiderafle , e procurasse assai .

Motti altri e gran miracoli fece la Santa Madre in vita, ma nell'opinione, e giudizio di quelli , che fentono bene, neffuno per grande che fia arriva nè a i libri , che feriffe, nè all' Ordine, e Monafteri , che fondò . Sappiamo , che molti Santi hanno fatti miracoli ; ma rari fono quelli , che li hanno accompagnati con altezza , e gravich di dottrina , e con opere così infigni , ed eroiche-E fic in alcuni Santi Dettori la dottrina fuppli per li miracoli ; tenendo la Chete, per viva immagine della lor vita i libri , che feriffero ; affai maggior miracolo è , che qua domas,

avendo un'intelletto non coltivaro con fludio, nel lettrere, e prima di ricevere quefle grazie da noltro Signore, 
inabile alle cole florannaturali, almeno ad intenderle, e dichiararle, 
abbia ferrito cole, che eccedono l'ingegno di grazdi, e pradenti Letterati, ed in dottrina agguagliano quelli 
di molti Santi : Onde quanto il foggetto, per effer donna, e per non 
aver fludiato è minore; tanto è maggiore il miracolo, come più a lungo 
ferriflem no el libro terzo, trattando 
dell' eccellenza della dottrina, e de'
libri di quefla Santa.

L' altro miracolo è , l' averla eletta Iddio per sondatrice di un' Ordine tanto santo, e di tanta perfezione nella fua Chiefa, avendo non folamente restituito la Primitiva Regola d'Alberto Patriarca , la quale ofservavano anticamente i Carmelitani nelle parti Orientali, ma effendo anche stata mezzo principale , perche l' Instituto antico della vita eremitica di quelli Padri del fuo Ordine, che vivevano in Egitto, ed in Palestina , la quale si perse , e finì nella Chiefa intorno all' anno 603. per la crudeltà d' Ahumar, e di altri Principi Saraceni, si sia ridotta, e messa in pratica fra li Religiosi . che ella riformò , con tanta pontualità di filenzio, e ritiramento di orazione, e penitenza, come anticamente fiori fra que' Santi Monaci . Tutto questo è una raccolta de' miracoli , e prove grandi della fantità della Santa Madre Teresa di Gesù , le quali eccedono molte altre , che in particolare si potrebbono riferire.

## CAPO II.

De' Miracoli, che il Signore ha operato dopo la morte della Santa Madre Terefa di Gesù: e particolarmente dell' incorruzione del suo corpo; elio, e fragranza, che n'escono.

NEl fine del libro 2. diffemo a lungo dell'incorruzione del Corpo della Santa Madre, dove trattammo più diffesamente de'miracoli, che ora brevemente rammenterò.

Con quattro miracoli principalissimi onorò nostro Signore la Santa Madre subito, che morì le Il primo fu l'incorruzione maravigliosa del fuo Corpo . Il fecondo l' olio , che n'esce. Il terzo la fragranza, e l'odore . Il quarto il panno tinto nel fangue, così vivo, e fresco, come se allora l'avesse sparso, come più a lungo scrissemo di sopra . Tutti questi fono miracoli fatti a nostri tempi, ed a vista di tutto il mondo, non per un giorno, o per due, ma che hanno durato per lo spazio di ventitre anni, che tanto ha, che fu scoperto il santo Corpo : il quale in tutto questo tempo è stato veduto dalla più grave gente di Spagna, così da gran Signori, come da Vescovi, e da altre perfone poste in gran dignità: che per estere Alva quattro leghe, cioè dodici miglia lontana da Salamanca, non vi è stato Maestro, nè Dottor grave alcuno, che mosso dalla sama di questo miracolo, non abbia voluto andare a vedere con gli occhi quello, che la fama pubblica. E'ilata efaminata questa incorruzione da molti Medici gravi , così in Alva . come in Avila , quando stette là il santo Corpo: e tutti confessano, ed adorano questo miracolo, con cui Iddio onorò la fua ferva, non permettendo, che toccaffero i vermi il corpo morto, che in vita non avevano toccato gli ardori della carne.

Stava questo fanto Corpo, quando

io lo vidi , che fu l' anno 1585. e nella medefima maniera stà ora , vestito della sua carne, tanto morbida. che toccandola col dito, fi sbaffava, e fi innalzava; ed è di color di dattilo, sehbene in alcune parti è più bianca . Dove ha più scuro il colore , è nel volto, perchè come ci cadde fopra il velo , e si ruppe la cassa , vi entrò la terra, e l'acqua: e così rimase il colore più smorto in esso, che in altre parti: ma stà intero in tal maniera, che nè anco nella punta del nafo, quantunque l'abbia mal trattato. non ha fegno alcuno di corruzione . Gli occhi fono fecchi, perché hanno confumata l' umidità, che avevano, ma del restante interi . I nei , che aveva nel viso ritengono ancora i peli. La bocca ha del tutto chiufa, che non si può aprire, ed ha tutti i suoi capelli in testa, che non glie ne manca pur uno . Le mimmelle piene , e bianche, perchè le mani, che vi teneva fopra, non avevano permeffo, che vi penetraffe l' acqua della calcina, che le macchiasse : il ventre così intero, come quando spirò. Quella parte, dove si tagliò il braccio, è più sugosa , ed unta , perchè di lì esce più olio , che d'altronde . L'altro braccio, che stà attaccato al corpo, il quale è il dritto, è buono, e fano, e la mano molto ben fatta. ed acconcia, come chi dà la benedizione. I piedi fono bellissimi, e molto proporzionati . E finalmente tutto il corpo è vestito, e pieno di carne , e stà tanto intirizzato, che con solo appoggiarli un dito alla spalla, si tiene in piedi, come se fosse tutta d' un pezzo, e lo vestono, e spogliano le Monache, come se fosse vivo. E quello, che più è da ammirarfi . c . che qualfivoglia parte , che fi é tagliata dal corpo, conferva la medefima incorruzione, odore, e colore dell'istesso corpo, e n'esce il medefimo olio, come fi vede non folo nel braccio, che sià nel Monastero d'Alva, e nella mano finistra in quel di Lisbona, ma eziandio in qualfivoglia parte di carne, per picciola che fia, benche fi porti in feno con gran caldi, non fi corrompe mai, te non come fe foste d'acciajo: nè perde le altre condizioni, e prerogative, che

ha il santo corpo. Ne solamente il corpo è senza corruzione alcuna, ma (cosa, che sa più maravigliare ) si è anche molte volte veduto uscire sangue dalla carne , dopo tanti anni , che feguì la fua morte. Racconterò qui alcuni casi tutti accaduti a persone di gran credito, le quali sò io, che per coia del mondo non altererebbono la verità. Venendo la Madre Anna di Gesù, che era stata Priora di Madrid, al suo Convento di Salamanca, ed in compagnia sua il Padre Fra Giovanni di Gesù Maria, Disfinitor Generale dell' Ordine de' Carmelitani Scalzi , passarono per Alva, e visitarono il fanto corpo : la Madre Anna mirandolo con attenzione, vide verso le spalle una parte tanto rossa, che pareva, che vi fosse qualche poco di vivo fangue, la toccò con un fazzoletto, e stringendola un poco, subito n'usch sangue, e tinse il panno. Lo diede subito al Padre Diffinitore, e ne domandò un'altro, ed accostandolo nel medefimo modo al fanto corpo, fi tinfe, come il primo, reftando la pelle fana, e fenza veran fegno, o ferita. Rimafe la Madre tanto ammirata di questo, e con si gran divozione, che flette un gran pezzo fofpela, e l'istesso secero tutti quelli, che erano in compagnia di lei. Io domandai uno di questi panni, ed una relazione di quanto era paffato, e lo confegnai alla Maestà del Re D. Filippo II. E questa su la causa, perche Sua Divina Maestà comandasse, che si cominciaffero a fare le informazioni per ordine del Nunzio Don Camillo Gaetano. Quello miracolo del langue luccedette dodici anni dopo la morte della Santa, tempo sufficiente a fare, che sebbene foste stato ferro, si fosse

confumato, ed infracidito. Il medefimo era occorfo, quando feavarono la Santa Madre, alla quale avendo fatto nel vefirla una graffiatura nel petto, aveva il fangue così vivo, come fe

fosse stara viva ella. Si è veduta ancora questa maraviglia nel fanto braccio, ed altre reli-quie della fua carne. Un Religioso Scalzo del suo Ordine, veggendo questo santo braccio, procneò al meglio che potette, fluccarne con i deuti un pezzetto, ed appena ne poté avere nna pellicella fecca, che stava elevata un poco dalla carne : involtolla tutto contento in un foglio, e guardandola a capo di otto giorni, vi trovò una goccia di fangue molto vivo, che aveva passato tre pieghe del foglio . e con gran tlupore levo quel foglio , e ve ne mile un' altro, ed usci un' altra goccia di sangue: il che viddero molte persone dell' Ordine , e

fu grande, e manifello miraçolo.

Nè è meno da ammirarsi quello , che succedette alla Madro Girolama dello Spirito Santo, Priora delle Carmelitane Scalze di Madrid , la quale (volgendo un foglio, dove teneva un poco di carne della Santa Madre (essendovi presente la Sottopriora del medefimo Convento ) trovò un pannicello, che stava vicino alla carne micchiato di quattro picciole goccie di fangue, stefe per dilungo. Maravigliate di questo caso, chiamarono le Monache di quel Convento, perchè lo vedessero, ed in lo vidi il giorno seguente, e ve ne era una gocciola di più: e lo potrei mostrare a'Medici, li quali non seppero trovar causa naturale di questi effetti, che nascono da cause soprannaturali, e

divine.

Il fecondo miracolo è l' olio, che featurifee dal fanto corpo, il quale pure è fiato miracolo permanente, da che fi (cuopri il corpo della Santa Madre, infin ad oggi. E prima che lo (cuoprificto), come già s'è detto a fuo luogo, ne ufciva quefto celefte i,

quere con abbondanza grande, poiche aveva inzuppata la terra, che gli era appresso nella cassa. Di quetta ebbi io quantità da una vecchia, ed effendo fecca come l' arena, ed involgendola in qualche panno, o foglio, riman penetrato, ed unto di quel liquore, come se fosse stato attuffato nell' olio : e da qualche anno in quà fa il medefimo effetto : e l' istesso hanno sperimentato altre perfone, che hanno ottenuto parte di quella terra , che stava attaccata al lanto Corpo , mentre ftette nella fepoltura . Ma dopo, che egli ne ufcì, pare appunto una forgente, perchè effendo tanti anni, è stato necessario involgerlo in lenznola, e panni netti, così per raccorre questo santo olio, come perche non fi versi nell' arca , e tumulo, dove la Santa Madre stà serrata. E per questo rispetto sono stati molti i panni, che inzuppati in quefto olio si sono divisi per tutta Spagna, ed in tutta quella fono ftimati grandi , e fingolari reliquie , e per mezzo loro ta il Signore molti miracoli . come dirò avanti.

L'uscire questo olio dal santo Corpo, è cosa tanto notoria, e manifefta, come la fua incorruzione : perchè essendosi divisi alquanti piccoli pez-2.:oli di carne fra alcune persone gravi , e divote ( quantunque vi fiano flate molte fcomuniche per parte di fua Santità, e della Religione, perchè non fi toccasse ) tutte hanno veduto per esperienza infinità di volte, e provato, che quella fanta carne, non corrotta ne in vita , ne in morte , manda fuori quest'olio, fimbolo della gran carità , che ella vivendo ebbe co' proffimi . lo ebbi un articolo d'un dito della mano finistra tre , o quattro anni dopo, che fu morta, e dall' ora in quà l'ho portato fempre in feno; da principio l'involtai in un pannicello d'Olanda, e avendolo tenuto così un giorno, trovai la tela unta d'olio odoriferissimo. Ve ne posi un' altro, e sece l' istesso. E così andai

mettendo ogni di nuovo panno, e tutti gli unfe nel m. defimo modo. Ed oggi fa il medefimo, che parcuna fontana viva: perche fe tutto il nodello foffe ftato d' olio, fi farebbe confumato, per effere la quantità affai poca.

Dell' odore, e fragranza, che esce dal fanto Corpo, che è il terzo miracolo, feriffemo, trattando di quel, che fuccedette, quando lo scavarono, e come per confermazione di ciò aveva fanata una Religiofa del fuo Ordine , priva da natività del fenfo dell' odorato. Ora la medesima fraganza confervano tutte le fue reliquie, tutti i fuoi vestimenti, carte, e lettere, ed anche gli originali istessi de' libri. che ella scrisse di sua mano. Che così come la carne corrotta, e brutta pel peccato non può fare di non mandar fuori cattivo odore, così la fanta e pura, vuole Iddio, che odori in terra, dichiarando con quello odore, che la nettezza della lor carne era stata grata negli occhi suoi , e rapprefentando infieme i fanti profumi delle loro orazioni effer falito nel divino cospetto, e significando il mazzetto di fiori di virtù, che olezzava a Dio, più che le paste odorifere a fomiglianza del campo pieno, e vestito di fiori.

E' questo odore molto soave , e di mo ta fragranza, e tanto gagliardo, che si vede per esperienza in tutte le fue reliquie, che fe si mettono appresso ad altre cose odorifere, li fan perdere il proprio, e naturale odore, che hanno, e pigliano quello delle reliquie della Santa. A me occorfe di mettere quel poco di terra, che diffr, ed altri panicelli in una caffa di pastelle molto odorifere, e ricche, e le reliquie con la forza del loro odore confumarono quello delle paste , senza , che alle sante reliquie si attacasse alcuno odore del loro, se non come se sossero state nell'acqua. Il medefimo m'avvenne d'un'offo d' un Santo, che poli nella cassa con queste reliquie, che subito prese l' odore di esse. E questo d così certo, come pubblico, e notorio.

Volendo fare sperienza di questo in Lisbona, esfendo la mano della Santa in cafa del Principe Alberto Cardinale , ed Arciduca d' Austria , che governava allora quel Regno di Portogallo, defiderando provare questa maraviglia con la vista degli occhi propri. Don Alonfo Coloma, che ora è Vescovo di Cartagena, ed altri Cavalieri della camera del Principe, presero con la punta del coltello un poco di zibetto, e con avere odore così gagliardo, e che tanto s' appicca, in fregandolo alla Santa mano, restò subito senza odore. La Priora del Monastero delle Scalze, chiamata Maria di San Gioleffo, si immaginò, che il perdere l'odore il zibetto, e le altre cose odorifere, toccando la mano della Santa Madre, nascesse dall' accostarsi ad un corpo morto, ed informandosi da un Medico di sua Altezza, rispose, che non era questa la causa, anzi disse, che per confervar queste cose odoritere, si ponevano ne'sepoleri de'morti, che più puzzavano. Il che pare, che sia fondato in ragion naturale, perchè la forza del mal'odore trattiene l'impeto del buono, perché non esca fuori, donde nasce, che traendolo di mano a quel contrario, prorompe l' odore, che sta a represso, e confervato, come col freddo fi conferva più il calore del corpo nell'Inverno, che nell'Estate. E per parere al Medico cofa diversa da quello, che la ragion naturale, e la sperienza mostra, volle ancor egli far prova di quanto era occorso della mano, e si cavò un paro di guanti d'ambra, che portava molto odoriferi, e vi mife dentro la fanta mano, e fubito rimafero affatto fenza odore: ed il giorno feguente raccontando il caso, li moftrò ad una inferma, che tuttavia n' erano senza. E questa è una gran confermazione, che quell' odore non terreno, ma celefte.

Affinche questa maraviglia di questo odore toffe più riverita, operò il Signore un miracolo in confermazion fua . E fu , che passando il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio Provinciale de' Carmelitani Scalzi pel Convento delle Monache di Malagone, portava seco un dito della Santa Madre., e mostrandolo alle Monache disse: Veggano come sà di buono. Era fra loro una conversa, la quale era alquanto indevota della Santa Madre , perchè mentre ella era viva . l' aveva in alcune occasioni mortificara: costei con la sua poca fede, tolse il dito in mano, e diffe : Questo dito ha buon odore? anzi mi pare, che puzzi . Appena detto ciò , uscì dal dito tanta fragranza, che le turbò il senso. e la fè cadere repente in terra, quasi senza senso, donde drizzandosi di 11 a poco , diceva innanzi a tutte , ora sì, che odora affai.

Il quarto miracolo, che dura infin ad oggi è quel panno di stamigna, il quale per rispetto del molto sangue, che le usciva come scrissemo nel libro fecondo , le mifero nella fua infermità, e la seppellirono con esso , ed a capo di tanto tempo fi trovò col sangue così vivo, così fresco, e di sì buon odore , come se le fosse uscito allora dal corpo . E quello , che più fa stupire, e, che quanti panni vi fa involtavano attorno, tutti li tingeva del medefimo color di sangue. Il che giudicarono i Medici per gran miracolo, allegando le loro ragioni, come più a lungo abbiamo narrato di sopra. Ma per consermazione di questa gran maraviglia basta dire , che la parte di questo istesso panno, dove non aveva toccato il fangue era putrefatta, come erano anche gli abiti della Santa Madre, ma quella dove era il fangue, era così buona, come detto abbiamo, dovendo per ragion

naturale essere tutto il contrario.

Questi sono i Miracoli, che chiamo qui permanenti, perche hanno
continuato, e perseverato per tanti
anni,

anni , ed a vista di tanta gente sono miracoli notori, e chiari, come la luce del Sole : ed è quafi una canoniazazione fatta da Dio infin dal Cielo di quella, che tanto l'amò, e patì per lui in terra. Ed a questi miracoli possiamo aggiungere quello, che ha tanti anni, che si vede nel Monastero di Saragosa delle Monache Scalze, le quali ebbero una cintola, con cui fi cinse la Santa Madre tutto il tempo, che visse in terra, donde scaturiscono, ed escono continuamente alcune gocciole picciole di olio di color di fangue , e con essa sonsi fatti molti miracoli in quella Città, come a fuo luogo diremo.

### CAPO III.

D' altri mirrcoli, che si sono fatti per mezzo del corpo della Santa, così con la mano, che è in Lisbona, come con le altre reliquie della sua carne.

Molti fono li miracoli, che ogni giorno fi fanno per mezzo del corpo, e reliquie della Santa Madre. Porrò qui li più principali, ed i più certi, e quelli, che più chiaramente

fi mostrano ester miracoli.

L'iftesso accadde con un figliuolo del Conte di Salinas, al quale essendo per mezzo dell'istessa Contessa stato applicato questo rimedio della santa reliquia, le giovò più, che tutte le altre medicine per conseguire la fanità, che per quel mezzo imperso.

In Villanova della Xara era una buona donna chiamata Francesca Lopez, costei aveva una figliuola, il cui nome era Eulalia inferma d' una sì grave malattia, che aveva perduta la favella, e se le era serrata talmente la bocca, che per darle un poco d'acqua, ancorchè le facessero molta forza, era impossibile aprirgliela. Stette così due giorni, e mezzo con grande afflizione della madre, e travaglio dell' inferma . Veggendofi spedita da' Medici della terra , ricorse alla Santa Madre, e domandò alla Portinara delle Monache di quella Terra, che le dessero qualche reliquia di lei: Veggendo la Priora la fua divozione, e necessità, le diede una borfetta con un poco di carne della Santa Madre, e subito, che la posero addosso all' inferma, aprì la bocca, mangiò, e guarì. E fu tanto notorio il miracolo in casa dell' inferma, che essendo il Padre nel campo, gli andarono a domandare la mancia, e quando venne, fecero il medefimo i figliuoli, e la moglie, ed egli abbracciò l'inferma con gran contento, perchè già la teneva per morta. Ella gli parlò , e diede conto di quanto le era occorfo, ringraziando il Signore per quello, che aveva operato per mezzo della Santa.

Il Padre Baeza Frate di San France(co di Alva, aveva un' orecchio, dal quale gli ulciva materia, e per queffor rifpetto uldiva con difficoltà. Andò un giorno al Monaftero delle Monache Scalze dopo Vefpero, e con molta fede s' accoftò il fanto braccio all' orecchio, e quella medefima fera fi fenti fano affatto; e raccontandolo di ll a molti giorni, faceva grande inflanza, che fe ne prendeffero fedi, come di chiariffimo, ed evidente.

miracolo.

Francesco Gomez legnajuolo de certa de la flette più d'un meche, e mezzo tanto male degli occhi, che non poteva sar nulla, e con le molte medicine, che gli applicarono, il se-

cero

tero peggiore , perchè gli venne sì gran dolore , specialmente in uno , che ( com' egli dice ) più gli pareva fpafimo, che dolore: Stando con questo travaglio se ne andò alla Ruota delle Scalze della detta Terra, pregandole, che lo raccomandaffero a Dio, e gli dessero alcuna reliquia della Santa Madre: La Portinara gli diffe, che in quel medefimo punto stavano in Chiesa mostrando il braccio della medefima Santa Madre, che fe ne andaffe colà subito, e domandaffe, che glie lo ponessero in testa, e sopra gli occhi: e così fu fatto, e ( come egli ora confessa ) nel punto, che lo toccarono, fentì miglioramento, perché se egli tolse l'asprezza del dolore , e di quivi a cinque , o fei giorni fu a faticare nel fuo officio, già fano del tutto, fenza aversi fatto alcun altra cofa . E colui , che prima stava con paura d' accecare, dice ora, che per li meriti di questa Santa, gli fono rimasti gli occhi molto chiari, e fani, come prima,

Nel Convento di Malagone era una Monaca Scalza, chiamata Maria della Trinità, la quale aveva certe Terzane ; e con esse le sopravenne un flusso di fangue dal naso, che le durò dall' ora di Vespro infin all'altro giorno: le fecero molti rimedi, e nessuno giovò. Aveva la Madre Maria di San Girolamo . Priora di quel Convento, un poco di carne della Santa Madre, gliela applicò al nafo, e subito cesso l'uscita del sangue. L'istesso accade con un'altra Religiosa di quel Convento, la quale essendo malata di Terzana, e molto aggravata da un dolor di fianco, in toccandola con la carne della Santa Madre, subito guarì, così della terzana, come del dolore, e restò tanto fana, e libera, come se non avesse mai

avuto male.
D. Margherita Lasso di Castiglia,
Contessa di Triburzia, essendo di
viaggio per Alemagna, entrò per licenziarsi dalla Vicaria del Convento

delle Scalze Francescane di Madrid, e la trovò in letto con un grandissimo dolor di testa; tosse subieno dolor di testa; tosse subieno con testa un poco di carne, che aveva della Santa Madre, e glie la pose in testa, e subito sanò, tenendo tutti per miracolo così subito miglioramento.

Aveva la Contessa di Triburzia gran fede alle reliquie della Santa Madre, per avere sperimentato, che operava il Sinnore per mezzo d'esse cose maravigliose, e se ne valeva in tutti i fuoi pericoli . Navigando una volta in compagnia di fuo marito, che andava da Spagna in Fiandra, e levandost cost gran tempesta in mare, che temettero tutti d'annegarfi, e perderfi : la Contessa gettò in mare un poco di carne della Santa Madre, e cessò la tempesta, e la burasca. Ed in ringraziamento di questo beneficio fecero voto il Conte, e la Contessa di portare l'abito della Madonna del Carmine, a gloria di Dio, e della Santa Madre.

Era nella Città di Vagliadolid il Licenziato Antonio di Tamayo molto infermo, e disperato di petecchie, e per disporre dell'anima, e delle cose fue, aveva mandato a chiamare il Canonico Tamayo fuo cugino, che aveva la prebenda nella Chiefa di Palenzia. Era il Canonico buonissimo Cristiano, e molto divoto della Santa Madre, ed in veggendolo suo cugino gli diffe, che stesse di buon'animo, ed avesse sede, che per l' intercessione della Santa Madre Teresa di Gesù, aveva da conseguire la fanità. Levossi dal collo una reliquia della Santa Madre, che teneva in un reliquiario, e dandogliela a bacciare, glie la pose addosso. Tre ore dopo la mezza notte vide l' infermo da un lato del suo letto una figura bianca, che gli diede gran confolazione, ed allegrezza, ed appreffo a lei un' uomo steso in letto, con gli occhi in dierro, col volto rutto sfigurato, e mortale, e gli parve, che fosse la figura, ed il ritratto di

sà fleffo, e conobbe, che quell'effigie bianca era la Santa, che lo veniva a curare. Da quell' ora cominciò il miglioramento della fua inferentià , in guifa tale, che il Medico, il quale venne fra due ore, fi flupiva, e non poteva credere; e l'inferento quel punto cominciò a mangiare, ed a dormire, ed a flar bene.

In una Villa chiamata Cardegnofa nel Vefcovato d'Avila, cra una donna indemoniata, ed avendola un Prete eforcizata, e latto i rimedi cridinari, che in tal cafo fi fanno, e non effendo ufcito il Demonio, le pofe un poco della carne della Santa Madre addoffo, ed ufci fubito gridando, come fe foffe fatto meffo in un'altro uno-

vo inferno.

Ad un'altra donna nella Terra di Mancera del medefimo Vefcovato applicatono un'altra reliquia della Santa Madre, fenza, che ella fapeffe quello, che era, e con grande eccefio confessiva y che la tormentava tanto, quanto il fuoco, nel quale ardeva, e gridava dicendo, che gli levaffero quella reliquia di quella indemoniara.

Ad Anna Damigella di Donna Barbara di Tapia , parente della Santa Madre, venne una febre molto grande, ed ordinando i Medici, che le cavaffero fangue speditamente, una fua 'Za le appico una reliquia del corpo fanto della Santa Mariera Gibbia del Carta del Carta Graza febre , con gran maravigia di tutti, e del Medico, che diffe , che era un gran miracolo.

A questi miracoli ne aggiungerò un' aitro non meno maravigiolo c, che li passati, il quale riferirò con le parole islesse, che mi venne alle mani feritto dalla Priora, e Monache del Convento delle Signore di Salamanca, e sottoscritto quassi da tutte quele Religiose. Dice adunque così la relazione:

Una Monaca professa di Santa Mapia delle Signore di Salamanca, chiamata Donna Ifabella di Monroy, era cieca da tutti due gli occhi con cataratte , e sebbene se le cavarono ; rimase dalla cura più cieca, che prima non era, di maniera che non poteva andare pel Convento fenza guida, e per mangiare bisognava metterle le vivande in mano, perchè stava talmente priva della vista, che non scorgeva punto di luce, ne spiendore, Fu avvisata da una Monaca, che aveva un pochetto di carne in un pannicello di lino della Santa Madre Terefa di Gesù, che si raccomandasse a lei di cuore, e fi ponesse la fanta reliquia fopra gli occhi, perche le pareva, che interiormente le fosse dato questo avvertimento, e che subito vedrebbe . Le diede la reliquia il Martedì a' 10. di Febrajo del 1603. Ella con altre Religiose gliela posero sù gli occhi facendo tutte orazione con l'inferma, e subito cominciò a vedere un poco di splendore. Ma il Sabbato seguente andandos a comunicare con le altre , vide con gran certezza la Santissima Ostia , ed il Sacerdote con il rimanente, che alla vista s'offeriva : ma non pubblicò il miracolo al Convento, lo diffe bene ad alcune, tanto, che si certificasse più . Appresso il Sabbato venente, che su a'zr. del detto mefe, andò a comunicarfi fenza guida, e fenza bastone con ammirazione di tutte : e veggendo. che il miracolo era fusfistente, subito lo diffe alla Priora, domandando ajuto per ringraziare Nostro Signore, e la gloriosa Santa. E così su satto, intuonando il Te Deum, con molta divozione, e lagrime, cantandolo tutto il Convento, che tutto esso è testimonio di questa verità, e la sottoscriveranno, e giureranno, se sarà bisogno. Infin qui sono parole della relazione fatta dalle Signore di quel

Convento.

Una Religiosa Scalza del Convento
di Segovia, chiamata Maria della
Concezione, era priva del senso dell'
odoraro, che non odorava cosa alcu-

illocul-edby.

na . Sentendo dire dalle forelle del ! Convento la foavità, e fraganza, che avevano le reliquie della Santa Madre, sentiva pena di non poter godere di questo celeste odore . Tenendo un giorno in mano un pezzetto della carne di questo santo corpo, cominciò teneramente a dire: non goderò io, Madre, di questo odore? ne devono esfer causa i miei peccati, ed interiormente supplicò la Santa Madre ad impetrarle ciò da Dio, e subito ad un tratto se le aprì il senso dell' odorato, e ricevette un molto grande, e soave odore della reliquia, che aveva in mano, e dopo è sempre stata persetta in questo senso.

Questa medesima Religiosa avendo al fecolo certa cofa interna , la quale le dava molta pena, dopo fatta Monaca la strinse tanto questa pena, che non la lasciava quietare nell'ora. zione , e quantunque faceffe quanto poteva per iscacciarla, le durò nella Religione per ispazio di quattro , o cinque anni . Stando un giorno in orazione con questa inquietudine, pofesi un poco di carne della Santa Madre fopra il cuore, chiedendo ajuto, e favore a Dio per mezzo di questa fanta reliquia: E su cosa maravigliosa, che subito sentì il miglioramento, e stette quieta in orazione, nè mai più infin ad oggi l' ha molestata

tal passione. Nè fu molto meno maravigliolo il miracolo, che operò Nostro Signore in Cività Reale, dove stando due Religiosi Scalzi, chiamati Fra Francesco della Trinità, e Fra Giovanni dell'Incarnazione, per Confessori delle Monache Scalze, che sono in quella Città : questi abitavano allora in una casa d'un'onorato Cittadino chiamato Cristoforo della Zarza, ammogliato con una Signora, chiamata Girolama de l'oblete , gran ferva di Dio, la quale ordinariamente era cagionevole d'un gran dolore di cofta . Aveva Cristoforo invitato una sera a cena una sua sorella , col marito

di lei, chiamato Girolamo Ruvz; ed avendo cominciato a cenare, fopravenne a Girolama di Poblete un dolore di fianco tanto gagliardo, che cadde subito in terra come morta « Per il qual caso cessò la cena , ed il convito, e pel gran rumore, che vi fu per l'accidente della Signora, vi corfero i due Religiosi, ed entrando dove era l'inferma, trovarono molto addolorati tutti quelli, che quivi stavano, e tanto stretti attorno all' inferma, che non su possibile accostarsi dove ella era . Il Padre Fra Francesco della Trinità aveva un poco di carne della Santa Madre, ed esperienza di molti miracoli, che il Signore aveva operato per mezzo di quella Reliquia. E non potendosi appressare dove stava l'inferma, la diede al Marito, ed egli la pose subito nel luogo, dove aveva il dolore, ed in un dir di Credo tornò in se libera da quell'accidente così terribile, che la tormentava : tornarono subito l' inferma, e gli altri a cenare con molto gusto, ringraziando il Signore Iddio, e la Santa Madre, per cui mezzo aveva ricevuto quella milericordia.

Era in Toro un Dipintore, chiamato Giovanni de Atalaya, ed aveva, per indorarlo, un Ciborio del Convento de Carmelitani Scalzi di quella Città: fu da lui il Padre Fra Francesco della Trinità, di cui abbiamo fatto menzione di fopra, ch' cra Procuratore di quel Convento, a pregarlo, che lo finisse d'indorare, perchè ne aveva molta necessità : stava il Pittore tanto tormentato da un'acutiffimo dolor di denti, che non poteva prendere il pennello in mano. Il Padre gli diffe, che si inginocchiasse, e che avesse sede , che Iddio l' averebbe fanato per mezzo delle Reliquie della Santa Madre Teresa di Gesu : gli leffe un Vangelo, e gli pose le sante retiquie, che portava, dove aveva il dolore : ed appena ve I' ebbe poste, che ad alta voce co-

Designer Google

minció a dire il Pittore: Io ftò bene, non mi dolgono più li denti; e
fi pofe fubito a faticare attorno al
Cibrio; , fenza, che più gli tornafie
quel dilore: E rimate con tanta fede
a quette relique, che domandando al
medefimo Padre un poco di carne;
dopo, come egli confeisò a detto Padre, rifanò da un forte dolor di fianco, ponendovela fopra: e con effa
curò anco una fua figliuola da un'al-

tro gran dolore. Era nella medefima Città di Toro un Gentiluomo molto onorato, chiamato Francesco Beza, il quale aveva un folo figliuolo di circa quattro, o cinque anni, chiamato Tommaso, con molta paura di perderlo, per elfere infermo di dolor di costa; e per effere tanto fanciullo, non lo potevano ajutare con le Medicine ordinarie, e che più gli averebbono potuto giovare ; del che stavano i parenti molto sconsolati, e mesti. Erano molto divoti del Convento de'Carmelitani Scalzi, e così avevano notizia delle gran maraviglie, che il Signore Iddio operava per mezzo delle reliquie della Santa Madre Terefa . Mandarono a chiamare il Padre Fra Francesco della Trinità : e quando egli arrivò dove stava il sanciullo, il trovò tanto scaduto, ed afflitto quanto l' infermità richiedeva . Gli lesse un Vangelo, e posegli la reliquia della Santa Madre fopra la testa, e subito il putto, mostrando allegrezza, chiamò la Madre, e diffele : Signora , datemi da mangiare : e domandandogli come Pava ? rispose che già stava bene. E prima, che li Frati fi partiffero, mangiò molto bene alla prefenza loro : e fi levò ben presto sano, e guarito con grande ammirazione, e stupore del Medico, ed allegrezza del Padre .

Di molti altri miracoli è flato teftimonio questo Padre, operati dal Signore per mezzo delle reliquie, che seco porta: li quali per non mi allungare più del dovere, non riserirò qui come farò eziandio di altri molti, che dir porrei, operati per mezzo della carne di questa Santa.

Con la mano della medefima Santa, la quale si ritrova nel Convento di Sant' Alberto delle Carmelitane Scalze in Lisbona, fi fon fatti molti miracoli . Uno de' quali l' abbiamo raccontato: cioè, come una Novizia, la quale non avendo in tutta la fua vita avuto odorato, lo ricuperò ponendofi al nafo quelta fanta mano . Alla medefima forella già professa venne una notte, stando tutte ripolando, un' accidente così gagliardo, che crepava di dolore, e non bastavano a tenerla tre, o quattro Monache. Diceva parerle, che le fossero rotte l'offa, e strappato il cuore . Parve questa opera del Demonio , perchè ella non aveva mai fimil cofa: E stando ivitutte sospese, e molto affannate di quella novità, portarono la mano della Santa Madre', e gliela posero addosso, e nel punto medesimo, che la toccò, rimase libera, come se mai non avesse avuto nessun male .

Nel medefimo Monastero si ricoverarono, per comandamento dell' Arciduca Alberto , alcune Monache Fiammenghe, che avevano patito gran travagli fra gli eretici , per star quivi , fin che se li desse casa propria. Trà loro era una Castigliana chiamata Catterina dello Spirito Santo, figliuola di Don Luigi Carriglio, e nipote del Cardinal Granuela dal lato di Madre : la quale aveva più di venti anni, che pur un giorno folo non aveva avuto libero dal dolore di stomaco, e così non mangiava quasi cosa veruna, di che davano testimonianza le sue compagne, e la gran fiacchezza, che ella aveva. Le posero la mano fopra lo ftomaco, e le venne subito un dolore così grande, che non lo poteva foffrire : ma fubito le paísò, e rimafe del tutto fana, e fenza, che mai più le fia ritornatornato. E per prova di questo manquava in prefenza di turte le Ge compagne cibi, li quali elleno sapevano, che solvano forte grandissimo danno, e già non le ne facevano più veruno. Sava in Lisbona Donna Agneta d'Ajala moglie del Maggiordomo maggiore dell'Arciduca Alberto, molto male di parto, e domnado la mano della Santa Madre Terefa, e d'estendo stata toccata con quella reliquia, usci di quell'affanno, e si tenper miracolo, per il gran pericone per miracolo, per il gran perico-

lo, nel quale ella fi ritrovava.

Il medefimo effetto fece ad un' altra Signora di quella Città, la quale, come ella pofcia accertò, partorì

fenza alcun dolore.

Succedette anche un'altro miracolo con questa mano, non meno infigne, che li pissati. Era in Vagliadolid una Signora principale, chiamata Donna Luifa de Porras, la quale vivendo la Santa Madre tratto di effere Re-Irgiofa Scalza di quel Convento: ed effendo ammessa, si trattenne alcun tempo a tor l'abito, per rispetto della malattia d'una fua Zia, in casa della quale stava . Andando dopo questa Signora a Lisbona, si percosse in una caduta le mammelle : li avvenne per ciò una enfiazgione, e durezza grande; onde ne stette tanto inferma per nove anni continui , che non si poteva ne pur vestire . In questo tempo la curarono i migliori Medici , e Chirurghi , che fossero dentro, e suori di Lisbona, senza però alcun profitto, per effere il male molto grande , che , fecondo dicevano, erano molte cancrene infieme . La strinse tanto questo male , con altri accidenti, che si vide al fin della vita, disperata da' Medici . Stando una notte con l'angofcia della morte, si vide a canto al letto certe donne vestite di bianco , e conobbe una di loro, effer la Santa Madre, la quale era già un tempo, che era morta : cominciò con grande ansietà a domandare il suo ajuto, più

per l'ultimo transito, nel quale si ritrovava, che per ricuperare la fanità, stando già fuori di ogni speranza di confeguirla. Cominciò subito a sentire in se un gran miglioramento , e certi defideri grandi di vifitare la fanta Mano, perché le pareva, che se avefle toccata questa reliquia, fi farebbe subito sanata: E nello spazio di nove giorni andò talmente crescendo il miglioramento, che potette andare al Monastero : dove pigliando la mano con molta divozione se la pose su le mammelle, e subito in un punto fi sentì guarita, e sana. In quel giorno se le serrò anche un rottorio, che aveva in un braccio, fenza il quale dicevano i Medici, che non poteva vivere, ed era già cinque anni. che l'aveva. In capo d'un mese sentendo un poco di dolore in quella parte, tornò ad applicare la mane con la medesima divozione, e le si partì affatto, e rimafe così bene, e così fana, come se non avesse avuto male alcuno, fenza aver fentito dopo dolore, ne reliquia alcuna di quella insermità.

Nella medefima Città di Lisbona era un Cavaliero, che per sospetti, ne' quali doveva averlo posto il Demonio, della fua moglie, stava riso. luro d'ammazzarla una notte. Il giora no avanti su al Monastero delle Scal ze, e venne a dichiarare l'affanno, mal penfiero, che aveva, alla Prio ra : ella il pregò , the non tornasi quella notte a casa sua, ma che se ne andaffe al Convento de' Padri Scalzi del medefimo Ordine, perchè lo confolasfero, e configliasfero di quello, che aveva bisogno . Veggendo la Priora, che non consentiva a questo, ne la sua ira si placava, ne si toglieva il mal talento, per ragioni, che fi gli allegaffero: cavò fuori la mano della Santa Madre, e glie la pose sopra il cuore , e se gli parti subito quel mal defiderio, e rimafe quiero, e consolatissimo.

Simile a questa fu un'altra cura, che

434

fece la mano della Santa Madre nel Licenziato Tommaso di Baeza Polacco, che fu Provveditore nel Ve covato di Cordova; questi stava in Lisbona con una grave infermità, preparandosi per sare il viaggio da que-Ra vita all'eterna, determinò di confeffarsi , e di pigliare gli altri Sagramenti della Chiefa: quando venne il Confessore , sensì così grande oscurità , e tenebre nell' inselletto , opponendofi allora il Demonio, che nè aveva memoria de' peccati , nè difcorso per fare, ne discernere cola alcuna . Tornoffene il Confessore . fenza, che il Provveditore potesse cominciare la fua confessione - Portaronle la reliquia della fanta mano, ed essendosela posta sopra la testa . fe le schiarò subito l' intelletto, e la ragione, e si dissecero a un tratto tuite quelle tenebre, che gli ofcuravano l'anima, e così si confessò generalmente con tanta foddisfazione, quanta egli diceva non avere avuto mai in vita fua : ed il gufto , che ricevette d' aver ciò faito a contentamento suo, su parte, perché steffe subito bene, essendo stato mezzo la fanta Reliquia così della falute dell' anima, come di quella del corpo .

Si fon eziandio fatti alcuni miracoli con un dito della Sania Madre, che portava feco il Padre Fra Girolamo della Madre di Dio, Provinciale de Padri Carmelitani Scalzi.

Uno de'quali fu nel Convento delle Scalze di Siviglia, dove era una Monaca chiamata Ifabella di San Girolamo, che fu poi condotta a Lisbona per Sottopriora. Aveva quefia Religiofa una infermità, che le foleva venire ordinariamente, e metterla in gran travaglio: e dalle volte reflava florpiata da un lato, che fe non la movevano, non fi poteva voltare. Un giorno di San Michele le venne così gagliardo quell'umore, e con si grave dolore in un braccio, che in più di ventiquattro ore non restò mai di lamentarsi , nè lo poteva maneggiare, ne mutarfi da un lato all'altro nel leito. S'abbatie allora ad ester quivi il Provinciale , che era il detto Padre Fra Girolamo , il quale portava un dito della Santa Madre, e glie lo fece por fopra la mano, e fopra il lato, dove fentiva la forza del dolore fenza che ella, ne altre sapessero , che fosse della Santa; ed in quel punto, che il diso s' accostò alla mano dell' inferma , la maneggiò, rimanendo maravigliata della l'ggerezza, con la quale sentì falirfi sù pel braccio la viriù di quella santa reliquia : e così se lo andò ponendo per tutto il lato storpiato, e rimale libera, e fana, fino al giorno d'oggi , che mai più non l' è tornato, e sono più di quindici anni, che ciò feguir.

Con questo dito si curò la Madre Maria di San Girolamo, che su Priora del Convento delle Scalze di Malagone, da una infiammaggione, che aveva in un occhio molti anni, prima, senza che più le toroasse in tut-

ta la vita fua .

Venne poscia questo diro in potere del Padre Maellro Fra Giovanni de las Cuevas, che su Consessiono d'Avila, e passiono del Cambetto, e Velcoro d'Avila, e passiono del Cambetto, e velcoro d'Avila, e passiono del Cambetto, e velcoro del Maello Monache di quel Convento, e fini di saname una, chiamata Giovanna dello Spritto Santo da alcune reliquie, che aveva di certe grandi infermità.

Bilognarebbe comporre un libro a parte per raccontare li miracoli, che continuamente fi fanno per tutte le parti del mondo con le reliquie di questa gloriosa Santa, ma per brevi-

tà si tralasciano.

### CAPOIV.

De' Miracoli, che si sono fatti per mezzo de' panni tinti nel sangue, e con altri bagnati nell' olio, che esce dal Corpo della Santa Madre Teresa di Gesù.

Diffemo già nel Capo fecondo di J questo libro , e nel fine del libro terzo, che insieme col corpo erafi trovato un panno tinto in fangue tanto fresco, che a tutti li panni, e carte, in che si involtava, attaccava il medefimo colore, e tintura di fangue. Abbiamo anco molte volte fatto menzione dell'olio, che esce dal suo santo Corpo : dal quale sono inzuppati molti panni, che vanno sparsi per tutta la Spagna, e suori d' essa. E questa e la ragione, che fono innumerabili i miracoli, che in rnolte parti si sono operati . De' fatt i solo con questi panni se ne potrebbono riferir qui più di due cento, tatti o di persone molto degne di fede . e gravi , o d' altri Religiosi , e Religiofe del suo Ordine . Porrò solo i più principali, e quelli, che più postono muovere a divozione chi li leggerà.

Il Licenziato Vellegio Auditore del Configlio del Duca d'Alva, aveva un bambino di due anni, il quale stava così all' estremo, che non vi era speranza della sua vita; e suo Padre molto afflitto, perche non aveva altri figliuoli , mandò a chiamare Antonio di Zamora Sacerdote, e Cappellano del Monastero delle Carmelitane Scalze, perchè gli leggesse un Vangelo, e lo raccomandaffe a Dio: ed egli fe ne andò ad una Chiefa per udir Meffa, per non vedere la morte del figliuolo : e la Madre fece altrettanto. Venne Antonio di Zamora, e con la maggior divozione , che potette , li pose un pannicello del fangue, che era ufcito dalla Santa Madre, sopra la testa : e fubito il bambino parve, che ravvivasse, e mise la mano al panno, rallegrandosi molto di lui, dicendo, questo è mio ; e sollecitava , perchè lo levassero del letto : e la Balia , veggendolo già sano, con allegrezza lo prese in braccio, e lo portò al Padre, che stava in Chiesa aspettando la nuova della morte. Ma prima, ch' entrasse, udi il Padre la voce del suo figliuolo, e penfando, che fosse d'altro bambino, non volle volgere il capo, per non rimanere con più afflizione : Ed entrò la Balia , e glie lo diede bello, e sano nelle braccia, e con il pannicello in mano, che a niuno il voleva dare, e piangeva affai, se glie lo toglievano. Di questo sono molti testimoni in Alva, e se n' è preso informazione nel processo della canonizzazione, come di molti al« tri . che qui riferiamo .

A quesso medefimo bambino accadde, che estiendo di età di cinque anni
il giorno del Corpus Domini si levò
con febre : e veggendo suo pare
così, non voleva che uscisse di casa,
perchè non fi poteva reggere in piedi: e mandando a chiamate il Medico, non lo trovatono per allora: il Padre gli pose in fronte un pannicello
d'olio, e baciandolo il bambino con
divozione, subito in un punto diste,
che lo levassero, che sava bene, e
cominciò a correre per le strade ,
nè cbbe poi segno alcuno d'inferne, che poi segno alcuno d'infer-

mità. Ad Ifabella Emandez nativa d'Alva venne un dolor di colta molto
gagliardo, e desfendone gia disperata, faceva gran fretta, che le portaftero alcuna reliquia della Santa
Madre Terefa di Gesù: e le portamon un pannicollo tinto del fuo fangue, ed in mettendoglielo fopra la
tetfa, fubito cominciò a migliorare,
e le patsò affatto la febre finnaria a
quello, che le pofe il panno, che fa
un Sacerdote; ed in levarsi venne alla Chiela a visitare il Copp della

Santa Madre.

Ec a Nel

Nel medesimo luogo era un Cavaliere chiamato Don Alvaro di Bracamonte, il quale aveva una bambina di tre anni , la quale aveva una gran febre, e vomiti di fangue : Una notte stando tanto affannata, che pensavano, che si morisse, Antonio di Zamora Prete, fece recare un pannicello tinto nel fangue , che aveva, ed innanzi a' Padri della bambina, e di molte persone, che quivi si trovarono, glie lo pose sopra la testa, e subito in un punto la bambina aprì gli occhi , e cominciò a parlare con quelli, che quivi erano, e fubito fu fana : il che a tutti recò grande ammirazione, e nuova venerazione della Santa Ma-

A Suor Anna della Trinità Monaca Scalza nel Monastero di Salamanca, venne un dolore nel cuore, di che non aveva patito mai, perchè era di buona fanità, e la premera tanto, che quafi veniva meno, e con effo anche cresceva la sebre. Le secero molti rimedi, ma non le giovarono. Le posero poi sopra il cuore un pannicello tinto nel medefimo fangue della Santa Madre, e la pregò, che gli impetrasse da Nostro Signore, che le togliesse quel dolore, e li empiesse tatto il chore di sè medefimo; come fe lo mife, di li a un poco le venne un grande affanno con un sudore nel medefimo luogo; e prima di mezzora le passò il dolore , nè mai più l' ha fentito. E nell'interiore eziandio senti la misericordia del Signore per l'intercessione della sua Serva.

Nel medefimo Convento fanofi con un panot into nell' olio della Santa una Religiofa chiamata Giovanna di Gesh, la quale effendo fiata in letro con una gran postema nella gola circi un'anno, grivò a tanto estremo, che il Medico, veggendo il periolo, il quale vi cra, che l'affogaste, ordinò, che glie l'apristro; e perche temeva molto che poteste perdere la vitta y volle, che ciercette prima il

Santifimo Sagramento per viatico, que de cra tanto affannata, che con molta difficoltà poté puffare l' Oftia. La notte avanti, che le doveano aprire la poftema , raccomandoffi molto di cuore alla Santa Madre, e con molta fede fi pofe un pannicello forpa la poftema, e la matrina, quando venne il Chirurgo, non fena, quando avenne il Chirurgo, non fena grande ammirazione, trovò fatto grande del contro del contro

Al Padre Maestro Fra Baldassar Ponze, Provinciale de' Carmelitani Calzati, effendo compagno del Padre Generale ( e Visitatore di Castiglia il Padre Maestro Fra Michele di Carranza del medefimo Ordine ) vennero certe terzane molto gagliarde in-Toledo. Udendo raccontare le maraviglie, ed i miracoli, che Iddio operava per mezzo della Santa Madre . prego il Padre Visitatore, che passaffero per Alva, per visitare il Santo Corpo, e domandare a Nostro Signore la fanità per mezzo della Santa, che sebbene aveva la terzana, non lasciò per questo d'accompagnare il Padre Generale. Giunti ad Alva se n'andò subito l'insermo al Monastero ben faticato dal cammino, e dall'infermità : ed effendogli dato un pannicello tinto nell'olio, che esce dal santo Corpo, lo prese in mano, e con molta riverenza, e divozione lo bacció, e fubito si trovò così sano, come se mai non avesse avuto terzana, ne sebre, nè gli venne quella sera il freddo, ne l'accidente, che le foleva venire, essendo quattro settimane, che pativa di terzana : e con esfer egli molto combattuto da questa infermità, tanto, che quasi ogni anno la soleva avere; dopo, che occorse questo miracolo, che fu l'anno 1588. a'6.di Settembre, infin ad ora non ha avuto più terzana, ne fegno d'essa. Accadde questo miracolo alla presenza, del Padri del medesimo Ordine.

Un Cavalier di Burgos, chiamato Giorgio di Valera, passando in Francia, portava seco una di queste reliquie : ed essendo combattuto dagli Eretici, essendogli date alcune archibugiate nel petto, da nessuna ricevette danno , benche non avesse arme ditenfive . E domandandogli , come non era ferito a quei colpi, e balle, che gli tiravano? rispose, che teneva per certissimo, che Iddio gli facesse questa grazia, per mezzo di certe reliquie della Santa, che portava feco.

Ne fu minor miracolo di quanti se ne fono detti, quello, che accadde a Suor Leonora degli Angeli, Monaca Scalza nel Convento di Saragofa, alla quale avanti , che prendesse l'abito di Religiosa, soleva uscite molta materia dall'orecchia finistra: e prendendo l'abito, procurò di occultare il fuo male nell'anno del noviziato; ma le crebbe con la materia così gran dolore nella medefima orecchia, che le pareva impossibile di poterlo più foffrire : onde veggendosi una sera tanto aggravata, ne diede conto alla fua Maestra, e Prelata, chiedendo rimedio al suo male . Elleno la consolarono, dicendole, che per effere di notte, e per mon poter chiamare il Medico, lo tolerasse con pazienza infin alla mattina.

La Religiosa insisteva, dicendo, che il dolore, che pativa era tanto grande, che se li durava due ore, non era possibile, che viveste. La Priora, che era la Madre Isabella di San Domenico, andò a pigliare un pannicello della Santa Madre, e con viva fede, e divozione lo pose nell' orecchia dell'inferma, e subito in un momento le paísò il dolore, in modo tale, che non l'ha avuto mai più. Dopo facendofi l' informazione della vita, e miracoli della Santa Madre Teresa di Gesù, per ordine del Nuncio in Saragola fu detto a questa Reli-

Padre Vicario Generale, e d'altri, giosa, che raccontasse il miracolo, il quale aveva il Signore Iddio operato in lei, per mezzo della Santa Madre Terefa : Ella non avendo mai giurato in vita sua, diffe, che già, che l' avevano veduto tutte le altre , elleno il dicessero, che in quanto a sè non s'attentava a giurare. Al che le disse la Priora: In buon' ora sorella , la Santa si difenderà da per se . Subito , che ciò seguì , la Religiosa si sentì venir la febre, e le crebbe talmente, che pensarono, che ella si morifie: ed il Medico diceva, che andava mancando. La Priora visitandola le disse, che se voleva star bene, giurasse il miracolo. Veggendo l' inferma , che ogni dì andava peggiorando, determinò deliberaramente di raccontare il miracolo, pregando la Santa Madre a liberarla da quella infermità. Subito, fatto questo propofito, fentì gran miglioramento con grande ammirazione del Medico . e di tutte le Religiose, e volle levarsi, ma non lo permifero fin al giorno feguente, e dopo confessò con giuramento, e con molto suo contento per miracolo non felo il primo , ma ancora il secondo.

Un Religiofo dell' Ordine di San Domenico, per quanto raccontò il Padte Maestro Fra Domenico Bagnes alle Scalze di Madrid , stando tanto male, che non poteva confessarsi, essendogli da un'altro Religioso di quei . che stavano quivi presenti, posto sopra un pannicello di quelli della Santa Madre , ritornò subito in sè , dicendo: Che cosa m'hanno applicato, che m' ha fatto tanto giovamento? e potè confessarsi , e ricevere gli altri Sacramenti.

Un Visitatore della Certosa, e Priore del Convento di Miraffores, chiamato Don Pietro, stava con un gran dolore d'orecchie, e molto il tormentava : ne per molti rimedi, che se gli fosfero fatti , gli era pasfato il dolore, per effere molto grande. Un Religioso del suo Ordine gli diede un Ee 3

pannicello dell'olio, perché fe l'appli- I casse: il che facendo egli con molta divozione, gli cessò subito il dolore: e dopo pubblicava questa maraviglia

con molta divozione.

Una Religiofa, chiamata Maria Evangelista, aveva un gran male d'occhi: e quantunque gli avessero applicati molti rimedi, nessuno basto a mitigarle parte del dolore: arrivò a termine, che non poteva faticare, nè pur confessars. Si pose adosso con molta divozione un pannicello dell' olio della Santa Madre, e subito le passo il dolore, fenza, che le fia tornato mai più.

Francesco Morales convicino di Madrid ebbe alcune gravi quartane, con grandissimi accidente di freddo, febre, e vomiti , accompagnati con un gran fastidio, e non appetiva cosa alcuna da mangiare : gli durarono fette mefi, fenza, che in questo tempo gli giovaffero rimedi corporali , ne molte divozioni, che sece. Una Religiosa \*chiamata Maria di San Gioleffo, che ora è Priora del Convento di Confuegra, gli mandò un pannicello tinto nel fangue della Santa Madre, e gli scrisse che se l'applicasse con molta divozione, e confidaffe, che Iddio l' aveva da rifanare per mezzo della Santa Madre . Egli sece ponendosi adosfo il pannicello il giorno proprio, che gli doveva venire la quartana, e fubito fi levo, ed ando a fare alcuni negozi per la maggior parte del giorno, e la sera stette molto bene: cenò con buon gusto, e mai più gli vennero ne quartane, ne vomiti, ne gli rimafero le reliquie, che fogliono rimanere a quelli, che patiscono simili infermità.

In Toledo Leonora della Madre di Dio Carmelitana Scalza, stette inferma di grandissime sebri, e molto affannata. Una Religiosa le pose adosso un pannicello dell' olio verso la sera, e dopo due ore si sentì guarita, senza febre alcuna, e la mattina tutte le Monache la viddero levata con molta allegrezza, e contento , ringraziando Iddio , e la Santa Madre .

Era nella Città di Toro un barbiere, chiamato Francesco Maldorme, il quale fi confessava con un Religioso del Convento de' Carmelitani Scalzi, chiamato Fra Francesco della Trinità : coftui uscì da una comedia . alla quale si ritrovò, tanto pazzo, e fenza giudizio, che non lo potevano tenere nel letto. Andarono a chiamare il Padre suo Confessore, e venendolo a confessare, le trovò spogliato in camicia in mezzo la cafa facendo gesti, ed altri spropositi da pazzo; Si accorse il Confesiore, che non era capace di confessarsi, anzi ebbe buona paura , ed avendogli molta compaffione, flacco una fafcia da uno sciugatojo di lino, che aveva, il quale era stato della Santa Madre, e lo cucì in una scuffia dell'Infermo; e fece, che glie la legassero al capo, e fubito l'infermo se ne andò al suo letto: ed essendo il Padre stato un tantino con lui, conobbe dalle fue risposte, e ragioni, che egli era molto in sè, e si consessò seco, come se non avefle avuto male alcuno. Tornandolo a visitare un' altro giorno, lo trovò guarito, e fano, fenza che mai gli tornasse quel travaglio, ed infermità. E come egli medefimo raccontò dopo , una fua vicina , che aveva faputo questa maraviglia, essendo molto inferma di testa , lo prego a ponergli fopra il capo quella steffa falcia; egli lo fece, e fubito fu ſana,

Stando la Madre Agnese di Gesù, che su Priora delle Carmelitane Scalze di Segovia molto male d' una infiaggione, e durezza, la quale fe gli era fatta nel petto (e dicevano, che era una cancrena ) si pose sopra un pannicello di questi dell'olio con molta divozione, e fubito li cefsò il dolore, e quella durezza s' andò rifolvendo fra tre giorni, fenza che dopo abbia sentito cosa alcuna...

Nel medefimo Convento fi sono t anche fatti molti miracoli con quefti pannicelli. Alla sorella Maria della Croce, che stava con gran dolosi di gotta , ponendosi addosso un di questi pannicelli , le cessarono subito.

Un' altra Monaca chiamata Anna di San Gioleffo, la quale si ritrovava con gran dolore di un male di paralifia, fi mife adoffo un pannicello dell'olio, e raccomandandosi alla Santa subito si sentì guarita,

La Madre Francesca dell' Incarnazione sanò d' una resipola; ed altre molte Religiose di quella casa guarirono da molte altre infermità, come consta dall' informazione della canonizzazione della Santa Madre Terefa.

A Suor Agnesa di San Gioseffo Superiora del Convento delle Carmelitane Scalze di Toledo effendo alla fondazione di Huerte, vennero alcune terzane: ed erano tanto grandi i freddi , e le febri , che i Medici le differo, che aveva infermità per molti mesi; Stando un giorno col freddo, le Monache le posero un pannicello dell' olio della Santa Madre in un vaso d' acqua, e le diedeso a bere quell'acqua, e la febre, che allora entrava, cessò, e non l'

ebbe più. A questa medesima Religiosa era accaduto tre, o quattro anni prima, che stando molto male di febre continua per ispazio di nove mesi , (che era il tempo del suo noviziato in Toledo ) il Medico , il quale la curava diffe , che non vi trovava rimedio ; ed altri tre , che la viddero , dissero, che era etica : e così le destinarono panni , e vasi separati . La Superiora di quel Convento chiamata Anna di Gesù , le diede un pezzo dell'abito, ed una lettera della Santa Madre: La Monaca la sera se la pose in seno, e la mattina, venendo il Medico , la trovò senza febre : e così egli, come le Monache lo tennero per miracolo, e l'inferma rimase sana, senza che più avesse febre.

Nel medefimo Convento di Toledo era inferma di febre una Religiofa . chiamata Leonora della Madre di Dio, e la Madre Geronima dell' incarnazione le pose adosso un reliquiario di molte reliquie di Santi, ch'ella aveva: e non cessandogli le febri. glie lo levarono, e subito ci posero un pannicello della Santa Madre, ed ad un tratto l'inferma sentì il miglioramento : e la sera medesima fu senza febre , e fenz'altro male.

Era in Pastrana una donna, la quale erano quindeci anni, che non aveva odorato; un Religiolo Scalzo. chiamato Fra Francesco del Sagramento, che in quel tempo era Maestro de' novizi, ed ora è Priore del Convento di Napoli, le diede ad odorare una reliquia della Santa Madte, e fubito odorò , e ricuperò il fenfo , che le mancava.

Per mezzo di quei pannicelli d'olio molte sono state le persone, che sono guarite da dolori di denti, di testa, da febri, e da altre infermità simili, le quali sarebbe uno stancare il lettore, se qui riferissi.

### CAPO

Di molti mir scoli , che fi sono operati per mezzo delle vefli , abito , lettere , ed altre diverse reliquie della Santa Madre Terefa di Gein .

SUbito, che fu morta la Santa Madre, le Monache d' Avila mandarono un poco del fuo abito alla . Madre Anna di Gesù , che era Priora del Convento delle Scalze di Granata . Accadde in questo tempo . che la Duchessa di Sessa, la quale rifedeva in Vaena, scriffe alla Madre Anna, che raccomandaffe a Dio D. Gio: di Guzman , Marchese d' Ardales , che stava male , e spedito da' Medici, senza veruna speranza di sa-Ee 4

Juc. Rípofe la Madre Anna alla Duchefia , e míc nella lettera un poco dell' abito della Santa , acciò lo poneffero fopra "infermo. La Ducheffa codi fece, e lubito ricuperò la fanità miracolofamene, e per quello rifipetto da lla avanti la Ducheffa, e la cafa fua rimade molto divota della Santa, e fecero molta elemofina a quel Convento di Granata.

Effendo la pette in Granata, la Madre Anna fuddetta fu percosta da un mal carboncello, e febre . Vi fi pose fopra questa reliquia della Santa, con che s'addormi, e si destò fana, com e non aveste avuto male versuo.

L' iftesso accade ad una Signora di Granata, chiamata Donna Catterina Ronchiglio: e mettendosi nelle ferite queste reliquie, subsito si senti bene, e senza segno di sebre, nè di carboncello. Ed il medessimo occorfe ad altri infermi di tal male in quella

Città stella,

Il Priore di San Giovanni D. Ferrante di Toledo stava male, e molto impedito di gotta : mandò a domandare al Convento delle Scalze d' Alva qualche reliquia della Santa Madre : le Monache gli mandarono un poco di velo della Santa: Egli se lo pose sopra con molta divozione, e rimase subito libero dall'insermità, ed ando al Convento a contare alle Monache questo miracolo. Rimase per quest'esperienza, ed altre molte, che ebbe della gran santità della Madre Terefa di Gesà tanto divoto, che nel fiio testamento lasciò quattordeci mila ducati, perché si ponessero in tanti beni stabili , e le rendite si impiegasfero nelle spese della canonizzazione di questa Santa Madre.

In Medina del Campo, Vefcovato di Vagliadolli , era Don Antonio di Villarroel , figlinolo d' un Cavaliere principale di quella terra , chiamato Don Diego di Villarroel , infermo d'una grande infermità , chiamata da quei Mediei: Cano; la quale il pirvava il de' fensi , che per ritornare in

sè . era necessario appiccarlo per le braccia, e per le gambe . I Medici dopo averlo curato, ed applicategli le medicine possibili, veggendo la poca speranza di rimedio, lo disperarono della sanità, e della vita. La Madre del fanciullo, che era una Signora chiamata Donna Maria Alvarez de Evan, aveva gran divozione alle reliquie della Santa, e però mandò a pregare le Monache Scalze di quella terra, che le mandassero qualche reliquia della Santa: elleno le mandarono un pezzo di lenzuolo tutto unto dell' olio, che esce dal corpo della Santa Madre . La Signora pose questa reliquia appunto sopra la testa : e dopo un quarto d'ora, che ve l'ebbe tenuta, cominciò a chiamare la madre, e le sorelle con grande allegrezza, e da quell' ora ricuperò la fanità con gran stupore di molte persone principali , che si trovarono presenti a questo miracolo, e più de' Medici, perchè venendolo a vedere, le dissero, che era guarito, e che la fanta reliquia l'aveva fanato.

Francesca Vasquez vedova, nativa, e vicina di Medina del Campo, aveva una figliuola fanciulla chiamata Luifa d' Ordas , di sedici anni : le venne una fera due, o tre ore avanti la mezza notte, una grande infermità di certi tremiti, e svenimenti, che la privavano di giudizio, e le mancava la respirazione, perchè le si turavano le narici con furia, e questo era tanto sovente, che tal giorno la pigliavano più di cinquanta volte . [ Medici non conoscevano l'infermità, e procurando d'applicarle le medicine, che poterono con molta cura, e non veggendosi in lei miglioramento alcuno , ordinarono , che se li desfero i Sagramenti, e l' estrema Unzione . La Madre andò a raccontare il fuo travaglio alle Scalze di quella Terra. Le Monache le differo, che se la fua figliuola fosse potuta arrivare al Monastero, gli averebbono messo uno scapolare piccolo, che avevano della

Santa Madre : dopo alcuni giorni l' inferma fece animo, quantunque non le mancastero mai li medesimi sveninimenti, e tremori, ed andò con fua madre, e con Pollonia de Torres. vicina di quella terra, al Monastero: E mettendole lo scapolare con divozione, domandando a Nostro Signore la sanità per li meriti della Santa, fubito la pigliarono di nuovo li svenimenti con tanta furia, come da principio, per spazio di tre ore, dopo le quali si fentì un gran miglioramento , le ne tornò a cala fua fana , e con grande animo, che l'aveva molto perduto, e passarono più di cinque anni, senza che le tornassero più questi svenimenti : e dopo questo tempo accorgendos, che la ritentavano, tornò a questa celeste medicina, non volendo più usare le terrene, e subito, che le mise lo scapolare la seconda volta, li cessarono, e non gli sono tornati più.

Il giorno della Circoncisione principio dell' anno 1586, fece Nostro Signore per la fua ferva un manifestiffimo, e gran miracolo. Era nel Momattero delle Scalze di Medina una novizia chiamata Giovanna dello Spirito Santo, che era quasi un'anno, e mezzo, che stava inferma di sebre continua , ma l' ultimo mezzo anno aveva mali maggiori, perchè era storpiata di gotta, sciatica, e con tutti i snembri impediti di maniera, che non poteva muoversi, se non la portavano due Religiose . Aveva ancora mal di cuore molto gagliardo, e molto ordinarj svenimenti. Chiedeva spesso questa sorella, quando la gravavano i dolori, qualche reliquia della Santa Madre, e sempre l' Insermiera se lo dimenticava. Il detto giorno della Circoncisione sù le vintidue ore le misero finalmente adolfo un poco di fascia della Santa Madre, e nel punto, che gliela misero, cominciarono i dolori a stringerla tanto, che ella pensò esser giunto il fine della fua vita : ed effendo stata così un pezzo, domandava,

che gliela levaffero, che non poteva foffrire sì aspro travaglio. Le rispose, un'altra forella: Oh forella mia, abbia fede, e provi a levarsi, petche era veltita, e quel di l'avevano portata a braccio a comunicarsi . Appena ebbe ciò detto, che le diede la mano, e provà a sarla levare, ed ella se ne stette ne'suoi piedi, e sentendosi con forze da camminare, scese da per sè una scala difficile, chiamando la Priora, ed invitando tutte con lagrime di divozione a ringraziar Iddio, e la Santa Madre, perchè ella era guarita. E tutte stavano ammirate, veggendo cosa sì maravigliofa, e parendo loro quafi di fognarlo. Ma dall' ora in quà rimafe fenza febre , e fenza svenimento alcuno.

Una forella del Monastero d'Alva aveva grande infermità di fegato , e flemme falate, e se le abbrucciava la bocca di maniera, che con pigliare forfare d' acqua fresca di quando in quando fi fostentava giorno, e notte. Parevale, che non folo la bocca, ma anche la gola, e le viscere se le abbrucciassero : e nessuna medicina, di quante se le facevano, le giovavano: e questo le durò lungo tempo. Un giorno prefe un pezzo d' una manica della Santa Madre, e se lo pose sopra la gola, e fubito fentì il miglioramento, e se lo tolse affatto, e non l'é tornato più.

Antonio della Caeva, vicino di Siviglia, parli per ripazio di molti anni molte infermità nello flomaco, e fi sidufie a flara i flanco, che erano già quarantaquattro giorni, che non riteneva cofa alcuna. Vi fi pole fopra un pezzo di un lenzuolo della Santa, ed in quel punto gli ceffarono quell' infermità, ne mai più le fon venuti fimili accidenti.

Donna Giovanna d'Ervias in Villanova della Xara flava con gran dolori di parto in pericolo della vita; fi mife una manica della Santa Madre, che feco aveva, e ad un tratto partori con grande ammirazione di tutti.

L' iftef-

L'istesso accade in quella terra mederima a Donna Speranza, moglie di Giovanni Zapata: la quale stando con grandissimo pericolo d'un parro, per non poter partorire, ed aver già la creatura il capo suori, si mise addosso quella istessa manica, e subito piaçque al Signore, che parro-

Donna Giovanna Pacecco di Mendoza Contessa di Pegnaranda era più d'un anno, che aveva gran male nella gola, che alcuna volta l'affliggeva fortemente, e se gli erano fatti molti rimedi di cavarfi fangue, ed unguenti, nè mai fentì miglioramento: fapendo, che nel Monastero delli Scalzi di Manzera avevano una camicia della Santa Madre, ne mandò a chiedere un poco al Priore, ed avendogliela mandata, fe la pofe alla gola, e la portò per ispazio di quindeci giorni : e da che se la mise senti tanro miglioramento, che non fentiva passione alcuna di quelle, che prima pativa . Di questo si prese testimonianza nella medefima terra di Pegnaranda, ed allora testificò questa Signora quel che s' è detto.

In Segovia era inferma d'una infermià la Mader Beartice del Sagramento Religiofa Scalza di quel Convento. Le fopravenne nna frenefia, che faceva flupir tutti . El effendo alcuni giorni, che le durava, e non giovandelle rimedio alcuno , determinationo le Monache di metterle uro feapolare , che è in quelli, cafa della Sonta del metternodorlo si addornenco, e monache del metter de dello como monachi del compositiono del propositiono del propositio

Nel Monastero di Medina del Campo era una novizia chiamata Maria della Concezione, che il Medico dopo averle fatto tutti i rimedì, che teppe, dise, che se Iddio non le mandiva la fanità, ella se ne andava. La purgò con tutto ciò, e rimasse

peggio, perché la febre fe le fece continua, e s'auniva una terzana con l'altra, con molto affanno. L' inferma veggendofi così, domandò alcuna reliquia della Santa: Le mifero un poco di manica, che ella portava quando morì. Subito che glie la mifero, che fu quando doveva venire il freddo, fe le parti la febre, come fe non l' aveffe mai avuta. Il Medico, che l' avegendo: la fera fana, chiaramente conobbe il miracolo, e lodó colui, che l' aveva fatto mediante la fua ferva.

Nel Convento di Madrid delle Carmelitane Scatze è un pezzo del lenzuolo di faja, che fu della Santa Madre, col quale fi fiono fatti molti miracoli, perché lo portano a molti nifermi, ed a donne aggravate da 'dolori di parto, e tornano al Convento raccontando le gran maravigile; che Sua Divina Maeftà opera per mezzo della fua fervo.

Una forella del Licenziato Barrionuevo, Depofitario generale, andò al Convento delle Scalze per questo lenzuolo per una sua nipote, che era in punto di morte, e disperata da' Medici, e portandolo, lo pose sopra l' inferma, e subito cominciò a star

bene, e ricuperò la fanità. Una Religiofa Scalza, chiamata Luifa di San Domenico dell' istesfo Convento di Sant' Anna di Madrid , stava molto male di febre , e vomiti assai pericolosi : i Medici la volevano purgare, ella diffe, che non la purgassero, perchè non aveva mai tolta medicina, che non l'avelse ributtata . I Medici le differo . che procurasse di inanimarsi , perchè la fanità fua confifteva nella purga, e se la ributtava stava in gran pericolo, e così farebbe bene, che prendesse prima i Sagramenti . Veggendo adunque le Madri il pericolo, nel quale stava la Monaca, quando doveva ricevere la medicina, le mifero fopra lo stomaco il lenzuolo della Santa Madre, e non la ributtò: cosa, che mai l' aveva satta : e quello, che più sa suprire è, che aveva vomiti, e subito ricuperò la sanità, e stette bene.

Donna Stefana moglie del Secretario del Priore Don Ferdinando di Tole-do, chiamato Valderravano, era già all' eftremo di fua vita, ed aveva ricevuto l' olio fanto, e diffeperat da' Medici, fenza verun fenfo. Donna Oroffia di Mendoza, e Castiglia, la quale era maritata con un Nipose della Santa, le mandò un panno da teffa, che aveva di lei, ed in quel panto, che glie lo mifero, tornó in sê, e cominció a migliorare, e fano.

Un' altro fimile (capolaretto della Santa Madre pofero a Donna Bernadina Tolcdo, Abbadefía del Monafero di dentro in Alva, di cui s'è fatto menzione altre volte: la quale flava woltor male, e pericolofa d' un letargo, e vidiero vitibilimente il mimifero: perché dore prima non parlava, cominció a parlava, cominció a parten.

Ad un'altra Nipote d'una Religiosa, chiamata Donna Mayor Mexia, la quale aveva un gran dolor di te-

fta, milero l'istesso scapolaretto, ed in un momento le passò, e non lo sentì più.

Con la terra , la quale trovarono attaccata al corpo della Santa Madre, fi fono fatti alcuni miracoli: particolarmente l'anno 1585. mandando le Monache d' Avila un poco di questa terra , che avevano cavato di fra le dita della Santa Madre, alla Madre Isabella di San Domenico, Priora allora delle Scalze di Segovia, la quale fi ritrovava in quel tempo affai ammalata in letto, etica, e tifica, e senza speranza di vita, perché le venivano certi tremiti gagliardissimi, ed aveva perduta affatto la voglia del mangiare. Il giorno, nel quale ricevette la terra, che fu sei giorni avan-

ti il Natale di quell' anno, stava malistimo ; subito , che l'ebbe in poter fuo con la molta divozione, con la quale si raccomandò alla Santa, si sentì con tanto miglioramento, che tutte le Monache rimasero stupite, e ricuperò talmente la fanità, che stette alla vigilia, e Mattutino di Natale, ed all' altre feste con molta consolazione, e contento. Le carte, nelle quali stava involta la terra, erano tutte trapaffate dall'olio, che fcaturifee dal fanto Corpo, e bagnarono ancora molti altri pannicelli , li quali divise tra le Religiose di quel Convento . Con un' altro poco di detta terra sanò da un braccio storpiato repentinamente una cercatrice delle Monache della Terra di Cuerba.

Nella Navas, terra di Pegnaranda, una donna moglie di France(co Belaquez, eta quafi un'anno, e mella eta co, che aveva fterpiate le mani, di mapiera, che non poreva mangia-re, ie non per mano d'altri. Ando a fare nove giorni orazione al fepoloco della Santa Madre, e rimafe co si fana, che fa quanto le bifogna con le fiemani, e racconta a tutti questo.

miracolo. · Molti altri miracoli fi fono operati per mezzo di quelte , ed altre fante reliquie, come fono abito, fcapolare. scuffie , correggia , tonache , ed altre cose, le quali toccarono la Santa Madre, che tutte l'ha volute onorare il Signore con manifesti miracoli: li quali fono sparfi nelle informazioni, che infin ad ora fi fono prefe per la fua canonizzazione, oltre molti altri, che il Padre Dottor Francesco Riviera con grande studio, e sedeltà raccolfe nel libro quinto de' miracoli della Santa Midre. Riferiro folo qui alcuni, che ne fece Nostro Signore per mezzo di queste reliquie, le quali portava un Padre della Compagnia di Gesù , come riferisee il detto Padre

Riviera con queste parole:

Questo Giugno passato del 1988 un
fratello della Compagnia di Gesù,

444

che abitava in Salamanca, e fi chiamaya Martino Castiatigui, Biscaino, a vendo a ritornare al fuo paefe, domandò a me qualche reliquia della Santa Madre Terefa di Gesù, e gli diede un poco dell' abito, e della tonaca, e di un panno, nel quale era stato rinvolto il fanto braccio. Gli fu domandato, fe aveva reliquie nel luogo di Manaria, un miglio, e mezzo lontano da Durango, perchè era quivi un' nomo chiamato Giovanni de Goyzia. che erano tre anni, che stava quartanario ; ed in quel tempo era molto pericolofo, ed abbandonato da' Medici. Egli diffe , che non n' aveva altre, fe non certe della Santa Madre Terefa di Gesù, che si raccomandassero a lei. Glie le posero al collo quando aveva da venirgli la tebre, e non gli venne allora, ne poi : anzi lo lasciò questo fratello, quando si parti di lì, con fanità, e con molta divozione alla Santa Madre .

Come tal cofa fi feppe, ricorrevano a questo fratello molte persone, perche desse loro di quelle reliquie, domandandogliele con le lagrime, e molta divozione, ed alcune particolarmente, che erano affai travagliate da tentazioni del Demonio, perchè s'ammazzassero, e da streghee. Egli le die de loro, e vennero poi da lui cinque, o fei persone , ringraziandolo del bene, che aveva lor fatto: dicendo, che non avevano mai più fentito quelle tentazioni , ne erano state molestate da streghe . Queste streghe fucchiavano il fangue a'bambini, e li trattavano molto male: ed angora perfone grandi travagliavano di molte maniere.

In Durango gli fi fece incontro in piazza Donna Maria di Galarraga, moolie d'uno del Reggimento di quella Terra, pregandolo grandemente, che le deffe delle reliquie di quella Santa; perchè il fuo marito flava in gran pericolo, ed abbandonato da Medici: dicendo, che poiché avevano dato la fanità ad altri, la dariano anci

cora al suo marito. Disse questo fratello, che non gli era rimafo altro eccetto un poco dell' abito, e che l' averia voluto per se: ma domandandoglielo ella con molte lagrime, in fine glielo diede . Di li a trenta giorni tornò il fratello a Durango, e gli fi fece incontro la medefima Signora nella strada in presenza di molta gente. dicendo ad alta voce, che per quelle reliquie era guarito fuo marito, e che l'altro giorno dopo, che se le mise . cominciò a mangiare, ed a parlare ed a ftar meglio, di maniera, che i Medici se ne maravigliarono, ed in capo di quattro , o cinque giorni fu fano del tutto, ed il fratello il vide, che era rifanato, e stava molto bene-Tutte queste persone dicevano, che quelle reliquie odoravano affai, e fono rimasti in quel paese con un grandissimo desiderio d'averne. Ed il medefimo fratello Martino Castiatigui per l'instanza, che di là gli vien fatta per quelle, mi lasciò un panno. perche vi stesse rinvolto alcuni pochi giorni il braccio della Santa, e gliele mandassi a Biscaglia . Infin a qui sono tutte parole del Padre Dottor Francesco Riviera.

## CAPO VI.

De' Miracoli, che si sono fatti con le lettere, parole, e ritratto della Santa Madre Teresa.

M Olte maraviglic ha operato it a Santa Madre, dando ad alcuni la santa Madre, dando ad alcuni la fanita, liberando altri da pericoli, e togliendo molfe tentazioni , ed affiizioni di fipirito. Primieramente (come abbiamo riferito nel primo libro, e la Santa nara nel fuo ) un Prete per mezzo, d'una lettera della Santa Madre, e delle fue orazioni urici d'un, gravifimo peccato: e veggendofi dopo affretto dal Demonio, che pareva, che tutto l' Inferno gli facelle guerra, perché tornaffe a quel pecca-

to, col solo leggere la lettera della Santa, si disendeva da si gran tentazione.

Il Padre Lupo, Predicatore Appoflolico, come altresl abbiamo notato prima, effendo in Roma molto afflitto da certi travagli interni, ricevette una lettera della Santa, e per mezzo di quello il Signore lo li-

berd .

Un Priore d'una cafa principale della Certofa, unomo molto fervo di Dio, e molto degno di fede, mi conto, che s'era trovato una volta moleflato da una gran tentazione, di modo, che l'aveva quasi vinto, e che cavando fuori un foglio, che avera con gran riverenza, e la pregò, che l'apitale in que della Santa, lo bacciò con gran riverenza, e la pregò, che piatta le in que con gran riverenza, e la pregò, che que con con conto della Santa, con con tanta quiete, e fii trorò tanto libero, e con tanta quiete, e fiitriamento, come fe foffe uficito da fare orazione; il che ami arccontava con molta divozione.

Uno de'più segnalati miracoli, che possiamo raccontare in questo capo, fu quello, che sece il Signore col Licenziato Pietro Fernandez Baragan, Prete, e Curato della Chiefa della Madonna del Rosario della Terra di Balverde dell' Arcivescovato di Siviglia: il quale udendo i miracoli, e la fantità della Santa Madre, le prese gran divozione, raccomandándosi ordinariamente a lei nelle sue orazioni, ed ogni di leggeva un pezzo ne' fuoi libri . Un giorno lesse il libro composto dal Padre Ribera della vita, e miracoli della Santa Madre: e veggendo in esso alcune parole, che la Santa scriveva da Siviglia ad una Religiosa, le quali dicevano: Benedetto fia Itaio , che in quefta Città mi cono cono per quella , che sono , che nelle altre non mi banno conosciuta : il che diceva la Santa per le calunnie, che in quella Città le davano; le cagionò questo gran divozione, e glie l'aumentò affai il vedere la grande amiltà della Santa. Gli piacquero tan-

to queste parole, che si risolse di scriverle in un foglio, e portarle fempre in seno , affinche per mezzo loro il Signore lo favorisse nelle sue necessità. Accadde, che stando in un terrazzo delle case Archiepiscopali di Siviglia col Licenziato Bernardino Rodriguez. che era Proveditore di quell' Arcivescovato, avendo il Proveditore una pistola in mano, la quale molti giorni prima era stata caricata, e volendola scaricare, non poteva, benché le desse suoco due, o tre volte, stizzato la diede a Pietro Barragan . In quello, che stendeva la mano, per dargliela, prese suoco, e sparando diede con dodici pallini di piombo nella poppa dritta di Pietro Barragan . due dita vicibo al luogo dove portava le parole della Santa Madre, ed i pallini, come se avessero dato in un muro, tornarono dieci, o dodici piedi a dietro. Corfero tutti quelli, che erano presenti , pensando di trovarlo morto, e lo trovarono fano, fenza lesione alcuna . Egli stava con divozione, dicendo, che la Santa Madre l' aveva liberato per mezzo di quelle parole, delle quali era tanto divoto -Questo pubblicò quivi innanzi a tutti , che flavano ammirati di vederlo vivo. E così si prese subito informazione di tal maraviglia, che Iddio aveva operato per la fua Serva.

Ha voluto anco il Signore onorare il ritratto della Santa con alcuni miracoli: uno su, e molto segnalato

quello, che ora dirò.

Ennando de Tregio nativo di Siviglia, fervo di Dio, e che fempre fi efercitava in opere di virtà, era perciò molto perieguitato da Demoni, fino all' apparirgli alcune volte vifibilmente. Stando una volta molto gramentao, perchè erano molti di, che lo molettavano; andò per pigliare un immagine della Vergine Maria, per moltrarla loro, sperando che con questo dovestico fuggire, e per errore ne pigliò una della Santa Madre, e fenza mirare quello, e cera, la pose incontro a' Demonj, che con firane voci lo tormentavano. In mostrando loro l' immagine, subito si affrettarono tanto a fuggire, dando urli, come se con gran sorza fossero di quivi stati scacciati. Ed egli rimase libero dalle molestie esteriori , e dall' affanno interiore, che aveva, e raccontò a tutti questa maraviglia con molta gratitudine, e divozione. Rimase da li avanti si divoto della Santa Madre, che non andò mai senza portare al collo la sua immagine. Ed in venendo alcun male alla fua moglie. o figliuoli, fubito la poneva loro addosfo con molta fede.

Una Monaca Scalza aveva (erano molti giorni ) una grand' afflizione , e non trovava rimedio, ne sapeva, che si sare . Veggendosi una notte sì angustiata da ogni parte, pigliò una figura della Santa Madre per consolarfi, e la stava mirando, e seco trattenendofi, come se con lei medefima fosse stata. Stando così, le pareva di vedere nell' interiore dell' anima sua gli occhi della Santa pieni di Dio : la quale con una ammonizione piena di carità la perfuadeva, che fi accomodaffe a patire quella tribulazione per amor di Dio, poiche il premio, che la stava aspettando, era tale, che niuno il poteva pensare. Queste cole operarono in lei di tal forte, che le discacciarono le tenebre, che aveva nell'anima, e glie la lasciarono così quieta, e contenta, che ben si vide esfer grazia soprannaturale, venu-

Un Sacerdote di Palenzia, molto ferro di Dio, il quale aveva cono-feiuto la Santa, flava un giorno con una grande affizione di fiprito, che per tre di non lo lafciò dir Meffa. Accomandofo la le, e flando regitando l'ore, gli apparve, e gli diffe: Cammini bene, figliudo, perfevera così e Egli fe le getto à piedi, e le dimandò la fua benedizione; e della gli diffe: Iddio te la dia. E diedegli un'immagine del luo ritratto, e fubiro difiumangine di luo ritratto, e fubiro difi

tagli per la intercessione della Santa.

parve. Con questo rimase sì ben dispofio, che subito potè dir Messa, e confervò con molta riverenza il ritratto, e lo tiene oggi appresso di sè, raccontando quello, che ora s'è detto.

### CAPO VII.

De' Miracoli, che Nostro Signore ha fatto con persone, le quali nelle loro orazioni si sono raccomandate alla Santa Madre Teresa.

On fon minori li miracoli, che Nostro Signore ha operato mediante l'invocazione della Santa; pigliandola molti per loro intercessora appresso Dio : che se essendo ella viva, come scriffemo trattando dell'efficacia della sua orazione, non domandò cofa a Dio, che non l'ottenesse . ed il medesimo Signore le disse, che gli averebbe conceduto quanto gli chiedesse: ora che è gloriota, e tanto vicina a Dio, non dovrà valer meno appresso di lui, ne esser meno potente per ajutare nelle loro necessità corporali, e spirituali quelli, che con divozione, e sede si avvaleranno appresfo di nostro Signore della sua intercessione, come l'hanno esperimentato alcune persone? Dirò qui delle necessità corporali , perchè nelle interiori , e spirituali penso, che siano tanti quelli, li quali per l'intercessione di questa Santa hanno fentito particolare ajuto, e protezione di Dio, che a volerli riferire, sarebbe un non finir mai.

li riferire, farebbe un non finit mai. Primieramente il Padre Prefentato Fra Giovanni di Montalvo, Predicatore del Convento di San Tommalo d'Avila, Religiofo di San Domenico, andava a Vagliadolid l'anno 1591. ed arrivò ad un luogo, che fi chiamava Baefilio, il quale è nove miglia lontano da Vagliadolid, dove volendo dar da bere alla cavalcatura, che menava, a una pila d'acqua, che quivi ¿ il mulo vi fi gettò dentro con grasa furia : in guifa tale, che il Frate fen' andava a romperfi a reffa nell'orlo della pila, che era di pietra. Veggen-i dosi in così gran pericolo, invocò interiormente la Santa Madre, di cui era molto divoto, ricordandosi di certe reliquie di lei, che seco portava . Fermossi subito il mulo, con grande ammirazione, e stupore di quelli, che andavano con lui , quando il Padre attaccatofi ad un foltegno, fenza farfi danno alcuno, vi stette tanto, che potè arrivare un garzone, che feco menava, e cavarlo da quel pericolo : dal quale fubito , che fi vide libero, contò a tutti quei, che erano presenti, come il Signore gli aveva fatto quella grazia per mezzo, ed intercessione della Santa Madre Teresa di Gesù, come egli testifica nella deposizione, che sa nell'informazione della fua canonizzazione.

La Madre Anna di San Bartolomeo, Priora al presente di Parigi, esfendo il Corpo della Santa in Avila, fi ritrovò una volta così male , per sentirsi si stracca, ed aggravata, che non fi poteva muovere, ne fare cofa veruna, con tutto che avesse da fare affai . Andoffene al fanto Corpo , e quivi fe ne stette un pezzo , raccomandandosi alla Santa Madre, pregandola , che l' ajutaffe , e fosfe in sua compagnia: perchè ella non poteva far nulla: subito si fenti bene, e con grande agilità; ed andò ad esercitarsi negli offici, che aveva, i quali erano molti: e dovunque andava, portava feco l'odore della Santa Madre, come se davanti l'avesse a vuta, e si trovava con tante forze, e fiato, che le pareva di poter faticare più che quattro uomini, ed incominciando a fare una cofa; le pareva di trovarla fatta, come voleva, o come se altra la facesse per lei .

Quando riportarono il fanto Corpo da Avila ad Alva, paffrono pel Monaftero delli Scalzi di Manzera, dove thette una notte. Era allora nel medefituo Monaftero Fra Antonio di Santa Maria nel letto con tetzana doppia, e di iPadre Priore Fra Nicolò di San Cirillo , per confolarlo fece , che si levasse , ed andasse ad accompagnare il fanto Corpo, ed egli il fece con molta consolazione; e stando con lui ringraziando nostro Signote per le maraviglie, che aveva fatto nella Santa Madre, fenti un odore foavissimo, e particolare, che gli follevò lo spirito a maggiormente lodare Iddio . Gli aveva da venire la terzana minore quella medefina fera, ne mai gli venne, benche cali stesse quivi fino a mezza notte . Allora il Priore gli comandò, che se n' andasse alla cella , perchè non gli facesse male tanto vegliare . E stando in esfa , tornò a fentire il medesimo odore un pezzo, e lo sentà poi la terza volta, e gli durò affai. Era questo odore il medesimo, che aveva fentito in Alva, stando avanti al fuo sepolero. La mattina quando lo cavarono, per portarlo via, egli fe ne licenzió con molte lagrime, raccomandandofi alla Santa Madre, e pregandola, che supplicasse noftro Signore, che non gli levaffe l'infermità, che aveva, ma che le ricevesse, ed accompagnasse in esse; e quel medefimo giorno lo lasciò laterzana maggiore, nè gli tornò mai più cofa veruna.

Ad uno del Reggimento di Palenzia fi verfara una Bote di vino, di maniera, che pareva impofibile rimediarvi: egli perciò fi raccomandò alla Santa Madre, e promife di mandra elemofina al fuo Monaltero: Ed iri quel punto reflò di verfare, fenraz, che altri la toccaffe, e la potedere del percondo quello, che era paffato.

Il Marchefe d'Almanzan, che già è morto, stando una volta nel suo Oratorio in orazione, perchè era molto spirituale, e gran servo di Dio, settevi più di due ore con grande aridità, e travaglio interno, fatiendo molto, per avere qualche sentimento, e dolore de suo processi e vegeno de suo per suo de suo per su

14

gendosi in questo travaglio , drizzossi in piedi, per andarsene , e lasciare l' orazione : ed alzando gli occhi , li fisso in un ritratto, che aveva della Santa Madre , e senza saper come , gridò forte, chiamando la Santa, che lo savorisse, ed intercedesse per lui appresso a nostro Signore, perchè era molto fconfolato : fubito all' improviso su sì grande il sentimento, e le misericordie, che interiormente sentì , che venne nell' esteriore ad aver tante lagrime, che non si saziava allora, ne dopo di lodare Iddio per quello, che seco aveva usato per mezzo della Santa Madre . Questo raccontò ad una fua figliuola Religiofa Scalza, la quale era chiamata Francesca delle Piaghe, ed a Maria di San Gioseffo Priora del Convento di Confuegra.

Stando una Monaca Bernardina del Monastero di San Quirico di Vagliadolid molto male , ed attratta da un braccio; avendo udito i miracoli . che Iddio Nostro Signore operava per mezzo della Santa Madre, e la divozione, che comunemente gli fi aveva in Ispagna, ne prese ella grandiffima ; ed un giorno stando in Coro , le fi raccomandò affai , promettendole certe cole : ed in uno instante si trovò libera , e sana dall' infermità, ed uscì suori chiamando l'altre Monache a vedere questa maraviglia. le quali avendo veduto sì gran miracolo , presero molta divozione alla Santa.

Un Padre della Compagnia di Gestà nel Villaregio stava molto male d'una postema, e come riferirono dopo molti Religiosi di quella cafa, guari miracolosamente di quella infermità per l' intercessione della Santa.

Una Religiosa Scalza Carmelitana del Convento di Madrid, chiama-ta Elena della Croce, stette tutto l'anno del suo noviziato tanto perturbata, ed interiormente inquieta, che non vi era modo di quietarla si

finito ormai l'anno , fi risolvette di lasciare l' abito , ed avvisò una sua cognata, che venisse da lei un giorno determinato, perchè aveva stabilito di andarfene con lei . Stando in questa determinazione, andossene ad un Oratorio, che è nel giardino remoto, e traffefi l'abito, lo scapolare, e la cintola, ma domandando sempre savore con grande ansietà alla Vergine nostra Signora, ed alla Santa Madre , dicendole : Madre ora mi volete scacciare dalla vostra casa? E subito tornossi a vestire con molta fretta, e trovossi colma di contento, e così differente da quello, che era prima , che cagionò maraviglia a chi l' aveva veduta diversa : e domandò di poter subito sar profesfione : e dicendole la Madre Priora , che differisse , per pensarvi meglio, rispose ella, che non la trattenessero un momento . Fè professione fenza aver dopo per molti anni fentito alcuna forte di fcontentezza , ma molta allegrezza, e confolazione.

Alla Madre Agnete di Gesù Monaca Scalza (la qualee flata Priora del Convento di Segovia) accadde, che effendo Sagretiana di quel Convento, le fu porrato un Calice nuovo, e l' lifeffo giorno, che cominciò da adoperatfi, fu da lei polto inconfideratamente fopra una tavola, donde cadde nel folipio, che era laftricato, e fubio s'acciaccò, e fi florfe talmente, che dalla bocca al piede non erano tre dite.

La Monaca affilita ferrò la fagretia, e l'andò a dire alla Superiora, ma
trovandola occupata, andoffene al Coo, e pofil gili orchi in un riratto,
che vi era della Santa Madre, con
molta confidanza, e fede in lei, le
diffe: O Madre mia, come potrelle
vio darmi rimedio in queffaffizione?
e con queflo concepi qualche fiperanza
d' effere flata udita; e cornatafene
alla fagrefiia trovò il Calice intro
fenza rottura, nò leffone alcuna, s'Ofenza rottura, nò leffone alcuna, s'O-

pra

pra la tavola, dove l'aveva lasciato. Una persona Religiosa di molta autorità, e credito disse ad una Monaca Scalza chiamata Anna della Trinità del Convento di Salamanca, che aveva così gran dolore nel petto, che pareva, che se le congiungesse · il petto con la spalla ; e questa pena le durò molti giorni : stringendola un di tanto il dolore, che pareva, che l'affogaffe, raccomandoffi alla Santa Madre ; e dopo esfersi comunicata gli apparve la Sanra; e le pote una mano fopra il petto, e l' altra su la spalla, e la strinse molto forte, sebbene con tanta soavità, che non senti dolore, e le disse certe parole onorevoli , e le diede la fua benedizione, con la quale in un punto fe li tolse il dolore, e non le tornò mai più , e le rimafe nel petto una fortezza straordinaria, e restò l' anima sua con luce , e desideri di servire a Dio .

Soor Catterina Battiffa , Monaça Salaz del Convento d' Alva flando una volta abbruciando per ordine del la Superiota le tavole della catás , nella quale em flato il fanto Corpo, che erano marcie y a'straccó fubito il fuoco al camino , talmenre , che abbruciara torro . La Monaça affitta , e cara curro . La Monaça affitta , e dicendo : Madre , chiedendole sipto ; dicendo : Madre Terefa di Genà , sintatemi in quefla eribolazione . A quello cadde dibito il flocco , ed il

camino reftò libero, e ficuro dall'incendio.

Alla medefina Suora occorfe un'al-

Alla medefima Suora occorfe un'altra volta, che entrandole un chiodo in un piede, tacque, e non ne fecc conto, glimando, che non fosse in consultata di piede, e ne serte coal male, che non vi fi poteva posar fopra. Venne il Chirurgo a curaria, ed avendole applicate certe medicine con-pezze così per la ferita, come per l'enhaggione, se ne ando, e d uscito che su dall'infermeria, sifife la Mongaez. Sue io n'ede alla Santa Madre Terefa di Gesà, non ho bifogno di medicine, ne di rimedi: levoffi fubito le pezze, che gli avevano polte, e raccomandoffi alla Santa: efubito fienti meglio, e le guari la piaga, ceffando talmente l' enfiaggione, che l'altro giorno fi levò, e caaminava, come se non aveste avuto male.

Un' altra Monaca delle Scalze di Toledo chiamata Terefa della Concezione, erano dieci anni, che stava con una penosa quartana : un giorno le ne venne una grandissima con molti dolori di corpo , in guifa tale , che pensava di morirsi : Si pote in orazione, fupplicando Iddio, che la sanasse per intercessione della Sinta Madre Terefa di Gesù , per poter supplire alle satiche del suo officio , che era conversa . Parvele di vedere interiormente la Santa Madre . che le facesse il segno della Croce so. pra tutte le parti del corpo , dicendole, che avesse sede, che quel segno la fanarebbe : fubito fi fenti libera dalla quartana in quel punto, e mai più le torno . Da due altre infermitadi molte pericolofe guari questa medefima Monaca, già abbandonara da' Medici , raccomandandofi alla Santa.

Il Licenziato Ferdinando di Mata, Predicatore della Santa Chiesa di Siviglia, aveva una forella, chiamata Francesca di Mata, inferma di letargo, e perecchie, che al parer de'Medici per effere l'infermità così grave non ne poteva ufcire . Raccomandolla di cuore alla Santa Madre Terefa di Gesù, della quale egli era molto divoto, ed aveva provato l'ajuto suo in molte necessità: supplicavala ad essere in- . tercessora appresso Nostro Signore per la fanità di fua forella . Subito fatta questa orazione, sentì tanta soddisfazione, e concepì tanta fede, che non farebbe morta , che quantunque seritisse da' Medici il contrario, non lo pote credere : e viddesi subito l'effetto della fua confidanza, perche in Fέ

quel punto l'inferma cominciò a mi-

Molte Religiose sono guarite da diverse infermità, raccomandando alla Santa Madre, e molte altre persone di diversi stati, come può vedersi nelle informazioni satre per la sua canonizzazione: che se le volessemo por tutte, non finitessimo mai.

Per fine di quello libro mi è parso di porre qui una lettera del Padre Fra Francesco del SS.Sagramento, Diffinitore Generale de Padri Carmelinai Scalzi d'Italia, la quale ferifie effendo maestro de Novisj del Convento di Pastrana della Congresazione di Spana, ad un Religioso Scalzo del medefimo Ordine: donde verdarsi lo fipriro dell' autore, e l'utile, che egli fentiva della divozione di questa Santa Madre, ed altri miracoli di lei ziferiti in esta.

#### GESU MARIA.

R Emuneri il nostro buon Gesù a Vo-fira Reverenza la consolazione, che m' ba recato con la fua lettera , e moleo più con le reliquie della noftra Sansa Madre , che con effa mi furono recapitate : la quale , certo è fata per me una delle maggiori , che abbia mai avuto in vita mia , talmente , che nè io lo poso dissimulare, nè capiva nel mio cuore la tenerezza, che con esfe senti. Non potevano capitare in miglior tempo , efsendomi capitate la sera del nostro apporato Sant' Antonio , acciocche con la divozione del Santo, e della Santa Madre fi celebraffe la festa d'ambedue con raddoppiata allegrezza, e divozione, e così l'abbiamo celebrata uon come io defideravo, ed avrei voluto, ma credo io, come abbiamo potuto : averei io voluto poter fare alla Santa Madre una gran fefla , ed onorarla con una foienne Proceffione , non folo nel Noveziato , ma in tutto il mondo : ma per non esfere canonizzata , ci fiam rifiretti ad un niente ,

che tale appunto è quel che diciamo : Sebbene, per fare in ciò l'obbedienza, che non ci permette più , può effere , che la Santa , la quale fu tanto amica d'obbedienza, l'abbia ricevuto in buona parte, L' Oratorio fu molto divoto, e ben coma posto, la sera di Sant' Antonio, nel sermo. ne raccontai a' fratelli la grazia, che di . nuovo ci aveva fatto il Signore con la venuta delle Reliquie , e che fi appareca chiaffero per venerarle molto il giorno (eguente, e per comunicarh con maggior fervore, e divozione nell'Orato.io. E così effi fecero , ed io bo lor detto Meffa oggi in detro Oratorio , e comunicatili con molta divozione: e mentre fi diceva la Mesa, posemo le Reliquie nell' Altarino , che fia a mano manca dell' Altare , il quale era offai bene addobbato , ed ornato con le sue Candele , e dope la comunione , e Messa , diffi loro dus altre parole della Santa Madre , per accenderli alla diverione di tei, ed a fin che con fede e divozione s' accostassero a bacciare le sue sante Reliquie, il che effi fecero, venendo ad uno, ad uno inginocchiandofi, e tenendo gl' Accoliti le candele accese uno ad un lato , e l' altro dall' altro , e ftando io in mezzo parato con le Reliquie in mono . Ha oporato ciò cotanto ne' fratelli , che credo debba effere loro di gran frutto , e giovamento: la divozione s'è conosciuta maggiore : i beni dell' anima so to , che fi Sono aumentati da qualche giorno in qua parte , non folo nella mia , che me la sento migliorata per le orazioni della Santa Madre, per la lettura, ed esempio di lei , ma in quelle de fratelli , e ne corpi fi sono operate cose maravigliose, le quali non scrivo ora a V. R. perche per anco non ne bo tolto piena informazione, ne vo ftendermi in cio , ne dire , fe non quello , che fara la pura verità , farollo , quando intenda , che convenga , e faremmi meglio informato di quanto bo cominciato a fapere. Scordaimi di dire, che dopo che l' avefimo venerate , tutti centamme un Te Deum laudamus per più ringraziare il Signore delle grazie fatte alla Santa Madre , ed a noi .

in farci avere le Reliquie di lei, e quefla fera bo fatto un poco di ragionamento delle sue virtu , perche la mattina non vi fu tempo, e diffi loro che componessero verfi in lode della Santa Madre, e promifi premj di Agnus Dei , Moffe , Orazioni , ec. a quelli , che li faranno meglio , e li dobbiamo leggere Domenica . Con questo credo , che siano rimasti li fratelli molto divoti della nostra Santa Madre, e con proponimenti grandi d'efferne in tutta la vita , e d'imitarla nelle sue virtu ; onde spero che Nostro Signove farà molto glorificato , e la nostra Santa onorata , ed i fratelli affai profittari. E feguitando in un' altra lettera dice:

Il tutto credo , che ordinerà il Signore in maniera tale, che la venghiamo prefte a recitare, e penso di non morire prima che non predichi le lodi di lei; imperocchè veggo, che Noftro Signore fi affretta tanto in onorarla ogni di con miracoli, che mi da a dividere, che presto voglia, che da sutti sia pubblicamente onorata. Non so fe ione feriffi a V. R. una ferittami dal Padre Diffinitore Pra Giovanni di Gesù Maria, il quale mandandomi un poco di carne di lei, mi dise, che pochi giorni prima , una certa persona in Madrid prese quella ftessa carne, e volendo dividerla con un coltello, con certa irriverenza, ed indivozione, n'usci una gocciola di sangue: con che quella tal persona rimaje spaurita, compunta, pentita, e divota della Santa. Io medefino diedi ad odorare questa stessa Reliquia ad uno, che era molto divoto della Santa, e non aveva odorato, nè l'aveva avuto per gran tempo , e glie lo reflitui il Signore , ed . oggidi l'ba. Ha levato il dolore de denti sensibilmente ponendo la borsetta, in cui la tengo , sopra la mascella : ed affinche fi vedeffe . che ciò operava quello , che vi era dentro, in levar via la borfa, tornava il dolore : questo sperimento un Frate professo di questo Noviziato. Molse altre indisposizioni di corpo sono flate curate . ma più credo , che fiano flate quelle dell' anima: perchè dopo, che cominciò in cueflo Noviziato la divozione di questa San-

ta, vi è infieme cresciuta la virtà, il fervore, il filenzio, l'orazione, ed il profitto in ogni cofa: ed io vi bo veduto molti flati, e molte mutazioni di buono, o di malo, e di non così buono: ma non vi bo mai veduto tanti , nè così buonissimi naturali, e nel soprannaturale migliori; questi Sono solo i novizi, senza i professi di fre-(co. Tutto quefto è avvenuto in quefto Noviziato, credo io, per la divozione alla Santa Madre , ed al gloriofo San Giofeffo, di cui facciamo commemorazione dopo il Sub tuum præsidium della fera con le medefime candele, e gravità, che alla Vergine sua Sposa. Questo è parte di quello, che promisi di scrivere a V. R. quando ne foss fato più certificato: So di dir di me, che quantunque to ne fia poco divoto, dopo, che freddamente mi raccomando a lei ne' mici dubi , e necessità , e dopo, che leggo le sue virtu , e vita, fento in me molta novità in molte cofe . nella negazione della mia volonta, e rifegnazione nella divina, che febbene fo in ciò molti mancamenti, e non finisco mai di vedere tutto, e solo quello, che vuole Iddio, sono però, al parer mio, meno era in numero dell' altre volte , ed bo defideri, che fiano molto meno . Sentomi anche favorito nel governo de fratelli, nel quale fammi Iddio grazia, che io faccia manco errori , che per l'addietro , scuoprendomi quelli, che altre volte bo fatti, e dichiarandomi gl'inconvenienti, e li frutti, che fi trovano ne' mezzi , che mi fi offrono , ed il vedere in me qualche profitto in quefle cofe , dopo in qua , che le dimandai tutte alla Santa Madre , mi fa defiderare di efferte molto più divoto, e fedel figliuolo da qui avanti : perche intendo . che se ora con efferte io molto ingrato, ed indevete, mi faverisce tante; più mi favortra , se io proverò di venir mieliore . Sovvienmi ora una cofa, la quale mi racconto il fratello Procuratore del Diferto. esfergli occorfa in certa casa di Monache nostre. Aveva la Superiora comandato ad una non sò che , che ella non l'averebbe voluto, e calando questa per una scala malinconica, e mormorando, o lamentandofi interiormente , le apparve la Santa Madre , Ff .

e le diste : E l'obbedienza, figliuola? Due altre flavano scrivendo in tempo di filenzio, e talera devevano parlare qualche paroletta non necessaria , ed alzando gli occhi ad un ritratto della Santa Madre, il quale era in quella flanza, lo viddero col dito alla bocca, riprendendo con quello il loro poco filenzio.

Con quello dò fine all' Istoria della tua ferva, Signore delle grandezze, e maraviglie , nella quale l'intenzion mia è stata di mostrare al mondo l' opere grandi della vostra destra, ed il premio, e guiderdone eterno, con cui pagate li trawagli temporali de' vostri

Ma che e, Signore, quello che infino a qui ho detto, a comparazione di quello, che della vostra serva può dirli? Poiche in verità avvenga, che io parlassi con lingue di uomini . e d' Angeli , non potrei arrivare a dare la giusta lode, che la vostra diletta merita . Perche fu , Signore , come voi meglio fapete, in ogni cofa eminentissima, simile a quel vero Mraelita, in cui non pote mai trovarfi inganno. Scelta della vostra mano per estere Maestra, e Dottoressa delle vostre strade: ed a fin che nella luce de'libri di lei vedessimo la vostra luce. Questa è l' amante de' suoi fratelli , porchè per la falute, e rimedio loro, con sì gran fatiche diede principio a tanti Monasteri , l'officio de' quali è placare giorno , e notte la vostra ira, ed invocare fopra il mondo la voltra mifericordia . E' vaso vostro preziolo, e veramente ammirabile opera della vostra destra . Donna forte l stampata a gusto del vostro cuore. Non sò finire di raccontare le grandezze, e maraviglie, che voi fate in questa Santa : poiche volendo dar fine a quest'Istoria, pare che di nuo-

vo incominci . Supplifca, Signore, 12 vostra verità in chi leggerà ciò . la fiacchezza della mia penna, che con

quello reflerò contentissimo.

E voi, Madre santa, la quale fra li Santi eletti da Dio ha molti anni, che l'anima mia vi riverisce con gran divozione, ed escalama dal prosondo del mio cuore in questa valle di miserie, ascoltate una volta i prieghi del vostro antico servo, e non vi scordate ora, che sete in gloria, di chi in altro tempo avesti per compagno, e per confolatore ne' vostri travagli . Ricordatevi , pictofa Madre mia . di quest'anima nuda d'ogni virtù, e grazia, involta nelle tentazioni, e ne' lacci di questa vita. Vi supplico quanto più posto, che co' vostri potenti meriti , ed orazioni restiate servita d' impetrarmi la falute, e vita spirituale : e quelli eterni beni , per cui sempre sospiro . Ben sò certo , che potete : confido nella gran carità, che vorrete. Spero nella immensa misericordia del Salvatore, che con Sua Divina Maestà farete quanto vorrete. Confido nella parola, che vi diede in vita che non vi negherà

niente in morte. Ho procurato di perpetuare fra mortali la memoria vostra, facendo quanto ho potuto, perché nè il tempo la fcancelli , ne con l' età venga meno. nè co' secoli si perda , scrivendo in fervizio vostro questo libro, acciocche dovunque arriveranno le mie parole, vengano le opere vostre a notizia di chi lo leggerà. Supplicovi ad ajutar me, e tutti gli uomini, ed a farci trovar in voi vero favore appresso Iddio , poiche sete veramente fua, l'onore, e laude di cui fiano conosciuti per tutti li secoli de' secoli .

Amen .

# I FINE.

Laus Deo, B. Virg. Maria, & Serafica Virg. Terefia.

BREVE

## BREVE RELAZIONE

Della grazia miracolosa fatta ad un' Inferma nella Città di Modona dalla Serafica Santa Madre Teresa Fondatrice de' Padri Carmelitani Scalzi l' anno 1698.

In Christi Nomine Amen.

Anno ab ejusdem Nativitate 1698. Indiflione sexta , Die autem septima Mensis Decembris.

TAbita notitia per Reverendissimum D. Vicarium Generalem Mutine , Annam Pafqualinam Virginem Mutinenfem , in Degentem in Collegio San-Eli Geminiani bujus Civitatis , vulgari-ter nuncupato delle Putte del Canali-- no , ad fervitia earundem Virginum , diu in per Menfes laboraffe latente intus Mamillam morbo a teo gravi , ut ei quandoque ex illo febris essam accederet . nuper autem ipsi magis morbo , & jebre ingravescentibus , dum fe vita periculum jam jam subire pavesceret , spe onni bumana cura abjefta , opem Droa Therefie intra fe invocasse , coque perato, post breve temporis intervallum sibi in ledo recumbenti Divam eandem apparu fe , in codem tempore omnino repente jupra fpem convaluife ; quare , cum won deceat tam infrne impetrate Gratie portentum Chrifti fid-libus diutius latere , instante etiam Almodum Reverendo P. F. Agatangelo a Sando Elia Ordinii Cara militarum Excalceatorum , 6 Priore Conventus ejufdem Ordinis buius Civitatis Mutine , D. S. Reverendissima mandavit dicam Annam accerfiri , interrogari , audiri , io ejuflem Anne fuper bujujmodi eventu ad Dei laudem . 19 Beate Therefia Gloriam , in Tefimonium veritatis depositionem recipi, altaque fieri , pront rei qualitas exi-

. Itaque coram suprascripto Reverendis-

simo D. Vicario Generall evificate Musine, vio in Domo que falte abbitationi, atque in ojur folita Ausientia Cameravocina, vio introdulla suprastila anna de Passantanini Virgo Musinansia, us supravio coram ispo personalite verificas, amnita, vio apportune supra verensisi inbo, vio resuni interrogata, pravio jurameno per com tallit ad J. D. B. Litteris supravo di detainemen siglatem D. S. Revoervalissima depositi, us sequitare videlices:

Io Anna Pafqualini Servente nel Collegio di San Geminiano di Modona attesto con mio giuramento, per manisestare la pura verità, ed a Gloria di Dio, e di Santa Terefa, come faranno sei mesi in circa, che mi principiò un male dolorofo nella Mammella finistra, che internamente mi pungeva, con mio gran travaglio, ed anche con qualche rossore, e gonfiagione nell'esterno; e questo alle volte cresceva, ed altre volte si fminuiva, ancorchè il dolore fosse quasi sempre continuo , e nel primo mese mi obbligò al letto, perché era congionto con febre, nel rimanente del tempo la febre non fu continua, ma folo di quando in quando, in modo tale , che non m' impediva affatto il poter servire il Collegio ; però il dolore sempre mi cruciava o poco, o asfai: nondimeno però il male era giudicato pericolofo, e quasi incurabile, mentre la Superiora di detto Collegio, cioè la Signora Anna Rovighi già stava per provvedersi d' un' alira Servenie, perché alcuni gli avevano detto, che fenza un miracolo non potevo liberarmi , anzi l' istesso Medico Chirurgo del Collegio più volte mi diffe, che mi raccomandaffi a qualche Santo, perchè senza miracolo difficilmente poievo guarire. Alli 11. poi di Novembre di quello Anno 1698. mi sopraggiunse la sebre continua, con maggiore intensione dell'altre volte , e con l'accrescimento del medefimo dolore, che m' obbligo al letto, e mi durò fempre nel medefimo

gra-

grado per quindici giorni, che fu fino alli 26. del medefimo mese, giorno di Mercordì : alcune delle Signore del Collegio, cioè la detta Signota Anna Rovighi Superiora, e la Signora Catterina Scotti Messinese m' andavano suggerendo il ricorso a Santa Teresa, dicendomi, che mi raccomandassi alla Santa, e che prendessi quella polve miracolosa, che dispensano li Padri Scalzi agli Infermi, che sorse la Santa mi avrebbe libetata da tanto travaglio; ma ionon lo facevo, perche non mi fentivo una certa divozione, che mi spingesse a sare quello ricorso, anzi mi pareva, che mi rendessero noja nel replicarmelo : nel giorno poi " che su il Martedì alli venticinque del mese di Novembre sesta di Santa Catterina Vergine, e Martire di quefto Anno 1698. alle ore ventidue mi replicò la febre, ed il dolore con tanta veemenza, che mi fenrivo morire, ed erano si atroci le punture, che sentivo nel petto, che non trovava altro follievo, che sfogare in pianto, e pregare Nostro Signore. che mi difendesse dalla disperazione . Vedendomi in tanto travaglio la suddetta Signora Catterina Scotti , mi tornò a suggerire, che mi raccoanandassi a Santa Teresa , che averei ottenuta la Grazia: onde fentendomi spinta da una divozione infolita verso questa gloriosa Santa, in quella veemenza di dolore, lo feci col propofito di prendere la fua polve la mattina seguente come feci e per prenderla a digiuno, e mi raccomandai di cuore alla medefima Santa, che mi liberasse da un travaglio così penoso, e parve, che da quel punto, che su alle sei ore di notte, cominciasse il male a darmi un poco di tregua, con un poco di ripolo; paffato poi qualche poco di tempo, essendo chiusa la porta della mia Camera con la Merletta, la vidi aprire in un fubito, e nel medefimo tempo vidi entrare in effa Santa Terefa in abi-

to domestico senza la Cappa bianca. che fogliono portare le Madri Scalze , e nel vederla mi fentì nell' interno afficurata , che quella in fatti era Santa Terefa, e questa era accompagnata da un'altra Persona, quale non potei scoprire chi fosse, mentre la bellezza eccedente, che mostrava nel volto la Santa, non mi diede campo di rimirare quell' altra . E poi vidi, che con un passo grave s'avvicino al mio letto, e fenti che mi diste : Figlia mostratemi il vostro male; ed io rivolgendomi alquanto verso la Santa, ella medesima, con le fue proprie mani, alzò un poco il lenzuolo, che mi copriva, e poi fgruppò un nastro di filo, quale teneva legato la Camicia sopra alla parte, e scopertala, fece sopra di esta con il dito maggiore il fegno della Santa Croce, ed in quel punto medefimo mi fentì del tutto libera , e dal dolore , e dalla febre , e più fana , e con più forze di quelle che avevoprima, che mi principiasse il male, nè mi restò vestigio alcuno dell' infermità; e poi vidi la medefima Santa ritornare per la stessa Porta con quell' istesso passo, che era entrata, e rimafi tanto confolata, contenta, ed allegra, che per il giubilo , che fentì , non potei più dormire. Net principio di questo Successo veramente io non saprei dire se ero del tutto svegliata, o dormigliosa, però posso afferire, che quando la Santa mi fece il fegno della Croce fopra la parte, sentì a suonare le setto ore alla Città . Onde por venuta la mattina, mi levai per tempo, e mi portai dalla Superiora, e dalla detta Signora Catterina Scotti, che mi aveva stimolata a sare ricorso a questa Santa, e gli raccontai il succesfo, e loro medefime mi viddero del tutto fana, ed anche nell'esterno senza vestigio di male ; e quel giorno medefimo uscì di Casa per servigio del Collegio, e la medefima Grazia. mi dura anche al presente, sentendomi in forze tali , che pare , the | in cuicumque petenti copiam edere venon abbi mai avuto male alcuno, e così protesto con mio giuramento fedelmente, e finceramente tale effere la verità del fatto da me come fopra espresso.

Quibus fic ut supra babitis , beneque per D. S. Reverendissunam perpenfis eadem D. J. Reverendissima mandavit mibi infrascripto Notario . In Bpiscopali Cancellario , quatenus ea omnia ad perpetuam rei memoriam , Deique , 1. 5. Terefie Gloriam in publicum , in authenticam formam redigere debeam ,

455 lim

Loco + Sigilli .

In quorum fidem loic.

Bgo Sylvefter Gallonus olim D. Petri Genitus Civis , & publicus Dei gratia , Cafareaque , ac Illustrissima Comunitatis Mutina Aufforitate Notarius Mutinenfis 6 Bpiscopalis Cancellarius prasentem co-piam juxta mandata D. S. Reverendissime in banc publicam formam redegi s subscripfi , in autbenticavi .

Ad Laudem Dei , & Sanote Terefie Glorian:

L. D. O. M.

AAAAAAAAAAA



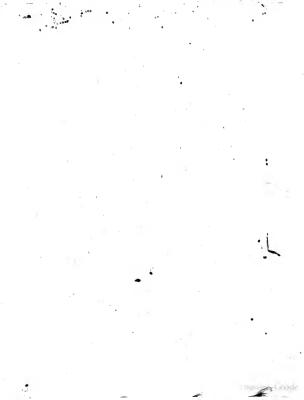

٠.

٠,

أيركنه



